# ANNALI D'ITALIA DAL PRINCIPIO DELL'ERA **VOLGARE SINO** ALL'ANNO 1750, COMPILATI DA...

Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Catalani



14 79

# ANNALI D'ITALIA

DAI PRINCIPIO

DELL' ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1750.

## ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO

## DELL' ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1750.

C O, M P I L A T I

DA LODOVICO ANTONIO

MURATORI

COLLE PREFAZIONI CRITICHE

DI GIUSEPPE CATALANI

Prete dell' Oratorio di S. Girolamo della Carità.

TOMO DUODECIMO:

Dall' Anno 1701. dell' ERA volgare sino all' Anno 1750.



IN MONACO

MDC.CLXIV.

NELLA STAMPERIA DI AGOSTINO OLZATI:

CON LICENZA, E PRIVILEGIO.

### CRITICA PREFAZIONE

### GIUSEPPE CATALANO.

Onclude con due Articuli le sue offervazioni il Giornalista Romano, che faranno, fecondo il folito, da me riportati: ne'quali essendos egli ampiamente diffuso, poco, e quasi niente rimane da dire a me su quest'ultimo Tomo; in cui, per ciò, che riguarda l'istituto mio, moderatissimo si dimostra il Sig. Murasori. Uniti l'uno all'altro fono i due Articoli mentovati XXXV, e XXXVI. dell'anno 1710. nel Giornale de Fratelli Pagliarini. Comincia il primo alla pag. 341. in

questa maniera.

" Eccoci al Tomo ultimo degli Annali d'Italia. Contiene esso in 49. » anni alcune delle azioni di cinque Sommi Pontefici Clemente XI, Ina nocenzo XIII, Benedetto XIII, Clemente XII, e Benedetto XIV. fes licemente regnante. Vi è trattato maravighofamente bene il nepotis-» mo vivente. E gli stessi Pontefici vi sono egregiamente lodati. Ma l' » infrequenza di loro azioni viene afforbita dagli avvenimenti vari d'I-» talia, e molto più dalle cose esterne, che hanno contribuito a im-» pinguare il volume, e renderlo maggiore de gli antecedenti: ben-» chè ciascuno di quelli contenga un secolo intero, ed esso la metà so-» lamente. Noi proviamo indicibil contento di dover esaminar sì poco » numero d'anni, dopo averne ricercati 1300. (negli Eftrafti de'due primi volumi, che contengono 400. anni, non v'abbiamo che fare), » e protettandoci di aver difefo, come abbiam faputo, il patrimonio e della Santa Sede, non temiamo di usurpar le parole del Ven. Card. » Baronio a piè dell'immortale opera fua ( anno 1198. ) avvegnachè » fenza comparazione minore fia stato il nostro travaglio: Indefesso slu-» dio laboravi, ut puteos illos, quos antiquiores Patres nostri fodere; impit vero Palastini obstruxerum, implentes humo, exhaurirem, purgaremque » ab immenfa super injeda mendaciorum congerie, ipsosque purissimos inter-» ceptor latices revocatem ad ufum pristinum ovium, aique passorum. Il 100-» stro Lenore sa benissimo, che i Dogmi della nostra santa Fede lim-» pidi, e puri in quelli Annali non ebber d'uopo di nostro travaglio: » ma sa ancora, che ficcome errerebbe co'Settari chiunque credeffe w baftar la sola sede a salvarei, così all'ingrosso s'ingannerebbe chi ap. plau-

» plandiffe al mal governo della fanta Sede, e de'Sommi Pontefici. » che costantemente si è fatto in questi Annali, con pretesto di scrivet o la verità, o quel che fi è creduto verità. Questo sì fatto assioma è soo vente replicato, più per dar credito alle faltità, che per adattarlo al-» la integrirà della Storia, che s'è distesa in mal volgare a proprio ta-"fento, col fine primario di fostener le controversie anriche; o sia la " Piena Esposizione &c. che anche in questo Tomo fra la sua compar-» fa. Divideremo ancora esso in due Articoli, per non stancare il Letn tore con un troppo prolufo dire. E giacche sì poca parte vi hanno n'i Pomenei, e la fanta Sede, non trascureremo alcuni affari di moi mento, i quali confultando memotie e Documenti, abbiam trovati " infedelmente esposti, o tralasciati. In questo primo non passeremo l' wanno 1730. in cui morì Benederto XIII. a'21. di Febbrajo: anti ci o fermeremo al Trattato di Siviglia del di 9. Novembre 1729, onde rin feriremo appena la terza parte del volume. Facciamoci dal principio s del noftro fecolo.

» Due cose veggiam subito lodatsi in Clemente XL lo zelo, e l'elon quenza per impedir la guerra imminente tra Principi dell'Europa, e e la costanza in negar l'Investitura de due Regni di Napoli, e Sicilia, " ficcome feudi della S. R. Chiefa, al Re Cattolico Filippo V. La prima » lode ( benché inutilmente fi adopraffe il Pontefice ) non può effer o più propria del comun Padre, e Pastore. All'altra vi troviamo alcuo na cofa da ridire, fenza feguire altro maestro, che l'Annalista me-» defimo: Ci diste egli nel tomo antecedeme, che Filippo Duca d'Ane giò istituito formalmente crede da Carlo II. era già riconosciuto Re n di Spagna, e ancora di Napoli: Nel di 16. di Novembre 1700. egli o diffe: Filippo Duca d'Angiò riconosciuto per Re di Spagna in Parigi, o è suffequentemente anche in Madrid nel di 24. di esso mese, s'invid nel n di 4. di Dicembre can sontuoso accompagnamento alla volta di Spagna, n e giunse pacificamente a mettersi in possesso non solamente di que Regni, n ma anche della Fiandra, de Regni di Napoli, e Sicilia, e del Ducato o di Milano. In questo volume poi parlando dell'Augusto Carlo VI. " ( anno 1722) dice, che non avea rimmeiato alle fue pretenfioni fo-» pra il Regno di Spagna, e neppure il Re Filippo V. alle fue fopra i Re-» gni di Napoli, Sicilia &c. : mondimeno induce Innocenzo XIII. a dar l' o investitura a questo, con tutta l'opposizione, che vi faceva la Corte di a Spigna, e ne adduce la gran ragione: giacene a i diritti di lui s'agginawyer a il rilevante requifito del poffesto. Che? Scrive l'Annalista coll'an sta d'Achille? Loda la costanza di Clemente XI, il quale nega l'Ine vestitura a Filippo V. possessore, perchè si oppone la parte avversa: n e loga la rifoluzione d'Innocenzo XIII. che, malgrado la oppofizione

" di Spagna, dà la Investitura a Carlo VI. possessore. Alle corte: o doo veali bialimare Innocenzo, o non lodar Clemente, in specie per ave-\* re abbandonata la maffima generale della S. Sede in pregiudizio del-» la di lei sovranità libera. Si aggiunge, che i due Cardinali Legari » dell'anno feguente, Archinto a Maria Luifa di Savoja novella Regi-» na, e Carlo Barberini a Filippo V. a Napoli ( che contribuirono a' » pregiudizi certi della S. Sede, prevenuti dalla ritirata da Roma dell' a Ambasciatore di Cesare Conte di Lamberg, e del Marchese del Vasto » aderente a quella Corona ) non furono ritenuti a Roma da que tiflef-» fi, che impedirono la Investitura. Dice pur egli poco appresso (anno 1701.) non esserii forse mai veduto, che le carte decideno le lisi de' » Principi, se non allorche loro mancano sorze, ed armi per sostenere le pren tenfioni sue, giuste, o ingiuste che sieno, parlando delle pretentioni Au-» striache. Lasciamo andar, fenza pesarlo, questo Canone poco obbli-" gante i Sovrani; avea maniera Luigi XIV. di mantenere il possesso \* al fuo Nipote fenza carte. Adunque perchè lodar Clemente XI. in co-» la, che ben esaminata non è meritevole di lode?

» Non deve qui ommetterfi, che parlando egli nel medefimo luogo. » delle ragioni di Francia per la successione in Spagna, non rislette, che o non potevan mai crederfi illufori i pain e giuramenti: primieramente » perchè a i figli fimulaique existere coperunt, dice bene il Grozio, jus » proprium eis questitum est ex lege ( de Jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 7. num. " 16. ); onde un Trattato particolare non prevale alle leggi inaltera-» bili d'un Regno. Inoltre la rinunzia fu fatta in favore e vantaggio » de i Re di Spagna: ma Carlo II. non volle prevalerti di un tal van-» taggio, e rinunzio al fuo diretto col confenio degli Stati del Regno » ( ove fu accettato, e registrato il Testamento ), senza poterne effer » da alcuno riconvenuto. Che non fappia quette cofe l' Annalifta, non » è da maravigliarne. Il di lui gran travaglie in questo primo anno, ser-» tilissimo d'avvenimenti, è stato di compilar quanto avea detto il Se-» nat r Garzoni in 138. pagine, riducendolo a nove fele: mentre fi di-\* chiarò a piè del tomo antecedente di leguir questo litorico, il Mar-» chefe Omeri, e il P. Giacomo Sonvitali Gefuita, affinche niuno creo desse, che gli fossero aperti i Gabinetti per dare all'Italia una Storia priftretta, ma piena di nove cofe, non palefate al pubblico da altro " Scrittore. Percio non dice, che la Francia propose a i Principi d'I-» talia una lega fra di loro, per impedir l'ingresso nella loro Provincia »-a qualunque armata forettiera, e confervar gli Stati appartenenti al-» la Corona di Spagna, per confegnarli a chi rimaneffe possessore di essa » al fin della guerra: tralafcia una delle principali promelle fatte dalle n due Corone al Duca di Baviera, cioè il governo perpetuo della Fiandra,

n dra , onde lo tiratono in legal e molto altro cofe minori , che non foe no aliene edà una compilazione, come l'errore de Franceii in none presiduar. Verena , quando si pottarono ali Adige per impedar il passo-· a i Tedefehi, e il tume, e ie diede al Principe Eugenio il Conte Vee la Vicentino, perche fi apriffe la nuova firada delle montagne, onde fu p « bandito dagli Stati della Repubblica Veneta. E alcune cofe, e che dice , o mostra di non saperte , o contro le leggi della Storia la a diffimula. In fatti Catinat non volle opporti al Principe Eugenio nel u paffo del Mincio, come voleva il Duca di Savoja, non perche credeva più a ficura il giunca, allarche faffe arrivata un gran carpo di gente a lui faedua. de Francia, come dice l'Annalista, ma perche diffidando del Duca, e e manifeltati i foui fospetti alla Corte , attendeva quel even cerpe , per « effer superiore a effo Duca, e forfe anche colle rispotte d'ordine de difarmarlo, come efegui dug, anni dopo il Duca di Vandomo, quane do i ben fondati fospetti di Calinat li refero evidenti. Che diranno a poi a lettori, fentendogii preferire a Catinat al Marefeiallo di Vallee roy, cus chiama Medico di maggior pollo e foriuna, e la fa spedire in Ipitalia il luogo di Catinat richiamato in Francia 1 Non era Catinat me-» dico di minor polior era la figlia del Duca di Savoja Duchella di Borgogna, che fi adopeio alla Corre di Verfaglies, per far richiama-\* re chi avea (coperte le intelligenze del Duca Padre col l'rincipe Eu-» genio. Se Vilieroy era medico di maggior polfo e fortana, lo fe' vedewre a pina giunto in Italia l'anno 1701 poiche nell'audace forprefa-» da Cremona, ov'esa il di lui quartier generale, rimale prigionieroe del Principe Eugenio, e nella Storia lo troviamo più celebre per la o maia riurcità delle imprese, che per li vantaggi riportati alla Corona. Ma le non dec reças maraviglia, che quette cole, ed altre mol-» te fosfero occolte all'Annalista, la dec bensi recar grande, ch'es lowide in un Pontence cio, che diametralmente fi oppone a quel, che e lodo in un altro, come abbiam villo. Quanto era più plaulibile il filenzio, o la nuda esposizione del faito. La spedizione de suddetti. e due Legan, quella di Monfig. Tournon alla Cina, e la fentenza in » una bre tra la Dochella d'Orleans, e l'Elenor Palatino, fono il e tutto del 1703, e le divozioni varie per implorar la divina Mifericor-« dia nell'orribil tremuoto , lo fono del feguente. In quest'anno per altro meritava aver luogo il Voto folenne del Senato, a Popolo Roo mano, confermato dal Pontence ( Ocar Confest page 32 ) ed ofa fervato efattamente in Roma la Vigilia della Putificazione. Si fictiw de molto que l'anno 1704 narrando, come Rinaldo Duca di Moo dena , da Bologna , ove s'era estirato al principio della guerra , venune a Roma, per implorar l'intercellion del Pontefice presso la Fran-CH.

a cia. Dice, col codor la Garfagnana ortenne, o comprò una Pentioe ne di dieci mila doble, e tornato a Bologna, fenti in breve spianato. · Brefcelto da Parmigiani. Da quattro Brevi di Clemente XI. ( Tom. n 2. pag 177. 188. 200. & 210. ) apprendiamo, oltre a gu efficaci. n ufizi del Pontefice da las tacisti, il loro effetto nella liberalità di Lin- et XIV, il quale promette di ufarla maggiore, quando il Duca muti. egemo da dovero. Dal che s'interifee contro la fentenza degli Anna-» li Italiani, che il Duca cedette Brefcello a Tedefchi, dopo averlo co- Hantemente negato a'Francen, per inconazione di genio, onde quee thi ultimi fe ne chiamatono offeti, e il Duca di Parma fi valte a pro- tuo deli occatione in tempo, che fi trattava di riconciliazione. Nar-» ra in quello medefimo anno, come ebber principio le rotture di » Vienna con Roma dal fotpetto, che il Papa vedendo affai potenti i " Gall spans, avesse dato mano ad essi per cacciar lungi da june State quel moleflo pugno di genie. Il fatto non e inveritimile. Si tlendevano i Te-» deschi ful Ferrarese di la dal Po, « di qua i Francesi, e alle giuste doe glianze, e minaccie del Pontefice per messo del Card. Attalli Legae to di Ferrara, evacuarono gli uni, e gu aitri il paere occuparo. Ma mentre i Tedefchi confegnato Ficaroio a i Pontifici fi alleftivano a mpartire, a Francesi passaro il Po, lor diedero addotto il di 13. Giue gno, e gli obbigatoro a ritirarti tul Trentino con perdita. Si pre-» tele a Vienna eller cio leguito di concerto co Ministri del Papa, a bitogno mandare Montig. Lorenzo Cortini, poi Papa Clemente XII. a di fanta memoria, a far procello. Niente rifulto da ello, ma il fofe petto rimafe vivo, è morto. Leopoldo fanno feguente, il di lui fue-» cessore Giuseppe coll'espulsione del Nunzio Montig. Davia, e col nichiamare il Conte di Lamberg Amba(ciatore a Roma, dichiaro la tottura prodotta da molte altre caufa precedenti.

"Cerramente il leitore, che sa, non aver vi luto il Pontefice riconoicer Carlo III per Re di Spagna, e vede la potenza de Gallispani maggior di quella de i Tedefchi in Irana, capifce, che non v'
era bilogno dei fatto di Ficarelo per determinar Vienna al fospetto,
ese aveva volontà di sospettare. Ma non escrebbe condannar la prudenza del Pontefice, che come Padre comune non volle mai pendee
ne dall'una parte, ne dall'altra, fino a negar i Investitura di Napone dall'una parte, ne dall'altra, fino a negar i Investitura di Napone Sicilia al Possessori in pregiudizio della Sovranta libera della Sanra Sede, come s'e detto I Brevi del medetimo Pontefice, dall'an.
1705: al 1708, insegnano moto meglio, che i Annalista, quanto es
fludiossi è allontanar dalla Santa Chiesa l'imminente travaglio. Cominesa questi lo stesso anno 1703, dopo aver manifestata la rottura
di Vienna con pincipi chiarissimi d'otilistà alla S. Sedo, esaltando
Tomo XII.

Cle-

a Clemente XI. qual magnenimo Pontefice, perché un rebus trepidis fae ceva diforterrare al Cav. Fontana la Colonna Antoniana. In tal cone nivenza lo tiene fino al 1708, finchè le cofe aveau mutato faccia in e Italia, effendo convenuto alla Caía di Borbone, com'ei dice all'ann no 1707, prendere la leose della fortuna, e da chi pic anzi non avea nepa pure un palmo de terreno in Italia. Giunto poi a detro anno schiera tut-» ti i malanni a un fiato, invalione di Comacchio, pretentione Impeu male d'investir di Parma e Piacenza il Duca Farnete, come di tendi » Imperiali, armamento Pontificio, quameri d'Inverno ful Ferrarefe, e Bolognefe, ragioni in feritto della S. Sede, e di Modena fopra Coa macchio, e affanni e cure per cagion de nti Cinefi, e delle traver-» sie del Card. di Tournon. Sopra tutto lo interesta Comacchio, e le w fue receke valla pefearecce. Che pero eccolo di bel nuovo piantare il e tondamento del preteto diretto del Sacro Romano Imperio nel Diploe ma di Carlo IV. l'ann. 1354. Quelto lo avea già sbandito dagli. - Annali, conolcendone forte l'intuffitenza, come moltrammo nel "Giornale del 1747. Ma offeso senza dubbio dall'aver noi mani-'s festato il suo ravvedimento, lo ha ravvivato in questa continuazioone come abbiam visto nella Prefazione del Tomo decimo, al qual-» luogo ci rimettiamo. E ficcome ivi inorpello alcun poco la Santa. . Sede, e il Pontefice, avendo forse del ribrezzo ad attribuire il nudo. nome d'ulurpazione all'uno, e all'altra, qui risparmia solamente la S. Sede con darle il nome di Camera, e pronunzia apertamente ufur- patore il Pontefice. Ecco le fue libere parole (anno 1708.) Quantunque o non compresa ( Comacchio ) nel Ducato di Ferrora, pure su occupata w da Papa Clemente VIII. nel 1598. ed era tuttavia detenuta della Caa more Apoffolica. Così ad onta di tutte le donazioni non fospette, e e di tutte le conferme, specialmente di quella deil'Augusto Ridolfo a progenitore della Cafa d'Austria, in cui fi legge chiaro Firmina, Caa maclo, Adriania Gr. fi va spargendo in lingua Italiana con fede isto-» nea, che il Vicario di Crifto e un ufurpatore, e la S. Sede e una o occupatrice dell'altrui, che le ragioni di caria feompagnate da força a non decidono le lui tra Principe, a che che non ha attre armi, che ragiou ne e carre per tor de mano a' Poiensi qualche Stato recupato, altro non à u per guadagnare, che fume (anno 1709...) Canoni, de'quali s'imbevo ime punemente chiunque legge, affinche is creda shandita dalle Corti de' Principi Cattolici la giuffizia, e annidatvifi folo la prepatenza, e la non curanza di religione, e d'offequio alla Chiefa.

Grunge l'Annalitta all'anno 1724, intautto per la Pirsa Espositione en 6r. softenuta da lui fino all'anno 77, dell'età sua, effremo di sua vitta, mentre in quell'ultima tomo, che termina con gila (anno 1708.)

who Care anno infaulto torniamo a dire, perche i Augusto Carlo VI, whose appagandosi della infusistenza deste ragioni espresse nella Piena o Esposizione della nella restituzione alla S. Sede dichiarando, en ma luo factorio carlo poste in contraversi i fanno care il che anno care.

e me luoi farti in cause poste in controversia (anno 1734.) che non vee niva per quello augusti seri peris intis um al 3.5. Sede (la quale 6. e contenta del divisto anni differencie quali mi lenavo.), ne solto il neo

e contenta del diritto antichifismo, e quali mi lenatio), ne tolto il pree telo all'Imperio, e alla Cafa d'Ette, circottanza rilevata con ogni-

o forza dall' Annalista per onor della fua Piena Espesizione &c. affinché o sia tomentata da chi verrà dopo lui. Ma tornando al 1708, si noti,

e quanto e invafato dalla letizia per l'invafion di Comacchio. Niun'ale tra cofa gli preme, accorda tutti gli altri diretti ana S. Sede, pur-

» che fostenga esserte con ragione levata di mano Comacchio, Città » usurpara da Papa Cienggire FIII. Fin di Parma e Piacenta dice, che

e la S. Sede ne dava pubbliche investiture per due feceli alia Cafa Fare nese, che e una solennullima bugia mientre la prima investitura su da-

e ta da Paolo III. a Pier Luigi I an. 1545. Dopo di ello anno, narrata

n che ha la quafi violenta deliberazione del Pontefice di riconofcer Carn lo III. Re di Spagna, la quale libero i Sudditi della Chiefa da veffa-

a zioni per parte di Vienna, e gli irrito contro i Gampani, non parla del

a Pontefice, se non a pie dell'anno 1713, in occasione della Bolia U-

n negeniture effendo applicato a compilar la Storia Univerfale negli Anna nali d'Italia. Lo facelle almeno in maniera da conciliarli credito: ma

» si delle cofe loatane, come delle vicine, è un Compilator poco in-

« Ci servan d'elempio queste poche. Serive del Gran Duca Cosimo » Ill. l'anno 1709 che obbugo i sudditi a contribuzione per le spesa « eccessive da sui fatte nel trattat magnificamente Federigo IV. Re di » Danimarca. Ma noi da memorie di Persona meglio intormata abbia» mo, che per disenderii da molettie, gli convenne pagare a'Tedeschi » cento cinquanta mila doppie nel primo sborso, quaranta mila nel » secondo, e obbligarii a pagarne venti mila ogni anno, e che a que» su gravi spese si dee riterir la contribuzione. De Preliminari di pase ce accordati all' Aja dal Marchese di Torcy Segretario di Stato ne « discorre bene, ma non sa l'arcano principale, cioè che il Duca di » Borgogna voleva a tutto costo ia pace, ne per conservar la Corona » al fratello volea veder tanto pregiudicata quella, che a lui doveva » pervenire. Che pero Torcy per una patte lo soddissece, accordan-

e ta in Spagna, quando avea il comando dell'armata: mentre trattane dofi di obbligar Filippo V. a lafciar quella Corona, egli avea ientae to di formarli co à un partito, non fi sa, le per fuccedere, o per dee tronizzar quel Monarca. Oltre di che lafciato egli alla tefta del Cone figlio di Reggenza, e pofcia efclusi rutti gli altri membri, ognun sa,

siche ebbe in lua mano il far maggior c'Ipo. Tre foli giorni dopo il Delfino era morto l'Imperador Giuseppe, e a di 11. Ottobre del medelimianno era flato eletto Succeffore in Francfort Carlo VI al quale part to da Barcellona, alquanto, prima. o per tal effetto, era giunto a Milano, oviebbe la lieta nuova. Inoltre era feguita in Londra mutazio ie nel governo , avendo la Ree gina preferiti i Toris a' Wigs, per lottratif al giogo, cui tenevala ferropoita Malboroug coila fua grande aurorità. L'Annalifta, che ha fempre qualche nomina arcana, aggiunge altra caufa, ed è, che n Sanno egregiamente e Franzest combattere con arms de ferra, ma equalmmenie ancora valersi d'armi d'ara, per espugnare chi alla lor posenza refife. Tutto cio in fomma contribul a condurre a buon termine. ■ l'affar si fcabrolo del a pace tra il Re Criftianissimo, e la Regina. d'Inghuterra in Utrecht, ove l'anno 1713 farono fofcrim i capie toli fenza l'Imperadore, il quale finalme ire nel Novembre dell'an-■ no feguente in Raffad, e poi in Bada concorfe per rendere un mo-

men-

 mentaneo fereno alli Europa. Parlando di quelle cole a fuo talen-. to l' Annalista, offerviamo, ch' ei chiama fempie il Parlamento del- la Gran Biettagna Parlamenti, il che mottra, non aver lui tetto il . Garzoni, che pur fi glorio di prenderlo per scorta, altrimenti a- vrebbe imparato ( tem 2, pag. 60 p. ) che nella celebre unione di - Scoula, e Inghilterra il convenne il di primo di Maggio del 1707. utta le altre cote, che il Regno unito de la Gran Brettagna farebbe rapo prefentaco per un folo. Parcomento da appel arfi il Parlamento della Gran. Breitagna. Di qui nafce poi il fuo credere, che Luigi XIV. cedef-» se a multe pretensione in Rattad ( anno 1714. ), perche consiceva n vaculanti gli affari in Londra, effendofi mostrati que Pariamenti mat a fodiafatte detta Regina Anna, per la pace già fatta culla Francia: e maltrove ( anno stesso ), che la Regina cadde in odio, e dispresso de e quella nazione, e che da vari tumulii, a mutazioni di Londra, per » effetti penetrato, che ella de, derava per fuo Succeffore nel Trono Giae como III. feo frescilo, su liberata dalla opportuna morte a' di 12. - Agofto 1714. Luigi XIV cedette per timore d'una guerra civile, a nella minorità ligminente, stante il turbido umore del Duca d'Orn leans : e la Regina col fuo Parlamento non fu mai così padrona ... e come allora no guita che, se aveste avuto coraggio, o vita, per m dichiarat fuccessore il fratello, Giorgio Lodorico Duca di Bruniviich a della nobiliffima origine, e comune flipire colla cafa d' Efte non occupa-val certamente quel Soglio .

- Sarebbe qui da rifetterfi nel medefimo luogo degli Annali, se p veramenta i preteti diritti della Principessa Elifabetta Farisese, fi-· mba d'Odoardo Principe Ereditatio di Parma fal Ducajo di Parma, we Percenza, ed anche fopes la Tufcana, ficcome difeendence da Marghewega de Medici figlia di Cofima II, furon caufa, che Filippo V. antion fo folamente di Matrimonio, la feegueffe per nuova Spofa, e Regina , ovveto l'arte dell'Abate A'beroni, che la dipinfe alla Prinn cipella Orfini ( Duchella la chiama falfamente l'Annahita ) per una » buona Lombarda, da lasciarsi governare, come avea fatto fin ala lora il Rei, da lei medefima coli favore, è credito procuratile dalla «Regina defunta? Siccome ancora, le s'abbia a credere al nuovo-- Carechilla Scrittor degli Annali , ove infegna, che fenza l'impulso o della grazia, che impiri la cognizione della vera Fede Cattolica, e a foli fini mondani, e ambizion fervono per abbracciar la nostra fane ta Religione? Cesi egli infegna (anno 1703. ) parlando della futue ra Imperadrice, quando fi marito con Carlo III. detto allora Re di · Spagna: La Principeffa Ebfateira Criftina di Brunfwrich della linea o de Weljemburel a questo fine abbesecio la Re gion Cartolica. E dottrana qualifimile registra all' anno 1712, parlando del Principe Real di Polonia, ed Elettoral di Sassonia, dicendo, che abbraccio la Reiligione Cattolica, che servi poscia a lui di gradino per saur dopo la morile del padre sul Trono della Polonia. Ma ci aspetta la Stonella delila Bolla Unigentius raccolta dall'Annalista dalle lingue della infima
iligione e comunicata agl'Italiani (anno 1713.), depo di averli, o
iligione del Sicilia, coi Genovesi, col Regno di Napoli, e specialiligione nel Sicilia, coi Genovesi, col Regno di Napoli, e specialiligione coi Reggenti dell'appetiata Monarchia di Sicilia, con dire, che
il S. Padre, siccome telantissimo della Immuni à Ecclesiassica, e del diritili della Santa Sede sulminava monitori, interdetti, e scomuniche, e con
il signingere, assinchè s'intenda bene il suo veto sentimento, con che
infetto la dirà a sua tempo la Storia della Chiesa. La Storiella predet-

e ta è questa. " Forfe non piacendo al Card. de Noselles l'elezione di certo Relia giolo per Confessore, avvent il Re, aver quello spacciaie proposim giont poco fane in difefa de reit Cinefi. Cio rilaputo il Confellore dal » Re medefimo, diffe, maravigliarfi, come un Cardinale approvawtor del Nuovo Testamento Ge. del P. Queinel ripieno di Gianfenif- mo, si facesse accusatore altrui. Del che informato il Cardinale dal. » Re ( era allora. Segretario: d'Imbafciata: crediamo noi: ) vispole , ese fer grà stata emendata quell'opera, ed effer lui con Bossuet applia cati a corregger dieci, o dodici propofizioni, che vi rimanevano. Portata anche quest' ultima risposta al Confessore dal Cristianissimo: » Come diect, o dudici proposizioni di carrivo metallo? diffe il Confes-» fore, ve n'ha più di cenio. E postosi all'impegno di dimostrarlo, is traffe fuori cento una propofizione, che fono a puntino più di cento. Quefte il Re le mando al Papa, il quale dopo fattone far rigorofo. perame, le condanno tutte a' di 10. Settembre 1713, le quali proa dullero i dilordini, di cui vuol l'Annalilla, che il lettore s'ine formi da' libri stampati dopo. Lo vogham ancora noi anzi efortia-» me il nottro Letrore a informarfi da effi libri, se questa istoriella è ofincera, le le proposizioni condannate son quelle attestisme del P. " Contellore, e limili Quanto al Lettore poi dell'Annalilla, farà obbligato a ricorrere spello ad altri libri, se vorrà apprender le co-» le accadute in quelto fecolo. Non può effervi, a creder nostro, an-\* no più fernie di cole del 1715. Torbidi in Francia per la predetta " Bolla, affari, e Cofficuatoni per la pretefa Monarchia di Sicilia i altre, che produfcono i riti Cineti. vittorie rapidiffime de Turchi in Mo-» real e morte del gran Luigi XIV, fuecedure tutte in detto anno , gruogono si imilae a chi non le sa altronde, a riferva delle vittontie de Turchi, e della grand'opera del Duca Reggente per riparante all'eratio esausto, che ne rimane assatto digiuno. Dal Bollatio
ndi Clemente Mi. 10m. 1. pag. 179. Et segg. e dusta Storia della prentesa Monarchia di Sittilia stampata in Roma il medesimo anno 1715.
no apprenderà il tatto di Lipati, causa principale dell'Interdetto, taciuta dall'Annalista, e dalla Costituzione dell'istesso Clemente XI.
no che comincia Romanus Pontisex, si avvà colla debita distinzione
ndi tempi, desiderata in questi Annali, l'estinzione di essa Monarnchia, la quale su poscia da Benedesto XIII regolata con togher
ngli abusi introdotti, ed assegnar la maniera di trattar le cause Eccle-

a itailiche , l'anno 1718, come dice l'Annalilla .

» L'affedio, e liberazion di Corfu per la fuga repentina de'Tur- chi all'ayvifo dena fconfitta di Petervaradino il di 5. Agosto, dedi- cato alla Santiflima Vergine ad Niver, e l'espugnazione di Temiswar, dopo 160. anni di giogo Ottomano, coll' acquillo d'altre piaz-# se, forto la condotta del Principe Eugenio, danno occasione all' » Annalifta di ela tar meritamente quello Principe, ed empier l'anno . 1716. E fe dell'armata navale de Veneziani, e aufiliari non avello o detto, che ogenno faceva conto delle fue belle nave, farebbe camminato d'accordo con Clem. XI ( Epift. & Br. part. 2. p. 364.), a il quale tiene, che se la precipitosa suga Turca non togheva l'oce catione all'armata Crittiana, quel giorno la Turca era disfatta con » gloria de' Veneti, e Aufiliari. Belle cofe racconta l'anno 1717. Belsignado espugnato dal Principe Eugenio, e altri progressi in Unghee ria , promozione dell'Alberoni ( opponendoù invano il Card. Flane cesco del Giudice ) in premio d'avere indotto Filippo V. a rimete sera in profitino tutte e dirette della Pontificia Dateria, a il commercio n fra la S. Sede, e la Spagna interrotto da molti anni, e d'avet prop mello foccorfo di flotta contro i Turchi, troppa fiducia del Papa nel-» le promesse dell'Acquaviva, e dell'Alberoni, mottrata net deviare es giufti fospetti dell'Imperadore per l'armamento Spagnuolo, che e finice nella invation di Sardegna, ed empie il Papa de roffore, di simprovers, e di guai per fospetto d'aderenza, e venuta in Italia. o de Gracomo III. effendagle convenue nevarfe fuore del Regno de Franwas, dice l'Annabita, (e avrebbe anche detto, che nel fecondo Artse colo della Triplice Alleanza tra la Francia, Inghilterra, e Provine cie mute, concluía ali Aja a'di 4. Gennaio di quest' Anno, s'era pespressamente convenuto d'obbligare il Re Giacomo a lasciare il » foggiorno d'Avignone, e portarii di qua dalle Alpi (Rouflet 1001. v 1. pag. 92. ) (6 l'avelle laputo ).

« La lunga fene di guai nel 1718, espulsione de Nunz) di Vienna, e

e di Napoli, sequestro de Benefizi goduti da Cardinali del Regno di » Napoli, Appelu in Francia ai futuro Concilio, deghanze d'Inghiltere ra per la carcerazione di Milord Peterboroug in Forturbano, bene che fubito rilafciato, con minaccie di bombardar Civitavecchia, e a muova rottura di Spagna con vietare al Nunzio ogni commercio, e a richiamare i nazionali, per avere il Portefice negate le Bolle dell'Are civercovado di Siviglia all'Alberoni, esprimono dall'Annalista questa n ben giusta tethimonianza: Non es voceva meno de Ciemente XI, esod d' n un Piloto de grand animo, e denon minor favierza, per navigare in mezn to a canti feogra, e a st contract venus. Ma eg's confidato in Dio punto mon fi aueriva manca folo, ch'er dichiaraffe fa fo quel fospetto ( tanto » sensionie, e inginerioso al Papa, com' ei dice) de Ministra Cosarei, ciot. e che egli folle d'accordo colla Spagna contro Vienna, nato dall'im-" provvita venuta a Roma l' anno 1716, del Nanzio Aldovrandi, e dall' » avere accordate le Decime al Re Filippo. Cio avrebbe fatto rivelan-» do , che l'oggetto della venuta del Nuntio fu il Cardinalato dell' Al-» berom, e l'accordo di molte differenze trantato in Patigi dal mede-» fimo col Marchete della Compuella (dal Reper altro non ratificato ): e e che le Deceme, le quali non is concedono, le non contro i Ture chi, e nemici deila Religion Carrolica, mothrano, con quanto buona. » fede procedeffe u Papa, il quale viste li deluso, perché il Duca da » Popoli propose al genio Marziale di Filippo V. l'impresa di Sardee gna , ne fece colla Spagna i dovuti rifeniimenti , negando le Bolle » oce con tirarti addollo la rottura di quel Regno Cattolico, fenza che profittalle con Vienna. Del resto convenne quest anno far pace o tree gua col Turco, nel piu bello della ben cominciata gloriota imprefa, e con perpetuo bialimo di chi obbligo il Imperadore a volger le armi in » Italia. Cio fegui in Palticowitz a'di 21. Luglio per mediazione della » Gran Brettagna, e dega Statt Generali dello Provincie Unite. · Prima di venire all'arminin Italia, fi stefe in Londia il Trattato del-» la quadruplice Alleanza da proporti alta Spagna, os e l' Alberoni pri-» mo Munitap non temeva ne bravate, ne minacce, onde l'anno feguena retutti d'accordo il fecero deporte, egli convenne star ritirato, ed n incognito negli Svizzen, fecondo l'Annaulta (anno 1720.), ma fe-» con lo la comune opinione, nelle Montagne del Genovesato, celatovi · da Francesco Maria Grimaldi suo amico. Filippo V. non sece propoce re le sue pretennoni fino al 1720. Alluta le propose, benche invano

e il Marchete Baretti Landi fuo Ambafciatore agli Stati Generali, e fu e conchiufa la pace univerfale, con reftare in ma io all'Imperadore la e Sicilia, e al Re Victorio Amedeo la Sardegna io fua vece. Quefta

• quadruplica Alleanza, che e nella raccolta di Mr. Rouffet ( 10m 1.

\$100E

u pag. 180.), in aggi allai comune con memorie, manifelli, lettere sea cane, accessiona d'abre Potenze, e abri documenti, e su conchiusa e in Londra il di 2. Agosto 1718. l'Annalista non l'ha degnata d'un e guardo, e lo apprendiamo, si dal fiffar, ch'es fa, l'accessione del Ru » di Sardegna a'18. d'Ottobre (anno 1719.), quando è fegnata a Lone dra il di 2. ed a Parigi il 18. del mele di Novembre, e sì dal non o fapere, che nel guinto Articolo di effa Alleanta l'eventualità della » fuccessione di Toscana si trabilitice in primo luogo, indi quella di Paro ma, e Piacenza, mentre parla di quelta ( anno 1718. ) fenza far mene zione di quella. La mentova egli veramente in altra occasione ( anmno 1710. ), ma in maniera da far conoscere, ch'ei non sa le cose del fuo Principe, mancanza grande in un lítorico: perciocché igno- rando le disposizioni di Cosimo III, di chiamare alla successione la Ca- fa d'Effe, crea di pianta ne Mulitri Tofcani lo spirito di ravvivare la · libertà , e fa cadere in quelli tempi l'atto di fuccessione dell'Elettrie ce. Palatina feguito tanto tempo prima. Ma che ci stanchiamo in di-» mostrar, ch'ei non ha vitti rai documenti? Quel che ha veduto, lo " palefa egli theffo. Diffe già d'aver vith il Senator Gartoni, il Maro chefe Omeri, e il P. Sanvita'i, e ora dice d'aver sulta la vica di Cleu mente XI con elegante fl.la tauna compofia, e pubblicata dall'Abace Piee tre Politon, e a questa rimeste il lettore dopo avere fleso un poco n de Panegirico a quel gran Pontefice (anno 1721.), per riparare in e morte a ció, che ha tralalciato nel di lut lungo Pontificato, per l'impegno prefo di compilar la fforta univerfale. Ne gli fi può già muop ver lite per quelto. Anzi non gli fi poriebbe neminieno contraffare. pichi el compilatfe le gazzette di Mantova, e di Pefaro, e il Diario di Kracas, perché ognuno puo impiegar l'ingegno a fuo ralento. Ma l'Ittoria tratta da tas fonti non farebbe gradita, perché abbonderebbe p di notizie di piazza, e farebbe sfornità delle cognizioni neceffarie a n un Annalista. Cio che ci duole di aver fatto finora, e di dover fare e in apprello, li è, che impiegammo il noftro tempo, e lo impieghe-» remo in far effratti di compilazione, dalla quale bec ses multum colao dii unago .

" Morto Clemente XI. il di 19. Marzo 1721, gli è dato per Succes- fore con plaufo univerfale di Roma il Card. Michelangelo Conti col. \* nome d'Innoc. XIII. Questo tutti lo fanno. Ma l'esciutiva data dal # Card. Altan a Paolucci dov 'e? Due foli Cardinali furono cieati da ■ quella Pontefice, al Baíco, e D. Aleffandro Albant, cofa non agnoo rata da alcuno. Ma che il primo fulle creato per forza, è che g i fule le fatra una bella predica da chi gli poero la Berretta, come crede # il volgo , altronde (i, i.i. , che non è ivero . Si sa benst, i che tal promo-Tomo XII.

■ mone fu necellaria, e riufet utile, poiché quello Cardinale atterrò il a parnio di Noailles, e de Gianfenifi, e, che al fuppolto predicatore. e non fradattava un tal meihere. Che por l'akro folle creato per graa tieudine, effendo oggenias pallata un confuerudine la reflituzion del » Cappelle, non e sì agevole a crederfi. Fu veramente grato quello n Pontefice alla Cata Albani, ma la graneudine la dimoftro fegnando al Card. S. Clemente quel Chieografo, in cui gli rimette tutte le fpoa fe anche fuperflue, del viaggio di Germania, non condonategli mai e dal Papa fuo Zio. La coftanza in negare il Cappello a Bichi, e l'Ina vestirura di Napoli, di cui già parlammo, son vere ma quei secondo o la norma delle annelle Bolle, ha bitogno chi più lume. L'alterazione a data loro da Giulio II. benché la follanza non fi varialle, l'imitazioo ne de Successor, e la ustaurazione della formula presente inchiedeano, n che fi confultaffe il Caré Baronio ( ann. 1003 n. 124. & feg. ), per a rammentare con fondamento le aquele Belle. All'anno 1712, troa viamo chiamato Parriarca dell'Inda, quello di Litbona, ma farà e forfe error di stampa. Non lo è già l'affiduta affertiva, che Coa fimo III ( il quala morì a' di 31. Orrobre del 1713. ), e con esso la n Repubblica Fiorentina penfaffero di chiamare alla Successione di Prime ripi d'Oriajana, cola non penlata mai, nè pointa penlare per le raa gioni già dette nel Giornale dell'anno 1750. p. 213. e in questo man defimo Articolo. Di Parma, e Piacenza dice beniffimo ( anno 1713. ). o che sa difesso di mafchi della Cafa Farnefe, avevano a ricodere alla Cao mero Apoflolica , foggiungendo un de fuoi Canoni poco grata a' Prinn cipi , ma ben collocato. E un gren pezzo, che la forza regula il Mando, word it do remore, the le regolard anche noll avvenue: ma le me voleva el a noftro gradimento, doves parlar cost, quandiera tempo. Ed é notao bile in quella occasione la abertà, con cui affenice, che il Pontesiu cu fucu fare al congresso di Cambroy per mezzo dell'Abasa Rosa Audiu sore de Monfign. Moffee Nunzoo Apofto seo nella Corse de Parige una fou lenne procesta contra la disegnata Investitura. Fallistima. Al Pometico u non-mancano i Ministri propri , senza ricorrere a' Subalterni . La proe tetta la commife al Nunzio, il quale valendoti della facultà di dee ligare, li valle del fuo Auditore nomo probo, e di battante vivacia this extensio. Norman quarrous rarians muneris quo fungoris, dice il Pam pa nel Breve al Nunzio, nostra, 6r d'ale Sedia in Regno Galiarum Nuno est ad pradidiam Civitasem Camaracenfem perfonaliser acceders negativaris , aliquem probum, & proflesiem virum Ecciefiaflicum fubflicueds &c. Boulwith 1861, to a page Jog and Jry.

· E'il vero, che de Nunt; Pontifiz; preffo i Sovrani, o non ta, o • non vuol fapere l'autorità: giacché l'anno 1724, avendo lodato in

a morte Innocenzo XIII. che finì di vivere a'7. Marza , come vere Prina tipe Ramana, ma della flampa vetebia, purla di Filippo V. che dopo e la strepitoli risunzia al Primogenito Luigi. Principe di Asterias il di a 16. Gransjo, effendo quelli morto indi a fette meli di vajuol i, riafo funfe lo fcento, col parer de Teologi, egli dice e doven da coll' e surerità del Nuozio, impiegata a tempo dalla Regina. Da quello e medefano anno comincia a raccontarci le azioni di Benedetto XIII. a lodandone meritamente la fomma umilità, e facendogli di quando in e quando lunghi panegirici , specialmente in morte fa una lunga tirata . (anno 1730.) lodando lui, e biafunando i Ministri, ma fenaa indie viduare, e caricando colle voci volgari indiferentemente i buoni ... n e a catriri. Questo difetto fi comincia a veder negli Annali dal bel o principio del Pontificato. Dice ( anno 1724- ) che convente chianga re il General de Domenicani, riconoficiato fempre da las per faperiore, noa crocché gle ordinaffe in virtà de Santa Ubbidienza d'accessore el Paparo. "Cola ffravagante, le fosse vera. La Claufura non a aprì, che dono » l'accerrazione di duve passo il Generale . Afficura, che in premio del-» la rest tuevane di Comacchio, e di avervi cooperato il Conte di Sin- sendorf primo Ministro Cefareo, il figno di questo riportò il Cappello. - Falfo il Card di Sinzendorf fu creato per nomina di Polonia. Nel 1725. · dopo narrata la celebration del Concilio Lateranenfe, e la corona- mon del Cav. Perfetti, epiloga la pace particolare dell'Imperadore e col Re Carrolico colle respettive cettioni, e col fine principale d'af. · ficurar la Tofcana, e Parma, e Pracenza per l' Infante D. Carlo, oge gi Re di Napoli, avendo perciò il Re Cattoheo accertata la Prama marica Sangione a favor dell'Aug. Imperadrice regnante le conclun- de l'anno colla poco applaudita creatione del Card. Cofcia. Torna l'anno feguente a cofe, fe non falfe, poco vere. Dice, che d Du-» ca di Gravina Nipore del Papa era molto da lui amato. Ja cofa è afa » fas dubbia. Profegue, che al Cattoheo He Giaceme III. Singrão açw crobbe l'apparagne, e dond suss's magnifics mobile del Poniefice Preducefi \* fure, afcondensi al valore di crenca mila feudi. Falfo alcunt Camerini · al. Quirinale con letto, alquanto faftolamente abbigliati parvero al S. · Pontefice pub propry per femmine, unde tece stornich, a regularne \* parte alla Regina L'anno 1717, mori Francesco Duca di Parma, a # gis foccelle Antonio fuo fratello, usuno di quella linea mafcolina, e che son vode lovefistura ne dal Papa, nè da Cefare, del Ducato di e Parma, di cui s è gua parlato a battanza, e alcuna cofa mierbali. all'Atticolo leguente. Il medefimo anno andò il Pontefice a Beneveno to , nella quala occasione si sparse una frottola ( creduta littoria vera dall' Annalida), che due Corlari abarcarono a Santa Felicata per pre" dare la di lui Sacra Perfona. Falso: Sharcaron, quando già era ar
rivato a Benevento, e quattro miglia lontano dal luogo, oviera sta
to il Papa. Fa anche l'Annalista una patenca declamazione sul lot
to proibito da Benedetto XIII. Ma siccome i due Successori lo tolle
rarono, perche videro, che seguendo a giuocarsi a Napoli, e altro
ve, usciva il danaro dallo Stato, la Camera avea di meno quel cen
so, il Principato perdeva quelle samiglie, il cui capo andava in Ga
lera, e s'allaqueavano le coscienze colle scomuniche; così non avea

qui luogo al paretico.

- Due cole di momento accaddero nel 1728. La rottura di Portop gallo, per ellerit costantemente in Roma continuato a negare il Cap-» pello a Bichi, e l'accentazione della Bolla Unigenitar di Noailles. Diwice di questo l'Annahita, che fu restituito in rusici suoi diritti, e preo misençe. Si domanda, quai diritti perdette, e quali riacquiltò? La » di lui accertazione fi seppe a Roma sul fine dell'anno presente, e a' d) 4. Maggio del feguente mori il Cardinale. Gli Atti, e Decreti. a della Facoltà di Teologia di Parigi, nel Venerdi 4. Novembre 1719. w es afficurano d'una cola di tanto rimarco: Hoc intellexit diu unrequent n e vivis excedere Em. bo. me. Card. Nonlius , orque corde læio , & animo m volenti, fuo exemplo, ut vidimus anno praterito, non fine ingenti benon rum omnium folatio, & latitum fenfu confirmation. Nel feguente anno # 1719. ci dà l'Annalista occasion di stupire, com'ei non lappia il moe tivo principale del Trattato di Sivigha, e dell'efclusione dell'Impera-» dore. Avea egli lufingara la Spagna cella speranza di matrimonio e di un'Arcidochessa coll'Intante Don Carlo. Ma quando ella s'avvi-» de dell'inganno, fi gettò cogli Allenti d'Annover. Diremo il resto onei leguente Articolo.

Continua quindi il suo dire nell'Articolo, che segue immediatamento

pag. 361. conforme in apprello.

"Terminammo l'Articolo precedente col Trattato di Siviglia, o non sulto, o no voluto capite dall' Annalista. Il quinto articolo della Quassi druplice Alleanza reitava illeso era già data formalmente l'investituata eventuale de gli Stati di Toscana, e di Parma, e Piacenza: si sunò solo la qualità del Presidio a petition della Spagna, che diffinidava, farse con qualche ragione. Come dunque puo dir l'Annalista non conosciuti fendi Imperiali quegli Stati? Voltemmo ad ogni costo mantenere il grido a uno Scrittor di ranto credito. Ma è impossibile. "Fin nelle cose più notorie lo troviam poco esatto. Veda il notitro Lettore intorno alle materie di Stato l'addizione al tomo v. di Rousset e indi venga con noi a Roma. Narrata egli la morte di Benedetto XIII. "che seguì a'ai. Febbrajo 1730, ultimo giorno di Carnovale, parladele

a della follevazion popolare di Roma, e fi moftra così credulo ad egni a rumore, a dicena deba pleba, che fembra anti Novelliere, che Ana nalifta. Pene tutti in un gruppo i Beneventant, e tutti col titolo d' Am valtos, gli ingiatia indifferentemente, è ne fa strazio, senza il menois mo riguardo a tanti unorati. Nazionali, che meritavano anzi lode, che m bistimo. Contunde i Torcimani co domettici del Card. Colcia, e que-» No lo fa rimrare a Caferra nel Regno di Napoli, quand'ei fi rifugio » bene accompagnato a Cifterna, per fotiratti al fisoco di paglia ordipostifismo nella plebe Romana. In tempo del successore Clemente XII. pubblicaro il di 12. Luglio del medefimo anno, profegue le avvene tute del Card. Colcia cul rumore del volgo, dicendo, ch'ei non vole la naunziare all'Arcivescovado di Benevento ( anno 1731. ), quane do anzi la Congregazione fuper assaultis fu di fentimento, non dou verfi accentar la ribubzia, per non obbligarli a tralafciare il proceffop fulle delinquenze in materia di grazie fatte per forder, e in contrava venzione, delle Bolle fuper datti, & acceptis: che, gli fu intimata la re-» fluvizione alta Camera di 200, mila feudi, il che e tanto falfo, quann to la privazione di voce attiva, e paffiva in ogni Congregazione, cha e vuol faria al Card. Fim , per effergu dato proibito l'acceffo a Palazn so: poiché il percetto main arnhai fu 40, mila feudi, e la multa fun cono 100, mila Dacati: e che nel di 12, di Maggio fu pubblicato na mmonitorio, con cut al Cofita s'intimava, the non tornando a Roma enu tro la spazia di quel meje, resterebbe priva di tuti i suoi benefizi, e sa cono tinualle in quella capa bietà, e difubbidienza fino al primo di Agofto, vera rabbe degradero datta di gantà di Cardinate. Faltissimo, perchè il procef-» (o fu ordinato a norma della Bolla d'Innocenzo X. contro i Barbersson fuggiti in Francia: cioe privazione de Benefizi dopo un anno. mon dupo es, giorni, fequelles de frutti dupo fei meti, e privazion e del Cappello dopo un a no, è tre giorai: onde fe il processo fe por a processor de moire, su perché la moltitudine era ben informata, quana to I Annalifta.

Torna l'an. 1733. a parlar del procello procellare; e dice, che il Card. Cofcia fu relegato per dieci anni in Callel S. Angelo; ed è veneo: che fu privazione fu futti i Beneiizi, e pensioni, ed e falso, perchè
nu vece di privazione fu sottututa la multa di 100. mila scudi, e che
ngli su aggiunta la scomunica maggiore da non poterne essere affoluneo, se non dal Papa, eccetto che in arricula moriti, falso anche quenestituzione suddetta di 40. mila scudi, e gli si uso poi l'indulgenza
ndi rimetterghela alla prima ed unica restituzione di 13. mila scudi,
n non già di 30. mila, come dice l'Annalista (anno 1734.). Essera

por da per tutto protezione di Vienna, e vuol fostenere infieme il mialimo della Corto Romana, perche a'zuoni non corrispose l'evento, e la protezione predetta; in luogo d'ammirar la costanza Pontinicia in Clemente, come l'ammiro per Pottogallo, e insieme la manniere un controlla stessa azione di punire i figli traviati. Ma lasciamo stare il Card. Coscia con quella forte gotta, che chiama in fino majuro (anno 1731.) e che è stata, ed è il suo gran tormento, maggio-

are di tutte le altre pene.

- Nel medefimo anno 1731, due altri grandi affari inquietarono la w S. Sede, e il Pontefice, cioè quei di Sardegna, e quei di Parma, e " Piacenza. De primi, essendo già composti, soverchio sarebbe di raa gionarne. Non è così de ghialtri, che ebber feguito, è ancora fran-» no pendenti. Mott il di 20. Gennajo l'ultimo Duca Farnele, Anto-» nio, e reftò, come dice ben l'Annabita, all'anno fuddetto effinta con o ello tutta la linea mascolina della Casa Farnese, benchè la Duchesta En-\* sicherta d'Elte rimanelle Reggente dell'utero più in apparenza, che e in fostanza. Contuttoció non si perdette tempo, ne da Roma, ne » da Vienna nel prendere il possesso di quel Ducato. Roma si servidel Canonico Ringhiera, a Vienna del Generale Stampa. Queffi, » dica pure il contrario l'Annalista, quanto gli piace, fu prevenuto da "Ringhiera: sebbene le truppe, ch'erano a Casal maggiore entraroe no in Parma, prima che il Legato di Bologna vi potesse mandar le » fue e Monfignor Oddi Commillario vi ando multo dopo. Che poi n folle richianaio da Vienna il Card. Grimaldi, essendo costume, che i » Nunzi fatti Cardinali tormno a Roma, non ci fembra totalmente vew ro. Vero è bensì, che lo sello anno il Pontefice determinò a'dì so. » Giugno nella fua Cofficuzione, Quum bo. me Anionius Farnefius ( 39. - Buliar, nov. 10m 13. peg. 187. ) che in vigor della Bolla di S. Pio V. · confermata da luccellori, ed effertuata da Clemente VIII nel Ducato m di Ferrara, e in quello d'Urbino da Urbano VIII. il Ducato di Parma, re Piacenza era devoluto alla S. Sede, se l'utero della Duchesta ve-» dova non produceva prole mascolina. Vero è ancora, che l'an. seg. \* 1732. il Pontefice stesso ( non il Fucale, come presende l'Annali-» sta ) scendendo dal Palazgo Vancano per cantare il Vespro solenne » nella Bafilica il di aB. Giugno, Vigilia de Santi Apostoli Pietro, e \* Paolo, fermoli al Coftantino, o fia in capo dell'Arrio, e protestò a solennemente ad aka voce - che il Ducato di Parma, e Piacenza, recon turia l'invalione, rimeneva fotto il dominio della Chiefa, e che » fi farebbero un giorgo foftenuti i di lei diritti, fecondo che il di lej » Capo Cristo avesse deliberato -: protesta, che ogni anno rinnovasi » nella medelima fentenza. Ma quelle cofe l'Annalifta altamente la ta-

» ce ambedon. Non tacque però (anno 1729. ) allorché parlò del Tratatato di Siviglia, in cui suppose falfamente effer tokta la feudalità. wiche la Corte de Roma tento prevalerfi de tal congenuera, per far vaa lere le fue request fapra Parma, e Piacenza, fenza nondimens efferfi m finera offervare, ch'elle abbie guedegnere serrene. Nos quefto tencarin vo della S. Sede, a confessare il vero, non lo sappiamo. Ci è benm mi moto , che l'anno 1734, il giorno stesso ag. di Giugno dedicato a' » Sann Apostok Pietro, e Paolo, dopo rinnovata in Roma a piè di a Coftantino la fera antecedente la proteffa introdotta da Ciemente XIL. o l'armata Cefarea, prello Parma, che fecondo le spampanare de Garretwitere ( parole dell' Annabita anno fuddetto ) fi decantora aftendeffe a fefn fanta e prù mila perfone, bella gente tutta, e vogitofa di menar le mane, o non folo non guadagno terreno, ma ve la perdene infieme col Ges neval Mercy, e numero grande di Ufanali, con maffacturvi gran parn se delle truppe. Da indi in poi vanamente poffeduto quel Ducaro. sognun sa, che oggi lo ritiene l'Altesta Reale dell'Infante D. Filipp po fratello della Maestà del Re di Napoli, e per conteguente dell' a illustro hora Farnese, per parte della madre Elisaberra già Regina di » Spagna, cedutoga dalla Cafa d'Auffria nell'ultimo Trattaro di Pace m in Aquisgrana conchinio il di 18. Ottobre l'anno 1748. Sa akresi ... n che resta ancor pandente la causa de diritti di S. Chiesa, come la e defini Clemente XII. l'anno 1731, nella Cultituzione predetta, e 1º n anno seguente nella Protesta. Non suor da speranza, che ponderata n un di l'equità del Feudo antico della Chiefa, abbia questa a ricovrae re i fuoi diretti con fomma tranquillità, cedendo il Poffeffore i pretea fi del Feudo nuovo, nato l'anno 1718 nella Quadruplice Alleanaa. # 171, anni dopo la investitura di Paolo III a Pier Luigi Farnese, ed altretiami di diritto certo, e conosciuto da Principi d'Europa, bena chè per caule trasveriali turbato ne primi anni ( fenza lefion de dia neu della S. Sede ) il polletto a Ottavio figlio di Pier Luigi, Prinn cipe Farnele, e successor nel Ducato di Parma, e Piacenza. "Dapo la Bolla di Clemente XII. foftenuta da quelle di S. Pio V. ne de l'accessors per la spazio di 160. anni, e più, giunse a Livorno

"Dapo la Bolla di Clemente XII. softenuta da quelle di S. Pio V.

ne de' successori per lo spazio di 160. anni, e più, giunse a Livorno

ni ste di Napoli, allora Infante D. Carlo il di 17 Decembre 1731.

ne due giorni appresso su preso in suo nome con Diplomi Imperiali il

n possiso di Parma, ove si portò poi personalmente l'anno seguente,

ne vi sece il solenne ingresso a' di 9. di Ottobre. L'Annalista tace mol
nto dell'essenziale in questo anno, che è il 1732, mempiendolo di

neiò, che poreva impunemente tacere. Il Real sissante non impiegò

n due mesi riposando in Livorno, com' egli dice; ma su trattenuto dal

n vajuolo di si bona qualità, che in pochi giorni in tempo rigidissimo gli

» riufe) di fuperarlo. Gi'intrighi di Firenze per parte di Vienna, che nego l'inveilitura di Parma, e ne fece spiegar le ragioni all'Invia-» to l'rilevati dopo nel manifelto di Spagna, interellavano più dell' maffiatura delle firade per tutto il fuo Dominio fatta dal Duca di Mo-# dena. Quel che ci ha reto maraviglia, trovando noi ripieno que-» (to volume di portenti più della Storia di Livio , fi è, che gh fia restato occulto si fiero turbine, che segui all'acqua imperuosa do-» po celebrato il Sinodo Diocelano a Firenze il di 24. di Settembre: perche tradico albert, e cafe fuburbane, e dimesso un Campanile, \* facendone gioco per aria, come di paglia, o piuma L'anno 1713. \* fa mediatore il Re Cattolico tra Roma, e Portogallo, la qual nori-» zia ci giunge nuova. Parla del blocco Francete ad Avignone, affermando, che la forza, e'l bifogno induffe il Vicelegata Buondelmon-» te a un aggiultamento, che difapprovato a Roma, fece continuar le \* calamità. Il Vicelegato non tece diversamente da gli ordini avuri » da Roma, e il biocco d'Avignone fervi di coperta per accoltarii all' » Itaha, fare scoppiar la lega col Re di Sardegna, e sorprender Mila- no , verità fcoperta dopo , e che dovea politicamente rilevat l'An-» nalifta. Gii affari itrepitoti di quefto, e dell'anno feguento, al perpatte di Polonia, che per quella d'Italia, nulla appartengono al no-• (tro impegno, e col folo dire, che quando fegut la fopraderta bat-\* taglia pretto a Parma, l'Infante D. Carlo era già possessore di Na- » poli, lo fu indi a poco del Regno, contemporaneamente di Sicilia, » ove l'anno feguente a di 3. Luglio fu coronato in Palermo Re delwie due Sicilie, ce ne sbrighiamo. Nell'anno 1715, riporta il Ponte-» fice Clemente XII. un'eccellente lode, e un gran biafimo. La lode a confile nel regio tunerale fatto fare alla Regina d'Inghilterra Maria » Clementina Sobiefchi morta a' 18. Gennajo in gran concetto, e nel-\* le fabbriche magrifiche in Roma, e fuori con spese immense. E l' Infante D. Luigi creato in età di undici anni Amministratore dell' - Arcivescovado di Toledo, e Cardinale, gli fa dire inconsideratamen- te. Tornandoft a vedere l'ufo, od abujo de fecole du noc chiamait borba-" rice. Quelli fecoli si fattamente caratterizzati erano il x. in gran par-» te il tx. e l'xi. Ma s'alza troppo l'Annalifta. Se aveffe confultato gli Annali Ecclefialtici, avrebbe trovato fimile amminiltrazione in un \* fanciullo di fette anni l'anno 1567, cioe fotto il Pontificato di S. Pio » V. cui veneriamo su gli altari. Quelto unico elempio, lasciati da. \* parte tutti gli altri, che farono proposti, rimosfe il S. Padre dalla co-» itante negativa in circoffanze, come ognun sa, da doverti accorda- re, anche di mala voglia, una grazia firaordinaria di tal natura, che non richiama altrimenti i fecoli barbarici. In fimil cafo il P. Manaand use espectione meno viva, e allusione meno odiola, quando paralo del Nipore del Re d'Aragona di età d'anni ser iolamente creato
a Amminustratore del Vescovado di Saragozza. Ecco le sue parole lià.
a 14 cap. 16. Evilirgue tandem, annuente prajerim. Neapolitana Rese,
a cui mu'ium Sizius (1v.) Pantifen ir luere erat folitus, ut ca Ecclesia.
a Alphansa puera su e perpetua administrationia dirette. Novum damaca
a sumpae exemplum tadullum, vincente Pantiferam constantiam. Regamism-

a portunitate in Ecclefta jura invadent um, aique liberiatem.

" L'anno 1716, anno veramente d'inverfi ni , e d'affanni, racconta » l'Annalittà, ques che provo Roma, febbene da troppa dote a Trae Revenis ammuniani, ed e poco efatto al folito nel narrare le con- feguenze delle quali pochi fono tra not, che non abbiano infau- the memoria. Dice, per elempio che. In meggo nullial meno a rali hunn rasche stinsservà, essere staro dichiarami. V cert di Sicilia il Princ pe D. o Bertolomeo Cuefina ripote di Sua Sanzira, perfonzegio dorato di fingelar. w favier a ... I che fece maraviquare più d'uno . La maraviglia , crediamo nor, hafeerà un più d'uno, che legga questi Annali; ma non già m chiunque sa, che il Principe Curtini palso al fervicio dell'Infante D. Carlo molti anni prima, quando ti feppe effer dichiarato fuccessore. al Gran Duca di Tofcana, ch'era fuo Cavaderizzo maggiore; ch'ee ra stato dichiarato altra volta Vicerè Interino di Napoli, e che a « Sieiliani mal volentieri avrebbeto prefo Vice e Napilitano. L'accia dental sumore di tante migliaja di Traffeverini diveva impedire al . Re d. Napoli la promozione già fillata d'un iun l'ami sare personnewere accuse de fingular faviaçes? Anche queue tame mighaja de folleva-» ti Traffeverini tono da metterfi tra quelle Spampanate de Gaggettiert, a ch'er diffe lopra ficcome debbonti tra effe collocare quelle anglian ja di Spagnuois Efuli , che fece softenere a spele della Camera Imo periale a Carlo 3 L quanda laterata Borcellono torno a Vienna ( an-# no 1713. ) Annovera poi tra gli allanm del Pontefice ( an. 1716. ) o la cinirata da Rema dell'Ambatesator di Francia per cagion della nou mina d'un Telcovo fatta del Re Sennille, e non accutate del Papa : o o anche quella e notizia nuova, effendoli ritirato, perche furono in u Roma levare le armi di effo Re dalle Chiefe Polarche, Introduce fi-» naimente nella feita de idere Muratori le finfonte muficale per condimen-■ to de conviti. Il che fe foffe vero, fe ne faprebbe a quell'ora ogni. minuma, tenza d Siftema, e Rituale di quella novità, che dice aver. ■ egisto pubblicato, dopo che quest'anno medesimo Clemente XII. proihi, e fottopofe alle Cenfure una tal fetta, come anche fece il n Re-Criffianifkmo.

 Mort l'anno (egueste 1737, Giovan-Galtone ultimo Gran Doca di Tomo XII.
 Tofica» Tutcana a'di 9. Luglio, der vifta la mutazione del fuo Stato pafe fato in mano del Duca di Lorena, e pretidiato da truppe Tedesche: n e fi nimente mont a' 16. d'Onobre Rinaldo d'Efte Duca di Modepina, a cui fuccelle il moderno Duca Franceico. Di quelto abbiami e presto l'Annalista il giro per l'Europa ne gli anni addietro a Genoa va. a Parigi, in Frandra, in Ollanda, e in Inghilterra, dove gli fuw rong comparine, egh dice, le maggiore finerze dal Re Giorgio II, che o in questo Principe considerò trassuso il sangue di quei gioricia Anteneti. n da quali era difeefa anche la Real Cafa di Brunsvick. Il Lettore qui ame mira l'erudizione del Re-Giorgio IL e la maniera di lodare un Prin- cipe indi lo accompagna a Vienna, è in Ungheria alla infelice cam-» pagna contro i Turchi in compagnia del Gran Duca Francesco, e » fuo fratello Carlo Principe di Lorena. Quivi poi gli crefce l'ammio ratione, in fentendolo dire ( anno 1717. ) che il Papa non manco di w prometter fusfide de danaro all'Imperadore Carlo VI. e di non volere » ftendere le sue ouvese pupille ne Gabinetti della Divinita, ma che fi e attribuirono le sventure della potente armata Cesarea, che vi perl e quafi mezza, all'aver mancato di fede al Turco, col quale durava » la tregua di Pallarovvitz, con figurarli, che percio folle mancata la u beneditione di Dia alle armi dell'Imperadore. Fallo è, che il Papa proe mettelle fullide anze pretagt a Montignor d'Herrach Ministro Celae rea, mentre gli Alemanni rovinavano lo stato Ecclesiastico, che 6 o darebbe forse il caso d'una guerra del Turco, e ch'egli anche volena do , non potrebbe foccorrer la Cafa d'Austria, come tante volte awwean fatto i fuot Predecesson, intentendolene ancora l'Erario Ponstificio, che paga i frutti di tanti Monti a tal fine eretti: e folamente » fu fatta, e mandata una Colletta per gli Spedali dell'armata. E quan-» to alla fenedizione de Die, è più probabile, che mancasse a quelle e truppe, che l'anno avanti avean dato il guaffo, e quafi un facco ale lo Stato Pontificio ( non confentendo certamente il pullimo Impera-» dore ), come infegnano tutti gh efempj addietro; che l'aver mane cato di tede a gl' intedeli, per non mancare all'Alleata Ruffa.

Non sappiamo poi, di dove prenda la notizia nell'anno seguente 1738, che i Cardinali temendo della viia del Papa aveano già u dato principio a'segreti sar maneggi il che risapiato dal Papa, cagion su di qualche risentimento: e trancamente la dichiariamo un sogno, come quella di Carpegna, Scavolino, e Monteteltro, evacuati a suo e dire in quell'anno, quando ciò seguì nel Pontificato seguente. Paralle in quell'anno stesso della nuova Regina di Napoli, e sua venuta in Italia, dice per quello si appariiene a Roma, che. A i consini del perrarese se presente alla Macsa sua l'anno se sua se

a mo Pantefice con titolo di Legato a Latere: e doven dire, che le fu spee dita un Nunzio, che il Cardinale la riceverre, come Legato di Feru tata, assunto però il titolo di Legato a Latere, e che a Velletti il » Pontefice (pedi a effa Regma il Cardinal nipote. Quelto era da dir-6 jo una Compilazione, fenza perder tanta carta, e tempo nelle nou velle del Re da scena Teodoro, e de fatti de Corfi. Giunge finala mente all'anno 1740, in cui mancò di vita il Pontefice Clementa - XII. a'di 18. Febbrajo, e ( quel che tinnovò in Europa, e in Italia. e i gravissimi mali delle guerro ) anche l'Augusto Carlo VI. ceiso di s vivere la noite precedente al di 20, di Oitobre. Dice del Pontefi- ce, che coffretto negli ultimi tempi a vivere per lo più in letto, ee ra ajutato nel governo dal Cardinal Corfini fuo mpote, e dal gariofa Cardinal Firras ( non conobbe mai podagra in vita fua ), e ficcome. » in tutto il Pontificato, così anche in morte è moderatiffimo nello feri- vere, lasciando solo il desiderio di migliori, e più interessinti noo time, e di maggior periaia in quelle che ha compilate. Deila crea-· zione, e menti del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. ra- giona molto bene, e se non fosse entrato negli accani del Conclave, e non gli farebbe venuto detto, che il Cardinala Aldovrandi, da che vida u preciufa a se stesso la strada per faltre piu ulto, generofamente si adopro, u perché l'elezione cadeffe in uno de ett altre dut bon degni Perporati della a paina fua , cioè ne Cardinali. Vincenza Lodovica Goitt, e Profpera w Lambertini .

 Imprega l'Annalida ne'nove anna, che rimangono da compilar ne-» gli Annali, poco meno ehe un terzo del Volume. Quelta cofa ci ha o recato tale (pavento, che quantunque antioliffimi di tirare a fine la noftra amprefa: nondimeno più, e più volte depotta, e riprefa la penna, finalmente abbiamo deliberato di dirine folamente quann to bailt per non intermetterla. Contiene effo nel suo buon volgaare le ben giulte lodi del Ponichce Regnante un anno prima con e molta, efattezza, raccolte e pubblicate, dal dottifimo , e infieme erua ditiffimo Dattor Sandini, ed illustrate con brevi, e sugose note, le a quali comprovano ciò, ch' ei fuccintamente racconta del Regnante. · Pontefice , eifratte quali tutte dalle opere, e Costituzioni del me-\* defimo. E quelle, che da dette opere non son prese, illustrano e alcun punto di Storia Ecclefiaffica , non a tutti palefe . Tale fi è la » prima di esse, la qual dimostra , perche l'Arcivescovado di Boloe gna sia menuto dal Sommo Sacerdore: mentre annovera sei Pono tefici. Antecelloro di Benedetto XIV, che ritennezo i titoli dellor » Vescovadi , e sono Clemente II. Vittore II. Niccolò II. S. Leone » IX. Paolo IV. a Benedetto XIII. e la decima quarta fopra le tre mef= fo concedute a Sacerdoti Spagnu vii , e. Portoghafi il giorno della # Commemorazione di tutti i fodeli defunti. Quelle note non poffono veramente, farfi nega Annali. Co auttocio non è vietaro di fogmigrangere ad alcuna notizia, che fi propula, eio che illimifca premi amente di esta, ch'unque legge. Ci serva d'esempio quel, ch'es midice l'anno 1744, del Re delle due Sicilie nell'abboccamento con » fua Santità al Quizinile. Confesso dipos in una delle sue doite Passoprate il buon Pontefice, che fra le altre cofe il Re gli fice istanza di m manorare il fove chio numero delle fefte di precetto ( grazia eta accordaw sa da jun Santità a varie Chiele di Spagna ) attejo il detrimento, che u ne ven va a i poveri, a gli Artifli, e a i lavorator. de la campagna. Quella notizia è vera. Ma giacchè fua Santita l'anno 1748 a'èi. ▶ 14. Novembre con fuo Decreto pubblicato, e affillo impofe, filen- zio a cinanque fenver volette in quella materia per le ragioni. wiche in effu adduce, fi dovera foggiungere, che viera un tal Dew eteto. Quo prohibetur cuilibet in pofferum libros, fenpturas, aliaque opera quantumque typis imprimere, feu aliter in lucem elere, in quibus n de imminusione diérum festorum de pracepio sive pro , siva contra eum wagarur fotto pena di proibizione di qualunque feritto, e feomunica · lace fententie à fecoliri , e di folpentione agli Eccletiathici affinché mano ignoralle, the anche l'Epithole son comprese in quel Decrewito, e non folo thampate, ma anche fentte a mago, e così divul- gate. Il qual Decreto non v'ha dubbio, ch'es l'abbia veduto, n gracche ha villa la Paftorole: Archiepifcopia, & Epifcopia Sicilia ciw tra Pharum, nechon Meffanenfi, & Panormitano Archiep, che e fentwita un mele dopo. Oltre a cio non vogliamo qui diffimulare il no-# ftro timore fimile a quel de Trojani , feotrati una volta fola da Gree ci. Le tleffe lodi dell'Annalittà, che non è certamente igneranete, es tanno paura. Quelle Paftorais coll'aggiunto di dotte convengono al Romano Pontefice, o al Vescovi l'A piè della dotta Po- florate che cità, vi vediamo la foscrizione D. Cardinalia Poffisocus. · Or queiti e Segretario de Brevi, non delle Pattorali. Decretali-· Bolle, a Coffituation, Brevi, Diplomi &c. fano i nomi delle let » tere Apostoliche del Sommo Sacerdore. E rali anch'er le chiam-■ in altri Looghi, come fa all anno 1742. Pubblicà una refenitta Bor. » la contro di che non ubbidiva a e Decrete del a S. Sede intorno a cer \* riti Cinest già vietati, e ciò non ostante permessi da oscum Missione. . que novelle Criftiani. Tali pene intimé, e tali repieghi preferiffe, ci » si po e prometiere da il innanzi un'esatta offervanza della Costituzio · Apofloliche.

"Aluta lode, the da al Regnante Sommo Pontefice l'anno 174

ove parla delle differenze fra la S. Sede, e le Corone di Spagna, Pora togallo, due Sicilie, e Sardegna, con dire, che le Nunziature fi maa prerano, e la Darana reaffante le fue spedizion : camminérebbe benisti-■ mo , a' ei non aveffe detto tre anni prima (anno 1738.) dell'accordo de Ciemento XII. le che fece aprir la Dataria per quel Regna, e in-. Lusbens fu spiens Ismenie a co to i' Nunzio Pontificio. Altrevanto ava want in Upugas, hid is to ver through confermandolo le spedizioni da quegli anni, che feguirono. Onde poteva tralafciar la Spagna, e st a Portogallo, ovierano gra maffunte le spedizioni, assinche ogni Ponte-» fice avelle la lua parte di lode, giacche egli medelimo altrove accor-» do la fua anche a Clemente XII. Del refto le predette lodi del Re- gnance Pontence fi hanno neba di lui creazione ( anno 1740 ), nel a fecondo anno del Pomificato ( anno 1741.), e verfo il fine degli · Annali (anno 1749.), a riferva d'alcuna di effe registrata a rempo, e luogo proprio, come le tette riferité. Troppe cofé doveva egli comp pilar negli Annali, le quai non potevano interrompetti. Gli affati di o Corfica ribellata a Genoveír, e le avventure del Baron Teodoro do- veano fituarfi negli Annali, e profeguirfi dall'anno 1730 al 1745. La » follevazione, e guerra di Genova, e le avanie, e tirannie commeile a da Vincitori, fino ad avere il Colonnello. Franchini Fiorentino prefop spasso in for eunucure un giovane lano Coppuccino ( anno 1747.), doa veant necessariamente regultrare con tutte le minute cole, uscite annche di bocca al volgo. Di queste noi non ne riferiremo cosa alcuwhat, rimetrendo il Lettore alla fforia, che ne ha feritta colle necessao ne notizie il Sig. Caffruccio Buonamici Ufiziale del Re di Napoli, » del quale attesta anche l'Annalista ( anno 1744.), che vedesi data aln la luce la descrizione del rinomato affedio di Valiatri, composta con elegani n to fisie latino dal Signor Castruccio Buonamici. Ufiziale militare del Re-» delle due Steitte. Dell'ultima guerra generale, che abbraccia tutte la particulari non folo in Italia, ma in tutta l'Europa fino alla Pace uo niverfale fegnata, e conclula in Aquifgrana il di 18. Ottobre 1748. . l'Annalifta ne ha fatto l'Ethratto da sè medefimo, unde non avremo o noi altra pena, che di trafcriverio.

All'an. 1749, cui dà ral principio: Spuniò il felicifimo prefente and mino ginviale con carona d'ultivo in capa, la tale Elfratto della ulumina guerra compilata diffusisfamamente: « Aveva io all'an. 1900, fra e le glima de'nostri tempi registrato ancor quella delle guerre oggidà e fatte con moderazione tra Principi Cristiani, cioe tenza infierite con iro le innocenti Popolazioni, e tenza la defulazione de'conquistati, e dell'ammieri paesi. Debbo io ora con vivo dispricere intrattatini. Ci e ha fatto questa ultima guerra vedere troppi esempi di barbarie intro

n e fanti d'Italia , con lafciare la briglia ella licenza militare , per fame colla tovina della povera gente, vendetta del veri, o preteti ren-» et de loro Principi. Che i Turchi, che i Barbari, i quali pare, che a non conofean legge alcuna d'umanità, cadano in cost brutali eccefu fi , non e da maravigliarfene, ma che genti professati la legge fanta m del Vangelo, legge maestra della carità, facciano altrettanto, non fi puo mai comportare. E non ve 'e chi così opera che in vece di gioria. egli va cercando l'infamia, la quale fenza dubbio tien dietro alle cru- deltà? Ma lafciando queffe inobli doglianze, e luttuofe memorie, volmigram pou tofta i ringraziamenti notti, alla Divina Clemenza, che ha a fatte in quest'anno cessar l'ire de Regi, e coll'evacuazion de Pauli. e che s'aveano a reflituire, ha tidonata la tranjuilità, e l'allegressa n a tanti Regni, e Principati involti per feste anni nelle calamità della a guerra --. Così egh. Succede a tale effratto una fene d'Elogi a Prine cipi d fralia, de quali eccone in breve la fostanza fecondo l'ordine m da lui recuto.

- Tiene il primo luogo il forumo Pontefice BENEDETTO XIV. il e cui lapere, e zelo è manifetto dalle infigni. Opere (ue già date alla lun ce: conofce per fuoi mpon a fuoi fue diti. Roma spezialmente ne gow de le benencenze, e infieme la munificenza, la Metropoistana, e F Iftituto delle ferenze di Bologna patria fue, pirrecipano delle medese firme, ed le un Principe glori to , led amores ole nato folamente per I s altrui bene , degno di vita lunghiffima, e d'ogni maggior prosperità. » Vici e in fecondo luogo la Maettà del Re di Napoli, e Sicilia, gero mogho della Real Cata di Francia, gran regalo fatto dalla Divina - Providenza a que Regni dopo canti anni de divorgio, fommamente preu morolo d'aumenter le manifarrare, la navigozione, il traffica, e la fie carezza de fudditi fuer: defiderafa, che fionicano l'arti, e le feienze, onde molto gli deve la Repubblica Letteraria, specialmente per la o mirabile (coperca, d'Excolario: valorofo, come ha mothrato nella difefa o di Velletri, e del Regra fuori e finalmente prosperato da Dio nella Regia prole. Succede in terzo luogo l'Augustiffimo Imperador Frann cesco L come Gran Duca di Toscana, la quale pare, che non abbie o moleo a dobrit della prejente fua funazione: Stantechè è stata immuno da e ogni difaftio nell'ultima guerra, e per le vantaggiofe caufe del govere no, e della giuftiata, non ha motivo di richiamare i tempi paffati. In n quarto inogo e la Setemilima Repubblica di Venezia, il cui ripolo e non fu turbato dall'ultima longa guerra, e il buon prinamento da » lei faviamente fatto per precauzione, e custodia delle sue Città, e e fortezze , non lia aggravati i fudditi , avendo anzi profittato gli Stao ti fuoi della altrui calamità. A proporzione le fa figule la Repubblin en di Lucen in quinto luogn , a conclinute: Piu de vafti Domini può u effere febre un piccolo , qualora la Libertà , la concordia , l'ofassa Giuftiu gia , il buon comporto , a la difermezza de a Tributi fa , che agruno pof-

m fa effere consense del grada fun .

- Parla in tetto Juogo del Serenifimo Duca di Modena fuo Princie pe, che è Franceico III accompagnato fempre dal coraggio nelle e funche malitari, e se difaffri, lempre giufto nel penfare, e nel con- figliare, per reflimonianza della maggior parte degli Ufigiali Galli(po-· mi, the ha con them fuo onore recuperate i fuoi Stati polleduti per e più anni da altri, ma bisognosi di riforgere dai danni panti per il a malefico influffo delle guerre paffate. Annovera in festimo luogo il · Ducaro di Parma, e Pracenta, che dicu aver superato ne danni suf-» ferti quello di Modena ma effenda tornato colà il fangue della Serno » milima Cala Farneie nel Resie Infante Don Fu ppo festeur de Paceaufo fins Ke di Spagna, e di Napoti, dice effer da sperare, che vi torsi la felicità, che vi fi godeva fotto gli ultimi prudenti Duchi, i quali ( do-\* veva (oggsugnere ) riconobber tempre Feudo delia S. Sede quel Duo coro . Ortavo tra Domini d'Italia la effer quello di Milano, e Mano tova umu, dipendenti dad Augustifima Imperadrice Regiea Maria o Terefa d'Auffria, di cui meritamente loda la pietà, la giuftigia, la n clemenza. Dice però cofa io ordine a effu Ducato, che è ben di fenw ticla colle fue thelle parole. Qual fia per affere il ripofa , a folliera fue m ne venture temps de pare, non fe puo paranche comprendere, ffante la rifaa lugione prefa dail Imperiale , a Real Marita fua di non provare più il rassi mmonco d'aver creduto di avera, e di avera effettivamente pagato un pom derejo ejercuo per fua dijeja un Italia, con averne poi trovosa folomente n appena la mesa al à fogna. Scarfillimo è l'elogio, che fa l'Annaliffa al w più valorofo, e più gloriofo Principe, che vanti la noftra Italia, o fi e riguardi il politico, o il militare, del che l'Europa rutta puo tare e autorevol teffimonianza ; e la conducta nelle ultime guerre è ancora e viva nelle menti degli nomimi, ferza che ci prendiano biiga di como mendarla. Solo diciamo, che efempi fimili di valore, e di gloria non · puti iu i ercarti nelle Storie moderne, ma dalla Storia Romania, De Greca : sbono prendere. E fe non fulle flata introdotta dall'in-Pitte o un 13, inventore fatale del fuoco flerminatore, la nuova e maniera di defolatione, e d'eccidy, il valore, e la gloria di quello → Bare → zo del pari co più rinoman guernen degli antichi fecoli. Questi, finga nominirlo, gia i intende, che e Carlo Emmanuele Ree di Sardegea, e Duca di Savoja, che è debolmente lodaro in nonn whongo . Quanta par e d'Italia fis fottopofte , dice l'Annalifia , alla Real n Cofa di Savoja, egovan la sa , mi non tunu funza , quiana abbismo fafe fer a

» ferto di guaj i fuot Stati di qua dal Pò, e che intollerabili miferie fi fieno provefi ate fopra quet della Savoja, e di Nizza Loda por la tavierza, la penignità, e l'amore di quelto Principe verfo i Sudditi unde in breuve abbiano a tili tratti dei danni patiti. Chiude la ferie degli Elogi la
p Serenifima Repubblica di Genova, lodata specialmente per la coltanuza, e valore nel difendere la libertà in questi ultima guerra.

» Termina poi quest anno co portenti leguiri in varie parti, e speci-» almente col turbine del di undici Giogio qui a Roma, frutti d'un e placido inverno, che s'era provato, com el crede, e chiude il Voe lume con quella conclusione contro di usi, la quale abbiamo riferita » nel primo Articolo del Giornale di quest un 1750. Niuna passione ci nha molfo contro l' Autore di quelli Annali cetibrat ffimo in tutta Eua topa. Il folo fenver fuo coo si poco nipetto de Sommi Pontefici. n della S Sede, e della Sacra Corte Romana, com'er la ch'ama, ci » ha eboligan a feoprir l'artifizio degli Annao Italiani, e a dichiarailà n un perpetua comento della Piena Elpafizione Ge, dal principio del Daminio temporale di effa fanta. Sede tino a quetto noftro ultimo fecolo. n Le autorità di Scrittori, tradotte infedelmente pei provare il falfo : 4 a documenti supposti, spacciati per vent, i Privilegi Ponnifici, convere titi in Imperiais, e tante altre larguzie per imporre agl'imperiti , none s'ha da far akto, che efaminarie colla fvorta del Giornale, per effere ne pienamente convinti. Certa cofa e , che flarebbe ben l'Italia , ansiche fenza, gli Annali Italiani, e l'Autore avrebbe impiegato meglio il » fuo tempo , ferivendo altra Opera. Ma già fono feritti, e vanno ate torno ilampati , è tillampati . Il tempo folo farà giultizia a quel che a not abbiamo (critto contro di effi...

L'Arricolo di sopra meniovato e quello, che io a bello studio lasciali nel Tomo X, riferbandomi a riportutto nel presente, ove si leggono le ragioni, colle quali il Signor Muraiori intraprende a giust sicare se stefo, e la condotta de suoi Annali. Bastommi allora d'averlo accennatore de debbo qui collocarlo, come in suo lucgo, nella torma, in cui si legge alla pag. 1. del presodato Giotnale. Eccolo pertanto in queste pa-

role:

Erafi protestato l'Annalista Italiano (Tomo 1x. in fine) di voler chius dere il suo lavoro coll'an. 1500, rimettendo per l'avvenire il lettore na molti Storici Italiani, e soggiungendo. Ne ho ancor io recato un buon e soggiu nella parte seconda delle Antichità Estensi, già data atta succ. e pero tanto più nu credo d'sobbligato dal sarne una nuova dipintura. Ma vindi a poco, parendogu sorse di non dover lasciare il voigo in absorbandono, riprese il filo de'suoi Annali, e li continuò fino all'anno e Santo corrente 1750, nel cui principio terminò la sua vita mortale da buon.

buon Cattolico, ed efemplar Sacerdote, qual ci vien detto, che fempre è vivuto. Coraggio a dir vero invidiabile d'Ucmo vecchio di
77. anni, averli rotti, toltine alcuni pochi dell'infanzia, impiegati in
pleggendo e ferivendo per ammaettramento altrui, del che tanno feale tante epere, le quai vanno attorno col luo nome in fronte. Sarebplesi anche acquittata gloria immortale, se non avesse letto con prepresione, e seritto con passione vizi ambedue rare voire, o non mai
plaggiti assatto dagli Erudiri, e perciu trambievolmente tollerati, alplorine nascosti al volgo nell'idioma latino, ad esti solo non si occultano, e tra esti soli rimangonsi. Ma all'incontro, quando passano nel
volgo imperito, e gli empiono la fantasia d'opinioni false, e di massperersi da chi ama la verità, e prevede i deplorabili estetti di si fatti

pregiudizi comunican al volgo.

 Quelti due capi unicamente produffero il difinganno evidente ne' o nothra estratti, che si leggono nel Giornale de due anni 1746, e 1747. mentre facemmo in effi toccar con mano i Privilegi. Apoltolici con- vertiti in Imperiali, le tante testimoniante d'Autori gravi o troncawite, o interpetrate finisframente, le inutili congetture contate per fat- ti certi, e in poche parale l'amifiziola teffitura, e il fine precipao d' e un lavoro di molti anni, e molta fanca, difutile agli eruditi, perchè m troppo digiuno, come fono tutti i Compendi, e al quale non s'ae datta in altra cuta il nome d'Annah , che nell'effet compendiati alcumai fatti, che più andavano a grado, d'anno in anno, e dannolo al w volgo per moiti capi, ma fpecialmente per l'uguaghanza del pefo. e che vien dato a Privilegi, e altri documenti di Papi Scifmarici, e di Augusti interdetti, e perfecutori della Chiesa, con quegli altri solidi. e innegabili di legitrimi Pontefici, e d'Augusti amatori del retto, e » del giulto, e difenion acerrimi della S Sede. Tuttavia è parato all' » Annal fla di afficurar col luo credito la flima , e la fede a'fuoi Anna- k. e. di conciliar divitima, anai disprezzo a'noftri estratti. A. noi pera verità predice l'animo, che le di lui molte parole incontretanno più · delle nostre foeti ragioni, e fatti certi presso taluni, o sformiti d'eru-» thaone, o mal afferti alla caula, che difendemmo, come da noi fi \* seppe il meglio. Contuttoció seguendo il nostro ittituto, anche di effe daremo l'ettratto in questo Articolo, preponendole alla continuaa mone degli Annali, giacché effe non riguardano i tre ultimi tomi ( rann to pollenon a nottri ettratti), i quali riferiremo in quell'anno, e più " gruftamente fi farebber permeffe col titolo d'Apologia degli Annali Ge. a fine all area choo, the propotte con quello accartato di Conciufiane, Ma lafciamo le quethoni vane del nome, e fentiamone la foltanza. Tomu XII.

« Quando l' Annalista distrie la Conclusione dell' Opera, che si legge 
» a piè del tom 1x. epilogo in due non intere pagine la sua Storia di 
» 1500. anni, mostrando inheme la grandistima diversità tra passati or 
» indi secoli, e i moderni, merce de Principi Cristiani, i quai nelle ma» desme guerre non si dimenticano delle Sante leggi della nostra Re» ligione, e delle scienze, ed arti, onde nacque la polizia de cossumi, 
» che rende beata la nostra età. All'incontro nel fine de tre ultimi To» mi, che abbiacciano solamente 250, anni, in sette pagine si legge 
» col mentito titolo di Conclustore una studiata, e apparente difesa de 
» suoi Annali contro il Giornalista Anonimo, la quale per chiarcizza in-

o durremo a lei capi.

» L. Primieramente fa una general difefa a' fuoi Annali, contro la ceno fura é un moderno Giornalifia Anonimo, la qual reca in dubbio, fe p convenos ad anello Sermore e fi protefta di voler illuminare il mono do , acciocche ingannato dalle adirate Parole del Giornalista non fia e condotto da il appossionate Scrittere a un finifire qualitie de suoi Anmnali. A tai caratteri, con cui figilla il Giornaliffa, e la cui verità o fal-» fità dipende dagli eftratti del Giornale, propone infedelmente il prio mo Processo, com es lo chiama, in cui venga egli spacciato per troppopiperciale de els ansichi Imperadors. Potremmo noi qui far la taca a queo fita general propolizione, lasciando all'Annalista la sola parzialità di o quegli Augusti, che invasero i diritti della S. Sede prima del domio nio Temporale di effa, e di quega altri, che ufurparono polcia gli Stati del Dominio Eccletiaffico, violarono i giuramenti, procurarono, o fomentazono le foifme , e ne tecero aperta guerra al Sacerdozio, ma gra lo abbiamo fatto tanto chiaramente nel Giornale de'due enni fopra. accennati, che farebbe un perdere musimente il tempo. Ma che mai li prezende con tale univerfità di propolizione il Forfe di dichiaratti. poco rispettosi alle due gran Potenze, che anch oggi sionicono im-\* Europa . Chi fa miglior figura nel noftro Giornale degli Augusti Cae rolini al piri rispettifi, che liberali verso la Chiesa, savoriti, e privi- legiati da essa a vicenda, e fiutori sempre, non mai disturbatori del- la concordia del Sacerdozio e dell'Imperio? Dell'Augusta Casa d'Au- firsa batta l'averla nos dichiarata (Giornale del 1747, pag. 151.) fin dal plonofo fao Progenitore Ridulfo 1279, riparatrice degli (concertà · pallati, e riftoratrice de duritti, e de Domini della S. Sede, per die chiararci egualmente amici del retto e del giutto, che offequioli a quelta Inclita. Potenza., di cui avremo occatione di parlare negli ee itratti, della continuazione di gnelli Annali.

Il bello è, che a propofizione cotanto univerfale fa l'Annalifta
 una difefa così digiuna, e tanto particolare, che aulla conclude.

. Fa sapere al Giornalista, di non aver mai pensaro a farsi mercio nel n cogle antiche, ne co' moderne Angufte. Del che altrettanto è convinn to chiunque legge i fuoi Annali , quanto lo è d'aver egli perpetuae mente, pesíaro a faríi demento colla S. Sede, fuorche nel Pontifia cato prefente. Profegue perfuadendo, che l'amor di vantà, e quano to ha creduto vertid ha regolata la lua penna, la quale percio non » puo chiamarsi Guelfa, o Ghibellina. Ma avendo egli aperramento e dichiarati Guelfi in più luoghi de fuoi Annali, il Rinaldi, e gli ala tri Scrittori Pontifici, fembra, che da se fleffo abbia confessato, esser- Ghibeilina la fua ponna, onde non puo dolerfi di noi, che l'ab-» biamo manifestato co faiti. E la verità de fatti non sta nella im- maginazione d'uomo, quanto fi voglia fcienziato, e dotto; confie fle ne documenti certi, e nelle tellimonianze di Scrittori gravi, e » spatitonati. Perció noi abbiam prodotti gli uiu, e le altre per mo-» firar fallo, quel che fi era da lui creduto vero. Finalmente difende l'aver egli spacciato in mille luoghi per diritto impenale la con-» ferma dell'Elezion Pontificia con dir, che un Papa la chiamò mio Canonico, ed egh. I ha chiamaia ufo, o abufo, ne gli socca dir di

m jenji .

 Noi nel Giornale dell'anno 1746. pag. 227. portammo il Decreo to di questo Papa, che era Giovanni IX. nel Concilio Romano » dell'anno 898. E da tal Decreto, benché fatto in tempi così tira-» vaganti , è palefe il Rite canonico della Elezione convenientibus E-» piscopie, & universa Clero, experente Senetu, & populo, o la confus-» tudine di farne la confactazione prafentibus Legatis Impenalibus, nae ceffariamente richiamata con tal Decreto per le svantaggiose cir-» costanze in si facrofanto affare, le quali ivi accennamino: ma fal-» liffimamente confusa con Rito appoggiato ad autorità d'un Pope. - Che por dall'Annalista una volta si dia nome d'abuso a una usur-\* pazione, che dipertutto foshene, come diritto Imperiale, non può » negarii. Degno è però di fenririi, con quale flomaco gli dia tal P nome ( Annali iom. 6. anno 1039. ) Ecco le fue parole medefime: · Era durate il coffume, e diciamo, fe così fi vuole l'abufo, che &c. \* Anzi con più modestia l'anno 884, avea detto. Ne questo toglieva \* a gli Augusti Caliro loro diritto ( to non carco , se legitimo, o tillegitimo) # 41 voier folpefa la confacrazione &c. E noi fedelmente notamino nel Gior-" nale suddetto ( peg. 213. ), the una volta lo chiamo meritamen-» te presentione Imperiale, e un'altra volta quali un diritto di Sovra-\* mird. Ma cio che fileva? Se lo dichiara poi fempre un diritto i e m fin quì, ove fi difende, o fi fcufa, impegna un Papa a chiamario Rep to canonico? Or in il moderno Giornalifia anonimo, Scristore appaf-Nonan fionato, a cui mal fi convenga il nome d'aneflo Scristore, debba in quelto primo capo risovvenisti dell'avviso di San Girolamo (lib. n. 1. 19. 18.) Memerio Dareita, le Entella, le valgarit proverbis, quod nos lassas fortus signi pedem i retta in piena I bertà del Lettore il ngiudicarlo. A noi per ventà sembra, e crediamo di non ingannarn ci, che tal disesa vie più incrudisca la piaga. Passamo all'altro

p capo.

» II. Nel fecondo capo propone un gruppo di tre tefte, o fieno oa pinioni, le quai suppone infolubili, che però con fidueia grandif-" hma dice, che al Cenfore suddeno ben conviene il provore, je puo, a che non suffificant il fatte opinioni. Fino insulta il povero Censore diu chiarandoli così. Se il Giornalista si fa lecito di pronunziar Senienze a contro di tanta Imperadori, to per me non ofo di imitare l'arduezza e fea. Sentiamo tutre e tre le opinioni infolubili. L'aver l'Annalità e moltrato col Pago, e con altri Scrittori l'alto Dominio de Caroliwith a fucceffort in Roma, ed altri Stati. L'aver fatto creare il Prea fetto di Roma agli Imperadori fino a Innocenzo III. e l'aver foftenuti i medefimi Imperadori Sovrani della Romagna, e poffefferi di a ella fino Niccolo III. Ci proveremo adunque a dimoltrare l'infuttio flenza di queste tre opinioni con più chiarezza di quel, che labbiamo » fatto nel Giornale degli anni fcorfi , in cui molti argomenti lafciamo mo in arbitrio del lettore, conteniandoci di far vedere, che il Pagi accordo veramente il dominio a Carolini, ma delegato dalla. » S. Sede, contro l'opinione con vacillanti autorità fostenuta dall' Annaliffa. Nistro può negare, che il Dominio della S. Sede non lia appoggiato a più folidi fondamenti di qualunque altra Signouna nuta in Occidente fulle rovine del Romano Imperio. Spontanea dedizione de popoli, e Donazioni legitime de Re Carolini fono i e fondamenti di effo. Molto prima, che comincialle la feambievoli o beneficenza tra' Romani. Pontefici, e i Ro Carolini, il. Pontefice era Signore di Roma, e del Ducato Romano. Gli accordi dei tre Sann ti Pontefici. Gregorio II. e III. e Ziccaria co' Re. Longobardi , i Trat-» tati, e le Tregue, e gli altri aiti di Sovranità ben chiari in Anafla- fio , fono argumenti troppo evidenti di Signona Pontificia. I peffiwmi configli de Greci Augusti contro la venerabil persona del Pon- tefice , la lega dell'Efarco Eutichio co' Lombardi per far la conqui-" fia di Roma, l'inutile affedio di essa Città il perdono dato dal Ponm tence all'Elarco, ellendu mediatore il Re Lombardo; la Santa Re- pubblica ( peffimame ite interpretata dall' Annabità ) con folenne conm fenfo e giuramento ftabilità a nobilibus etiam Confulibus, & reliquis " Christianis plebibus, come attesta Anastalio ( fell. 192. ) ; e sopra nutro il non avere nè Pippino, nè Carlo mentovata Roma, ne il noncato nelle lor Donazioni , quando effer dovea la prima a nominare fi , come Sede del Pontence, tono altresi argomenti chiarifimi di Donamino i occulti folo a chi immagina investiture di Regni in Sante Rendique, e stravorge le testimonianze d'Autori contemporanei per suru mare un falso sistema di Principato, alterandone con artifizio a fonu damenti. Passiamo avanti.

« Negli ultimi tempi de Re Merovingi, S. Zaccaria ricercato, e o fupplicato da' Maggiordomi di Francia, che fono i Carobii, efalta e a quel Trono Pippino, e Stefano II. Succeffore di S. Zaccaria, lo di-» chiara Patrizio, o fia ditenfore della S. Sede, giacche non avea fore ze baltanti per foltenere il movo Principato, foggetto a continui tor-· bidi , conforme lo era flato fotto a fuoi Predecetiori , che lo fonda- rono. Cio erafi tentato alquanto prima, febbene fenza profino, da ■ San Gregorio III con Carlo Martello , il quale percio non merito l' » onore ne di Re di Francia, ne di Patrizio, checche presendeasi dagli seruditi per via di congetture, e falle opinioni i materia, che non puo qui rest ingerti, e che abbiamo dichiarata nelle note alle due. » prime lettere del Codice Carolina. Ma ficcome reflitaimmo all'E- minentiffimo Sign. Cardinal Paffionei quel preziofo Codice, di cui parlammo l'anno 1746, nel Giornale ( per, 211, e fegg.), è le conn tique occupazioni di S. E non gli permettono d'eleguzi l'ideato duegno : cost né not protéguir potémmo le noté alle akré l'etters. med notico lettore puo aver vifte quelle, che rimingono inedite » presso di noi. Cutti puse magnificamente il Re Pippino a tanta benem ficensa, e fenza rilparmiar tariche, o spese, calo ben due volte in m Italia a pro delia S. Sade le con maggior vantaggio dileffa vi vene ne il Re Carlo, figliuol di Pappino, perciocche superato l'ultimo » Re de Lombardi Deliderio, e spognato del Regno d'Italia, nit a fece acquitto alla Corona, e afficuto il Dominio di S. Chiefa.

Pontanea dedizione del populario del pontanea dedizione del populario de

XXXIV » Roma e nel Ducato. Or se in tutti e tre i Diplomi di Lodovica » Pio, d'Orione Magno, e di S. Enrico apertamente si diftingue Romma, e la altre quindici Città del Ducaro in Toscana, e sette in » Campania dalle Donazioni di Pippino, e Carlo, dicendofi dapertutto: u ficut a Pradecessaribus vejtris usque nune en vestra potestate. & ditione w tenuistet, & disposutstit : Qual mente mai fi troverà sì ottula, che # dia in effo l'alto Dominio a' Carolini, i quali in ricompensa del gran » benefizio della Corona, e per foddisfare all'obbligo annesso al Pa-» tribiato, e difefer l'antico Dominio della S. Sede, e lo aumentan cono con Donazioni, ritenendo per sè, com'era giusto, l'ample » e ubertolo Regno de Lombardi ? Basta leggere le Lettere del Cos dice Carolino, scritte tutte ne'tempi, che precedettero la creazioni » dell'Imperio Occidentale, per dillinguere la Sovranità Pontificia, e nello Stato più antico, e in quello delle Donazioni. Illituito, che n fu l'Imperio l'anno 800, cominció Carlo Magne, e continuarono i « Successori a elercitat degli atti di Dominio, e a interessati nel fa-» cro affare della creazion de Pontefici, fino ad aver Carlo annove-» rate tra le Metropoli, della fua Monarchia Roma, e. Ravenna, Ma monde cio avvenisse, lo addito il Pagi all'Annalista, se non ne » aveste rigerrato I infegnamento. La facrilega tementà de Romani » contro il Santo Pontefice il giorno di S. Marco nell'anno scorso aestrinte il Pontefice, che non spatimava di regnare, a portarti in - Francia, e dare a' Sudditi un freno, che giovo anche ne' tempi ave venire a' fuoi Succellori. Ello fu di delegare a Carlo l'autorità, e maneggio nello Stato Ecclefialtico, onorandolo, per più impegnar-» lo , della dignità Impenale. Si legga ora l'Articolo di Maggio del = 1746. (pag. 137.), e s'intenderà benissimo, che il preteso alto Do- minio degl' Imperadori d'Occidente, non fuccessori de Greci, e loo ro ditutti, ma di nuova maniera, e che fenzala Coronazione Pono trficia non erano. Imperadori, e non aveano diretto alcuno in Italia . è una mera immaginazione, anzi fogno, malgrado del Goldafto, e e dell'Annalifte, che con congetture, e visioni lo fostengono contro » lo stello Pagi. Ed ecco provato, che la prima opinione non sufw fifte .

» Le altre due opinioni come posson meglio provarsi di quel, che si e setto nel Giornale del 1747. Il nordine alla prima, si mostrò (paga e si e sego.) coll'autorità medesima dell'Annalista, essersi nel secolo e XII. prima d'Innocenzo III. più e più volte creato, e confermato e il Prefetto di Roma dal Pontence. E quanto alla seconda, si sa vendere, che l'Imperador Ridolto (pag. 73. e sego.) ingannato da suoi e Predecesson, specialmente da Ottone IV. savasor della Romagna,

pri-

prima ch'ei naicelle, era innocente mirrostore di ella, e per fua fera mamente la credeva, e governava. Onde quell'arditerra a chi connue viene, al Giornalista, che discopre la falfittà degli Annah, o agli Annah medefini, che le contengono a danno comune del volgo imperito è non ci protestiamo di non comprendere la franchezza, con cui s'infulna chi vendica la Santa Sede, se non fosse per obbligare il Giornalista na pubblicaz nuove scoperte. Quei tanti Imperadori, contro de'quali ni pronunziano sentenze nel Giornale, non sono gli Svevi? Or contro muesti chiunque legge gli Annali Ecclesiastici, itova Concili, Decreti nontantici, Autori d'ogni Nazione, e popoli interi anche Sudditi averse nontantici.

o pronunziare molto prima, e con minor riferva. Innanzi.

. III. Sembra all' Annalista cola strana, che il Giornalista fiafi lascian to scappar della penna , che questi Annali sono una de libri più fatali al \* Principato Romano. Poco prima che l'Annalifta abbandonalle la vita o mortale, saci alla pubblica luce in Lipfia dalla Stamperia di Stopffel. e non voluminolo Trattato, il cui Titolo è : Christiani Guilielmi Frann cifes Vvalchis Cenfura Diplomatic, quad Ludov. Pius Imp. Aug. Pafo chali I. Pont. Romano concessis fertur. Summo Vuo Ludovico Antonio · Muretorio Inferipio, & celeberrimo Patavinorum Historico Antonio Sana dina appostra. Questo Trattato lo riferiremo a parte. Qui solo acceno niamo, che ficcome l'Annalista, a cui è dedicato, pose in mano la penna a quetto Eretico, contro il Principato Romano, (con che buon na felicità, lo vederemo a fuo tempo ) così egli è onorato, o per dir a meglio , i fuoi Annali , infieme con altri della Setta contraria alla S. " Sede, come difensore di quel, ch'ei chiama (pag. 29.) con impua dentifica menzogna jus in lialiam coftanti odlalecim feculorum ufu conn firmeinm, repressa advertariorum impudentia. Onde se il Giornalista ate tento al lavoro di questi Annali fiali lasciato uscir dalla penna, o aba bia feriamente definito circa l'effetto, che produrranno, lo ha già e cominciato a palefare il tempo. Ne altrimenti si pretende da noi, che o s'adulteri, o fi broci parte dell'antica litoria, anzi fi voleva, che nori e fi adulteralle, e che l'ilciando il Goldafto, e akte infedeliffime feornte, fi efaminaffero i Documenti, e fi deffe loro un pefo giufto, atta-» le le circostanze delle persone, « de tempi, senza impegnarsi a fare e il comento alla Piene E/posizione Gr. collo specioso nome d'Annali d'Italia. Che però quella volta ha sbagliato interpretando il maltim e animo .

IV. Ma molto più abegia figurandoù effer noftra intenzione, che
n fi bialimino autri a Principi, è che fi lodi, e fi rispetti egni amone de'
n Pontefica. li nostro Giornale, in cui o fi bialimano, o fi lodano, semn pre con autorità di Scrittori gravi, egualmente a Principi, che i Pon-

XXXYI o tefici, infegna il contrario. Si azzarda egli a dichiararci folomente » malcontenti, perche ha disapprovata la condotta de Pontefici Avie groness. Ma lo sconvenevole e ingiustissimo carattere da lui fatto a" » due Santi Pontefici Adriano, e Leone III. venerati fugli Altati, e a e tutti gli altri Pontefici , che difefer , come dovevano , il Principato : » le derations intempeffive di quati tutti gli altri, fino a proverbiarne » buona parte (ul gulto de Seitarj - e la confuñone de legittimi cogli » Scifmatici, quando è venuto il bello, o per opporti all' Annalifia porm porato (com'es chiama il Ven. Card. Baronio ) o per accreditar Diplomi ivantaggiofi alla S. Sede, non furono effi il principal motivo del » nostro zelo? Basta leggere il nostro Giornale per chiarirsi di tal ven-# tà : e bafta altresi legger gli Annali Italiani per confermatvifi. La lo-. de, forfe affertata, e de' Pontefici degli ultimi rempi, e in specie del » Regnante Benedetto XIV. è un mendicato ripato, dopo aver fatto e sì mal governo de Predecellori. Abbiamo noi fentito colle proprie oe recchie perfone diffinte per nafeira, e anche per dignità, ma non foronite d'erudizione battante per discernere il falso negli altrui scritti. » specialmente d'Autore accreditato, persuaie talmente delle più eviden-· il falfità dell' Annalità, che follia grande farebbe thata il volergirelo e imaicherare. Sappiamo oltre a cio, efferti introdotra la moda auche. nella gioventà fludiofa (non tocca a noi d'individuar le materie), » prello la quale ficcome nella Storia del Concilio di Trento ha più sti-- ma Paolo Soave, che Sforza Pallavicino, così nelle cofe d'Italia gli Annali volgan taranno fenta dubbio prefenti alla critica del Pagi. whom the all Card Baronio, et al (no Continuatore negli Annali Ece clesialtici. Con qual profitto, anche quello lo paletera il tempo.

■ V Tre fra le molie nostre censure hanno particolarmente trafitto l'

■ Annalista, per quel che vediamo l'aver noi posto in vista, che a
■ vendo egli, o acremente vituperati, o maltrattati i Pontesci, di quel
■ li soli intraprese le lodi, e canonizzo le azioni, i quali son biasimati

■ dal Cardin. Baronio, l'estersi da noi condannata, e alquanto rastre
■ nata la quasi generale invertiva contro il Nepotismo, e l'aver noi di
■ sapprovata, come intempessiva, e non convenevole alla condizione

■ sua privata l'esagerazione sulla lungioria del conclave, la quale se
■ condo la disciplina de' tempi nostri d'asperiare i Cardinali Esteri, ed

■ attender, che il Padre, e Pastore universale non abbia opposizioni

■ d'alcun Sovrano, è quasi indispensabile. Alla prima nata solo da pru
■ tito di riprovar cio, che dice quel dottissimo, e prudentissimo Serit
■ tore, non ha che parole da opporre. Alla seconda oppone la Bolla

■ d'innocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, e il libro del Cardinal Celestino Sfondrati; Il S. Pon
■ tisse s'amocenzo XII, s'amocenz

» Cardinale Sfendrate con libro apposta ne sece compatie tutta ta desormimità. O questa è ardiregga vera , regittinia, e reale! La Bolla d'Innon cenzo XII. the è la XI. del tuo Bodari i ( pro-34. ), ed e registrata a nel Bollano generale, e altrove, flabilite col comune contento, e m grutamento di tutto il Sacro Collegio ia moderazione nel provveden se i Confanguinei & c. (enza la menoma tillaba contro i Predecessowin fuor, loco rupore &c. Seil determinare, cle fi abbia da Succ. Il >- n più riguardo al merito, che a'la curoe, ed al tangue, e a nillar tiu. dove fi debba flendere la provvalta de Continguinci & e fra uno ficae renacti megho dell'Annalala contro i Pontenci, e ioro conguetti, 11- velando o vere o talte lura mire fegrere, furo maneggy, e tante akte. » circoltanze, parte da noi espreste nel Giornale, e parte lasciate all' Annahíta medetimo, lo giudicherà il lettore. Il libro anch'effo del » Cardinale Stondrati Nepoti/mus Theologice expensus non e tanto raro, che non posta confultarii, per vedervi, la preteta detormità. Non faa rebbe thato male, the el questo donissimo Porporato leggesse l'Anna- lifta la prefazione almeno della Galita Visibrata, per non imitore il P. Maimburgo nelle mater e del Varicano. Alla terra noffra cenfora tola la lungeria del Conclava oppone la lettera del Cardinal Papienfe, it- Rampara dall' Emmentifs Cardin Annibale A bant. Ma quelli fon due. Cardina i, cioe due membri del Sacio Collegio, ambedue di grande. » autonià, ed ambédue con diritto d'eleggère, e d'ellère clètti al 5om- mo Pontificato. Onde p autibilimente I uno, e altro dimostratono al loro zelo, il primo ferirendola, e l'altro nuovamente pubblicandola. - Onde a noi fembra d'aver con ragione indicato, benché di pallage gio , poter dispiacere al facto Collegio quell'espicifione di scandali e w lunghizze de Conclavi, con quel che fiegue, (Gio nal. 1746 pag. 301.) e in bocca di femplice Sacerdote. Del refto effa lettera, ene e la 180. dell'edizione di Francfort, non folo non parla, ma non poteva parlar. di longhezza del Conclave, menire in que' tempi era brevillimo, non. » aspettandoti nemmeno i Cardinali esteri, e percio l'aggiunta di /can-daioje lunghezze resta indifesa.

"VL Teme l'Annalista, che gl'Intendenti di Legge non abbiano a videt di noi, perchè nella Donazione di Matilde annoverammo Parma, Reggio, Modena, e Mantova: perche essi intendenti sanno, 
the le Città davanti in governo o seudo e soggiunge, A questo conto avieble anche potuto Matilda donare il Ducaro di Toscano, di cui era
Duchessa. Ed e questa la più tondata opposizione, che faccia alla nostra censora, o si i guardi i oscurità della Donazione della Contessa
Mitilde, che non latcia spianaria al para delle alire, o s'attenda alla
ragione apparente de seudi. Tuttaria accordanda noi l'origine de'
Tomo XII.

xxxvin \* Feudi ( non così del Jus feudale ) fin da' tempi de' Re Lombardi, pro-\* poniamo quelle poche parole d'Arturo Duck ( Jur. Civ. Rom. lib. 1. n cap. 6. num 8 ) In multis Italias provincias, ut Dominus Montisfer-\* ratensi., & Mantuano, altisque seuda Longobardica in patrimonia. & Al- lodia transferent, quoad altenationem seudorum, Domino non requisito, » successionem siliorum, altaque. Or se mai le due Investiture, di cui parn lammo nel Giornale ( an. 1746, pag. 377.), una d'Onotto II. al » Duca Alberto, e l'altra d'Innocenzo II. a Lottario II. e Atrigo suo genero con quelle parole Comurssa Mandae Allodium spiegassero la na-» tura della Donazione, di cui fi parla, riderebbero akora gl'Intenden- fi di Leggi? Confultiamone un poco l'Iftoria certa, e vera, lafcian- do in cofe di fatto i fiftemi, che molte volte inganiano. L'anno 1077. » fece Manide la fua general Donazione a S. Gregorio VII. contellara » da due finceri Scrittori di quei tempi Donnizzone, e Leone Card. Oftienfe. Dice il primo:

Propria clavigero sua subdidii omnia Petro
 Jantior est sæli suus hæres, ipsaque Petri
 Accipiens scriptum de cundis Papa benignus
 Tempora mille Des tunc septem septuaginia

» E l'altro in prosa, e perciò molto più piano: Anno Daminica In» carn. egli dice 1079. (1077.) Manida Cominssa Henriti Imperatoris
» exercitum timens Liguriam, & Thuseiam provincias Gregorio Papa, &
» S. R. E. obiulit. Testimoniante così chiare, che lo stesso Annalista
» Italiano non, seppe negarle, allorchè alle parole di Donnizzone
» sece (Serit. Ital. 10. V. pag. 336.) questo comento: Invaluit eo sa» culo ac posissimum Gregorii VII. Papa temporibus mos offerendi non
» castra solum, sed & integra Regna Ap. Sedi eaque rursus ab illa acci» piendi in seudum.

\* piendi in feudum.

\* Questa Donazione, qual se ne sosse la causa, si smarri. Onde la contessa, e perchè ne su richiesta da Passarale II. e perchè qual non

\* Contessa, e perchè ne su richiesta da Pasquale II. e perchè così vo
\* leva il di lei amimo sermo, e costanto, venucinque anni dopo, cioè

\* l'anno 1102, con nuova carta sece Donazione anche più ampsa di

\* tutto ciò, che possedeva, e avrebbe posseduro prima di sua mor
\* te. In essa seconta carta sascritta da lei, e da Testimoni, così par
\* la della prima: Omnia bona mea jure proprietario cari que cune ha
\* bueram, quam ea que in anies acquistura eram, sive jure successionis,

\* sive also quocumque jure ad me perimentia, se sam ea, que ex hac par
\* te montium habebam, quam illa que in ultramontanis pareibus ad me

\* pertinere videbantur, &c. E confermata essa prima Donazione, sog-

pinnge: Omnia bona mea, sam que nune habes, quam que en popierum Des propins acquifitura fum also quocumque jure de la esta
carta certifima, e da muno negata, sono enumerati questi suoi bemi in genere: perciò tornerà bene, che si dia qui un brevissimo epilogo di essi colle note dell'Annalista, per maggiormente compremi varne la verità, senza obbligarci a ripetere, ciò che dicemmo
mi della Contessa Matilde, quattro anni sono (Giornal, 1746, pag.
mi 371.)

» Sigifredo di nazione Lombarda ebbe tre figli Due di esti ( Murat, » 951.) stabilizono due doviziose case, e famiglie in Parma. Azzo, o » Attone, detto anche Adalberto, più selice degli altri due fratelli, ebbe » in Feudo da Adelardo Vescovo di Reggio la Terra di Canossa. Ivi sono do egli la celebre Rocca, o fortezza incipugnabile di Canossa, ove » disese Adelaide dalle persecuzioni di Berengario Re d'Italia, e per » su maneggio Ottone I. che su poscia Imperadore, la sposò. Done » nizzone in pochi versi dice il resto:

» Muneribus magnis Astonem ditat, & altis, « Cut nonnullos Comstatus contulu ultro . « Per quem regnabat , nel mirum fi peramabat .

- Le Contre donate da Ottone furono Modena, e Reggio. L'Annali-» sta ( Antiq. Ital. difs. 8. & Ann. 962. ) sprega creato Conte, cioè "Governatore perpetuo; ma del suo. L'anno 978, o forse il 981. » resta Erede delle Contee il di lui sigliuolo Tedaldo, chiamato dal " Sig mio anche Marchese di Mantova, e dal Fiorentini Marchese di " Tolcana, fuccessore di Ugo. A questi Autori, e ad altri s' oppon ne l'Annalista anno 980, e 1003, accordandogh il titolo di Mar-» chefe, ma di Marchefato ignoto. Noi non gli contrafbamo la lite. - Ci contentiamo, che l'anno feguente 1004, riconofca Bonifazio Mare chefe di Mantova, vivente ancor Tedaldo fuo Padre, e l'anno 1027. ne 1031. Marchele, e Duca di Tolcana, ammetrendogli eziandio. anza commendando la ingenuità di non faperne il come. Bonifazio · adunque figliuol di Tedaldo, e Nipote di Azzo era Conte di Mo-« dena , e Reggio , Marchele di Mantova , e Marchele , e Duca di Toscana per eredità paterna. Questi ellendo vedovo, e senza pro-▶ le , sposo l'anno 1036. Beatrice fighuola di Federigo Duca della Lopirena superiore, della quale abbe Matilde l'anno 1046 Bonifazio » fer annidopo venne a morte l'anno 1052. Beatrice tranquillamen-🛎 re fi godette i fuoi Stati per due anni. Matumaritatali l'anno 1054. a con Goffredo Duca di Lorena nemico dell'Imperadore, richiamo » questo un italia, e si turò addosso inquietudini, e patimenti. No-

" Nota qui l'Annalista solo solo, senza autorità, senza ragione, e a fenza fondamento, effere stata la causa primaria di questa seconda » venuta dell'Imperadore in Italia, perché o le legge, o le confuerade-\* at non permettevano, che Beatrice effendo donna, e vedosa, pretendessa a di comandare in Toscana, e perché anche avendo figliuoli, apparienee va all'Imperadore a dorne l'investitura al moschio. Altrettanto non a ebbe occasione de dire, ne quando Matilde sposo Gottifredo il gob-» bo, e rium la Lorena a' fuoi Stati ne quando l'anno 1076 rimafta. » vedova e fula, resto padrona de' suoi Stati, benche racconti, che Arrigo IV. investi Corrado suo figuuolo della Lorena, e diede la Mar-» ca d'Anverla al cugino del defonto Gottifredo. Ma farle avrà a-» voto memoria di cio, che afferi l'anno 951, del diritto pretefo da' » Redi Germania fopra l'Italia, nato in tempo d'Ottone II. perchè » infieme colla morte di Gottifiedo comincio l'aspra guerra tra il Sa-\* cerdozio, e l'Imperio, ed Arrigo IV. non folo non ebbe mai dimea to in Italia, finchè l'anno 1106, morì feomunicato: ma invito le Città d'Italia a merterfi in libertà, come fecero a poco a poco. Del reito la Conressa Manide, che sece perpenua guerra con que- Ro Arrigo, e perdette, e macquillò i fuoi Stati prima di monre, fe-» ce e nfece la fua piena Donazione alla S. Sede , la quale non a ebbe effetto, perché Arrigo V. la invale, come si diste a suo w luogo.

. Tal Danazione effere stata di tutto il suo patramonio, continenti Città, Caftelli, e altro, lo diffe l'Offiense, riducendolo alle due. » Provincie Liguria, e Tofcana, cioe dentro a quei Termini, a cui fi witendeva il disei dominio. Allodium lo chiama Onorio II nell'ine vestitura, che ne diede al Duca Alberto I anno 1128. e Allodium parimente lo appella Innocenzo II. investendone l'ann. 1133. l'Imperadore Lottatio II. ( Giornal, 1746 pag. 337. ): e ficcome Al-. lod.um li definice da Gronovio ( H. Grot. 2. 7. 20. ) proprium « cujuscumque liberi hominis pairimonium; oppositum seudo quod benefizio alierati obtinetar i quindi è che non balta prender norma dalle con-" fuetuleu, e dal Jus feudale posters re di molto a quei tempi. Regrgio, e Modena abbiam visto, che furon donate da Ottone I. in ti- compenía ad Attone, o Adalberto bifavolo della Conteffa. Degli al-≠ tri. Stati di effa, non è tanto chiaro ii diritto primario. Chiaro è bensì, che le investitui e date da due Pontefici a si gran Principi non erano, da poderi, e piccioli luoghetti. Ed e altresi chiaro, che la stessifima deno-· minazione hane documenti innegabili il Ducato Romano, che conto- peva Roma, e tante altre Città, e l'Allo fio della Contesta. Eberardo Vescovo di Bamberga nella sua lettera all'Arcivescovo di Salisburgo,

topra

第2.1

e fonca le pretentioni d' Adriano IV. da Federigo Imperadore ( Beween, 2259, num. 23.) cost fi fpiege. Tomes Terre Comitiffa Mathila dis conus terra, qua ab Aquapendente est usque Roman Gr. Similmente nel Diploma dell'Imperadore Ridolfo progenitore dell'Augu-. stiffima Cafa d'Austria ( Giornale 1747, pag. 130. ) fi legge . Terwas que est a Radicofano usque ad Ceperanum. Terra Comitifa Ma-· ulde. Onde prima, che fi fiffaffero, e flabiliffero gli Stati d'Italia dopo le generali rivoluzioni, che fucceffero a quegli antichi rempi. a gl'Intendente de Leggi non cost agevolmente rideranno, come teme # l' Annalifta, che abbiano a fare a spese nostre. Di Ferrara, che 6 o vuol dall' Alberti, data in governo a. Tebaldo Avolo di Matilde , non e cammina la supposizione perchè il Giernalista Anonimo sa moko a bene la natura de beni della Chiefa , cominciata ad apprender dal · fatto d' Anania, e Saffira, e prolegu ta co' Canoni, Decreti Pon-\*tifici, leggi, e Costituzioni Imperati &c. Il medesimo ha occhi w beniffimo per veder, che l'Annal sta sin dal 1097, diffe, che da u Folco nato da Garierda Principeifa del Maine discendono a Marchefe o d Efte . Duchi di Ferrara Ge. percio non diffi ( itarna' 1746. pag. # 369. ), the l' Annalista attribusce preventivamente tal titulo a' Prine cipi Effenti , anzi affert tutto l'opposto eccone le parole steffe : u Afficeke il Lettere seuvandagle in più langue de quefto ( Tomo VI ) » fin dell' anno 1097 chiamett Ducht di berrara Ge. non credeffe, ch' wet auribuisse lora tal Signorta avanit tempo.

a VII Nel Capitolo, che rella da efaminare, l'Annalifta ha volu-# to fegur quel precetto, che danno i Hertori nella Confutazione, uti-. liffimo a ribattere gli argumenti dell' Avverlano, si veramente, che-- non-degeners in in atrocius maledillum, nec in numem diescitatem : ma whe ha fatto mal ufo, imitando appunto quel, che doveva fuggire, e fino a chiamat caleneta, ed es idente mentoqua quel, che noi abbiam e copiato da libri stampati, e a tutti noti. Quel che ci ha refo ma-» raviglia grande fi e, che l'aver noi, non già con l'impero del Card. Baronio ( Ep. dedic, ad Ciem. VIII. 10m. S. Annal. Eccles.) nemme-· no colla chiarezza delle Scritture, anti volumi Rampati in Italia, e » fuor d'Italia contro la Piena Ejpofizione étc. ma colla dovuta cie- colpezione, con prudentifima brevità, e con ingenua protetta d'efe fer violentati dall'Annalista, accennato ciò, che è manifesto dal Di- ploma Imperiale di Ridolto II, ed e divolgatifilmo in altre (tampe). e croc la caufa, perchè i Seteniffimi. Principi Eftenfi non continuaro-≠ no la godere il Feudo di Ferrara (le quelto per liberar la Sede dalla taccia ingiultiffima d'ufurpatrice, che pro darle, e confermarle F Annalifta), l'avec nos, torniamo a dire, ció accentato, lo efage-Tome XII.

XLII e sa egli , come fatto in difereno d'Illustre Principe . Lasciamo andare: » che le p à cospicue samighe d'Italia, e i più potenti Principi d'Eue ropa, fenza necessità verana, vengono trattoti in quitti Annali e con tal d'oregio, da cui non vanno esenti alcuni Poruefici (il che a doveva certamente diffimularii ( Gen. cap. 9. ) fenza me iom flimo a timore di tare ingiuna aila venià, o a quel che a è ce duto venia ) pare re noti agli Eruditi , e parte ignoti , come per efempio, che il Caredinal Pietro, ed il Come Girolamo Rieri fosser figliuch di Sisto IV. s'impara du quelti. Annaii la prima volta tomo (X. anno 1473). Lasciamo andas susso questo. I Principi, specialmente in ques tempi, nou tenevano altrimenti per dispregio I idegittimità, pro-· curavano bensi di provvedere, sì a' Principi iliegitimi per conto # delia fucceffine, si alle Principeffe non legatione, con altamen-» te mantar questo, ed assegnare a quelli Marchetati, e Contee, » perche aveffer trattamento da Principe, e con legitumarli ancora. · affinche potetfer tucceder negli Stan Parrimoniali. Gli elempli, che

# fone molti, non harno qui luogo .

· Quindi è, che i Serenifimi Duchi di Modena, e Reggio, e gli altri Principi Eftenfi difcendenti di Don Alfonfo Principe Eitenie Mare chefe di Montecchio non fono meno chiari, ed aluttri per le affi-« nità Regie, e d'altri Principi Sovrani, per le fublimi dignità Ec-» cletiaftahe, per le gloriose gesta, per la Regal magnificenza, e per e altre illustri don di quella inclita famiglia, di quel che sieno stati s · Progenitori di esso. Rinaldo ultimo Cardinale Estense, il quale fu - obbligato dalla morte immatura di Franceico II, tuo nipote ad ab-» bandonar la Porpora, ed assumere il Duciro di Modena, Reggio = &cc. l'anno 1694, avrà lucgo nell'ultimo estratto del Tomo XII Ba-- the que accembare, che della de lus magnificenza ancor fi recordaw no , e la rammentano i vecchi in questa Capitale del Mondo Cat-» tolico con matavigha. Dell'altro del medetimo nome, zio di quest' » ultimo, che mori l'anno 1672, e Roma, e Reggio, la cui Chiefa a amministro con tanto plauso dieci anni, fanno chiara testimonianza, e che imito le virra de'due Ippoliti, e di Luigi fratello d' Alfonfo » II. ultimo Duca di Ferrara E finalmente d'Alessandro fratello del » Duca Cefare, e fighualo del Principe Don Alfonfo fa questa venu dica testimomanta il Vittorei i Munificum Ateffinorum Cardinalium o Splandorem renovara fludutt. Religiojos Ordines, & inopia laborantes » pra liberalique largittone juvit, folitus aliquando dicere, infigni Regim vaquila in Aieflino flemmate candore averitiam exclude, oculorumque a-» cie falia redios ferense soerres animos argus. Le ceners de si laudevol » Principe le abbiamo non lungi di qua nella Chiefa di S. Francesco

u di Tivoli, av'è il luogo di delizie, veramente magnifico, e Regio ade' Principi Estenti e iono presso al Sepoleto di due altri celebran tissimi Cardinali 210, e cugino, la cui memoria perpetuo il Duca
n Cetare suo fratello un anno prima, ch'ei tosse da Clemente VIII.
n annoverato tra le più sublimi dignità della Chiesa Romana, conn forme da ognuno può leggesti al loro Tumulo: D. O. M. Hon polyto, & Aurysia Principious Atestinis S. R. E. Cardinaubus Cassa
n Atestinus Murchia Parruo, le Patruele bene de se mentis P. C.
n MDXCVII.

 Da quelta fucciotà rammemorazione di tre Principi. Cardinali Ea flensi discendenti del Principa D. Asonso, emoli delle gioriose vire rà degli alimitre in tempo, che il Feudo di Ferrara era goduto da' » Duchi Eftensi, puosti agevolmente comprendere da ognuno, se il e pretefo difpresio abbia luogo in questa Apologia artifiziolamente refe futa al pari degli Annali, cioè con fare feelta di que punti fola-- mente ( laferandone una infinità intatti ) che fi filmarono propore zionati a rendere odiofo il Giornalista Anonimo. I quali dopo aver rie velati con parole e ingiurie, e dopo averli si matamente difefi con e immaginazioni, ed evidenti menzogne, e calunate ( ci fia permello il e ritorcer le fue parole contro di lui, giacché al nostro inspetto, e ofe seguio ben noto verso tutti i Principi sa no carattere tutto contran 210 ) non teme punto di definire : Queffo è un impiegare l'ingrang ... n e l'iempo non qui in difefa, ma in obbrobrio della Sucra Corte di Ro-u ma, la quale per altro non potra mas approvare che con difordinata prou tenfioni, e fin colla calunnia prende a combantere per les. Chi l' ha imu pregaro bene il tempo e l'ingegno? L'Annalità i Ipfe vident. Che ap-» proverà la Sacra Cutte di Roma . Gli Annah Itaham ? E' cofa molto problemanca. Quando il Chiariffimo Prelato di effa Corre, emolo dell' Annalifa, ebbe abbandonara quella terra, fu accompagnato dal mee defimo. Annalista con mille improperi, che resteranno perperuamene se impresti e nelle carre, e nella memoria degli Uomini. Molto die verfamente vogliamo noi trattar ello. Solamente ciò, che ha det- to contro di noi, lo ritorniamo contro di lui: e chiamiamo in teffimow mo di tal nostra inversione gli Annali medelimi, e i nostri estratti de' due anni già detti. A lui medefimo reflituiamo l'ironica lode, » che fa alla nottra accortegga (nella Concluñone), mentre ci attrim builce l'effratto della lituria del Reverendiffimo a celebre P. Orfi. Appartiene ello a perfora nostra amica, cui stimiamo, e veneriamo. o meritamente per lo fuo molto fapere, e per la fenera e fodezza del » fuo ferivere : qualità affin paleti ne ga Estratti vari del Giornale . Onde non e il Giornalifta anonimo il si accorso, che aon bada astro» re a produrre un pisso tento contrario a queste sue belle pretensioni:

» lo è bensi chi attribusice ad esso gli altret scritti. L'Apologia poi

» del P. Mabilion adoptata da lui nel fine per adattarla a' suoi Anna
» li, ne noi, ne alcuna persona savia l'ammetteremo giammai. Quel

» gran letterato, qual era il P. Mabilion, chiedeva scusa tin dell'

» aver necessariamente usata della liberta nello scrivere suo cathigatis
» simo: e qui sotto nome di Conclusione s'è al possibile sostenuta la

» troppo immoderata licenza non mai necessaria; indissi usurpa la me
» delima Apologia del P. Mabilion?

Scriptor fi peccar idem librarius ufque,

w Quamvis est manitus, venta caret. & citheradus

" Ridetur, chorda qui semper oberrat cadem. Hor. ad Pilones.

» Fin gul avevamo (critto in difeía del nofteo Giornale, e di noi. 🕶 stessi : quando intrapresa la lettura della continuazione de gli Annali, per riferirla in più Arricoli, conforme abbiamo prometto, ci fiamo. avvenuti nel luogo, in cui l'Annalitta dichiara, che la fua efagea razione poco fa mentovata, e creduta da noi fondata fulla illegita timità, cade fulla fola voce Spuno, la quale adoprammo, come ge- nenca, e più acconcia di altra fimile ufata fempre in quest'Annalia; we la fa con tai parole: Pretejero i Camerali Romani, che quefto Don Alo fonfa procreato da Atfonfo I. Duca di Ferraro e da Loura Evitochia non foffe · legittimato per susseguente matrimonio dal Padre prima di mortre. Le ragiou ni addotte nelle fuddette Antichità. Estensi per provare esfa legistimazione. Gc. o per effere nato effo Principe da Padre libero, emadre libera, e tanti anu ni dopo la morie di Lucrezia Borgia moglie del fuddeiro Duca Alfonn fo Primo ( Tom. X. anno 1597. ). Quanto in cio leggendo fiafi noscresciuta in noi la maraviglia, lo puo giudicare il nostro. Lettore m mandando il Giornale deil' anno 1747. (pag. 365. e feg.). Ivi noi ▶ ben due volte chiariffimamente spiegamino, non essetti da noi pre-■ fa la voce Spano nel fenfo firetto de' Legali; bensi nel fignificato. » di figlio naturale , o fia Illegittimo . Ma perchè l'Annabita ne ha » rilevata la forza letterale evidentemente opposta al nostro sentimen-🛊 to , not affolutamente la citrattiamo , non volendo allontanarci , 🗝 » da lui , nè da Camerali Romani , mentre per giuftificar l'operato dal-⇒ la Santa Sede contro le belie presenfioni dell'Annalista, basta l'illegita timità de padre libero, e madre libero, fostenuta con santo impegno 🕶 dall' Annalitta medefimo. Per fimil modo ritratteremmo tutto ciò, wiche o per inavvertenza, o per ignoranza feritto aveflimo, le ci ve-mille additato: perciocche non fummo mai amici di moltra opinione, nè offinati in difender cola, che si opponga al vero. Ma sinnera non abb amo altro da rittattare, che una sola parola interprentata con rigore intempessivo nel sun proprio senso, benche volgare mente adopusi anche in senso improprio, come si e satto da noi, per mestrare il nostro rispetto a lliustri Principi, con parola più e tersa, e non mai in dispregio, come contro ogni giustizia, e cari-

n tà Criftiana li è pretefo di ringerate

Contenendo in compendio quest'Articolo, da me qui riferbato, le ragioni, che difendono, e la tovranità, e i dinitti della Santa Romana Chiefa, tanto su gli Stati, che possiede, quanto su quelli, rispetto a' quali vanta le sue giustissime, e incontrattibis i pretensioni, nun vi era cola, con cui meglio, che col medifimo poteffi hiu ese la mie Pretazioni. l'oggetto principale delle quan e flato il vindicare, per quanto da me te poteva, la fovianità, e i diritti mentowatt contro cio, che avea ferato ne fuoi Annali il Signor Muratori. Esti hanno fatto conoscere, quanto abbia di sorza i impegno, e la prevenzione anche negli nomini grandi, e che quetti per quanto liano d'ingegno, di sapere, e di buon discernimento forniti, sono sempre nomini , foggetti ancor egino ad apprendere per verità, e dettame di ragione quello, che non e le non un effetto de nottri pregiudiz). lo non voglio decidere, e nemmeno efaminare, se quanto Egli scriste in pro della Santa Seda, ed in commendazione, e difefa ancora di moltifilmi Romani Pontefici polla contripelarificon quello, che ha trasportato da altre sue scritture, ed inserito in questi Annali contro il temporal dominio della prima, el con la foverchia libertà, con cui ha parlato di alcuni de'fecondi, mettendone in vilta, forte oltre il dovere, i ditetti. Per quanto a me poteva appartenere a ho cercato di non lasciar suori cola alcuna di quedo, che rifguarda i predetti due capi, fenza le dovute offervazioni, e confutazioni. E poiche in queito mi avea prevenuto il Giornalista Romano. non ha voluto ad Effo defraudare la glutta della fita fatica, e del 28lo immenso verto la Sede Apostolica, onde senza volermi approfittare, come altri forte avrebbe fatto, dell'opera altrut, gli ho fedelmente, e per intero riportati, contentandomi di foggiugnere del mio quello, che mi fono creduto eller necellatio a spiegare alcune cose, che a mio giudizio fembravano troppo leggermente toccate, o a riburrarne alcune altre, che alla diagenza dei prelodato. Giornalità erano involontamamente stuggite, o forte anche non erano state riputare degne di confutazione particolare. Del rimanente poi ci mendabile fara fempre in quelti Annali quanto in gloria della Romana

XLVI Chiefa, e de Cattolici Principi è stato scritto dall' Autore; ma sarebbe, come sempre ho detto, trato desiderabile, che con più moderamone, e meno di asprezza avesse egli parlato di molti gran Personaggi, per facra, o regia dignità rispettabili, qualora non avelle voluto tacerne i difetti, il che poteva però fare, fenza verun pregiudizio alla ventà della Storia. Quello mancamento, ficcome ne' precedents, to lo ritrovo anche in questo XII. Tomo, sì in riguardo ad un Re grande, come ad un Porporato di Santa Chiefa: e mi pase che l'eroiche axioni del primo, ed il magnanimo contegno ufato dal Regnante sapientifimo Pontefice verso dell'altro, fusse un freno ballante a ritenere qualunque più libera penna. Ma quando quethe fi fono renduto familiare un certo fille, o piacevole, od afpro che egli fiafi, è difficile, che possano contenersi. Il mio Lettore peso, purché fi degm di far attenzione a quanto io a ciaschedun Tomo ho premesto, pasterà, come spero, a trascorrere questi Annali con tal prevenzione, che potrà gultare, ed approfittarii del molto buono, che in esti trovasi , senza che in lui produca alcuna cattiva impres-Gone quello, che o con soverchia liberta, o con preoccupazione di gradizio in alcumi lueghi de medilimi incontrati feritto , tanto più che al celebre Autore in una fua, feritta un anno in circa avanti la fua morte alla Santità del Regnante Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. già da me riferita nel principio del Tomo I, di quelli Annali. fi protestò di voler intrattare tutto ciò , che avesse la medesima Santità fua giudicato. Oltre di che non puo dubitarfi, che l'Autore istesfo molto prima ordinato aveffe allo Stampatore, che mutaffe alcuni fogh, ne i quali v'erano occorfe delle cofe dette con qualche l'bertà, e fenza la dovuta moderazione, ficcome I ho già dimestrato in una delle mie prime Prefazioni critiche prefisse in questi medesimi Anna-It. A tutto quefto aggiungati, che avendo l'Autore data alla lace quest Opera nella sua decrepitezza, e tanto stracco già dalle tante sue Opere, non uso tutta la diligenza in scriverla, e sidandosi delle altrui relazioni è inciampato in moiti sbaglij, qua i, fe foffe staro avvisato a tempo , l'avrebbe ancora corretti: tanto era la fua docilità amante. del vero. In fatti dopo l'Indice del Torso XII, che in quella nuova edizione leggeli nel Tomo XI. avanti l'Indice, fi vede una nota, ch' è una corrèzione di quel, che avea nello stello Tomo XI. malamente aferito.

Ecco ora un nuovo sbaglio occorso nel primo Volume di questo Tomo all'anno 1727, ove dice, che nel ritorno, che sece Papa Bedetto XIII. da Benevento in Roma, pervenuto a S. Germano nel di 18.

(di Maggio) quive con gran folennelà confacelà la Chiefa Maggiore, La ventà li e, che Benedetto non confacelo la Chiefa Maggiore di San Germano a' di 18. Maggio, ma la Chiefa di Monte Catino a' di 19a di detto Mele, giulla l'esatta notizia a me recara da a Padri Cassine-

fi, ch'e del siguente tenore:

L'anno 1727, il Papa Benedetto XIII nel ritorno da Benevento a Roma confactò folennemente la infigne Chiefa del Monaftero di Monre Cafino, Cattedrale di quella Diocefi, deita Caffinenie, e di cui l'Abate è Ordinario. Fu quella la prima volta confacrata da Zacciria Papa l'anno 748, e dipoi da Aleffandro II. l'anno 1071, con grandiffima pompa, perche varie volte distrutta da Barbari: ma perche rumo l'anno 1349, da un fiero terremoto, fu riffabilita, e per molte altre difgrazie accadute varie volte rifatta, infino che l'anno 1640. fu ridotta a quella elegantifima forma, nella quale ora fi offerva. Acció dunque quella Chiefa non fosse priva di tale prerogativa, si degnò il S. Padre di confactarla il di 19. di Maggio, affilhito e fervito fempre dal Signor Cardinal Michel Federico d'Althan, Vescovo di Vaccia, Vicere di Napoli, e da molti Arcivescovi, ed Abati, e col concorfo di numerolissimo Popolo, e confacto da sè l'Altare Maggiore della medetima. Nell'atto della e nfactazione, che durò otto ore, fece un'allocuzione molto benigna di filma è venerazione verlo quel Moraftero e Monaci, che fottofetitta di proptio pugno lafciò in quell' Archivio. Nel fuo trattemmento ivi, che duro tre gotti, dimoro nelle Ceile comuni de' Monaci, mangio nel pubblico Refettorio infieme co i fali fopraddetti Monaci, e intervenne alle ore del Coro, ose volle, che l'Abate sedesse appresso di sè con sur tutto, com'egli non fosse ivi presente. La matrina seguente alla Consacrazione celebrò Messa un Abaie della Religione, e volle, che alla fine dispenfasse le solite indulgenze. Si mostro tommamente familiare e benigno. a i Monaci, e concelle loto molte indulgenae.

Sommo amore e venerazione avea fempre avuto il Santo Pontesice verso i Benedettini, e Monastero Cassinense, ove era stato da Cardinale due altre volte, e specialmente nel 1721, dal Conclave ritornando alla sua Chiesa di Benevento, e sermandosi nel Monastero alcum giorni, volle dimorare nel Noviziato, essere sotto l'ubbidienza del Maestro, ed intervenire notice e giorno al Coro, ed al Resettorio

in compagnia de Monaci-

Aveva in oltre l'anzidetto Sommo Pontefice con una Infigne Bolla Quod inferutabilis nel 1725, dopo il Concilio Romano confermati, e bilognando, di nuovo concelli, tutt'i molti e decorofilimi Privilegi

XLVIII

dati da'suoi Predecessori a detto sacro Monastero, dichiarando la Chiesa di Monte Casino essere stata sempre, ed essere Cattedrale di quel-la Diocesi, e l'Abate di quel Monastero avere tutta la giunistiziona ordinana, e quasi Episcopale nella Città di San Germano, e tutte le Terre contenute nel suo distretto, ed altri luoghi, a se soggetti, colle facoltà di convocat Sinodi, tener Concorsi per le Chiese Parrocchiali, spedir Benesio, lettere dimissoriali per le Ordinazioni, eseguire Commissioni Apostoliche, e Dispense matrimoniali, content la Cresima, e cose simili. Le medesime cose contermo in una seconda Bolla, Qui prospedum secti nobis uer, fatta nel 1727, nel titorno sece in Roma dopo la mentovata Consacrazione, concedendo in oltre ampie indulgenze alla detta Chiesa, e costituendovi due Penitenzieri colle facoltà di quelli, che sono nella Casa Santa del Loreto.



## GLI

## ANNALI D'ITALIA

Dal principio dell' ERA Volgare fino all' ANNO 1750.

ANNO DI CRISTO MDCCI. INDIZIONE IX. DI CLEMENTE XI. PAPA 2. DI LEOPOLDO IMPERADORE 43.

FON sì tosto fu affiso sulla Cattedra di San Pietro Clomento XI. che diede a conoscere, quanto saggiamente avessero operato a facri Elettori, in confidere a fui il governo della Chiefa di Dio e deilo Stato Ecclefiathico. Mirava già egli in aria il fiero temporale, che minacciiva I Europa, e ficcoine Padre comune mile immediatamente in moto tutto il luo zelo, e la tingolar fua eloquenza, per efortare i Potentati. Criftiani ad afcoltar trattati di pace, prima di venire all'armi. A questo oggetto spedi Brevi caldiftimi, fece parlare i fuoi Ministri alle Comi, enbì la Mediazione fua, e quella eziandio della Repubblica Venera. Predicò egli a fordi, e juttoche i' Imperadore inclinalle a dar orecchio a propolizioni d'accurdo, non fi trovo già la medelima dispolizione in chi possedeva tutto, e në pure un briciolo ne volca rilafuare ad altri. Grande istanza fecero i Ministri del nuovo Re di Spagna Filippo V. secondati da quei del Re Criftianifimo Luigi XIV. per ottener l'Inveftitura de 1 Regaj di Napoli e Sicilia , ficcome Feudi della fanta Romana Chiefa. Fit mello in confulta co più faggi de Cardinali questo scabroso punto, e perciocché una pari richiefta veniva fatta dall'Imperador Leopoldo, a tenore delle tue pretentioni e ragioni : il Santo Padre, per non pregiudicare al diritto d'alcuna delle parti, sospese il giudizio suo, e per quante doglianze è minaccie impirguffero Franzeli è Spagnuoli, non fi lafeio punto (muovere dal proponimento fuo. Diedero intanto procipio gli Impenali, alla bittaglia con de i Manifesti, ne quali esposero le ragioni dell'Augusta Famiglia sopra i Regni di Spagna, allegando a Teitamenti di que Monarchi in favore degli Auftriaci di Germanta, e le foleant Rinunzie tatte dalle due Infacte Anna, e Maria Isrefa, Regine di Francia. Fii a questi dall'altra parte risposto, aver da prevalere a gli altri Tettamenti i ultima volontà del regnante Re Car-Tomo XII.

le 11. ne doversi attendere le Riminaie suddette, non potendo le Madri privar del loro Gius i Figliachi, pretensione, che strana sembrò a molti, non pixendosi più fidare in avvenire d'atti som glianti, e reflando con cio illusori i parti e i Giuramenti. Ma non s'e forse mai veduro, che le Carte decidano le liti de Principi, se non allorche loro mancano forse ed armi, per tostenere le pretensioni sue, giuste o ingiuste che sieno? Pero ad altro non si penso, che a sar guerra, come gia ognun prevedeva, e la prima scena di questa terribi. Tragedia

tocco alla povera Lombardia.

PER gli ufizi della Corte Cefarea era già stato appoggiato il Governo della Fiandra a Maffimiliano Elettor di Baviero, fulla speranza di trevare in lui un buon appoggio nelle imminenti contingenze. Fece il tempo vedere, ch'ega più penlava a toftener le ragioni del Figlio fuo, che le altrui, e rapitogli poi dalla morte questo fuo germe, crebbero sempre più le amarezze lue contro la Corre de Vienna, la quale non ebbe maniera di torgli quel Gaverno, perchè più numerofe erano le di lui milizie in Fiandra, che le Spagnuole. Mifeto tofto i Franzeli un amichevole affedio a quello Principo, o con obbligarii di pagargli. annualmente gran fomma di danaro, e con promeffe di dilatare i fuoi dominj in Germania, il traffero nel loto partito, e si convenne, che movendofi l'armi, egli farebbe de primi in Baviera a far delle conquiste. Cio fatto, ebbero maniera le truppe Franzesi di entrar quetamense nelle Piazze di Fiandra, ove gli Ostandeli tenevano guernigione, con licenziarne le loco troppe. Rivolie nello stesso rempo il Gabinetno de Francia le fue batterie a Visiorio Amedeo Duca di Savoia perguadagnario. Ben consideva questo avveduto Principe, che caduto o Staro de Milano in mano della Real Cafa di Borbone, restavano gli Stati fuot in ceppi, ed espoiti a troppi pericoli per l'unione o fratellinza delle due Monarchie. Ma ficuro dall'una parre, che non gli fagebbe accordara la neutralità, e dall'altra, che incalcitrando verrebbe ogh ad effere la prima vittima del furore Franccie, giacchè il Re Crifliamfilmo s' era potenteniente armato, e l'Augusto Leopoldo avea trovoto all'incontro affai findice le fue troppe, e troppo tardi farebbero giunti in Italia i fuoi foccorfi: pero con volto iutto centento contrafse alleanza colle Corone di Francia e Spagna, e si convenne, che il Re Cattolico Filippe V. prenderebbe in moglie la Principella Maria Lodovica Gabriella fua fecondogenita, ch'egh farebbe Generalifimo dell'armi Galhipane in Italia; fomministrerebbe otto mila fami, e due mila e cinquecento cavalli; e ne riceverebbe pel manimento menfalmento conquente mile feudi, oltre ed une firegrifinacio autro di coste par matter-

merterfi decorolimente in amele. Qui non li fermarono gl'induffrioli Franzen. Spedito a Vanezia il Cardinale d' Errè, gli diedero committone di trarre in Lega ancor quella Repubblica, ma più di lui ne fapea quel faggio Senato, rifoluto di mantenere in questi imbrogli la neutrabità partito pericolofo per chi è debile, ma non già per chi ha la forza da peterla fostenete, quali appunio erano i Veneziani. Fornirono esti le lor Cirià di copiose soldatesche, lasciando poi, che g'i altel fi rempeffero il capo. Non così avvenne a Ferdinando Carlo Gonzaga Duca di Mantova, che si trovava a fuoi divertimenti in Venezia. Oltre all'avere il Cardinal fudderro guadagnati i di lui Minifiri con que' messi, che banno grande efficacia ne ciiori venali, tanto feppe dire Bl Duca, facendo valere ora le minaccie, ora gli allettamenti di promelle ingorde, che non seppe resistere, e matemamente perché in fuo cuore confervava un fegreto rancore contia di Cefare per cagioni di Guaffalla, a lui tolta con Luzzara e Reggiuolo, e perché fempre abbifognava di danaro, fecondo lo fille de gli altri feialacquatori pati fuoi. Per dar colore a questa fua rifoluzione, inviò a Roma il Marchefe Beretti (un potente Configliere, acciocche pregatte il Pontefice di voler mettere prefidio Papalino in Mantova, a fine di non cederla ad alcuno. E a ció effendo conducero il Santo Padre, poco 6 flette poi a scoprire, effere seguito accordo fra lui e i Frinzeli, ed effere una mafcherata quella, del fuo Inviato a Roma i il perchè faquesti licentiato con poco suo piacere da quella sacra Corie. Comunemente venne deteltara quelta valtà dei Duca, effendo Mantova. Citià, che anche fornita di foli Miliziotti fi potea difendere, oltre al potesti credese, che i Franzeti non tarebbono giunti ad infultario, fo avelle retifico. Ne fece ben egh dipoi un'afpra pentrenza. In vigore del fud lerro concordato ful principio d'Aprile circa quindici mila Frangeli, ch'erano già calati in Italia, fi prefentazione fotro il comando dell' Conte di Te'se alle porte di Mantova, minacciando fecondo il concerto di voleri entrare colla forza in quella forte Città i e però il Duca moltrando timore di qualche gran male, correfemente ricevette quega ofpiti novelli, e gridò poi dapertutto ( fenza però che alcuno ghelo credelle, ) che gli era stata usata violenza.

Venso il principio della Primavera cominciarono a calare in Italia le truppe Franzesi a fin di difendere lo Stato di Milano, giunfo enche a Torino nel di quattro d'Aprile il Maresciallo di Cattani, con dimottrazioni di gran giubilo accolto da quel Real Sovrano, che il trattò da padre, e più volte gli dise di voler' imparare sotto di sui il mestier della guerra, e a guadagnar battaglie. Nacque appunto nel

a dì 27.

di 17 del Mese suddetto al Duca il suo Secondogenito, a cui su posto: il nome di Carlo Emmanuele, oggidi Re di Sargegna e Duca di Savoia. Accrefeiuta poi l'Armaia Franzese da altre miliaie, che sipravennero, edecantata fecondo il fobto dalla Politica guerriera più numero a di quelch'era, il Catinat ful principio di Maggio palso con ella ful Veroncie, e ando a pultarfi all'Adige, armando turce quelle rive, per impedire il palso a t Teneschi, i qual in credeva, che tenterebbono il passo stretto della Chiula. Erano in quelto mentre calati dasa Germania quanti cavalli e fanti potè in fretta raunare la Corte Celacea, e se ne facea la mas-Sa a Trento. Al comando di quella Armata fu spedito il Principe Eugeno di Saroia, non fenza maraviglia della gente, che non fapeva intendere, come un Principe di quella Real Cata imbrandiffe la fpada contra lo stello Duca di Savoia Generalizimo del Galiopani. Seco venivino il Principe di Comme .v., e il Principe Carlo Tommajo di Vaudemont ( tuttache il di lui Padre al fervigio della Spagna governalle lo Stato di Milano ) e il Conte Guido di Statemberg, Atlorche fu all' ordine un competente Corpo d'Armata, il Principe Eugenio, primache maggiorme ire s'ingroffalle l'efercito nemico ( già più paderolo del fao ) con truppe nuove procedenti dalla Francia, e con quelle del Duca di Savoia, si mise in marcia per isbeccar nelle pianure d'Isaha Trov i impossibile il cammino della Chiusa, e presi tutti i passi superiors dell'Adige. Se a Tedeschi non hanno ali , dicevano illora a Franzen, certo per terra non pafferanno. Ma il Principe a forza di coptoli gualitatori fi aprì una strada per le Montagne del Veronese e Vicentino, e all'improvviso comparte al piano con qualche pezzo d' arrigheria. Per un argine infuperabile era tenuto il groffillimo fiume. de l'Adige; e pire il Generale Falsi nel di 16, di Giugno ebbe la mamera di passarlo di sotto a Legnago. Il che satto, i Franzetta poco a poco fi andareno rittirando, e gir altri avanzando. Nel di nove di Lugho fegui ful Veronese a Carpi un fatto caldo, e di la sloggiati. con molt i perdita i Gallispini, furono in fine coftretti a ridurli di la dal Mincio, dove fi accintero a ben custodir quelle rive. Perche in rinforzo loro colle fue genti arrivo Vistorio Amedeo Duca di Savoia, ed erano ben fornati di gente e cannoni gli argini d'esso Fiume, allora si che parve piantato il Non plus pitra a i paffi deil'Armata Alemanna. Ma il Principe Eugenio, nulla spaventato ne dalla superiomià delle forze nemiche, ne dalle gravi difficultà de'fitti, nel di 18. di Luglio animofamente firmato un Ponte ful Minero, lo valicò colla fua Armata, non avendo il Catinat vi luto aderere al fentimento del Duca di Savoia, di opporti, perchè credea più ficulo il giusco, vilor-

٦

chi folle univate un gran corpo di gente a lui spedito di Francia. Prese questo Marescialio il partito di postarii di là dai Fiume Oglio, lasciando campo al Principe Eugenio d'impadronisti di Cathgi on della Stiviere, di Solferino, e di Castel Giustrè nel di cinque d'Agostor con che le sue truppe cominciarono a godere delle fertili campagno del Bresciano, e a mettere in contribuzione lo Stato di Mantova con alte grida di quel Duca, che comincio a provar gli amari frutti delle sue tronsgliate risilizzioni. Trovatorii in unesti tempi molto aggravata dalle nemiche Armate i territori della Repubblica Venera. Ma essa de per minaccie, nè per lusinghe si volle mai dipartire dalla neutralità saggramente presa, tenendo guernite di grosse guerrigioni se sue

Città, che perció furono fempre rispettate.

ERA, non puo negarfi, il Marefeiallo di Causar Maestro veterano. di guerra, non men provveduto di valore, che di prudonza, ma da choa commercia a scorgere, che più anche di lui sapea questo mestiere il Principe Eugenio, futroche non pervenuto per anche all'età di quarant' anni giudico il Re-Criftianifimo col fuo Configlio, che a gli affam d'Italia, i quali prendeano brutta piega, occorreva un Medicu di maggior polfo e fortuna. Fui percio rifoluto di fiedire in Lombardia il Marefeialio Duca di Villeroy, con dargli il fupremo comando de l'Armata, fenza pregiudizio de gli onori dovuti al Duca di Savoia Generalistimo. Nuove truppe ancora, oltre aile già inviate, fi milero in cammino, affinche la maggior copia de combattenti, aggiunta alla confueta bravura Franzele, con più facilità poteffe prometterfi le varone. Nel di 13 d'Agotto giante il Videroy al campo-Gallispano, menando seco il Marchese di Villara, il Conse Albergona Italiano, Tenenti Generali, ed altri Ufiziali, accolto colla maggiope stima dal Duca di Savoia, e da tutta I Ufizialità. Le prime sue pacole turono di chiedere, dove era quella canagha di Tedelchi, perché bilognava cacciarn d'Italia, parole, che tecero firignere nella spalle chiunque l'udi. Per li sopragiunti rintoral si tenne. l'esercito suo superiore quasi del doppio a quel de' Tedeschi Jaonde il Principe Eugenio ebbe bilogno di tutto il luo ingegno, per trovar manieva di refifere a si grolfo torrente , a ficcome egli era mirabile in divilare e prendere i bunni postamenti, così ando ad importestarti della Terra di Chiari nel Brafeiano, non fenza proteffe e doglianze del Comandante Veneto, e quivi fi trincierò, l'facendofi (pegialmente forte dierro alcune catăne e mulini. Ardeva di voglia il Villeroy di vemore alle mani col nemico, perché fi teneva in pugno il trionfo, m pero valicato. l'Oglio a Rodiano, a bandiere spregate ando in trac-Tomo XII.

cia dell' Armata Tedesca, con molumon di affalirla. Era il di primo di Settembre, in cui arrivato a Chiari ordino la presa di quel Luogo sulla credenza, che ivi sosse una templice guerrigione, e non già tutta l'oste nemica. Ma vi trovò più di quel che pensava, cioè canaoni e gente, che non si sentiva voglia di cedere. Lasciarono i Tedeschi ben'accostare gli affaltitori, e poi cominciarono un orrido suoceo, e per quanti aforzi sacessero i Franzesi, sacrificarono ben sul campo di battagua le loro vice, ma o non poterono sorzar que ripari, o appena ne torzarono alcuno, che da li a poco su impigliato da i corraggiosi Cesarei. Tanta resistenza sece in sine prendere al Villeroy il partito di battere la tititata col miglior ordine possibile, riportando seco un buon documento di un più moderato concetto dise medesimo, e il dispiacere di aver data occasion di dire, ch'egli era venuro per la posta in Italia, per aver la giona di farsi battere. Tre mila persono si credette, che costalle a Franzesi quella azione

tra morti e ferin , e pochiffimi dalla parte degl' Imperiali.

VITTORIO Amedeo Duca di Savoia in quel combattimento fi feenalo nello forezzo di tutti i pericon, e o fosse una cannonara, come a me racconto perfona ben'informata, o pur colpo di fucile, corfezischio della vitasua. E su in questa occasione, ch'egli fi affesionò a gli Strologhi, perchè un d'effi avea da gli Svizzen due meli prima. scritto ad un confidente di ello Principe, che nel di primo di Setsembre sua Altezza Reale correrebbe un gran pericolo. Per quanto falle le loro predizioni egli trovaffe da li innanzi, non perdè mai più la fitma di quell'Arte vana ed ingannatrice. Accoftandofi il verno , richiamo effo Soviano le fue milizie in Piemonte , e il Villeroy veggendo offinati a tener la campagna i Tedefchi, giudicò meglio di cincarfi egli il primo, e di ripartire a quartieri maffimamento ful Cremonele la maggior parte delle foldatelche fue, con che ebbero agno i Cefarei d'impadronisti di Borg sforre, di Guaffalla , d' O-Righa, di Ponte Molino, e d'altri Lunghi. Aveano già faputo col messo delle minuccie i Gallispani mettere il piede su i princip) di quest' Anno entro la Fortezza della Mirandola. Seppe cusì bin concertare anche il Principe Eugento colla Principeffu Bi gida Pico le mamere di cacciath, che quella Città vi ricevette pretidio Cefareo. A cavallo del Po (pezialmente fe ne flavano le miliaie linperiali , invigorite ultimamente da novi foccorti calati dalla Germania, s'impolleclarono ancora di Canneto e di Marcana, e giacche a rifeva del Cattelio di Goito e di Viadana non restavano più Franzesi sul Mannyano, diede principio effo Principa Eugenio ad un blocco lon-1450

tano intorno alla stessa Cirtà di Mantova, furnita d'un vigoroso prefidio di Franzosi. Estendo oramas i Cesarei in possesso di mitto st Mantovano, tion i ha da chiedere, se sacessero buon trattamento a que poven Popoli, e tanto più perchè il loro Doca era stato dichia-

rato ribello del Romano Imperio.

E finqui la fola Lombardia avea foftenuto il pefo della guerra. quando nel di 11. di Settembre scoppiò un turbine anche nella Car. rà di Napoli. Non mancavano in quella gran Metropoli de il divori del nome Authraco si nella Nobiltà, che nel Popolo. Negli eferciri dell'Imperador Leopoldo , e del Re Carlo II, molti di que' Nobili militando in addierro, aveano pel loro valore confeguito de'gradi ed 👞 nori diffanti. Quetta fasione valutando non poco, l'efferti finora negata dal fommo Pontefice l'Invettitura di quel Regno ai prelodato Re-Filippo, teneva per lecito l'aderire all'Augusta Casa d'Austria, e macchinava follevationi, fensa nulia atterririi per le frequenti peigiome, che faceva il Vicerè Data di Medina Celi de i chiamati inconfidenti. Dimorava in questi tempi di Cardinal Grimani Veneto ini Roma, accurato Ministro della Corte Cefarea, e andava feandagliando i cuori di que Napoletani, ne quali prevaleva l'amore verto del Sangue Authriaco, e che già aveano attaccati carselli per le Piagne di Napoli colle parole, utate già dal Giudaismo, e riferite nel Vangelo Non habemus Regem, nift Coforem. Quando a lui parve affai disposta la mina, per la sicurezza, che avea di molti congiurati, a foerandone moiti più, altorche le ti appiccalle il tuoco : (ped) traveflito a Napoli il Barone di Saffi itti Segretario, deil'Ambalciasa, Celarea. Coffee nel giorno fuddetto, preta in itiano una bandiera Imperiale, user in pubblico, ed un tah a lui gran copia di que Lazari, cominero a gridare. Viva l'Imperadore. Crebbero a mighaia i follevari, e s'empadronirono della Chiefa di San Lorenzo, della Torre di Sansa Chiara, e d'altri posti. Lor Condornere su Don Carlo de Sano gro nobise Naposerano, e Unisale nolle troppo Cefaree. Era flato fatto crodera al buon Imperadore Leopoldo, tala effer l'amore degli Italiani, e maffazamente nel Regno di Napoli, e Stato di Milano, che baftava alcare un dito, perche tutti i Popoli fi follevaffere in favor fue. Ma questi non eraso più i tempi de' Ghibellini, quando agguerriu i Popoli d'Italia, e agitati dalli interno fermento delle Faziomi , froppo facilmente rumultuavano , e fpendevano la vita, per foddisfare alle loro paffioni. Si trovavano ora i Popoli mvikti, talun de leffi oppresto da Principi, allevati nella quiete, e aliena da ezzardare Quanto aveano in tentanyi pericolofi.

A 4

ALZATOSI dunque il romore, la maggior parte della Nobiltà Napoletana corfe ad efibuti in difefa del Vicerè, e non tardo lo steflo Eletto del Popolo con sichiere numerose di que Popolati ad assicurarlo della fua e lor fedeltà. Il perche ufette le guerriigioni Spagnuole in armi, ed unite con quattrocento di que Nobili, e più migliala. del Popolo, non durarono gran fasica a diffipare i follevati, a macquiltare i Luoghi occupati, e a far prigione il Barone di Saffinet, e Don Carlo di Sangro con altri Nobili, che non ebbero la fortuna di salvarsi colla suga. Ad alcum di questi tegretamente nelle carcen tolga fu la vita, pubblicamente mozzo il capo al Sangro, rafato il Palag-20 di Telefa di Cafa Grimaldi, e il Saffinet venne poi da li a qualche tempo condotto in Francia. Calmoffi tosto quella mal'ordita sollevazione, e per maggior ficurezza di quella Cnià, vi furono per terra e per mare spediti dal Re Cristianistimo abbondanti rinfores di miligie e di munizioni, e il Duca di Aftalona passo dal governo della Sicalia a quello di Napoli. Infanto non cellava la Corte Cefarea di pezorar la fua caufa in quelle delle amiche Potenze, mettendo davanti a gli occhi d'ogni una, qual rovina fi potea aspettare dall'oramai. sterminara pollanza della Real Cafa di Borbone, per effersi ella piantata ful Trono della Spagna. Di quelle lezioni non aveano gian bifogno gl'Inglen ed Ollanden, per conoscere il gran pericolo, a cui anch'elli rimanevano espolti, ed aggiuntovi il dispetto d'effere stati beffati dal Re Cristianistimo colle precedenti Capitolazioni, non su in fine difficile il trarli ad una Lega difensiva ed offensiva contro la Francia. Fu questa tottoseritta all'Haia nel di sette di Settembre da i Ministri di Celare, di Guglielmo Re della Gran Bretagna, e dall'Ollanda ; laonde ognuno fi diede a preparar gli arnefi , per ufcir con vigore in campagna nell'Anno apprello . Ma nè pur dormiva il Re Crithanifimo, e di mitabili preparamenti fece, anch'egli per ricevere a già prevedati nemici. Nel Settembre di quell'Anno fegul in Torino lo Spolalizio della Principella Maria Luigia, fecondogenira del Ducadi Savota col Re di Spagna Filippo V. ed ella apprello fi entse in viaggio per andara ad imbarcaru a Nizza, e pallare di la in lipagna.

Anno di CRISTO MDCCII. Indizione X.
di CLEMENTE XI. Papa 3.
di LEOPOLDO Imperadore 44.

ENTRE lo relante Pontefice Clemente XI, non raientava le fue M premure, per introdurre pentieri di pace fra i Principi gu reggianti, e prevenire con cio l'incendio, che andava a farti maggiure in Europa, non godeva egli quiete in cala propria, perche combitivio da s Minufter d'effe Potenze, pretendendolo cadaun d'effe troppo par-Biale dell'altra parte. Spezialmente fi fealdava su questo punto la Cor-18 Cefarea. Non a era già ella doluta, perché il fanto Padre avelle spedito il Cardinale Archinio Accivescovo di Milano con titolo di Legato a Latere a complimentare la novella Regina di Spagna, ma fece den di gravi doglianze, perche in Roma venille pubblicata fentenza contro il Marchele del Vaflo, Principe aderente alla Corona Imperiale, per aver egh pretefo, che il Cardinale di Gianian aveffe voluto farlo allaffinare. Unironti a quetti in apprello altri più gravi famenti per In dimoftrations fatte dal Papa al Re Fdippo V. Prevalle in Madrid . e Parigi, benché non fensa contradizione di molti, il fentimento di che configliava quel giovane Monarca di venire alia tetta dell'efercizo Gallapano in Italia, non tanto per dar calore alle azioni della campagna. ventura, e concluarii il credito del valore, quanto ancora per confermare in fede i Populi titubanti colla fua amabil prefenza, e ci ll'afpetto della fua fingolar Pietà, Saviezza, e genio inclinato alla Generofità e Clementa. Finche folle all'ordine la pollence fua Armata in Lombardia, verío la quale erano in moto molte migliata di combattenti (pedite da Francia e Spagna, fu creduto bene, ch'egli paffaffe prima a Napoli a farfi conoscere per quel Principe, che era degno dell'offequio ed amore d'ognuno. Artivo quello gratiolo Monarca per mirre a quella. Metropoli nel di 16. d'Aprile, ctoè nel giorno folenne di Pafqua, accolto con fontuoliffimi apparati e fegni di giora da quella copiola Nobictà e Popolo . S'egà is mottro ben contento ed ammirato della bella fituazione, grandezza, e magnificenza di quella Real Città, e de lugi abitaciri, non fu men contenta di lui quella Citradinanza, o per meglio dire, il Regno tutto, per le tante grazie, che gli comparta il benefico fuo cuore, di modo che in lontananza malvedato da molti, fi parti più di cula amato 80 adorato quali da tutti. Gli spedi in tal congiuntura Papa Clemente il Cardinale Carlo Barberini . ornato del carattere di Legato a Latere, ad attettargli il fuo pererna

affetto, e a prefentargit de fuperbi regali, prezion per la materia, a più per la divozione. Quelta spedizione, turioche approvata come indispensabile da i saggi, e che non percio portava seco i investiturade Regni di Napoli e Sicilia , pure cotanto spracque al Conte di Lemberg Ambafciatore di Cefare, che col Marchefe del Vafto fi alloniano da Roma. Bolliva intanto nella facta Corte la gran controversia de Niti Cineli, e perche fulle troppo contrarit relazioni venute di colà non-& poteano ben chiarire a taiti, determino il prodente Pontefice d'inviar fino alla. Cina un perlonaggio non parziale, e per la fua dottelna cospicuo, che sul tatto offervaffe cio, chi efigeffe corregione, con facoltà di ninediare a totto. A quello importante affare di Religione. fu prescelto Manugnot Tommoso di Tourson Piemontele, che con titolo di Vicario Apottolico, portando feco molti regali da pretentare all' Imperador Cincle, imprete quello fterminato viaggio per mare, ed. egregiamente poi toddistece all'affunto (uo. Fo ancora in quelt' Anno. a di 17. di Febbraio terminata dal fanto Padre con una fentenza la lige lungamente stata fra la Duchessa di Orleans , è l'Eletier Palatino ,

già da gran tempo compromella nella Santità (ua.

Nox tu battante il rigore del verno nell'Anno prefente a frenar le operazioni militari del Principe Eugenio. Finquì Rinaldo d'Effe Ducadi Modena avea goduta la quiere na fuoi Stati, rifoluto di non prendere impegno in metto alle terribili diffentioni altrui. Ma troppo facilmente vengono falliti i conti a i Principi deboli, che in mezzo alla rivalità di potenti eferciti fi lufingano di potere falvarfi colla neutralità-Aveva egu ben munito. Brefcello, Fortezza di fomma importanza, perchè tituata ful Po, guernita di fettanta pezzi di Cannone di bronzo, di copiole munizioni da bocca e da guerra, e di un competente preficho. A nulla aveano ferrito fingul le istanze del Cardinale d' Erri. nè de Generali Cefarei per levarglieta dalle mani, ma avvenne, che il Tenente Generale Franzese Coose Albergoru lasciossi vedere in que contorni, ed abboccatoù ancora col Comandante, della Piazza, tento, ma mutilmente, la di lui tede con grandiole elibiaioni. Rifaputoli ciòda' Tedelchi, acquartierati nella vicina Gualfalla, e nata in loro diffidenza, fi fervirono di questo pietesto per obbligare il Duca a consegnar loro quella Fortezza. In quelle vicinanze adunque fece il Principe Engenie unire un corpo di circa dodici mila foldati, e nello fteffotempo (pedi a Modena il Conte Sormanni a chiedete in depofito la Piazza suddetta. Nel di quattro di Gennaio segui l'intimazione, fiancheggiata da minaccie in cafo, di ripugnanza , laonde il Duca non fenza pubbliche protette contre si fatta violenza s'induffe a coderla. Croderoderono dipoi i Franzeli cio leguno di concerto, o almen si prevalsato di quella apparente ragione per procedere offilmente contro il medeimo Duca. Ottenuto Brescelo, si thesero sul Parmigiano l'armi Cenfaren, e nella thesa maniera preiesero di obbligare. Francesco Farnese Duca di Parma ad ammetrere guerrigione Imperiale nelle sue Crità. Ma quel Principe con allegare, che i suoi Stati erano Feudi della Chiesa, e di non poterne disporre senza l'allenso del Papa, di cui aveva inalberato lo Stendardo, seppe e pote difendersi sotro quell'ombra i anzi per afficurarii meglio daile violenze in avvenire, trasse poi le truppe Pontificie a guernir di presidio le suddette sue Città. Ma questo non impedi, che le sodatesche Imperiali non occupatiero da li annanzi Borgo San Donnino, Busteto, Corte Maggiore, Rocca Bianca, ed al-

tri Luoghi di quel Ducato.

GRANDE ftreputo fece in quefts tempi un'impendato gran tentativo ideato dall'indefesso Principe Eugenie, per sorprendere la Crist di Cremona, tuttoché allora provveduta di parecchi Reggimenti Franzefi, e colla presenza del Marescialio Duca di Vilieroy, che aveva quivi flabilito il suo quartiere. Teneva esso Principe intelligenza segreta in quella Cirtà col Propotto di Santa Maria Nuova, spatimato sautore dell' Augusta Casa d'Aultria, la cui Chiesa ed abitazione confinava colle mura della Città. Sotto la di lui cafa paffando un condotto, che aboccava nella fulla, gli fece lo feonlighato Prete conofeere, che fi poteva di notte introdurre gente, ed avventurare un bel colpo. Non cadde in terra la propositione, e il Principe prese tutte le sue milire per accottarii quetamente alla Città nella notte antecedente al di primo di Febbraio con alquante mighaia de fo il combatienti. Per la chiavica fodderra s'introduffero in Cremoni alcune centinata di Granatieri e di bravi Ufiziali con guaffatori, che irovati a Franceli immerfi nel fonno, ebbere tempo di forzare ed aprir due Porte, per le quali entrò il groffo de gli altri Atemaniu. Sveghata la guernigion Franzese diede de pigho all'armi, e is attacco una confuta crudel barragha. Ufcito di ca's il Marefesalio di Villeroy, per conofcere che romor folle quella, ando a cader nelle mani de Te ekhi, e fu poi mandato prigionafuon delta. Città con altri Ufisi di. Non pollo so entrare nella descrigione di quel fiero attentato, e bafferammi di chre, che fegut un gran macello di genre dati'una e dail'a'tra parte, perché fi menavano le mani con baionette e sciable. In fine soprafatti i Tedeschi da a Frannefi, e mittinimente dalla bravara degli Irlandeti, furono obbligitta muratfi il meglio che poterono. Con loto falvatofi il Prete, patso poi in Germana, dove trevo buon ricovero. A quella difarventura de gil AuAustriaci sopra tutto influi il non aver potuto il giovine Principe Tommaso di Vaudemont, come era il concerto, giugnere a tempo pel Parmigiano al Po e valicario, e quelto a cagion delle strade rotte, e de'
tosti, che s'ebbero a passare, oltre all'aver anche trovato rotto il Ponte da' Franzesi, pel quale pensava di transstare il Fiume. Fu creduto,
che la parte Cesarea vi perdesse più di settecento uccisi, e più di quattrocento rimasti prigioni, fra' quali il Baron di Mercy, e che più di
mille fra morti e seriti surono i Franzesi, oltre a cinquecento rimasti
prigionieri, fra'quali il Luogotenente Generale Marchese di Crenani con
altri non prichi Ufiziali, e lo stesso Marchese di Viteroy. Gloriosa
si riputo l'impresa per gli assaltori, ma più gloriosa certamente riusch

per li difensori.

ANDOSSI poi sempre più di di in di ingrossando l'esercito Gallispano, licche fi fece poi afcendere fino a enca cinquanta mila armati " laddove l'ofte nemica appena arrivava alla metà, non ellendo mai calate di Germania le defiderate recluie , perche fi attendeva alla guerra molfa in altre parti. Al comando dell'armi Galispane fu (pedito da Parigi il Duca di Vandomo Luigi Giufeppe, Principe de' più espetti nel magiltero militare, in cui gran nome fi era già procacciato. Arrivòegli in Italia, dopo la metà di Febbraio, e da che vide l'efercito fuorinforzato dalle tante militie venute di Francia, usci in campagna nel Mese di Maggio, con intenzione spezialmente di liberar la Città di Mantova, oramai ridotta, a molti bilogni e firettezze pel lungo blocco. de'Tedeschi. Ritico il Principe Eugenio da vari sittle genti sue, e poè con alto e lungo trincieramento fi fortificò dalla banda del Serraglio in faccia a quella. Citta. Entrò il Vandomo in Mantova con quanta gente volle, e ricopero colla torza Cashglion delle Stiviere, e già si afpettava ognuno, ch'egli con tanta superiorità di forze non volesse sotferire in si gran vicinanza a Mantova i nemici. Ma paíso il Giugno fenza azione alcuna di inflesso, perche a superare il postamento de gli Alemanni fi potea rifchiar molto. Il vero motivo nondimeno di quella mazione fu l'avere il Re Cattolico (critto da Napoli al Vandomo, the portaffe bens) a Mantova al foccorfo, ma che non tentaffe alma maggiore imprefa fino all'arrivo fuo . Cioè riferbava questo Monarca a se tutte le palme e gli allori, che fi aveano da raccogliere dalla prefente campagna. Nel di due di Giugno imbarcatofi il Re Filippo V. fece la Ga partenza da Napoli, e nel pallar da Livorno fu vilitato e superbamente regalato dal Gran Duca Cofino III, de Medici , dal Gran Principe Ferdinando, e della Gran Principella Violante di Baviera fua Zia . Ando a sharcare al Finale, e venuto ad Acqui nel Monferrato, ebbe

ebbe la vifita di Virione Amedeo Suscero fuo, e nel di il. con gran pompa, fece la fua entrata in Milano. In quelto mentre il Principe Eugemo attete a fortificar Borgoforte, e a formare di qua e di là dal Poun ben munito accampamento. E da che intele che il Re Catto ico maggiava pel territorio di Parma alla volta del Reggiano col maggiori nerbo della fua Armaia, invio il Generale Marchete Annione Il acce ti con tre Reggimenți ci Corazze a politară a Santa Vittoria, fito vantaggiolo, perche circondito da canali e dal fiume Crottolo. Se ne flavano questi Alemanni con gran pace in quel Luogo, con poca guardia, Senza spie, co cavalis distellati al pascolo, credendo, che i Franzesi petravia fi dellaiaffero nel Parmigiano, quand'ecco nel dopo pranzo del di 16. di Lugho fi videro comparire addiffo il Conte Francejso Albergoin Tenente Generale de Franteu, a pure la stesso Dues de Vandoana con quattro mila, cavalir e due mila tanti. La confuñone loro fig eccelliva, fecero effi quella difefa, che poterono in tale improvvifata. e cartiva disposizione, ma in fine convenne loro voltar le spalle, e lafeiare alla balia de vincitori il bagaglio, quattordici Stendardi, due para di Timbali, e cento cavalli. Trecento furono i morti, altrettanta i prigioni, e il Re Filippo (opragiunto ebbe il piacere di mirare il fine di quella mitchia.

Non avendo più alcun ritegno i Franzeli, dieci mila d'effi nel di 19. di Luglio li prefentarano fotto la Città di Reggio, e non trovarono. gran difficultà ad impadronificne, avvenimento, che fece intendere a Rinaldo d' Effe Duca di Modena, qual'animo covaffeto contra di lui. i Re di Francia e di Spagna. Pero rel di leguente con tutta la lua Corte s'invio alla volta di Bologna, lasciando il Popolo di Modena in somma costernazione. Giunfe nel primo di d'Agosto sotto questa Città il " Conte Albergotti con un grollo corpo di cavalleria e fanteria, che dimando la Cirta e Cittadella a nome del Re Cartolico. La Confulta laferara dal Duca, con facoltà di operare cio, che credeffe più a propolito in al teabrole congiunture, con affai onorevole capitolazione fi fortumife alla forza dell'armi. Lo flesso avvenne a Carpi, Correggio, e al rimanente de gli Stati del Duca, eccettuata la Garfagnana di la dall'Apenano, che ricusò di ubbidire. L'aspetto di questi progresta dell'esercito Franzese quel fu, che in fine obbligo il Principe Eugemo. a ritirar le fue truppe, dal Seriagho di Mantova , e a la ciat libera quel-La Città, per accudire al di qua da Po, dove alla Tefta fui Corregg esco s'era accampato il Re Cattolico colla sua grande Armata, che y nne in quetti tempi accresciuta da buona parte delle truppe, colle quali il vecchio Principe di Vandenoni dianzi campeggiava in difefa di Man

Mantova. Effendofi presa la risoluzione da Gallispani di marciare alla voka di Borgoforte, per quivi venire a giornata campale, fi molle la loro Armata nella notte precedente al di quindici d'Agosto alla fordina, e s'inviò alla volta di Luzzara, dove il trovo un Comandante Tedesco, che all'intimazion della refa non rispose se non cul suoco de' facili. Camminavano i Franzeli spensieratamente coll'immaginazione in capo di trovare il Principe Eugenio sepolto ne' tringieramenti di Borgoforte, quando all'improvvito li accortero, che il coraggioto Principe marciando per gli argini del Po veniva a trovarli, e diede in fatti principio ad un fiero combattimento, fulle cui prime mosse perde la vita il Generale Cefareo Principa di Communey. Era già fonata la ventun'ora, quando fi diede fiato alle trombe, e si accese il terribil conflitto. Durò quello fino alla notte con gran bravura, con molta mortalità dell' una e dell'altra parte, e resto indecisa la vittoria, benchè ognun dal suo canto facesse dipoi intonare solerni Te Deum, ed amplificasse la perdita de nemici, e fminuiffe la propria : il che fa ritener me dal riferire il numero de' morti e feriti. Quel ch'è certo, a niun d'effi reftò per allora il campo della battagha, e non lieve preda fecera i Crfarei. Per altro in quella notte ffettero quiete in vicinanza le due Armare, e credevali, che fatto il giorno li azzuffarebbono di nuovo, o che o gli uni o gli altri voleffero veder la decisione delle loro contese. Attefe il Duca di Vandomo, effendo alguanto rinculato, adi afficutate il fuo campo dall'invation del nemico con buoni argini e trincieramenti, con formare un Ponte ful Po, per mantener la comunicazione col Cremonefe. Gli era restata alle spalle Guastalla, e ne sece l'assedio, e sorzato dopo nove gioini di trincea aperta il General Solari a renderla nel di nove di Settembre, mile in possesso di quella Città Perdenando Carlo Gonzago Duca de Mantova. Cinfe ancora de stretto blocco la Fortesza di Breicello del Duca di Modena. In questi tempi furono veduti novecento cavalli Ufferi e Tedefchi condotti dall'Eberzeni, Paolo Diak, e Marchefe Davia Bolognefe, paffare pel Reggiano fin ful-Pavele, efigendo contribuzioni dapertutto. Entrarono poi fin dentro Milano, e vi gridarono Viva l'Imperadore) a falvi poi pel Mantovano finduffero al loro campo.

Armate nemiche, facendosi solamente guerra colle cannonate, e con qualche scaramuccia, finchè venne il verno con grande onore del Principe Eugenio, il quale con tanta inferiorità di forze seppe sì luagamente tenere a bada nemici cotanto poderosi. L'ultimo trosco, che tiportò in questa campagna il giorme Re Filippo V. su, secome di-

cemmo, la prefa di Guaffalla. Dopo di che pensè a ritornariese in lípagna, chiamato colà da i bilogni ed iftanze de fuoi Regni. Fermosti in Milano alcune fernmane, da dove nel di sei di Novembre 6 mosse alla volta di Genova, ricevitto ivi con incredibile splciididezza da quella Nobilta e Popolo , e di la fece poi vela verfo la Catalo-Borgotorte, e preie i quamers in Mantova, e la maggior parte in Modena, Reggio, Carpi, Bomporto, ed altri Luoghi dello Stato di Modena. Il Principe Eugenio, dopo avera diffribuiti i fuot nella Terre o Ville dei baffo. Midenefe, configuo alla Mirandola, e nel Mantovano di qua da Po, con ritenere un Ponte ful Po ad Offiglia. s' inviò alla Corre di Vienna, per rapprefentar lo stato delle cose, e il bilogno di gagliardi foccorfi. Dopo la spaventolo Tremuoto dell' Anno 1688, fi erano riparate le rovine della Città di Benevento ; ma mell'Aprile ancora di quett' Anno fi movò nella ftella un quafi parè difaffro. Sollevatofi quivi un temporale si fiero, che fembrava volcedatoccare la Terra da fondamenti, cagion fui, che gli abitanti feappaffero fuon dell'abgato. Succederte polcia un terribile (commento, che rovefciò buona parte della Cirtà balla, e il Palazzo dell'Arcivelcovo, e la Cattedrale. Dugento cinquanta persone rimasero sfracelate fotto le rovine. Anche le Cutà d'Ariano, Grotta, Mirabella, Apice, ed altre di que' contorni obbero di che piagnere, perché quass interamente distruire. Altre non men funette scene di guerra si videro mell'Anno prefente in Germania, Flandra, ed altri paeli, bagnati dal Reno, giacche l'Imperadore e le Potenze Marittime aprirono anch' efle il teatro della guerra in quelle parti contro la Francia. Di grandi preparamenti avea fatto l'Inghilterra per questo, quando venne a mancar di vita nel di 19. di Marzo il loro Re Guglielmo Principe d' Oranges , e fu dipoi alzata al Trono la Principessa Anna, Figlia del già defunto Cattolico Re della Gran Bretagna Giacono II, e Moglie di Guergio Principe de Dunimarea, la quale con più ardore ancora del fuddetto Re Guglielmo incito quella Nazione a i danni della Real Cafa di Borbone, ed myio per Generale dell' armi Britanniche ne' Paeff bath Milord Giovanni Curchil Conte di Mariborough, col cui valore fi moltrà poi fempre collegata la Fortuna.

ALL'montro la Francia traffe nel lun partito gli Elettori di Bapiere e Colona Fratelli. Vaty all'edy forono fatti al bullo Reno; rifonò spezialmente la fama per quello di Landau nell'Alfazia, eseguito non gran sangue dall'Armata Cesarea comandata dallo steffo Re del Romani Giuseppe. In ello stempo si Bavaro collegatosi co' Franzest.

modia

mosse anch' egli l'armi sue, con sorprendere la Città d'Ulma, Meninga, ed altre di que' contorni, e con accendere un gran fuoco nelle viscere della Germania, dove a Circoli di Franconia, Suevia e Reno accrebbero il numero de' Collegati contra de la Francia. Ma ciò che diede più da d'icorrere an Navellisti in quest' Anno, fu il terrore e danno immento recato alle cotte della Spigna dalla formidabile Armata navale degl'Inglefi ed Ollanden, guidata dall' Ammiragho Rooc Inglese, dall' Atemand Otlandete, e da Gracomo Duca d' Ormand Generale di terra. Verso il fine di Agosto approdo quella a Cadice (antica Gades de Romans) emporio celebre e dovizioliflimo della Monarchia Spagnuola full' Oceano Superati alcum di que' Forti vi e tratono gli Ang ol andi, e diedero un fiero facco al a Ferra, afportandone qualche militone di preda, ma con afpre doglianze di tutti i Mercatanti stranieri, e con accrescere negli Spagnuoli l'odio immenfo verfo le loro Nazioni. Capitarono in quelto tempo dall'Amenca i Galeoni di Spagna carichi dioro , d'argento, e di varie merci, e scortati da quindici Vascelli e da alcune Fregate Franzesi. All'udire le disavventure di Cadice, fi rifugiarono questi ricche Legni nel Porto di Vigo il Galizia. Cotà accorfa anche la Flotta Angiotlanda ruppe la catena del Porto. Alquanti di que' Vascelli e Galeoni. rimafero incendiadi, lo fterm nato valfente parte fu rifugiato in terra, parte venne in poter de'nemici, fette Vascelli e quattro Galeoni jalvuti dalie liamme mutarono padroni. Gran flagello, gran perdita fu quelia.

Anno di CRISTO MOCCIII. Indizione XI. di CLEMENTE XI. Papa 4. di LEOPOLDO Imperadore 45.

E Bre principio quest' Anno con una inondazione del Tevere in Roma stessa, a cui tonne dietro un fiero Tremuoto, che alla metà di Gennaio con varie scosse per tre giorni si sece sentire in quell' Augusta Città, mempendola di tal terrore, che tutto il Popolo corse ad accomodar le sue partite con Dio; molti si ridussero ad abitar sotto le tende, e il Pontesice Clemente XI. prescrisse varie divozioni per implorar la divina Misericordia. Per questo scottimento della terra la picciola Città di Norcia colle Terre contigue si converti in un mucchio di pietre, e questa di Spoleti con varie Terre del suo Ducato pati gravissimi danni. Grandi rovine si provarono in Rieti, in Chie-

ti . Monte Leone , ed altre Terre e Borghi dell'Abbeuzzo . La Città dell' Aquila vide a terra gran parte delle fue fabbriche colla morre di molti. Cività Ducale retto fubifiata con gli abitanti. Fu creduto, che ne suddetti Luoghi peristero circa trenta mila persone a ne fi puo esprimere la scompiglio e spavento, che fa in Roma, e per tante altre Città in tal congiuntura, perche fino all'Aprile, Maggio. e Giugno altre scoffe di terra si fecero fentire, ed ognon fempre stava in allarmi, temendo di peggio. Non mancavano intanto altre fastidiofe cure al Santo Padre in mezzo alle pretentioni delle Potenne gwerreggianti, ne fi efigeva meno che la fua fingolar deftrenza per navigare in mezzo a gli scogli, e fottenere la determinata fua neutrahia. Contuttocio il partito Auffriaco lo spacciava per aderente al Gallispano, e spezialmente sece di gran quetele, perche avendo l'Auguito Leopoldo Padre, e Giujeppe Re de Romani Figinuolo nel di 12. di Settembre deil Anno prefente ceduto all' Arcidica Cario ogni los diritto fopra la Monarchia della Spagna, con che egli affunfe infieme cel titolo di Re di Spagna il nome di Carlo III dal Pontefica ta proibita, che il Ritratto di questo nuovo Re pubblicamente si es-

ponesse nella Chieta Nazional de Tedeschi in Roma.

En ano rettate in una gran decadenza l'armi Cefaree in Lombardia, perche alle diferzioni e malattie, pentioni ordinarie delle Armate , non fi toppliva dalla Corte di Vienna con reclure, e muovi foccoré, travandoti. Cefare troppo angultiato per li continui progreffi di Mossimiliano Eleitor di Baviera, le cui forze alimentate finora dall'oro-Franzele, e polcia accrelciute da un efercito di ella Nazione condotto dal Mareferallo di Fillara, faceano già tremar l'Auffria, e Vienna stella. Consuttocio il Cente Guido di Siaremberg, Generale di molto fenno nel meftier della guerra, lafciato a quello comando dal Principe. Eugenio, tanto. seppe fortificarfi alle rive del Po e della Secchia, che pote tempre rendere vani i tentativi della fuperiorità dell'efercito Frankese. Infanto la Fortezza di Brescello ful Po-, che per undici meli avea foltenuto il blocco formato dalle rruppe Spagnuole, ii vide forzata a capitolar la refa. Cerco quel Comandante Imperiale, che quella Piazza foffe reflimma al Duca di Modena, ma non fu efaudito. Vi trovarono i Franzesi un gran ireno d'attiglieria, di hombe, granate, polve da fuoco, e d'altri militari attrecci, la guernigiona. reft's prigioniera di guerra. Tanto poi fi adopero Francesco Farnese Duca di Parma, benche Nipote del Duca di Modena Rinaldo d'Efle, the nell'Anno (eguente impetro dalla Francia e Spagna, the fidemobilero tutte le fortificazioni di quella Piazza, con dolore inefluma-Toma XII.

stimabile di esto Duca di Modena, il quale dimorante in Bologna si trovava perseguitato dalle disgrazie, è conculcaro sin da i propri parenti. Seppe il valoroso Conte di Staremberg ditendere Ostiglia da gli attentati del Franzesi; e nel di 12. di Giagno essendo giunto il General Franzese Albergotti a Quarantola sul Mirandolese, ebbe una mala rotia da i Tedeschi, e gli convenne abbandonare ii Finale di Modena. Ciò non ostante crebbero vieppiu da si innanzi le angustite dell'esercito Alemanno in Italia, perche l'Elettor Bavaro cresciuto cotanto di sorte entrò nel Tirolo, e giunte ad impossessiti della Capitale d'Inspruch. L'avrebbe bene accomodato il possesso e dominio di quella Provincia, confinante a'sioi Stati; ma si aggiugnevano due altre mire, l'una di tagliere a il Tedeschi quella strada, per cui solevano spignere in Italia i soccossi di milizie, e l'altra di aprirsi un libero commerzio coli esercito Franzese, esistente in Italia, per cui solevano spignere in Italia i soccossi di milizie, e l'altra di aprirsi un libero commerzio coli esercito Franzese, esistente in Italia,

a fin di riceverne più facilmente gli occorrenti (uffid) -

Mossest in fatti il. Duca di Vandomo nel Mete d'Agotto dalla Lombardia con parte del fuo efercito alla volta del Trentino, fperando di toccar la mano ai Bavaresi, che avevano da venirgli incontro. Marciarono i Franzeii per Monte Baldo, e per le nve del Lago di Garda, è cominciarono ad aggrapparfi per quelle montagne. con impadronniti delle Castella di Torbole, Nago, Bretonico, e d' altre, che non fecero difefa, a inferva del Catteilo d'Arco, il quale per cinque giorni sostenne l'empito de cannoni nemici, con fatiche incredibili fin colà firafcinati . Giunfe poi ful fine d' Agosto dopo mille stenti l'esercito Franzese alla vista di Trento, ma coll'Adige frappolto, e con gli abitanti nell'oppolta riva preparati a contraftar gii ulteriore avanzamenti de nemici. Ne le minaccie del Vandomo, ne molte bombe avventate contro la Città, atterniono punto i Trentini, e mailimamente da che in aiuto loro accorle con alcum Reggimenti Cefarei il Generale Conte Solari. All'aspetto di questi movimenti comune ciedenza eta in Italia, che in breve fi avellero a vedere in precipizio gli affari dell'Imperadore, fatta che foffe l'unione del Bavaro col Duca di Vandomo. Stettero poco a difingannarii al comparire all'imprevviso mutata tutta la scena. I Titoleti d'antico odio pregni contra de Bavareli, e malfimamente i bravi lor cacciaton, si fattamente cominciaruno a riftriguere e tempeftar co i loto fucili le truppe nemiche, prendendo (pezialmente di mira gli Ufiziali, che altro feampo non ebbe l'Elettore, se non quello di ritirarli alle sue contrade. Medesimamente non senza maravigha de politici fu offervato ritornarfene il Duca di Vandomo in

Italia, dopo aver sacrificato inutilmente di gran gente e munizioni in quella sufelice spedizione. Ora ecco il morivo di sua ritirata.

Non avea mai poruto Fittorio Amedeo Duca di Savoia , ficcome Principe di mirabile accortezza, è attentifimonon meno al prefente. che a i futuri tempi, mirar fenza ribrezzo la tanto accrefciura grandezza della Real Cafa di Francia, e parevagli fabbricato il mortorio ada fua Sovranna, da che il Ducato di Milano era caduto in mano di un Monarca sì congiunto di fangue colla potenza Franzefe. Porto la congiuntura de tempi, ch'egli s'avesse a collegar colle due Corone, tuttoché scorgesse così fatta Lega troppo contraria a propri interesti, ma stava egli sempre fospirando il tempo di potere rompere quetta carena, e parve ora venuto, da che era vicino a spirare il tempo del contratto impegno della fua Lega co i Re di Francia e di Spagna. Non lasciava la Corre Cefarea di sar buonn cera a questo Principe, benché in apparenza nemico, nè sul principio della rottura teaccio da Vienea il di lui Ministro, come avea praticato con quello del Duca di Mantova . Spedi eziandio nel Luglio dell' Anno pietente a Torino ( per quanto pretefero i Franzeli ) il Conte & Averabergh travestito per intavolare con los qualche Trattato, ma sen-28 sapersi, se ne seguiste conclusione alcuna finora. Quel che è certo, non avea voluto il Duca permettere, che le fue truppe paffeffeto verfo il Trentino. Ora i fotti fospetti conceputi nella creduta vacillante fede del Duca Vinorio Amedeo, diedero impulso al Re Crimanifimo di richiamare in Lombardia il Duca di Vandomo. Tornato questo Generale colle sue genti a San Benedetto di Mantova, di qua dal Po, già da lui scelto per suo quartier generale, nel di 18. o pure 29. di Settembre, mello in armi tutto l'elercito fuo, fece difarmar le truppe di Savoia, che fi trovavano in quel campo ed altri Luoghi, ritenendo prigioni tutti gli Ufiziali e foldati . Non erano più di tre mila; altri nondimeno li fecero afcendere a quattro o a cinque mila. Per questa impensita novirà e violenza alterato al maggior fegno il Duca, Principe di grand'animo, ne fece alte doglianze per tutte le Corti, mise le guardie in Torino a gli Ambasciatori di Francia e Spagna, occupò gran copia d'armi, spedite dalla Francia in Italia, ed imprigiono quanti Franzeli potè cogliere ne fuoi. Stati. Quindi li diede precipitolamente a premunirli, e a mettere in armi tutti i fuoi Sudditi, per refiftere al temporale, che andava a fcaricarii: fopra a fuoi Stati, giacché non tardo il Duca di Vandomo a mettere in viaggio buona parte dell'efercito fuo contro il Piemonte. Saltò fuori in ral ginfa un nuovo niculco delle due Corone, e un nuovo teatro di guerra in Italia.

Neu di tre di Dicembre pubblicamente dichiatò il Re di Francia La L. XIV. la guerra contra di effo Duca di Savoia, il quite nel di ay d'Ottobre, come feriffe taluno, o piutroffo nel di otto di Nivembre, come ha lo Stromento rapportato dal Lunig, avea già ffretta Lega coll' Imperador Leopoldo. In effo Strumento ii vede promello al Duca Victorio Amedeo tutto il Monferrato, spettante ai Duca di Mantova con Cafale, e in olire Aleffandria, Valenza, la Valfelia, e Li Lomellina, con obbligo di demolir le fortificationi di Morrara, Promettevano in oltre le Potenze Marittime un futbidio Menfa e di otranta mila. Ducan di banco ad ello Principe durante la guerra. Fupor aggiunto un altro alquanto imbrogliato Articolo della ceffione ancora del Vigevanasco, per cui col tempo seguirono molte dispute colla Corte di Vienna. Per efferti trovato il Duca colto all improviso dado sdegno Franzele, e spezialmente sprovvedato di Cavallena, als convenie ricorrere al Generale Conte d. Statem era, il quale defiderofo di affiltere il nuavo. Alicato, mile improvvilamente in viaggio nel di 20, di Ottobre mille e cinquecento cavalli futto il comando del Generale Marchese Annibate Visconii. Benche soilecita fosse la lor marcia, più folleciti furono gli avvili al Duca di Vandomo del loro difegno l'aonde ben guernito di milizie il passo della Stradella, Sergavalle, ed altri titi, allorche colà giunfero gli affaticati Alemanni, gravareno un terribil funco, e andarono pretto in rotta. Molti turono gli necifi, molti i prigiori, ed a quei, che culla figa fi fottrafferoal cimento, convenne dipoi paffare fino a San Pier d'Arena preffo Genova, e valicare alpre montagne per giugnete in Piemonte. Que No pieciolo rinforzo, e l'effere ttati i Franzeli a cagion del tuddetto passaggio impegnati in vari movimenti, servi di non lieve respiro al Duca di Savoia, ma non già a preservario da gi'infolti a lui minaeciati dal potente efercito nemico. Il perchè determino in fine il faggio Conte Guido di Starembe g un'arditifima imprefa, che per effere felicemente riufeita, riporto poteia il plaufo di ognuno. Quando fi penfava la gente, che l'efercito fuo postato ful Modenese e Mantovano di qua da Po, fi fulle bene adagiato ne quartieri d'inverno, e penfaffe al ripolo, ali improvvito con circa, dieci, mila, fanti, e, quatti o mila cavalle, feco menando fedici cannoni, nei giorno farto del Natale paíso effo Statemberg la Secchia, e pel Carpigiano s'indiritzo alla strada Maestra, chiamara Claudia, prendendo per Reggiano e Parmigiano con marcie sforzate il cammino alla volta del Piemonte, fen-24 far cafo de'rigori della ttagione, delle ftrade rotte, e di santi Fiumi gravide d'acqua, che conveniva paffare. Era già tornato il Duca de Vardi Vandomo al campo di San Benedetto di Mantova. Al primo avvifo di quello impentato movimento de' nemici, raunare le fue truppo,
fi diede ad infegurli con forze, chi diffe minori, e chi maggiori, ma
fenza poter mai raggiugnerli, o pure fenza mai volerli raggiugnere
per poca voglia di azzardare una battaglia. Si contatono bensi alcune fearamuccie ed incontri, ne' quali lateratono la vita i due valoroti Generali Liftenfere Tedelco, e baliri Italiano, ma quelli non poterono impedire al prode Comandente di te icemenie tuperat tutti i
difagi, e di pervenite ad uniti col Duca di Savoia nel di 13, del faguente Gennaio, con infinita confolazione di lui, e de' fudditi fuot.

Parseno in quetti tempi, cioè nel di orio di Dicembre i Francefi dimorano in Modena il preselto di conficare al Duca Rinaldo d' Este tutte le sue rendre e mobili, perchè il suo Ministro in Vienna, trovandofi nell'annicamera della Regina de'Romani, in paffandol'Arcideca Carlo, dichiarato Re di Spagna, l'inchino. A chi vuol far del male, ogni e la gli la giuoco. Entrato nel Novembre il Marificialle di Tefid neila Savoia, s'impadront di Sciambery fua Capitale, e polesa strinse con un blocco la Fortesta di Monmegliano. Riuse) in quest'Anno alle Potenze Maritume, e all'Imperatore Leopelde de tiese feco in Lega un'altra Potenza, cioè Pietro II. Re di Portogallo, Gli articoli di quella Alleanza firuno fottofetitti nel di 16. di Maggio, e fatte di grandi promelle a quel Monarca, tondate nondimeno su gli incerti avvenimenti delle guerre. Di qui forfero speranze ne Collegan di potere un di detronitzare il Re di Spagna Filippo V. al qual fine creduto fu non folamente utile, ma necessario, che lo stello Arciduca Carlo, proclamato Re di Spagna col nome di Carlo III, pallallo in perfora cola per dar polto a i Portoghefi, e per animare l'occulto partito Auftriaco, che fi contervava tuttavia ne Regni di Spagna. Pertanto quelto savio, affabile, e puffimo Principe, preso congedo da gli Augusti lagrimanti suoi Genitori, e dal Fratello Giuseppe Re de Romani, fi mile nel Settembre in viaggio alia volta deli Ollanda, con ticevere immenti onori per dui unque patió. Pertanto ecco oramai gran. parte dell'Europa in guerra, per dispurare della Monarchia di Spagnas nel qual tempo anche il Settentrione ardeva tutto di guerra per la Lega dei Saffone Re di Polonia col Czar della Huffia contro il Re di Svezia, che diede loto dell'aspre lezioni. Presero in quest Anno i Franneti Brifac, ricuperarono Landau, diedero una rotta a i Tedeichi futeo effo Landau, e all'incontro gli Anglollandi s'impadrontrono di Bena, Huy, e Limburgo.

Totto XI.

В

Anno

## ANNALL D' ÎTALIA.

Anno di CRISTO MDCCIV. Indizione XII. di CLEMENTE XI. Papa 5. di LEOPOLDO Imperadore 46.

TEGGENDOSI Rinaldo d'Effe Duca di Modena si maltrattato ed opprello da i Franzen, altro ripiego non trovo, che di ricorrere a Papa Cienierie Al. per implorare i fuoi paterni ubaj apprello Le due Corone, o per dir meglio, alla Corre di Francia, che i la dizigeva la gran macchina, e fotto nome del Re Cattolico fola fignoreggiava ne g i Statt di ello Duca. Si porto a questo fine incognito a Roma, e vi fi fermo per più Meñ. Giacche non volle mai indurfi a gittarti in braccio al Francess, non altro in fine porè ottenere, che una pensione di dieci mila di bole, e questa ancora gli convenne comperare con cedere ad essi Franzesi il postesso della Provincia della Garfagnana, fituata di là dall'Apennino co la Fortezza di Montalfonio i unico rello de fuoi dominy, ha ora follenuto nel fuo naufragio: dopo di che fi reffitui a lio ogna ad aspettare lenza avviluti lo scioglimento dell'universal Tragedia. Ma alle sue disavventure fi aggiunfeun quest'Anno la demotizione della sua Forrezza di Brescello, fatta da' Parmigiam tamo punto il Duca di Parma, per levarfi quello flecco da gli occhi. Eurono asportate parte a Mantova, parte nello Stato di Milano futte quelle artigherie ed attrecci militari. Cominciarono in quell'Anno a declinar torte in Italia gli affari dell'Imperadore e del collegato Duca di Savoia. L'incendio commoffo in Unghena da i follevati, e in German a da Maffimiliano Elenor di Baviera, ficcome quello, che più scottava la Corte di Vienna, a lei non permetteva di alimentar la fun Armata in Italia con necetfari rinforzi di troppe e danaro. Nulla all'incontro mancava al General Franzese. Duca di Vandono. Da che fu egli maggiormente rinvigorito dalle nuove leve spedite daila Provenza per mare, divise l'elerato suo in due, ritenendo per se la forze maggiori a fine di far guerra al Duca di Savoia, e deli'altra parte diede a comando as Gran. Priare Daca di Vandono fuo Frateilo, acci reche tentaffe di cacciar d'Italia il corpo di Tedefent, che affai finileo rettava nei Maniovano di qua da Po, e teneva forte tuttavia la Terra d'Othgha di la da effo Fiorce. Allorche i Franmefi s'avviatono ful fine dell'Anno precedente dietro al Coete Staremberg, aveano gli. Alema ini occupato Bomp irro e la Bafha ful Modenele, con far prigionière il prelidio di quelt uitima. Tornato che fua Modena il Tenente Generale Signer di San Fremond, non perde tempo a ricuperare foi principio di Febbraio que Luoghi fieche fi ritirarono i Tedefchi alia Mirandola, e attefero a fortificarti in Revere, Othigha, ed atti fiti luogo il Po di qua e di là, con illenderfi ancora

ful Ferrarele a Figheruolo.

Ventro il Mele d'Aprile, fi moffe il Gran Priore di Vandomocol großo delle sur militie, per alloggiare a Tedeschi da Revere. Non l'aipettarone effi, e si reduttero di la da Po ad Oiligha con che venne a rettar teparata la Mirandola dal campo loro . Allora fu , che il giovane Francisco Pico Duca di etta Mirandola, accompagnato dal Prinripe Giovanni luo Zio, e da Don Tommelo d'Alquino Napoletano luo. Padrigno, a Principe di Calbglione, comparte a Modena, con dichiararli del partito delle due Corone, e con pubblicare un Manifelto. contra de 1 Cefaret. Fu bloccata da li annanzi quella Città da 1 Franaeli , lu anche lul fine di Lugiio regalara da una buona pinggia di bombe, ma fenza fuo gran danno, e fenza che fe ne fgomentalte punto al Conte Koningfagg Comandante in effa. Penfavano intanto i troppo indeboliti Tedefchi, ridotti di là da Po, a mantenere almeno la comunicamone colla Germania; al qual fine fortilicarono Serravalle, Ponte Matino, e varj potti totro Legnago ne go Stati de la Repubblica. Veneta ... Di qua dal Po flavano i Franzeis, cannonando inceffantemente Offiglia mell'opposta riva. Il Gran Priore paiso dipor ad affedur Serravalle, Ma percische non men le lue mappe di qua dai friume fuddetto , e i Tedefchi dall' altra parte ii itendevano ful. Ferrarefe : diede cio motivo al fommo Pontence di farne gravi querele per messo del Cardinale Affairi Legato di Ferrara, intimando a gli uni e a gli altri di sloggiare, e nello iteffo tempo minacciando di unir le fue truppe colla parte ubbidiente per iteacciarne la disubbidie ité. Il quelli che quel-In ti moltrarono pronti ad evacuare al Ferrarete, e in fatti fi ritirarono. i Franzeli dalla Stellata, e gli Alemanni confegnatoro figheruolo a gli Unziali del Papa, con promella di ritira fi ful Veneziano. Mentre fi aliethivano a partire, nella notte precedente la Natività di San-Giovanni Batilla, avendo i Franteli raunata gran copia di barche o ttovate in Po, o farte venir dul Panaro, alcune migliaia di effi imbarcare alle Quadrelle, queramente paffarono di la dal Fiume, ed ottenuto il passo dalle guardie Pontisizie, diedero addosso a gli Alemanau , a quali un vigore dell'accordo fatto fe ne ftavano allai fjernherati e quieti. Alquanti ne furono ucciti , gli altri colla luga fcampatono , reftò al loro bagaglio in man de Franzeli. Fu cagion questo culpo ch'eglino poscia abbandonastero Oiliglia, Serravalle, e Ponte Molino, e che il picciolo loro efercito, valicato l' Adige, andaffe a metterfi in falvoful Trentino. Proruppe la Corte di Vienna in escandescenze per quello fano, con pretendere di aver pruove chiare, che folle feguito di concerto co i Ministri del Papa, perchè nello fiesso rempoera andato il Conte Paolucci Generale Pontifizio ad abboccarli col-Gran Priore, e per altre ragioni, che non importa riferire. Commofso dalle amare dogliance di Cesare il Pontence spedi a Ferrara Monsignor Lorenzo Corfini, che fu poi Cardinale e Papa, acciocche ne formaffe un Processo. Nulla rifusto da questo, che i Postibaj avessero consentito o contribuito alla cacciata de Tedeschi, ma non percio si potè levar di capo alla Corre Cefarea, che il Papa afficurato oramai della fortuna tavorevole a i Gali spam, avelle data mano ad effi, per cacciare Jungi da fuoi Statt quel moletto pugito di gente. Da che fi trovareno rinforzati gli Alemanni da alquante milizie callite dal Tirolo, dopolametà di Settembre calarono di nuovo nel Breferano, fornficandofi a Gavardo, e Salo tul Lago di Garda, e in altri Luoghi. Poche fonle Nazioni e i Principi, che nelle prospetità sappiano conservar la moderazione. Cadde allora in penfiero a i Franzesi di parlar alto, e di obbligar la Repubblica Veneta ad impedire la calata e la dimora delle foldatesche Alemanne ne' suoi Stati. E perciocche la saviezza Venera , rifolista di confervare la già prefa neutralità , rispofecon non minore caraggio, e vieppiu rinforzo i prefidi delle fuo-Piazze · allora il Gran Priore per forza entrò in Montechiaro , Calcinato, Carpanedolo, Defenzaro, Sermione, ed altri Luoghi, e non-6 guardo di far altre infolenze e danni a quelle Venete contrade, finche artivo il verno, che mife freno alle operazioni militari.

QUANTO al Piemonte, avea bene il Duca Vinono Amedeo con varie leve fatte ne' suoi Stati e negli Svizzeri, accresciuto di molto l'esercito suo, ma per la gian copia di Franzesi, venuta per mare al Duca di Vandomo, si trovo sempre di trappo inferiore alle sorze nemiche. Sul principio di Maggio conto esso Vandomo circa trentasci mila combattenti nell'oste sua, e però con asprezzo de gli Alleati postati a Trino, passo in saccia di essi il Po, e gli obbligo a intirarsi con qualche soro perdita. Quindi imprese l'assedio di Vercelli, Città, che quantunque presidata da sei mila persone, non sece, che una misera ditesa, ed o bitatosi il Vandomo a voler prigioniera di guerra quella guerrigione a fine di sempre più tagliar le penne al Duca di Savoia, trovo Comandante ed Usiciali, che condiscesero a cedergli la Piazza con si dura condizione. Ordine emanò ben totto di spogliar quella Città d'ogni fortificazione nel di 21, di Luglio. Calaio intanto anche il Duca delle Fogliale dal Delfinato con dieci mila combatten-

ti . doppo effeth impoffesso deila Cuttà di Susa, mile l'affedio a quel Caftelio, alpugno la Brunerra, e il Forto di Catinata e nel di ini di Luglio entrinfe il pretidio del fuddetto Caltello di Sufa a renderii con parti molto onocesou. Obbligò dipor colla turza i Barbetti abitanti nelle quatro Valli ad accettare la neutralità. Ai do quindi ad unirfi forto Ia Ciatà d'Ivrea col Vandomo, il quale fedici giorni impiego a fotcomentere quella Città . Rittiratoti il Comandante nella Cittadella, pofera nel di 19 di Settembre dovette cedere, con reftar prigioniere egle, e tutti i fuoi. Vi rettava in quelle parti la Cirtà d' Aolta renitente alla fortuna, ma ne pur'essa pote etimersi dall'ubbidire a i Franze-6 infieme col Forte di Bard, con che resto precluto ai Duca di Savoia il palfo, per ricevere foccotti dalla parte della Germania e degli Svixzeri . E pure qui non finicono le imprese dell'infaticabil Duce di Vandona. Si avviso egli al difpetto della contrana flagione, che fi appreflava, d'imprendere i affedio di Verrua, Fortessa non folo pel hio, perche potta ful Po topra un dirugaro (alla, ma exiandia per lo fortificazioni aggiunte , creduta quali melpugnabile , e tanto più perchò al Duca di Savoia unite al Mare cicio di Statemberg, colla fua. Armara stava postato di la dal Pola Crescentino nelli riva opposta del Figane, e merce ili tre ponti manteneva la comunicazione con Verrua. Olitre a cio davanti a Verrus fi trovava il pollo di Guerbignano ben trineserato e difefo da cinque mila fra Todetchi e P emonteti. Non fi atterri per tutte queile difficultà il Vandomo, e alla mera d'Ottubre andà a piantare il campo contro di Guerbignano. Intanto perche fi fattamente catarono i acque del Po, che ii poteano guadare, finfe, o pure determina enh di voler pallare col meglio dene fue genti, ed affalia ge il campo di Crescentino. Ne fu avvitato a tempo il Duca di Savota, che percio ricinamo la maggior parte della gente posta alla difefa di Guerbignano. Tra la parienza di queste truppe, e il fuoco di molse mine, che fecero faliare i trincicramenti di quel perlo, il Vandomo fe ne impadroni, e dipoi fi diede a gli approcei, e alle batterie contro Verrua, continuando pertinacemente l'allesto pel refro dell'Anno : affedio memorabile non men per le incredibili offete de gli uni , che per l'infigne difefa e bravura de gli altri-

Ena mancata di vita nell' Anno precedente Anna Ifabella, Duchella di Mantova, Moglie di Ferdinando Carlo Gonzage Duca regnante : Principella, che per la fomma fua Pietà, Carità e Pazienza, mereò vivendo e morta gli encomi d'ognuno. Volle in quest' Anno esso Duca portarsi alla Corre di Pangi, dove non gli mancarono onori e careza quanto ne volle. Ottenne anche il titolo di Generalissimo della Ar-

toate in Italia di fua Maestà Cristianissima. O il suo desiderio di lasciardopo di se qualche posterità legittima, giacchè di questa era privo, o le premure de fuoi domessici, e tors auche della Corte steffa da Francia, l'invaghirono di pallare alle feconde nozze. Si fermarono i suoi voti sopra Sulanna Enrichetta di Lorena, Figlia di Carlo Duca di E.boeuf Principella, dotata al pari di beltà, che di faviezza. Tornato poi in Italia , arrivo nel di alli, d'Oriobre al campo del Duca di Vandomo, ricevuto ivi con fommo onore qual Generalidimo, e applandeto dal rimbombo di tutte le artigherie. Condotta la novella tua Spofa per mare da quattro Galee di Francia, corie gran ritchio, perché malamente fa'utata da piu cannonate di due Armatori Inglesi preflo Genova. Si celebro poleia il luo maritaggio in Totcana nei di otto di Novembre con athitenza del Peine se e Pennepeffs de Vaulemont froi. parenti. Ma il Duca, che avea logorata la tua tanità ne passati diforcim, ne pur traile prole da quella degna Principella. Ora mentre l'Iraha mirava in ben cattiva firuazione l'armi Cefaree e Savoiarde, con prevalere cotanto le Franzesi, comunció la fortuna a mutar volto in Germania. Avea l'Eletter de Baviere slargate molto l'eli. con effetti impadronito anche di Ratisbona, Augusta, Passavia, ed altri Luoghi, e minacciava conquitte maggiori quando con fegreca risoluzione su spedito da Anna Regina a Inghilierra il suo Generale Milard Mardoroug con isforzate marcie ad unit le fue forze colle Cefatee, comandate dal Princ pe Eugenio in German a. Nort manco il Re Cristianistimo d'inviare anch egh in ajuto dei Bavaro il Marejualle di Tauard con ventidue mila combattenii. Occuparono à due prodi Generali Anglocefarei la Città di Donavert con un combartimento, in cui grande fu il macello de vinti, e forfe non minore quella de valentori.

ERANO le due Armate nemiche forti cialcuna di quali feffanta mila persona, e nel di 13 d'Agosto in vicinanza di Heristedt vennero
alle mant. Da gran tempo non era seguita una si terribil battaglia, dall'
una parte e dell'alità si combattè con estremo valore e surore. Ma in
fine si dichiaro la viitoria in savore degl'Imperiali ed Inglesi. Secondo
le Relazioni Tedesche d'aliora, dieci mila Ga'lo Bavari vi perderono la vita, sei mila se ne andarono senti, e dodici o quartordici mila
timasero prigioni, la maggior parte colti separati dall'Armata, e stretti dal Danahio, che surono si reari a posar l'armi. Fra essi prigionieri
si conto il Mareficiallo di Tallard. Il Duca di Biviera, e il Mareficialio
di Marsia, colta genre che poterono salvare, fretrolosamente marciatono alla volta della Selva Nera e della Francia. Anche l'esercito vit-

terse-

toriolo lasciò sul campo circa cinque mila estinti, e a più di sette mila ascese il numero de' feriti. Le conseguenze di sì gran vittoria furono la liberazion d'Augusta, Ulma, ed altre Città della Germania, e l'acquisto di nuovo di quella di Landau in Alfazia. La Baviera, che dianzi facea tremar Vienna stella, venne in potere di Cefare con patri onorevoli per l'Eleitrice, che si rittro poi a Venezia, essendo passato l' Elettore Consorte al suo Governo di Fiandra. Al primo avvisto di quella sanguinosa battaglia portato in Italia, si adviatono forte i Franzesi. con chi riferiva, effersi rendute prigioniere tante mighaia de lor Nazionali, fenza fare difefa. Si accertarono poi della verità con loro grande rammarico. Ed ecco la prima amara lezione, che riportò dalle fue vaste idee il Re Cristianissimo Luigi XIV. Fu ancora gran guerra in Portogallo, dove era giunto il Re Carlo III. con imforzi di milizie Inglefi ed Ollandefi. Ando in campagna lo stesso Re Filippo V. mportò di molti vantaggi sopra de Portogheli, e se ne tornò glorioso a Madrid, 🗲 non che le fue allegrezze rettarono amareggiate dall'avere gl'Ingle- fi occupata la Città di Gibilterra, posto di somma importanza nello Stretto, ma posto mal custodito da gli Spagnuoli in sì pericolosa congiuntura. Tentarono esti di ricuperarlo con un vigoroso assedio, che durò fino all' Anno feguente, ma fenza poterne findar di colà i nemici, the anche oggidi ne confervano il dominio. Segui parimente una fiera battaglia circa il fine d'Agosto verso Malega fra le Flotte Franzefe ed Anglollanda. Si gli uni che gli altri folennizzarono dipoi cof Te Deum la vittoria, che ognun si attribui, è niuno veramente riporto. Nel di 13. di Febbraio di quest'Anno manco di vita in Roma il Cardinale Enrico Noris Veronele, ben degno, che di lui fi faccia menzione in queste memorie. Militò egli nell'Ordine de'Frati Agostiniani, fu pubblico Lettore in Pifa, e Custode della Biblioteca Vaticana; poi promoffo alla facra Porpora nel 1691, perfonaggio, che pel fodo ingegno, raro giudizio, e profonda crudizione non ebbe pari in Italia a' tempi suoi, come ne sanno, e faran sempre sede l'Opere da lui date alla luce.

## 18 ANNALI D'ITALIA:

Anno di CRISTO MDCCV. Indizione XIII. di CLEMENTE XI. Papa 6. di GIUSEPPE Imperadore 1.

EU questo l'ultimo Anno della vita di Leopoldo Austriaco Imperadore, morto nel quinto giorno di Maggio. Monarca, ne cui elogi G francarono giuffamente le penne di multi Storici. La Pietà, retaggio fingulare deil Augosta Casa d'Austria, in lui principalmente fi vide nissendere, e del pari la Clemenza, l'Affabilità, e la Liberalità masfimamente verso de Poveri. Mai non fi vide in lui alterigia nelle profpere cofe, non mai abbattimento di fpirito nelle avverfe. Parea, che nelle difavventure non gli mancalle mai qualche miracolo in factoreia per riforgere. Lafcio un gran defiderio di 1è, e intieme due Figli, l'uno Gujerre, Re da molti anni de Romana, e Ca o III. appellato Re di Spagna, il primo di temperamento focolo, e l'altro di una mirabil faviezza. A lui foccedette il primo con affumere, fecondo il rito, il titolo d'Imperador del Romani, ed accudire al pari, anzi più del Padre defunto, al profeguimento della guerra contro la Real Cafadi Francia. Pubblico nel Luglio di quell' Anno il Pontefice C'emente XI. una nuova Bolla contra de' Giantemili. Ma fotro il novello Imperador Giufippe crebbero le amarezze della Corte Imperiale controla Pontificia, di maniera che il Conte de Lamberg Ambalciatore Celareo in Roma se ne parti, pallando in Totcana, e su licenziato da Vicana Monfignor Davia Bolognefe Nunzio di fua Santità. Gran tempo era , che il magnanimo. Ponte ke pentava ad accretere un nuovoornamento alla Città di Roma, coll'erezione della Colonna Antoniniana ; diede l'ordine, che fosse disosterrata . Nel di 25- di Settembre fu quello bel monumento folamente cavato dal terreno per opera del Cavalier Fontana, e gran fomma di oro cotto si nobile imprefa.

In Piemonte continuò ancora gran tempo la forte Piazza di Verrua a fottenersi comro le incessanti offese del campo Franzese. Nel di 26. di Dicembre dell' Anno precedente un gran guasto su dato alle irincee de gli affedianti da quel presidio, iniforzato segretamente dal Duca di Savoia di due mila persone, giacche egli marteneva stittavia la comunicazion colla Fortezza mediante il Ponte di Crescentino, ma senza comparazione più surono a periti nel campo di essi Franzesi a cagion de gravi patimenti di un assedio ottinatamente se tenuto in mezza a i rigoni del verno, ancorchè non ommetresse il Duca di Vandomo diligenza alcuna per animarii con prosusso di danaro e di alimen-

di effo

ni. Intanto innumerabili furono gli aforzi delle artiglietie, bombe, e fuochi artificiuti contro l'othinata Piazza per li Meli di Gennaio e Febbrato. Frequenti crano ancora le mine e i fornela si dall'una, che dall' altra parte. Ma perciocché fi conobbe troppo difficile il vincere quetha pugna, finche il Duca Vittorio Amedeo potesse dall'opposta nva del Po andare mifrefeando quella Forrezza di nuovi combattenti, viveri, e munizioni, nel primo di di Marzo il Vandomo improvvifamente france un grollo distaccamento ad occupar l'Ifola e Forte del Po., a cui fi atreneva il Ponte nemico, e così tagliò ogni comunicazione con Verrua . Rittroffi allora il Duca di Savoia col Marefeiallo di Sigrambergi a Civallo , laterando Crefeentino in poter de Franzeli . Si trovó in beeve il valorofo Comandante di Verrua obbligato a cedere, ma pria di farlo, con fornelli preparati mando in aria i recinti e ballioni, e poi fi rendè nel di 10, di Marzo a discrezione, rimproverato poscia, e infieme lodato dal Vandomo per si lunga e gloriola difeia. Prefero dopo tale acquitto le affaticate milizie Franteli ripolo fino al principio di Giugno, ed allora ufcendo in campagna, fi moffero con difegno di affediare Civatto, e di aprirfi con cio il campo fino a Torino, già meditando offese contra di quella Capitale. Stava accampato in quelle vicinanze il Duca di Savoia con lo Staremberg, e di la diede molte percosse alle truppe Franzesi, ma senza poter impedire l'affedio di Civaffo. Si fullenne questa picciola Piazza fino al di 19. di Luglio, in eur esto Duca alla fordina sece di notte evacuarla, per quanto potè, di artiglierie e manizioni, e la lafeio in potere del Duca della Fogliada . Comandante aliara di quell'Armata Franzele , giacché il Dace di Vandono avea dovuto accorrere al ballo Po contro l'Armata Celarea. ficcome diremo.

Di grandi ed incredibili preparamenti fece dipoi esto Fogliada, passato sino alla Veneria, per mettere l'assedio a Torino; ma perche so-pragiunsero ordini dal Re Cristianistimo di disserve si grande impresa all'Anno seguente, portò egli la guerra altrove. Avea questo General Franzese molto prima, cioe nel di 10, di Marzo obbligata a rendersi la picciola Città di Villastranca sulle tive del Medite, ranco. Lasciato possia un blocco intorno a quella Cittadella, che poi si arrende nel chi primo di Aprile, ando ad aprir la trincea sotto la Città di Nizza. Se ne impadronitono i Franzesi, ma non vedendo maniera di sorzare quel Castello, l'abbandonarono dipoi con rovinarne le fortissezzoni. Da che queste surono alquanto ristorate dal Marchese di Cazaglio Governatore, sul principio di Novembre, comparve colà di miovo con sorze maggioti il Duca di Bernich, ed entratovi nel di 14.

di ello Mele, si accinse poi a far giocare le batterie contra di quel Caftello, il quale non meno pel fito, che per le fortificazioni atto era a far buona reliftenza. Aveano per non so qual ordine male intefo à Franzesi ritirata la lor guarnigione da Ast. verso la metà di Ottobre .. Vi accorie tofto il Marefeiallo di Staremberg, e pianto quivi il fuoquartiere. Tanto ardire non piacendo al Duca della Fogliada, andò ad accamparti in quei conturni; con poca fortuna nondimeno. perchè ufciti gli Alemanni con tal bravura li percoffero, che vi refto uccito il General Franzese Conte d'Imercourt con alquante centinaia de fuoi laonde fu giudicaro miglior configlio il rufrarfi. Verfo la metà di Dicembre la Fortezza di Munmegliano in Savoia, vinta non dalla forza , ma da un offinato blocco di un anno e mezzo , fi trovo in fine obbligata a capitolare con condizioni onorevoli. Per ordine poi del Re Critianifimo ne furono imanteliate tutte le fortificazioni. Così andavano mokiplicando le perdite e finagure addosfo al Duca di Savoia, il quale non avea ceffato di tempethire la Corte di Vienna e le Poten-

ze manitume, per ottenere gagliardi foccorfi.

Con occhio certamente di compatimento miravano gli Alleati l' infelice potitura di quelto sì fedele Suvrano, e pero fis prefa la rifoluzione di rispedire in Italia con forze nuove il Principe Eugenio, in cui concorrendo un raro valore e saper malitare, e di più la stretta attinenza di fangue colla Real Cafa di Savoia, fi potea perció da luipromettere ogni maggiore studio per la cauta comune. Ma non gli furono confegnate forze tali, che poteffero per conto alcuno competere colle Franzeli. Ne prefenti la venuta il Duca da Vandomo, e perafficurarfi, ch' egli non pentaffe alla da tanto tempo bloccata Mirandola, ordinà, che il Signor di Lapurà Tenente Generale de gi'Ingegneri alla metà di Aprile paffaffe ad aprir la trincea forto quella Forrezza. Benche li trovaffe formito di tenue pretidio il Conie de Koningfegg ivi Comandante Cefareo, pur fece una bella difefa fino al di dieri di Maggio, in cui fi arrende co'fuoi prigiomere di guerra. Arrivo in questo mentre in Italia il prode Principe Eugenio, e da che ebbe raunato un sufficiente corpo d'Armata, costeggiando il Lago di Garda, giunfe a Saló. Quivi fu egli indamo trattenuto dall'opposta nemica: Armata, perche seppe apririi il passo al piano della Lombardia, e farpoi molti prigioni de nemici. A Caffano ful Fiume Adda fi trevarone poscia a fronte le due nemiche Armate nel di 16. d'Agosto, e vennero a giornata campale. Erano maestri di guerra i due Generali, piene di valorolo ardire le truppe di amendue, e però cialcuna delle paru meno hen le mani, ma con laferare indecifa la vittoria, avendo la

notte posto sine a gli sdegni. Si studio poi ciascuna delle parti, secondo il privilegio de guerrieri, di tariascendere a più migliaia la mortalità de nemici, e a tanto meno la propria, di modo che s'intesero
da li a poco intonati due contrari se Deum. Forse maggiore tu la perdita de Franzesi, ma certo compensara dall'avere i Tedeschi compianta la morte di più loro Generali, oltre a quella del Principe Giuseppe de Lorena. Perchè l'uno e l'altro esercito retto insevolito da si copioso salatso, penso dipor più al riposo, che ad ulteriori militati satiche, ed altra impresa non succedette pel retto dell'Anno in quelle

parti.

ANCHE nell'alto Reno, alla Mofella, e al Brabante non mancarono azioni militari e languinole, e fra quelle spezialmente rimbombo. l'avere il Milord Marlboroug forzate nel di 19. di Luglio le Linea Franzeŭ del Brabante, con far prigioni circa mille e cinquecento Gal-Jispani, fra quali due Generali, e con prendere alquanti cannoni, bandiere, itendardi, e qualche parte del bagaglio. Lo ilrepito nondimeno maggiore della guerra tu in Ispagna. Qualche picciolo acquillo focero i Portoghefi, affithti da gli Anglollandi. Affediarono anche Badajos, ma entrato colà un buon foccorfo di Spagna, meglio fi flimò di lasciare in pace quella Città. All'incontro la potentillima Flotta combinata de gl'Ingleti ed Oliandeli con gente da sbarco, e cullo stesso Re Cario III. in perfona, fi prefentò davanti Barcellona. Al nome Au-Briscoin gran copia concorfero cola i Catalani armati dal che rinvigoriti gli Anglollandi formarono l'alfedio di quella Città, e ne furono direttori il Principe di Darmflar, e il Micord Peterboroug. Dopo effetti gli affediann impadroniti de i Forti del Mongiovi, nella quale imprefa quel valorofo Principe lateio la vita, ffrinfero maggiormente la Citth, e finalmente induffero ful principio di Ottobre il Vicere Melajia, a capitolare, con accordargh tutti gii onori militari. Ma ando per terra la Capitolazione, perché prima di effettuarla, si mosse a sediziome il Popolo di Barceliona, e v'entrarono gli Auftriaci, accolti con fafton ed inceffanti viva. L'acquifto della Capitale fu in breve fegureto da Lerida, Tarragona, Torrofa, Girona, ed altri Luoghi della Cacalogna. Tumultuarono parimente i Popoli del Regno di Valenza, a quetta Città con Denia, Gandia, el altre Terre alzo le bandiere del Re Carlo III. Per quanti sforzi facesfero nell'Anno presente gli Spagnueli, per neuperare Gibilierra con un pernnace affedio, non furono affifirit dalla fortuna, perche padroni del mare gli Anglollandi, colà introduffero di mano in mano quante forze occorrevano per la dife-G. Nel Novembre dell'Anno presente avvesne una memorabil rotta del

del Possul Mantovano di qua, che rotti gli argini della Secchia e del Panaro, e seco unite quell'acque, reco incredibili danni a tutta quella parte del Mantovano, al Mirandolese, a parte del Moderese, e ad un gran tratto del Ferrarese sino al mare Adriatico. Artivarono l'acque sino alse mura di Ferrara, atterrarono un'infinità di case e fenili rurali, colla morte di gran copia di bestie, e di non poche persone.

Anno di Cristo Moccvi. Indizione XIV. di Clemente XI. Papa 7. di Giuseppe Imperadore 2.

CE mai fe Anno alcuno in Italia, anti in Europa, fecondo d'avve-🔰 nimenti militari, e di strane metamorfosi, certamente è da dite il presente. Fra i gran pensieri, che agitavano la Corte di Francia, per sostenere la Monarchia Spagnuola, lacerata, o minacciata in tante parti dall'armi Collegate, uno de principali fi fcoprì effere quello di ultimar la distruzione di Vittorio Amedeo Duca di Savoia, Principe, the colle fue ardite infoluzioni avea finqui obbligato il Re Criftianissimo Luigi XIV. a mantenere in Italia una guerra, che gli costava non pochi millioni ogni Anno. Opprello quello coraggiolo Principe, si credeva facile il mettere le sbarre ad ulteriori tentativi della Germania contra lo Stato di Milano. Già avea per cinqualitacinque giorni il Marchefe di Caraglio fottenuto il Castello di Nizza, benchè flagellato continuamente da cannoni e mortan del Duca di Berwich, quando si vide ridotto all'estremo, e ridotto a capitolarne la resa con tutu gli onori militari nel di quattro di Gennaio. Fu poscia condennato quel Castello a vedere uguaghate al suolo tutte le sue fortificazioni. Tanti preparamenti andava in questo mentre facendo il Duca della Fogliada, che poco ci voleva a comprendere tendenni le fue mire all'affedio di Tonno. Percio il faggio Duca attefe a ben premunire quella Capitale e Cittadella di quanto potez occorrere in si fiero emergente, e da che vide cominciate le offele, con paffaporti del nemico General Franzese, spedi a Genova la Real sua Famiglia, ed anch'egli fi mife poi alla larga per maggior fua ficurezza, riducendofi a Cuneo, e ad altri Luoghi finquì prefervati dalle nemiche violenze. Ora non si tosto ebbe il suddetto Fogliada ricevata nuova gente da Francia con promella ancora di maggiori pinforzi, che pullata la metà di Maggio accostatosi a Torino, diede principio alla circonvallazione intorno a quella Cittadella , dove il prode *Conte Daun* , lafciato dal Du-

ca per Governator di Torino infieme col Marchefe di Caraglio, avea mello un forte prefidio de' tuoi Tedefchi. Venuto pofera il Giugno, apri la trincea fotto quella hortezza, contando dipo l'acci illo di esta prefa anche la Città, benche ne pure ommetic le le ci cie ci tro la Circà medefina. Orrendo (perracolo era il granticoco di circa ducento tra Capport e Mortan continuamente impiegati ea' Frant ili in gittar palle, bombe, e faili contro di essa Citta, e pai centro della Cit-4. fella, e un para trattamento sor faceano i tanta bronzi, e funcla de gli affediati. Nello Refo tempo non lateio il Fogliada di marciare con alcane mighata di fanti e cavalo, per vogha di cogliere, te gii veniva facto. To stesso Duca di Savora. Ma egli vigua ste ora scorrendo in un luogo, ed ota in un altro, leppe tempre (chermieti da i nemici, e dar loro anche qualche percossa, finche si ritiro nella Valle di Lucerna, dove trovo affat feden e arditi al a fua difefa que Barberti. L' efferti perdutt in questa divertione i Franzeli, cagion fu, che non progrediffe l'affedio di Turnio con quel vigore, che richiedeva la pofinira de loto affati.

TORNATO fulla Primavera il Principe Eugenio ful Trentino, quivi attefe a far maffa de rinforzi a lui promeffi, che fecondo il folito de' Tedeschi, con poca fretta andavano calando dada Germania. Più follecito il Duca di Fandomo, dappoiche fu ritornato anchi ega da Parigi, pallata la metà d'Aprile, ufei in campagna con venticinque mila combattenti ( altri han detto molto meno ) a motivo di cacciar dal piano della Lombardia quelle brigate Atemanne, che vi erano reflate, e di ristrignere le loro speranze tra le montagne dell' Alpi. Ben loprevide il Prancipe Eugemo, e per non perdere l'adito in Italia, ordi no al Generale Revenilsu di pollarfi fra Calcinato e Lonato con dodici mila tra fanti, e cavalli alla Fossa Seriola, che gli avrebbe servito di antemurale. Furono malamente efeguiti gli ordini fuoi, avendo quel Generale trascurato di ben fortificarii dalla parte di Lonato. Ora ecco nel di 19, d'Aprile topragiugnere il Vandomo dalla parte di Montechiaro, e poi di Calcinato, il quale fi spinse contro l'accampamento nemico. Aforo fu il conflitto, ma in fine i meno cedettero a i pris, e gli Alemanni in rotta fi ritirarono il meglio che poterono 🕏 Gavardo. Efaltatono i Franzesi questa vittoria, pretendendo, che re-Naffero pognomen circa tre mila Imperiali, ed altrettanti freddi ful campo i laddove gli altri contavano folamente ottocento gli ethoti, e citca mille e cinquecento i prigioni e feriti. Certo è, che i Franzesi acquistarono alquanti pezzi di cannone, molte bandiere e stendardi, e fecero bottino del bagaglio e della provvilioni. Dopo questa percossa . A Prin-Tomo XII.

A Principe Eugenio vedendo chiufi i patti pel Breferano, ando a poco a poco ritirando dalle rive del Lago di Garda le fue truppe, e a fuo tempo improvvilamente sbacco di nuovo ful Veronele. Gravillimi dansi avea patito nel precedente Anno la Repubblica Veneta ful Brefeiano, calpeitato dalle due nemiche Armate, maggiori li provò nel prefente, perche il Nandomo venne colle maggi iti fue firze ad accamparfi in vicinanza di Verona, e stefe le sue genti lunga l'Adige. per impediene il passiggio a g. Imperiati. Con pretetto, che da Veneziani ti prettaffe o poteffe prettare ajuto alle truppe Cefaree, alzo de Fortini contro la Città di Verona, non folamente minacciando effa , ma fino il Senaro tletto, fe non ufciva di neutralità. Spinti da sì fatte violenze que taggi Signori accrebbero il loto armamento, e nipofero de buon tuono a bronzeit, fenza mai dipartirfi della prefa nioluzione di non voler aderire a parrito alcuno. Aveano firetta a quethe fire nel di 12, di Gennaio una Lega colle Città Svizzere di Berna e Zongo. Intanto e o finte marcie andava il Principe Eugenio imbroghando l'avvedorezza Franzele, finche nel di tei di Luglio riufci a un corpo di fua gente di valicar l'Adige aila Pettorazza, e di afforzarfi nell'oppelloriva al che apri i adito al pati ggio di tuita la fua Armata, che, per quanto li figuro la gente, afecticeva a trenta mila perfone, benche a rama la facelle giugnere fino a quarantamila. Curi da cola fu il vedice come i dianzi si baldanzi fi Franzefi batteflero una frettolufa ratitata, fenza mai volor mirare il volto dell'efercito nemico, finché fi ricoverarono di quale di là dal Po ful Mantovano.

Fu in questi remai, che il Re Cristianifimo per bifogno di un eccellente Generale in Frandra richia no il Duca di Vandomo, e inluogo fuo a comundar l'armi in Italia ipedi. Luigi Duca d'Orienta fue Nipore, Principe, the fe non porea competere coll'akre nella fperionaa misitaro , corto l'inguagnava nel valoro, e il fuperava nella: penetrazione e vivacità della mente. Venuto quefto generofo Pri cipe col M. eferado de Marfer a M. newa, dive il Vandomo gii raffegno il baltone del comundo , país a dipoi a riconofcere a vari fitti , e tutte le forse Franzeli. Trovo egli con luo rammarico ben diverla la faccia delle cofe da quello, che gli era flato fuppolto, talmento: che fi vide forzato a richiamar dal Piemonte alguante bi gate per premura di opporti all'avantamento dell'ofte nemica; e i itanto fi andòa pollare a San Benedeito ful Mantovano di qua dal Pos Mais Principe Eugenio, al cui cuore non permetteva posa alcuna il pericolodell'affediato Torino, e l'urgente bisogno del parente Duca di Savoia, ammofamente profeguiva il fuo viaggio. Nel di 17. di Lugliopaíso

safsò il Po alla Polefella, e quafi che le fue truppe aveffero l'ali, fi videro nel di 19. comparire fino al Finale di Madena alcani fuoi Uffara el cavala leggieri i Sul, fine del Mete val cò l' Armera Cultirea il Panaro e la Secchia a San Martino, e giunta totto. Carpo o thunfe e nquecento Franzeli a rendesti prigionieri, edivi prefe ripi o finche colà giugnesse tutta la sua artiglieria. Nel di i ti di Agesto catro il Principe Eugenio nella Cit a di Reggio, con Tarvi prigione quel pretidio Franzele, e lafeiar ivi futti i fuo, malati con infliciento goerrigione di fant. Altra gente lafcio egn all Adige, Po., Panaro, ed. aire Luoghe, per mantener la comunicazione con lo Stato Veneto. Progrediva in questo menire il memorabile alledio di Torino, e matavigne di valore facevano tutto di non meno gli aggreffori, che il ditentori. Le amglierie, le bombe, le mine giocavano continuamente da ambé le patti, e gran tangue cultavano le fortite, che di tanto in tanto li facevano ora dalla Città, ed ora dalla Cittadella. Pure foilecitando il *Duca della Fogliada* i lavori e le offefe, fi vide in fine spalancata un'ampia breccia nelle mura di essa Cittade la, ed. aperto il varco a gii ultimi tentativi dell' armi Franzen. Furono beni fatti nel di dentro non pochi argini e ripari, ma in fine conveniva confessare redutta all agonia quella, forre Piazza, perchè, di treppofinimuito per le ma attie e legite il pretidio, e confumate cramai quatà turre le munitioni da guerra. Erano dunque riposte tatte le speranze nell avvicioamento del toccurlo Cetareo, condotto dal Principa Eugenio, e nel poterfi fottenere, tanto ch'egli giugnesse.

On a mentre effo Principe marciava coll'efercito fuo di qua dal Po alla volta del Parmigiano e Piacentino, il Duca d'Orliana, dopoaver laferato un corpo di truppe al Tenente Generale Medavi, affinche fi opponesse sul Bresciano a i disegni delle truppe. Assaue, che calavano in Italia, val co a Guaffalla il Po coll'efercito fuo, è comincio dalla tra pane di quel fiume a coffeggiare i nemici, perche non fi tentiva vogna di alfrontarfi con loro, fe non avez ficuro il giuoco. Continuo l'Armata Célarea a fuoi paffi fenza metierfi appréntione delle anguitie deila Stradella , e di aver da paffare per paefe guernito di Piazze nemiche. Era già ful fine di Agosto, quando il Duca di Savoia, tutto pien di giubilo, e feortato da alcune centinatà di cavalle, giunte a confilar gli occhi tuoi colla vilta del tanto fospirato soccorfo, e del a prefenza del Principe. Eugemo, con cui comincio a divisare quanto occurreva nell'imminente bisogno. Cio, che retavaloro non heve affanno, era la mancanza de viveri in paefe sbrollo per st Junga, guerra, e qualche tearfezza di munizione da guerra. Ma da

questo si prese cura la fortuna, perchè nel quinto di di Settembre. venne loro avviso, che dalla Valle di Suta calava un groffo convoglio ai otrocento e forfe più mun e beille da foma, che conducevano al campo Franzese poive da fuoco; farme, armi, ed altre munizioni, fotto la fecetta di cinquecento cavalli. Non è di chiedere, fedi buona vogha accorreffero coià i Tedefchi. A riferva di ducento befrie, che fi tatvarono colla fuga, il retto fu prefo is un punto, e poco dopo anche il Cattelio di Pianezza, in cui furono tatti prigioni da duce no Franzefi, tra' quan molti Unziali, con trovarti ivi anche altra copia di vettovaglio. Avendo poscia ii Duca di Savoia unite all' efercito. Cefareo quelle poche truppe regolate, che gli restava io, e comandata l'occorrente copia di milizie forenfi e di guaffatori, fu derermi ato nel Config io di avventurar la battaglia nel di 7, di Settembre . Intanto era grinto il Duca d' Orleanz ad unità col Duca della Fog 1212 fotto Torino. Tenuto fu un gran Configho da' Generali, per fissar la maniera di accogliere la visita dell'efercito Imperiale . Il fertime ito del Duca Generalistimo, sostenuto da più ragioni, a da non pochi Uliziali applaudito, era di abbandonar le trincee, e ufeendo in aperta campagna di far giornata campale co i nemici. Di diverto parere fu il Marefeia la di Marfin, dato come per Aio al Duca d Oneans, infiltendo egli, che non fi aveffe in un momento a perdere il tratto di tante fanche, per indurre a gli estremi la Cittadella di Termo, effere tanta la fuperionità delle proprie forze, si benmunitte forti i teincieramenti, che il tentare i Tedeschi di superarli, era un cercare l'inevitabil loro rovina. Ma perfistendo il Duca d' Oileans nel fixo propominento, diede fine it Marfin alla disputa con issoderare un ordine della Corte di non labbandonar le trincee: il che ebbe a far disperare il Duca, che ad alta voce prediffe l' ento intelice della feonfigliata rifoluzione, ma convenne ubbi-

APPENA spuntò in Ciclo l'alba del di 7, di Settembre, che tisto il Celareo esercito con gran selta impaziente di combattere cosse all'armi, e secon lo se di posizioni fatte s'invio in ordinanza, ma senza toccar tamburi o trombe, verso i trincieramenti nemici formati sa la Dora e la Stura. Alti erano gli argimi, profonde le sosse, guernite le linee tutte d'artighena e moschettena, che con tembil suoco e suror di palle comir ciarono a satutare gli arditi aggressori. Ma asi scortese ricevimento si era preparato il coraggio Tedesco. Per due ore continuò il sanguinoso combattimento, studiandosi gli uni di entrar nelle triucee, e gli altri di ripulsarli. Fu creduto, che circa

due mila Imperiali vi perdeffero la vita prima di poter fuperare que forti ottacoli. Ma in fine a fuperareno, e dara ne fu la gloria a i Prustiani, condutti dal Principe di Antair, che de primi sboccarono nella circonvallazion nemica. Per la troppo lunga eftention delle limen era diffribuita anni dispersa la militia del Gailispani. Pero non 🕏 tofto vi penetru il groffo corpo del Pruffant, che fi sparse il terrore e la coffernazione per gli altri vicini pollamenti. Receto bensì vigorofa reliftenza alcum curpi di i ferva, o pure mo ati, si fanti che cavalli, ma in fine rimafero rovefcian dall'empito de nemici, e da the furono da guaffatori ipianarem oke di quelle barriere, il retto dell' efercito Cefareo entrato pote menar le mani. Aliora non penfarono più i Gallispani, che a falsarfi, e chi petè fuggire, fuggi. Al Dues a Orisens toccarono alcune feme, dalle quali fu obbligato a mteratú per farli curare. Il Mareferado de Marlin gravemente ferito fu prelo, ma nel di leguente mort, risparmiando a se stesso il dispiacere di comparire la Parigi culta telta baffa per ifculare l'intelicità del fuoi contigli. A udire le relazioni de vincitori, più di quattro mila e emquecento furono i Gallispani rimafti uccifinel campo, più di fette mila i fatti prigioni, parte nel campo fleffo, e parte alla Montggna, e a Chierr, colla guerrigion di Civaffo, tra i quali aimeno ducento Ufiziali. A si fatta lifta fi può ben far qualche detrazione. Certo è , che vennero in mano del vittoriolo Duca Fittorio. Amedeo più di cento cinquanta pezzi di cannone, e circa fellanta mortari. Il doppio fi legge nelle Relazioni fuddette. Oltre a cio un'immenla quantità di bombe , granate , palle , polveri da fuoco , ed altri militari attrecci , con forte due o più mila tra cavalli , muli , e buoi . Gran bagaglo, molta argenteria, e tutte le tende rimafero in preda de toldate, e fu detto, che fin la caffa di guerra entraffe nel meco bottino. Non finì la giornata, che il Duca di Savoia col Principe Eugenio fece la fua entrata in Torino fra i Viva del fuo feffeggiante Popolo , e a dirittura fi portò alla Cattedrale a triburare i fuot ringraziamenti all'Altifimo, dalla cui clementa e protezione ri-Concideva si memorabil vittoria. Il poco di polve , che oramai reftava al Conte Dana per difefa di Tormo, ferv) a folentizzate quel Te Gram col rimbombo di tutte le artigherie. E tale fu quella famofa giornata e vittoria, che tanto più nempiè di ilapore l'Europa. tutra, non che l'Italia, perche non potea l'ofte Cefarea afcendere a più di trenta mila perfone, e forfe ne pur vi arrivava per li tanti mulati lafciati indietro, e per li tanti flaccamenti rimalfi nel Ferzarefe, al Finale di Modena, a Carpi, Reggio, ed altri Luoghi, af-Tome XII.

fine di afficurarsi la mirata in caso di bisogno. Laddove nell'esercito Galiapano, si condo la comune credenza si contavano circa cinquanta mila e imbattenti, se non che i Franzesi dopni il gras percosta ne siminurano di moito il numero, è veramente tenevano anch'esti qua e la de i presidi, e già dicemmo, che un corpo di esti era stato spedito in sinturzo al Conte di Medavi, di cui ora convienfare menzione.

En a calato un Italia Federigo Principe d' Hiffia Caffel con cinque mila e fecento foldati tra fanti e cavalli di fua Nazione, e ando ad accocon a'i il quattro mila fanti e lettecento cavalli Cefarei , comandati dal Generale Fierel. Dopo aver egli espagnato Gento sul Mantovano , palsoad affediare Cathgrion dede Storiere, ju preta la Terra, berfaghava il Castello. Ma nel di 9, di Settembre cola giunse il Tenente General Franzele Cone di Medart con egual rerbo, e forle maggiore, di gente, e gli diede bartaglia. Se ne ando feenfitto l'Haffiano con perdita di più di due mila pertone (i Franzeti differo molto più ) di al joanze bandiere e flendardi, de l'artiglieria groffa e minuta, delle munimoni e bagaglio. Di questa vintoria avrebbe saputo prevalniti il Medavi , le non avelle attelo a liberar la Terra di Caffiglione, è ningla toffe giusto il fanetto avvilo della liberazioni di Torino, due gioteni perma accadara. Cor e egli colla fua gente a Milano i il Permeige d'Haffia anto paleia aduque il refto delle fue truppe col Principe Eugenio, e il Generale Versel colle fue venne a formire una foecie di blocco alla Citta di Modena. Non batto a la fortuna di moftrar și favorevoie il vulto a i Collegin in Italia colla vittoria di Tozino , avvenne anche un'altra mirabii contingenza , che fervi a coconare que la gran giornata. Se a Franzefi nella fuga avellero volte: le gambe verfo il Monfercato e Stato di Milano, tanti ne reil ivano. sutravia di loro, tante Piazze da loro dipendenti (giacche comanifavano agli Stati di Mantova e Modena, a tatto il Moanefe e Monterrato, e quali a tutto il Piemoste) che potevano langimente contrallate a 1 Cefarei il dominio di quegli Siani, e firs' anche rithigiere il Duca di Savoia, e il Principe Eugenio, fotovveduto di tutto, ne contorni di Torino. Ma i fuggitivi Gall spani prefero le strade, che guidano in Francia, e fembrando I ro di aver tempre alle reni le toiable Tedesche, affrettarono i patu, per volicar l'Alpi. Raccosti, chi ebbe il Duca d'O leans quanti pice de fuor, territo fu Contiglio, se si avesse a marciare verso la Francia, o verso Milano, li patinggio alla volta del Milanefe non parve ficuro, giacche eltre alla gran diferzione si trovavano le truppe col timpre in corpo per la patita dis-

٤

grazia, più facile dunque il ricoverarfi nel Delfinato, dove già tanti di esti fi erano incamminati. Cotà fecero i laonde resto più libero il campo all'armi Collegate, per cogliere il seutto dell'insigne toro vittoria.

Non perdè tempo il Duca Vittorio Amedeo col Principe Eugenio dopo la presa di Civallo a ripigliare Ivrea, Trino, Verrua, Crescentino. Ath., Verceili, ed altri Luoghi del Piemonte. Estrate le lor truppe nello Stato di Milano , Novara nel di 20, di Settembre apri loro le porte. Erati ritirato da Milana a Pizzighittone con poscia passare a Mantova al Principe di Vaudemont. Governatore, e però a Magistrati veggendo avvicinarsi alla suddetta Metropoli di Milano il Principe Eugenio, nel di 14. di ello Mele (pedirono i loro Deputati ad offenigli le chiavi. Vi entrarono polcia gl'Imperiali, fu cantato foleman To Deum, a potto il blocco a quel Cattello, fortiffimo bensi da mora e bashoni, ma mai provveduto di viven. Lodi, Vagevano, Callano, Atona, Trezzo, Lerco, Sonomo, Como, ed altri Luoghi, vennero anch'esti all'ubbidienza di Carlo III Re di Spagna. Sollevatofi il Popolo dell'impertante Città di Pavia, al vedere aperta la mocea da i Tedefchi forto la for Città, obbligo quella guernigion Gal ispana a capitolar la refa nel principio di Ortobre. Fu 🚜 poi polto l'affedio a Pizzighittone, a cui intervenne anche il Duca di Savora . Ma a lui premendo fopra ogni altra cofa 1 acquitto di Aleffandria , perché, fecondo i parti , dovea quelta pallare in fuo dominio col Monterrato Mantovano, Valenza, e Lumellina, colà inviò il Principe Eugenio, e fece aprir la trincea forto quella Città. Non vi fu pero bilogno di breccia, quelta fu fatta ben larga da un magazzino di polve, che era ful e mura della Città, a cui o per accidente, o per manifattura d'uomina, fu attaccato il fuoco. Per sì orrendo feoppio andarone a terra in li filme cafe, è li pratutto un convento vicino, o pur due, di Re' gofe, e fotto le rovine rimafero seppellita circa milie perione. Percio il General Conte Colmentre fi trovo forzato a rendere la Città nel di 21, d'Ottobre. Perchè egli poi confegui l'importante governo del Caftello di Milano, ina vita natural durante, ebbe origine la fama, ch'egh avelle comperato quel poste col fatrifizio della fudderra Citrà d'Aleffandria, cioè col deteffablede incendio di quel Migazzino. Poco prima erano entrati i Cefaret. nelle Città di Tortona, e rittratoli quel prefidio di ducento uomini mella Cirtadella, perche ti offinò nella difefa, un giorno entrativà gli affedianti con un feroce affalto, li mifero sutti a fil di fpada . Nel da ag. de Ottobre la guerrugion Franzese de Prezighittone capitolò la CA

refa, e se ne andò a Cremona. Passarono dipoi il Duca Vittoria Amedes, e il Principe Eugenio, già dichiarato Governator di Milano, sotto Casale di Monferrato. Venne la Città nel di 16. di Novembre all'ubbidienza di effo. Duca, che ne prefe per sè il poffetto, e fu riconosciuto per Signore del Monferrato da quella Cittadinanza . Nella notte precedente al di 20. di Novembre i Cefarei, che teneano bloccata la Citià di Modena, affiftiti da alcune migliaia di contadini armati, entrarono in esta acclamando i nomi dell'Imperadore, e del Duca Rinaldo d'Este, e 10sto formarono il blocco di quella Cittadella, ficcome ancora di Mont Altonio e Seftola, due altre Fortezze di esso Duca di Modena. Fu anche messo da i Collegan l'assedio a Valenza. Qualche altro mignato di Franzeli, nel perdere le fuddette Piazze, reito prigioniere de gli Alemanni, o del Duca di Savoia. Circa mille e ottocento nel folo Catale vennero in loro potere. Oggeno di gran maraviglia fu preffo gl'Italiani il mirar tanti effetti. d una fola vittoria, e il rapido acquillo fatto in sì poco tempo da a

Collegati,

Non furono in quest' Anno meno strepitose le scene della guerra in altri paesi. Uscirono di buon'ora in campagna l'Eleuter di Barriera, eil Marefeiallo di Villeroy già rimello in libertà, coll efercito Franzese in Frandra. Non dormiva il Duca di Marthorong Generale della Lega in quelle parti; e poste anch' egit in ordine le sue forze, marciò contro i nemici, e si trovarono a fronte le due Armate presio di Ramegli nel di 23. di Maggio, cioè nesta Domenica di Pentecofte. Mentre i Co'legati erano dietro a forzar quella Terra, fi attacco una fiera baitaglia, che dutò più di dua ore, hinalmente trovandoù i Franzen interiori nel numero della cavaderia, bdogno, che cedeffero all' empito della contraria , è andarono in totta, intega ti poi per due altre ore da i vincitori. Fu creduto, che in quel temble conflitto perdeffero la vita quattro mua Franzesi, ed altrettanti fullero a loro fenti, colla perdita di molte artighene, bandiere, e stendardi. Più di tre mila con dugento Ufiziali rimalero prigionieri, ma forfe il maggior loro danno provenne dalla finoderata diferzione, di modo che quell'Atmata rello per qualche tempo in una fomma fiaccheaza, e convente untorzarla con truppe tieste dill'Alfazia, ma fenza ch'ella potesse da li innanzi arrestare il torrente de'nemici. Anche quella vittoria fi itto dietro delle thraoidinarie confeguenze. Lovanio e Bruffelles tardato 10 poco a riconofcere per loto Signore Carlo 1/1. Re di Spagna. Altrettant i fecero Bruges , Dam , e O lenard . Pareva, che la ricca e nobil. Città di Anverla, non volesse il giogo, PCI+

perchè prefidiata da dodici battaglioni Galfispani, ma quella Cittadinanza e il Comanifanto de la Cittadella, ben affetti al nome Auffriaco, tanto operarono, che nel di fet di Giugio avendo quel prendio ottenuto onocevoli patti, ne tece la confegna all'armi de' Collegati. Fu nosto l'affedio ad Ottenda, e in meno di otto gi eni, cioè nel di fer de Luglio n'entrarono in polleilo pel Re Carlo III gli Angiollandi ficcome ancora fecero nel di feguerate in Neoporio, e policia in Courrai. La forza fu quella, che fece piegare il cono a Menin, Piasna, in cui fi trovo gran relatenza. Dendermonda, ed Ath vennero anch' elle la la lero ubbidienza , di modo che anche in quella parte ebhero un terribile teacco l'armi delle due Corone. Ne fu pur loro propizia la fortuna in lipagna. Stava fui cuere del Re Filippo V. la perdita de la riguardevol Città di Barcellona, al cui efempio ti era ribellina. quan tutta la Catalogna, e il Regno di Valenza. Per ricuperarla nonperdono a spela e diligenza alcuna, raund un buon efercito di Spagnuo i , ebue dal Re Crist anifimo Avolo fuo un poderofo rinforso di truppe, candotto dal Dava di Norgher. Ciò fatto, ficcome Principe. generals, valle is perfore intervenire a quel imprefa, per maggiormente accalorarla. Si moffe da Madrid verto il fine di Febbrato, e grun e forto Barcellona , al cui affedio fu dato principio . Dentro vi era lo stello Re Cario III, che veggendo la Città sformita di soldaresche, ed aperte turtavia le breccie deil Anno precedente, tu in forte, se dovea ritirarii. Tale nondimeno a lui parve l'affezione e il coraggio. di quei Popolo, che determino di non abbandonarlo. Mirabili cole tecero que Cittadini, si ubmini che donne, ed anche i Religioti claufirali, per preparar ripari, per ditenderfi uno all'ultimo fiato, ben confapevoli, che cona perdita della Città andavano a perdere i tanniloro privilegi, è corregno pericolo le loro illeffe vite. Tutti i loro iforzi non pricano inipedire la grandine delle bombe, è i frequenti, and à continui titi delle batterie nemiche offefe, che rovefeiarono gran copia di cafe, e già formavano confiderabili breccie nelle mura. Di pegma vi fu, perché mufci a gli affedienti d'infignomfi de i due Forti del Mangiort, dove perirono quali tutti que pochi Ingleti ed Ollanden, ch'erano ivi alla difefa. Si trovò allora a gli aftremi la Città , e contuttoche a federi Catalani mai ne per le moro, ne per le incredibili fan he fi avviliffero: pure fu da i più configliato il Re-Carlo a forerarti alla novina traminente con tentare la fuga per mare, benché la Florta Franzele tenelle bloccaro qui l'Porto. Ma più potè us lus l'amore conceputo verfo i poveri Cittalion, che il proprio pericolo. S'egli fi mirava, la Cattà totto era perduta. Amyo in ting nel di otto di Maggio il l'ospirato soccisso della Flutta Anglollanda, che sece ritirar la franzese a Tolone, e sbarco dipoi in Barcellona pità di cinque mila combattenti, con inesplicabi, giora di quella Cittadinanza. Si poderoso ajuto, e il restare aperto il mare ad altri soccosti, seceso riolivere il Re Finggo V. a scioghere quell'assedio, e a ritirarsi non già per l'Aragona, ma pel Rossiglione in Francia. Accadde la levata del suo campo nella martina dei di i zi di Maggio, in cui segui uno de maggiori Ecclissi del Sole tre ore prima dei niezzo giorno: avvenimento, che notabilmente accrebbe il terrore nell'Armata, che si ritirava in gran fretta. Lasciarono gli Spagnaoli nel campo più di cento Cannoni con ventitette mortari, cinque m la banti di polve, due mila bombe, con gran quantità d'aitri mi stari attrecci, e di munisioni da bocca e da guerra. Furono poi netta nia il iniggi ti, stagellati a svaligi ati da una continua persecuzione de' Michelitti alla coda e a si sienchi. Passo il Re Filippo per Perpigiano e per la Navarra, e si se-

thrui fodecitamente a Madrid.

Ma mentre fotto. Barcellona fi trovava impegnato ello Monarca, il-Mileral Gallovay, the comandava le truppe lug eli no Portoga'lo, benche poco il accordatte il fuo parere con quello de Genera il Pottoghefi, pure tanto fece, che unitamente paffarono fotto. A'cantara, e la prefero. Apertafi con ciò la thrada fino a Madrid, colà disci s'incamminò il loco efercito, e pervenne al celebrat filmo. Mini thero dell'Efcuriale. Non fi crede ficuro anora in Madrid il Re Fi ippo, e però scortato con quattro mila cavalli e cinque ir lanci dili Dica di Bervic, fi ritiro altrove con tutta la Corte. Nel ci due di Luglio fu fo-Jennemente proclamato neda C eta di Madrid Cario III. per Re di Spagua. S'egh follecitava il fuo viaggio a quelia Capitale, e fa l'Armaya de Collegan avelle fenza dimora a g. to il Re Fil ppo, forfe restavano in precipizio gli affan de 'i Reii Cata di Borbone in quella. parti. Ma il Re Carlo, udita la to es izion di Arago ia in fuo favore, volle pallar prima a Saragozza, per ri evera ivi gli omiggi di que Popoli. Intanto rintorzato il Re Filippo da i foccorti (pedin dal Re Cri- stianifimo, dopo aver fatto ritirar gli Allesti inferiori di forze, rientrò meda (compigliata Città di Madrid, Corfe, de i gravi pericoli il Ru-Carlo, perche abbandonato da i Portogheli, pure chbe la fortuna di feampare a Valenza, dove con gran plaufo to ricevoro da quel Popolo. L'udio inveterato, che paffa fra i Cathghani e Portogheii, e ilmaggiore, the profession i primi contro gli Anglellin ii per la diverfita della Religione, fommamente giovarino al Re Fiappo, e nocquero all'Emulo tuo. Intanto anche Cartagona ed Alicante per timor della l'atla Florta possente de Collegati, alzò le bandiere del Re Carlo. In questra consusone restarono nel presente Anno le cose della Spagna. In esso ancora ad una siera calamità su sotroposto l'Abbruzzo per un'orribit Tremuoto, che nel di tre di Novembre interamente desolo una gran quantità di Terre culla morte d'assassimi di quegli abitanti, e con recare gravissimi danni eziandio a molt'altre. Di tai disavventura partecipo anche la Calabria. Parea, che in questi tempi un tal sigello sosse divenuto cosa samiliare. Di gravi contribuzioni esigerono i Tedeschi nel verno da i Principi d'Italia, e non esentarono da esse, e nè pur da quartieri gli Stati di Parma e Piacenza, ancorchè proteiri dalle bandiere di San Pietro. L'accordo satto dal Daca Francesco Farnessa nel di 14. di Dicembre di pagare novanta mila doble a gl'Imperiali, su diposi riprovato dal sommo Pontesice, che passò anche a folminar Censure contra di que bravi esattori: il che maggiormente altero la Corte di Vienna contro la Romana.

Anno di CRISTO MDCCVII. Indizione XV. di CLEMENTE XI. Papa 8. di GIUSEPPE Imperadore 3.

En tutto il Gennaio di quell'Anno era durato il blocco della Cittadella di Modena, quando giunsero artiglierie, colle quali su risoluto di fatle un più aspro trattamento. Erette le batterie cominciarono nel di 31, di ello Mele a flagellare le mura, ed era già formata la breccia. Arrivo improvvisamente to questo tempo da Bologna lostello Duca di Modena Rinaido d' Ffle, che agevolo a i Franzeli con vantaggiofe condizioni la refa della Piazza. Nel di 7. di Febbraio fe ne andò quella guernigione con tutti gli onori, e giacche anche Mont' Alfonso capitolò nel di 25, di esso Mese, e Sestola nel di quattro di Marzo: mentro il Duca in pollesso di tutti i suoi Statt. Continuò ancora per quello verno il blocco del Caltello di Milano, il cui Comandante, perchè le tavole degli Ufiz ali finfeggiavano di viveri, obbiigo quella Città colle minaccie de Cannoni a fomministrarne. Non fi puo dire, quanto restasse dipor sorpresa la pubblica cursossà, allorchè fi propalo un Accordo (tipulato in Milano nel di 13. di Marzo fra 🛊 Manistre dell'Imperador Giuseppe, e del Re Carlo III. suo Fratello, e quer del Re Cristianssimo Luige XIV, per cui fu convenuto, che i Franzefi ev. cuarebbono tutta la Lombardia. Ritenevano effi tuttavia il Ca-<u>Rello di Milano, Cremona, Mantova, la Mirandola, Sabbionera, Va-</u> ienza.

Jenza, e il Finale di Spagna, di tutto fecero celli ne a gli Austriaci. Fratelii risoluzione, che parve thana alle picciole tette d'alcuni, ma che molto ben convenne alla taviezza del Gabinetto di Francia. E' incredibile la spesa, che facea il Re Cristiai ssimo per mantenere la guerra in Italia, fenza paragone più gli farebbe coltato questo impegno, da che le vittoriole armi Cefarce e Savoiarde gli aveano o tetsati o troppo difficultati i paffi in Italia. Troppe Città e Piazze fi arano perdute. Contuttoche il Conte di Medavi contervalle ancora nel Mantayan y circa dodici mila foldati, pure un nuita era questo al bifogno. Aila Francia fopra tutto premeva di ricuperar le truppe etiftenti in Lombardia, e le migliara ancora di quelle, che erano reftate prigiomere: punto, che le fu accordato con tutti i comodi ed onori militati, affinche poteffeto tali militie paffar ficore in Francia. Sieche la Real Caía di Borbone, poco anzi padrona de Ducari di Milano, di Modena, di Mantova , Guaffalla , del Monferrato , del Finale , di vari Luoghi nella Lumgiana, o della maggior parte del Piemonte, eccola di repente spogliata di tutto, prendere la legge dalla fortuna, e da chi poc'anzi non avea nè pure un palmo di terreno in Italia. Persostenere la sola guerra d'Italia, che poi nulla frutio, impiego il Re-Criftianistimo più di settanta milioni di Luigi d'oto. Parra cula incredibile, ma 10 la tengo da chi dicea di faperla da buon lungo. Reftatono dunque in man de Franzesi Islamente la Savora, Nizza, e Villafranca, e la lor gran potenza tu affretta a confegnar la Cirra di Mantova col suo Ducato, e insieme la Mirandola all'armi di Cesare, lafeiando i Duchi di quelle Città pentiti, ma tardi, o aver voluto fenza necessità spolare il luro partito. All'incontro il generolo e insienie forfunato Finorio Amedeo Duca di Savoia, dopo efferfi trovato in si pericolofo giuoco alia vigilia di perdere in una giornata anche ia fua. Capitale, quafi unica tavola del fuo naufragio; all'impressito ricuperò tutti i fuoi Stati di Lombardia, e in oltre dall Augu o Giufeppe riceveite l'Investitura di Casale col Monserrato Mantovano, e di Alessandna, Valenza, Lomellina, Valifefia, e vari Feudi delle Langhe con gloriofo accrescimento alla Real sua Casa. Abbandonarono i Franzes l'Italia, ma ci lasciarono una funeita eredirà del loro insegnamenti ed esempli, perchè s'introdusse una gran libertà di commerzio fra l'uno e l'altro fello, e l'amore del Giuoco anche nel fello femineo (i auguento, e ti diè bando a i regotrdi e regori desi età palfata,

Essendost gagliardamente rinvigorito di truppe il Duca di Savola, fi pensò, quale imprefa fi avelle da eleggere, per lar guerra alla Francia in caia fua, giacche la Francia più non penfava a fatta a cafa altrui nel-

le par-

le parti d'Italia. Volevano il Duca L'ivor o Amedone il Principe Eugenio che fi portaffero l'armi contro il Delfinato e Lionete, ficcome più pratici de' paera, ma d'unpo ta, che il accomodallero alla rifolura volonia de gi Ingleti, a' quantend rava già unle, ca ai che tacile l'acquifto di Tolone, Porto di tanta importa in nesta Provenza, perel e terebbe l'affedio di effor fecondato dalla Flotta Angli in the Saperanni i Principi de Savola a quanto male in altre occationi precedenti fo tero mii citi i conti e i tentativi dell'armi. Celaree e Savolarue in quel e parti, pure loro malgrado confentizono a si fatta spedizione. Incredibi i fatiche, le mi, e gele cotto il condurre l'efercito per l'atpre montagne di Tendi, e per le vicinanze di Nizza e Villafranca occupate da Franzeli. Si fcarleggiava dapertutto di viveri e di foraggi, pure ad onta de tanti d'ile , per li qua i manco nel cammino molta gente, pervenne l'offa Coueg ta per Cagnes, Frejus, Arce, e Scaliers in vicinanza di Illore nel di 26. di Eugao. Ma due giorni prima il vigilante Marejetalio di Tefre conmarcie sfirzate correndo, avea introdetto in quella. Città piattillo u i efercit , che una guero gione, e fi cia affaccen lato in formar ripati e fortineazioni a tutti i fitti. Sicche fu ben dato principio i le oficese contra Tolone, ma con poca o mona speranza di buon efico, tanta era la copia de i difentori. S'impadronitono bensì ga Aucati di due Form, spinsero bombe nega Piazza, ma chianti, che si gittava la polwe e il tempo, che ogni di più s'ingroffava l'efercito del Tefse, che veniva gente fino di Spagna, che i Duca di Borgogna e Berit erano. in moto per ven, e alla tella delle lor miliate, e che la Flotta Anglollanda più avea da combattere co i venii, che colla Terra, finalmente fu prefo il partito di sloggiare, e di tornariene in Italia. Con buon ordine fu efeguita la ritirata nella notte precedente al di aa. d'Agosto, e pallato telicemente il Varo, si restitui i Armata Alleata in sta-Ita, minore di quel ch'era prima, perche di trentalei mila combattenti, appena la metàfitàivò. Ora qui fr aprì il campo alle dicerie de' Politici, che lognatono milteri tegreti nel Duca di Savoia, fenza farmente alle vere cagioni dell'infelice fiufcita di quell'imprefa. Giunti in Piemonte i Collegati, poco flettero in ozio. Reilava furrasia in man de Franzesi la Citta di Susa, correggiata da alcum Foiti, alzati da esta fulle alture de monti, che attorniano quella Vaile. Simpadrontrona elli Conegati nel di 22 di Settembre della Città, e nel di quattro di Ottobre anche della Cittadella con tarne prigionicre il preboio. Presero anche d'alfalto il Forte di Catinat, rettando pirte di quella guernigione tagliata a pezzi. Con queste imprese termino la campagna in Piemonie. Соми-

COMUNE opinione fu , che l'infelice (pedizione dell'armi Collegate in Provenza producesse almen questo vantaggio, che la Francia impegnata alla propria difefa, non invialle 6 cc rio al Regno di Napoli, minacciato dali Imperador Giujeppe. A tide acquitto ardentemente penfava la Corre di Vienna, ammata spezialmei te da segrete relazioni, che i Popoli di quel Regno, oltre al concerto, di effere amanti di nuovo, governo, a braccia aperre aspettuvano, chi venisse a ristabilit ivi, il dominio Auffriaco, con ife ceiarne la Real Cafa di Borbone. Non l'intendevano così gli Anglotlandi per altri l'iro tallelle, ma Cefare stette forte nel suo proponimento, considerando tra l'astre cose, che parte, della tua cavalleria reflerebbe ogiafa in Piemonte, fincome avvenne, per non potere esporsi a troppi patimenti nel aspro passaggio veno la Provenza. Fu dusque fielto per Con ottrere d'una picciola Armata, confiftente in cinque mila fanti, e tre o forse più mila cavalh ( benché la fama ne accrefceffe molto di più la dose ) il valarofo-Conte Daun, per marciate alla volta di Napoli, giacchò fi giudicavano bistanti cosi poche forze a conquetare un Regno, dove marcavano difensori, le Fortezze erano sprovvedute, e l'amore de'l opoli serviva di ficurezza per un efito favorevoie. Nel di 12, di Maggio ti mife in marcia quello diffaccamento, paffando per la Romagna e perla Marca, ad Ancona ricevette un treno di artiglietta, e verto la metà di Giugno per Tivoli e Palestrina nel d. 14. pervenne a i confini del Regno. Avea per tempo il Duca d'Afculona Vicere fatti que preparamenti, che a lui furono pefibili, per opposfi a quello temporale. Poche truppe regolate fi trovavano al tuo comando, ne arruolo molte di nuove, diede l'armi al Popolo di Napoli, mostrando considenza in ello, ma in fine modo nen appariva di ulcire in campagna, e d'impedire l'ingresso à i nemici nel Regno. Contuttocio Don Tommajo d' Acquino Principe di Cathgliane, Don Nicco a Pignatelli Duca. di Bifaccia, ed altri Ufiziali con alcune mighaia di armati, fi postarono al Gangliano, ma al compante de gli Alemanni confiderando meglio esti, che nulla si poteano promettere da gente collettizia, si rititarono a Napoli. Percio, fenza colpo di spada vennero in poter de Tedeschi Capos ed Aversa, e l'esercito senza trovare estacolo alcuno, fi prefento nel di 7. di Luglio alla Città di Napoli, effendofi titirato il Duca di Afcalona a Gaeta

PORTATE da i Deputati le chiavi di essa Metropoli al Conte di Maruniti, dichiarato Vicerè, entro egli colla fanteria nel a Città fra le incessanti acclamazioni del Popolo, la cui sirenata allegrezza passò sino a mettere in pezzi la bella statua equestre di bronzo eretta al Re-

Felip-

Filippo V. e a gittarla in mare. Da li a pochi giorni i tre Callelli di Napoli fi arrenderono, la guernigione di Castelnuovo prese partito tra gh Austriaci. Con grande folennità sa poi preso possesso di quella gran Città a nome del Re Car's III. Ritiratoli il Princ pe di Caffiglione verto la Pugha con circa milie cavalli, trovo in quel d'Avec no barricate le strade. Rivoltoti a Salerno, ed integuito dalla cavalleria Cefarca, quivi fu prefo, e la fua squadra parte si sbando, parte retto prigioniera. L'elempio di Napoli fi tiro dietto il refto delle Ciria e l'iovincie di quel Regno, a riferva dell'Abbiuzzo, che fece qualche sefiftenza a cagione del Duca d'Arri, ma spechtovi il Generale Verzel con truppe, abbidi ancora quella contrada, fe nen che a prefidio di Pescara si tenne saldo uno a i primi di di Senembre. La tola Cirà di Gaeta, dove con circa tre mila fe dati s'era rifugiato ed afforzato il Duca d'Afralona, fembrava disposta a fare una plu lungu e vigorosa dofefa, giacche era anch'effa affithta per mare dalle. Galee del Duca di Turfi - Sotto d'essa andò ad accamparfi il Conte Daun , e dispotte la batterie, queste arrivationo in fine a formate una ben larga brece a nelle mura, di modo che nel di 30, di Settembre tu ritoluto di 1 :ze per essa. O sia, che l'Ascalona poco s'intendesse del mettre della guerra, o che troppo confi laffe nella più che mediocre bravura de' fuoi guerrieri, è in un argine di riterata alzata dietro la breccia. fi lasci) scenighatamente venire addosso il torrente. Montarono i Cetarei antrepidamente la breccia, e quando fi credeano di laver fatto i ffat con prender ivi polto, avvedutifi del disordine de i difensori, seguitarono innanzi, e furioli entrarono nell'infelice Città. Andò effa tutta a facco con tutte le confeguenze di f miglianti spettacoli, effendo folamente rettate efenti dal furor militare le Chiefe è i Conventi. Fu creduto ascendere il bottino a più d'un millione di ducati. Gran macello fu fatto de prefidiarj. Il mal accorto Duca d'Afcalona, cagione di tanta feragura, covava fempre la speranza del suo scampo nelle suddette Galee, ma per difavventura erano effe quel di ite a caricar vettovaglic, è però gli convenne rimearti colla gente, che potè fottrar alle fciable Tedefche, nel Caffello. Fu poi egli obbligato di renderti a discrezione insieme col Dang di Bisucia, e col Principe di Cellamare, che pubblicamente furono condotti prigionieri fra gl'improperi del l'o--polo , minacciante all' Afcalona , come cofa degna di lui, la forca , pel langue de Napolerani da lui sparso in occasion della Congiura, già maneggiata e malamente eleguita contra del Re Filippo V. Fu poi nchiamato in Germania il Come di Martinut, e il governo di Napoli re-Rò al Conte Daun.

Di quello felice pallo profeguivant in Italia gli affar, del Re Carlo III. mentre in lipagna ancavano a precipizio. L'arravo di poderoft rinforzi mundati da Franzeli, e de ricchi Galeoni venuti dall'America, prestarono al Re Estipos al comoco di unice una buona Armata, e di spedirla contro l'emilio Carlo III. Era dali altra parte userto incampagna Milord Galordi colle truppe Angelliande e Catalane; e quantumpe caldamente folle thato configuato, dal conte di Pererboroug, e da altra Ufiznali, da tenerfa unacamente tota ditefa, pore fedorto da i contrari imperiosii contigli del Genera e Stenop , ardentemente bramaya di venire ad un tatro d'armi, lating indofi, e le nuita potefse refistere al valore de sum. Si trovaro 19 in vicinanza le due nemiche Armate nel di 11. d'Aprile, non lungi datti Città di A munza nel Regio di Valenza. Voleva il Duca d. Bervici, Ginerale del Re Fi-Lippo differir le operazioni, finche il Duca di Orleans, ipedito da Parigi a Madrid con titolo di Generaliffino, arrivaffe al campo, per lafetare a lui l'enore della fperata vittoria, ma non gli diede il Galiovai tanto di tempo, perchè nel di 15, di ello Aprile andoad attaccare la zaffa. Non erano forfe di aguali nel numero le feluere de contendenti, pare l'Armata de Collegati fi trovava interiore di cavalena, e le truppe Portoghen non fapeano, che bratto giaoco follero le battaglie. Si combatte con gran vigore da ambe le parn, e gi loglest secero maravigne, fostenen lo per granco spazio di tempo il peso del constitto, ma in fine sharaghati cederono il campo a i sincitori Gallispant. Si calcolo, che de gli Alleati restassero less conque masa ethati, oftre a fi una copiofa quantità di fermi, e che i rimatti prigionieri afcendeffero al numero di quattro mila. Gran fangue ancora costo a i Gallispani questa felice giornata, perche viel bero da quattro mila tra morti e tenti. Ma in mano loto venne tutta l'artiglieria nemica, e il minuto bagaglio con affat bandiere e frendardi. Lamentaronti forte gli Ingleti della vana foedizione fatta da. i Cefarei e Piemontefi in Provenza, perche fe le truppe inutilmente confumate in quella imprela toffero flate spedite in I pagna, come essi ne sacevano istanza, si lusingavano di stabilie ivi senza dubbio il Trono del Re Carlo.

GRAN tracollo diede questa sconsitta alla fortuna d'esso Re Carlo. Imperocche giunto al campo il Duiz d'Orleans, non perdè tempo a ricuperare Valenza ed altri. Lunghi di quel Regno, che provazono il gastigo della loro assezione al nome Austriaco. Lasciato poi
al corpo maggior dell' Armata al Duca di Bervich, e al Generale Asfeld, assinche seguitassero le conquiste nel Valenziano e Murcia, e-

gli con otto o dieci mila combattenti marciò alla volta dell'Arago-Ba . e trovati que Popoli atterriti per la sotia d'Almanza, facilmente li ridasse all'ubbidienza del Re Fitippo V. da cui surono poi privati di tutti i privilegi, spogliati d'armi, e severamente paniti in altre guile. A tante contentezze della Corte di Madrio si aggiunse nel di 25. d'Agosto l'aver la Regina Muna Gabriella di Savoia dato alla luce un Figlio mafchio, a cui fa poito il nome di Luigi, e dato il titolo di Principe d'Austrias. Fu poi nell'Autunno cottretta dal Duca d'Orleans l'importante. Città di Lerida con un vigorofo affedio a rendersi. Fermosi in quest Anno il Re Carlo III. in Barcellona, per animare i fuos Catalant nelle disgrazie, mangiando intanto il pane del dolore, perciocché oitre a non venirgh alcun nuovo (occorfo ne dalle Potenze Maritume, ne da. Italia, da ogni parte fioccavano famiglie nobili di Valenza ed Aragona fue parziali, che a lui fi rifugiavano, cercando d. che vivere. In Fiandra e al Reno continuo anche nell' Anno presente la guerra, ma senza che succedesfero fatti, od imprese, delle quali importi al Lettore, che io l'informı.

Anno di CRISTO MDCCVIII. Indizione 1. di CLEMENTE XI. Papa 9. di GIUSEPPE Imperadore 4.

Trese in quell'Anno il Conce Daun Vicerè di Napoli a rimet-tere fotto il dominio del Re Carlo III. le Piazze spettanti alla Spagna nelle Maremme di Siena. Spedito colà un corpo di truppe, il Generale Verzet non ebbe a spendere gran tempo e fatica, per ridurre alla refa Santo Stefano ed Orbitello, Fortezza pel fito allai riguardevole. Da ît a non moito venne a' fuot volert anche la Città di Prombino, col suo Cattello. Ma un Porto Ercole e Portolongone si trovarono difenfori rifuluti di cuftodire in que' Porti la Signoria di Fitippo V. Convenne dunque trasportar colà da Napoli arrigherie o munizioni, per adoperare la forza. Ma verso il principio di Novembre, il Comandante di Porto Longone, sharcata gente ad Orbitel-Io , col nembo di molte bombe fece provare il fuo fdegno a quella Piazza. Era già itara definata in Moglie al Re Carlo III. la Principefla Elifabetea Cristina de Brunsvich della Linea di Wolfembutel, che a questo fine abbracció la Religione Carrolica. Si mosse di Germania nelia Primavera del prefente Anno questa graziosissima Principesta, di-Tomo XII.

chiarata Regina di Spagna, e calò in Italia. Suo condottiere era it Priacipi de Lorina Vescovo d'Osnabruch. Magnifico ricevimento le fece per li fuoi Stati la Venera Repubblica. Nel di 26. di Maggio furono ad inchinarla in Defenzano Rinaldo d' Effe Duca di Molleni, e d Principe Day Giovanni Gaffane, (pedito dal Gran Duca Cofino de' Medici sun Padre, e poscia in Brescia Francesco Fornese Duca di Parma. Patfara esta Regina a Milano, ed ivi acculta con gran pompa e folenoità, fu poi a visitar le denaine Hole Borromee, e nei di 7, di Luglio s'inviò a San Pier d'Arena, duve imbarcata nella Floria leglefe, nel di 15. ferolfe le vele verfo Barcellona. Dappoiché la memorabil vittoria de gl'Imperiali fotto Torino fconvolte tutte le mifure de Franzeit per conto dell'Italia, deftramente ful principio del procedente Anno avevano effi configliato Ferdinando Carlo Gonzaga Duca di Mantova di passare per sua maggior ficurezza a Venezia. Elesse più sosto la Duchessa sua Moglie di ristrarsi in Francia, che di feguitarlo, e portatali a Parigi, quivi nel di 19. di Dicembre del 1710. mancata di vita, liberò quella Corte dall'obbligo di pagarle un' annua convenevol pentione. Porto feco il Duca a Venezia un'incredibile afflicione, che crebbe poi a difmifura all'udire caduta in mano dell'Imperadore la fua Capitale, e al trovarii spogliato di tutti i fuoi Stati. Ne a mitigar questa piaga ferviva punto la promessa del Re Cristianishmo di pagarghi ogni anno quattrocento mila franchi, e di rimetterlo in cafa alla Pace. Il laceravano continuamente i rimorfi delle fue (configliate mioluzioni, e la notizia di non effer compatito da alcuno, laonde cominció a patire oppreficial di cuore, con pezicolo di foffocarii, allorche si metteva a giacere. Ora in Venezia, ed ora a Padova cercando rimedi a i mali non men del corpo che dell'ammo, fi ridulle in fine a gli estremi. Stava la Corre di Vienna con l'occhio aperto al di lui vacillante stato, e prima, ch'egli prendesse congedo dal Mondo, fulmino contra di lui una fiera tenzenza, dichiarando lui reo di felionia, e decaduti i funi Stati al Fifco Cellareo. L'ultimo di della vita di guelto infelice Principe fu il guinto di Luglio dell'Anno prefente in Padova, e corfe tofto fama, che il veleno gli aveste abbreviati i gioroi, qualichè i tanti disordini della sua vita licenziola in addietto, e i fucceduti crepacuori non avellero afsu possanza per condutto al sepolero in età di cinquanta sette anni. Non lascio dopo di se prole alcuna legittima, e quantunque Vincenzo Gonzaga Duco da Guaftalla facelle più e più altanze e ricorsi per succedere nel Ducato di Mantova, siccome chiamato nelle investicure, ed anche per patti confermati dal fu Auguflo Leopoldo, ne allora,

nè dipoi potè confeguire il fuo intento. Solamente gli venne fatto di siportare il possesso e dominio del Principato di Bozzolo, di Sabbioneta, Othano, e Pomponetco. Avrebbe dovuto il Popolo di Mantova compliagnere tanta mutazione di cofe, e la perdita de' propri Princioi, che leco portava la dolorela pentione di divenir Provincia con altre affai grevi confeguenze, che non importa riferire. È tanto più perche l'ellinto Duca trattava amorevolmente, e con diferett tributi i sudditi suoi, e teneva in feste quella allor ben popolata Città. Contuttoció la strenata libidine fua, per cui non era in ficuro l'onor deile Donne, e massimamente delle Nobili, e i tanti ighern, ch'egli manteneva per fat delle vendette e spezialmente se gli saltavano in capo ghiribiazi di gelolie: tale imprefione lasciarono, non dirò in tutti, ma nella mighor parce del Popolo, che o non deplorazono, o giudicarono anche fortuna ciò, che altri Stati han confiderato, e futtavia confiderano per una delle loro maggiori sventure. E quivi si provò, che un folo Principe carrivo fece perdere per così dire la memoria e al defiderio di tanti illustri e faggi suoi Predecessori, che aveano in alto grado nobilitata, arricchita, e renduta celebre dapertutto la Città ch Mantova. Cento fi richieggono ad edificare, un folo haffa a di-

ftruggere tutto.

Non poche differenze ancora inforfero fra la Corte Imperiale, e Vittorio Amedeo Duca di Savoia a cagione del Vigevanasco, già promello a quelto Principe ne precedenti patti, ma fenza che il Configlio Aulico di Vienna sapesse mai condiscendere a questa cessione. Indarno fi moffero Inglefi e Ollandefi a fostenere le di lui ragioni, e vie più perchè il Duca si mostrava renitente ad uscire in campagna, se non era soddisfaito. Tante belle parole nondimeno e promesse surono spese in tale occasione, che il Duca nel Mese di Luglio si mosse coll' armi fue e Collegate. Il Conie di Daun fu richiamato da Napoli al comando delle truppe Cefaree in Piemonte, e in luego fuo con titolo di Vicerè patso il Cardinale Vincento Grimani Veneto a quel Governo, e ne prese il possesso nel di quattro di Luglio. Parevano risoluti gli Alleati di penetrare colle lor forze nel Delfinato, dove il Marefeialle di Villara, benche inferiore di gente, avea prefe le poffibili precausioni per la difefa. Ma le mire del Duca di Savoia erano di torre a i Franzesi quelle Fortezze, che aprivano loro il pallaggio verso l'Italia. Percio dopo effersi avanzata l'Armata Collegata per quelle afpre montagne, cioè per la Morienna, per la Tarantafia, per la Valle d'Aoffa, e pel Monfenilio, minacciando la Savoia: all'improvvilo fulprincipio d'Agosto, voltato cammino e faccia, tagliò a Franzesi l'ul-

terior comunicazione co i Forti della Perofa, di Exiler, e delle Fenefirelle. Fu nel medetimo tempo imprefi l'affedio de i due primi, ed amendue i el di i i e i z. d'Agotto espotero band era bianca, rettando prigioniere quelle guerrigioni. Di là fi passo a strignere le Feneticelle, Forrezza di maggior nerbo, ma che bersagliata fieramente dalle nemicha
batiene, nei oi 31, del Mete suddetto capitolo la resa, con restate ivi
ancora prigiumiere di guerra il presidio. Cio satto, si ritiro quell' Armata a Pinero o, e con tali imprete ebbe fine in esse parti la campigna,
mon essenti fi tatto altro tentativo, si perchè cadendo di buon' ora le
mevi in que' mo ti, impediscono i passi alle operazioni militari, e si perche l'armi Cesaree erano richiamate in Italia per un'altra scena, a

cui s'era dato principio.

ANCORCHE nelle prefenti scabrose contingenze con somma prudenza e da Patre comune, fi folle governato il Pontefice Clemente XI. senza prendere impegno alcuno fra le Potenze guerreggianti, pure provo, quanto sia difficile il foddisfare a tutti, e il confervare il credito e vantaggio della neutralità in mezzo a due contrati fuochi. Dichiazosti in facti mal soddisfatta di lui la Corte di Vienna, si per l'affare. di Figheruolo, come dicemmo all'Anno 1704, e si per le Scomuniche. fulm nate dal Santo Padre nel di primo d'Agosto del precedente Anpo contro i Missalti Celaiei a cagion delle Contribuzioni elatte dal Ducato di Parma e Piacenza, come ancora per vari altri Atti di que-Ro Pontefice, gel lo mantemiore dell'Immunità Eccletiattica. Ora da che l'Imperador Gufeppe ti vide force in Italia per l'esputtione dell' armi delle due Corone, nun tardo a far provare i fuoi rifeitimenti alla Corte di Roma, ordinando, che non passussero a Roma le rendite de Ben Ecclefiaffici del Regno di Napoli, e risvegliando le pretentiani già mosse dall' Augusto (no Padre, per li Feudi e Stati Imperian d'Italia. Uno di quelli pretendeva il Configlio Aulico, che fosse la Città di Comacchio, posta full'Adrianco fra Ravenna e Ferrara colie sue ricche Valli pescareccie, siccome quella, che la Casa d'Este fin dall' Anno 1314, riconosceva dal sacro Romano Imperio per Investiture continuate fino al regnante Duca di Modena Rina do d'Effe, e che quantunque non compresa nel Ducaro di Ferrara, pure fu occupata dal l'apa Clemente VIII. nel 1508, ed era tuttavia detenuta dilla Camera. Apottolica, non oftante i richjami fatti più volte da i Principi Eftenfi. Similmente ercitó le pretenfioni Cefarge fopra Parma e Piacenza, ancorche pri due Secoli la Sede Apoltolica ne fulle in pollello, è ne deffe pubblicamente le investiture alla Cafa Farnese. Adunque verso la mera di Maggio fi fece maffa di milizie Imperiali ful Ferrarefe, « fenza far novità contro la Città ficifia di Ferrara, paísò nel di 24. d'effo Mefe un corpo di Tedefchi ad impoffeffarfi della Città di Comacchio. Venne anche ordine da Vienna e da Barcellona al Senato di Milano d'infimare al Doca di Parma di prendere tra quindici giorni l'Inveffitura di Parma e Piacenza, come Foudi Imperian, e dipendenze dello Stato di Mil n. •

Da tali novità commoffo il Commo Pontefice, giudico debito (uo di metterfi in istato di ripultar colla forza gli attentati de gli Alemanpr. e a si fatta moluzione l'ammarono spezialmente i Ministri di Francia e Spagna, impiegando larghe promeffe di foccorit, che poi non A videro mai companire. Pero avuto ricorfo al teforo di Caltello Sant' Angelo, e trovate altre maniere di accumular pecunia, fi fece in Roma e per gli Stati della Chiefa un armamento di circa venti mila foldati, de' quali fu dato il comando al Conte Ferdinando Marfili Bolognele, Generale già dell'Imperadore, e famolo ancora per la fua fingolar Letteratura. Paffarono queste trappe a guernire i posti del Ferrarefe, Bolognefe e Romagna, e feguirono anche ofblità nelle Ville confinanti a Comacchio. Il Duca di Modena Rinaldo per fua precauzione fece anch'egli di moka gente. Ora intenzione della Coite Cefarea non era già di tar guerra al Papa, ma fulamente di tirarlo a qualche convenes de aggiultamento, pure vedendo si grande apparato d'armi, ordino al Conte Wirten de Dann sun primario Generale in Italia, di cercare colle brusche ciò, che i suoi Ministri in Roma non poteano ottener col maneggio. Calati dunque vari Reggimenti verso il Ferrarefe, il fuddetto Generale Daun nel di 17, d'Ottobre marció contro al Bondeno, e vi fece prigionieri più di mille foldati Pontifizi, liberò dal blocco Comacchio, e s impadront di Cento. Appreffo andò quafi tutto il resto dell' Armata Imperiale a prendere quartieri di verno sul Ferrarefe e Bologiefe, e formo una specie di blocco alla stessa Città di Ferrara, e a Forte Urbano. Inoltroffi ancora ad Imola, e Faenza, da dove sloggiarono prefto le milizie Pontificie, che aveano dianzi determinato di far quivi Piazza d'armi. Intanto anche le penne comin-Ciarono a far guerra, avendo la Corre Romana pubblicare le Ragiotu del fuo dominio in Comacchio, alle quali contrapole tolto altre Scritsure il Doca di Modena, che iffruitono il Pubblico del diritto Imperiale ed Estense sopra quella Città. Oltre a questi sì strepitosi sconcerti provo Papa Clemente XI, nel prefente Anno molti affaniti e cure a cagion de Riti Cinefi, da che intefe, che Monfignor di Tournon, da lui inviato per Visitatore alla stessa Cina, ed ultimamente creato Cardinale, avea incontrato delle gravifime travertie nell'elecusione dell' Apostolico suo ministero. NEL Tomo XII.

NEL Maggio di queil' Anno fece il Re Cristianafimo Luge XIV. la spedizione del giovine Cattolico Re della Gran Bretagna Giacomo III. verío la Scozia con poderola Flotra, per fuserare in quelle parti qualche incendio. Ma si opportune e gagliarde futono le precauziona prefe dalta Corte da Londra e da gli Ollandefi, che lo fventuraro Principe fu altretto a titornarlene a Dunquerque, contento d'avere Campato il grave pericolo, a cui fu espusta intieme colla Flotta la sua-Real perfima. Con grandi forze entrarono dipoj i Franțeii în campagna neu Anno prefente, gracché i lor defider, e trattati di Pace coi Minister delle Potenze Collegate s'erano fesolis in fumo, ed improvvisamente si fecero padroni di Gante e di Bruges. Al comando di quell'Armata paíso lo steffo Duca di Horgogna colla direzione del valorofo Duca di Vandono, ed crafi già accampata l'ofte loro prefio Odenard, dove si trovo Comandame ben resoluto alla difesa. Allora fu, che gli infigni due Generali dell'efercito Alleato, cioè il Principe Eugenio di Savoia, e Milord. Duca di Mailhorong s'affrettationo per venire alle mani co'Franzesi. Nel di undici di Luglio attaccarono essi la battaglia con tal maestria e vigore, che ne riportarono la vittoria. La notte fopragiunta favori non poco la fuga, o ritirata de Franzesi. Contuttocio, se s'ha da credere alla Relazion de vincitori, d'esti Franzeŭ reflarono ful campo quattro mila estinti, laddove secondo il conto de vinti, ne pur giunfero a due mila. S'accordatono bensì le notitue in dire, che rimafero prigionieri fette mila d'effi, fra quali cinquecento Ufiziali. Si porto dipoi il Principe Eugenio all'affedio dell' amportante Città di Lilla, fortificata al maggior fegno dal famolo la». gegnere Vauban. Colto gran langue l'espugnazion di si gran Fortez-La difesa con sommo valore dal Maresciallo di Bousters, e secondo la frandaglio de gl'intendenti vi peritono de gli offenfori circa diciotto. mula persone, senza parlar de feriri. Nei di 22. d'Ottobre la Città si randà, nel di qui di Dicembre la Citiadella. In quelto mentre per fareuna diversione, Messimiliano Duca di Baixera mite l'affedio a Brusselles , ma accorfi i due Generali del Collegati il fecero precipitolamente: estirar di là , dopo di che ricoperarono. Gante e Bruges , coronandocon si gioriole imprele la prefente campagna.

Naula Spagna non futono men confiderabili gli avvenimenti della guerra. Arrivo a Barcestona spedito dall'Italia il saggio Matesciallo Cante Guido di Starenberg al comando dell'Armata del Re Carlo III. in Catalogna, ma colà ben tardi andarono capitando i tinforzi si gente Italiana e Palatina inviati per mare. Di questa lentezza non lasciò di profittare il vigilante Duca d'Orleana Generalistimo dell'armi dello

dua:

due Corone. Verso il di 21.º di Giugno mise l'assedio a Tortosa, e sa costrinse alla resa. Anche nel Valenziano i Porti di Denia e di Alicante ratornatono per forza all'ubbidienza del Re Filippo V. Ma queste perdite furono comperfate da altri acquisti. Imperciocche avendo la Florta Inglese sbarcate nell'Isola di Sardegna verso la metà d'Agosto. un groffo corpo di milizie Austriache, trovo que Popoli portati dell' antica affezione verso la Casa d'Austria, che non solo muna refistenza fecero, ma con festa malberarono tosto le bandiere del Re Carlo 1/1. Il Vicere Spagnuolo non tardò a capitolar la refa di Cagliari, con ottener tutto quanto defiderò d'onoti militari. Amoreggiavano da gran tempo anche gi Inglesi l'Itola di Minorica, per brama di mettere il piede in Maone, Porto de più riguardevoli e ficuri del Mediterraneo. e di quivi fondare una buona fcala al loro commerzio. Nel di 14. di Settembre il Generale Inglese Stenop sbarcò in quell'Isola più di due m.la combattenti, e gli abitanti corfeto a suggettarsi. Nel di 26. marció contro il Castello e Porto di Maone, e fra due giorni se ne impossesso: perdita, che sommamente increbbe al Re Filippo per l'importanza di quel Porto, caduto in mano di chi sel terrebbe caro. Corne il Garzoni Storico si accurato metta nel Libro XIII. la prefa di Minorica nell' Anno 1707, fe non anche nel precedente, non l'ho fapuro intendere. Intanto nel di primo d'Agosto fece il suo solenne ingresso in Barcellona la novella Spota del Re Carlo III. con gran tripudio e felte de Catalani.

Anno di CRISTO MECCIX. Indizione III. di CLEMENTE XI. Papa 10, di GIUSEPPE Imperadore 5.

L verno di quest' Anno su de' più rigorosi, che si sieno mai provatu in Italia, perchè gelo il Po con altri Fiumi, e colle carra si passava francamente per l'alveo suo fortemente agghiacciato. Fin la Laguna di Venezia si congelò tutta, con grave incomodo di quella gran Cutà, a cui su pel ghiaccio si dovea portar tutto ciò, che con tenta selicuà si portava in altri tempi per barca. Si seccarono percio se Viti, gli Ulivi, se Noci, ed altri alberi, e nel Genovesato gli Agrumi. Se ne stava ciò non ostante tutta l'Armata Cesarea, dolcemente accampata sul Ferrarese, Bolognese e Romagna, gidendo un buono, cinè un indiscreto quartiere d'inverno alle spese di que poveri Popoli, benedicendo essi Tedeschi il Papa, che non era sinquì condisceto ad alcu-

no

no accomodamento coll'imperadore; e dava campo ad effi di delimatfi in quelle ubestole campagne. Etali porrato a Roma il Marchefe di Prié Plenipotenziatio Cefatao a fine d'indurre il Pontef ce ad eleggere non la pericolota via dell'armi, ma la pacifica del Gabinetto, per venire ad un accordo. Ne pure il Re Critian-filmo trafcurò allora di spedir colà il Marefinalio di Tefiè per somentare gli spiriti guerrieri nell' ammo di fua Santità, e fraftornare ogni concordia con Cefare, fpendendo largamente promesse e societza di poderoti aiuti. Ma questi aiuti erano lontani, erano anche dubbioli, e intanto il fanto. Pad e avea fulle spalle il troppo pelante furdello dell'armamento proprio, che a lui forfe più di quel che avelle fatto ad altri, cottava una gravillima (pefa. Avera egh anche fatte groffe rimeste a gli Svizzen, e ad Avignone, per tirar da quelle parti un buon nerbo di gerae. Il peggio era, che le truppe Cefaree con riderfi delle truppe l'apaline, ogni di più fi flendevano per la Romagna, e minacciavano di voler paffare, e non glà per divozione, fino a Roma stessa. Dalla parte ancora del Regno di Napoli fi accostavano milizie a i contini dello Stato Ecclesiastico. Trovavasi perciò in gravi angustie il buon Pontefice, dell'una parte l'agitava la paura di miggiori violenze, e l'amore paterno de minacciati e già aggravati fuoi fudditi, e dall'altra il timore di mancare all' uffizio suo in cedere alcan de i diritti della fanta Sede per gli affari di Parma e Piacenza, e di Comacchio, giacche anche per le due prime Città era uscito Manifesto di Cesare, che le pretendeva quai membri dello Stato di Milano. S'aggiugneva l'infiftere il Miniflero Cefareo, che la Santita Sua riconofcelle per Re di Spagna. Carlo III. punto di gran dilicatezza, al cui fuono firepiravano forte i Ministri. delle duc Corone Crittianissima e Cattolica. Ma finalmente la Paura è una dura Maestra, e il Saggio s'accomoda a i tempi. È pero dopoavere il fanto Padre con pubbliche preghiere implorato lume dal Cielo, nel di 15. di Gennaio el prefente Anno flabili l'accordo con Cefare, promettendo egli di difarmare, e il Cefareo Ministro di rittrar dal gli Stati della Chiefa le rruppe Celarce, e di obbligare il Duca di Modena a non inferire mulettia alculta alle Terre della Chiefa. Fu convenuto, che in amichevoli Congressi da tenersi in Roma fra i Ministri. Pontifizi e Cela et, it elaminerebbono le pendenze inforte per gli Stati di Parma, Piacenza, e Comacchio, e fimilmente le ragioni del Duca di Modena fopra Ferrara, per conchiudere ciò, che efigeffe la giustizia. Durante il dibattimento di quette cause su accordato, che l'Imperadore reitaile in policifo di Comacchio. Segretamente ancora fu convenuto, che Sua Santita riconoscerebbe per Re Carlo III. Fe-

CO

ce quanta relificaza mai pote il Puntefice : pure in fine s'induffe ad

un si abborrito pallo.

A QUESTO accom damento non mancò la lode ed apprivazione della gente più tavia, confinerato il pericolo di mali incomparabilmente maggiore, se la Santira fua non ti atrendeva. Ma n'n l'intefero cus. le Corti di Francia e Spagna, pretendenti, che il Ponichce dovelle tactificar tutto , e foffente l'eccidio de feoi Stati , più rotto che confidendere al Regio titolo di Carlo III. Però quantunque Roma facelle conofcere, che in alcani tempi erano flati ricono-Ceruti per Re due contendenti, e lo stesso Re Cristian Amin'avea nello tteffo tempo riconofciuto per Re della gran. Bretagna Giacona II. · Gugueimo III. pure a nulla giovò. Vennero ordini, che il Mare-Riallo di Tejic, l'Ambaiciatore Cattolico Duca d'Uceda, e il Marchefe de Monteleone Plenspotenziario del Re Frappo V. fi partificro da Roma, con premettere una Protetta di nullità dell'Atto fuddetto. Fu ancora licenziaro da Madrid il Nuncio Zondedini, vierato a gli Ecclefiather il commerzio con Roma, è fermato il corfo di tatte le zendite provenienti dalla Spagna alla Dateria Apoltolica, violento configho, di cui duro poteia l'elecutione per molti aom apprello so gui in un fiato, che fi diede poi principia nell'Anno feguente in Roma a i congressi promessi per le controversie di sopra accentate di Parma, Piacenza, Comacchio, e Ferrara, intervener I will Me clele de Prie con g'e Avvocate de Cefare, e del Duca de Medena, ma dono una ben lunga discuttime delle vicendevali ragioni, non fi venne a decitione alcuna, e reftarono le preten ioni nel primiero vigore, fenza che alcuna delle parti cedeffe. Si conchiute bensi, che chi non ha altre armi che ragioni e Catte, per to re di mano a potenti. qualche. Stato occupato, altro non e per guadagnare che fumo. Eravenuto ful fine del precedente Anno a Venezia Federigo IV. Re di Danimarca, Principe provveduto di spiriti guerrieri, per godere di quel deuxiolo Carnevale, e benche incognito ricevette diffinti onori. e funtuoli divernmenti di quella fempre magnifica Repubblica. Patsò dipor a Firenze, dove dal Gran Duca Cofino de Medici fu accolto con dimoffrazioni di filma, che a taluno parvero eccessi. Si fermò an quella. Corte non poco tempo con aggravio d'effo Sovrano, o perdir megho de' fudditi fuot, che futono poi obbligati ad una contribuzione per le tante spese fatte un quella congiuntura. Credevasi, ch' effo Re passerebbe a Roma, per godere delle rantà di quella impareggiabil Dominante. Forfe non l'accorde il Ceremoniile, e venuta anche nuova, che fi trattava alla gagliarda di Pace fra le Potenze

tenze guerreggianti, verfa il fine d'Aprile fi molle di Tolcana, per ritornare ne tuoi Stati, e giunto nel di 15. d'esso Mese a Mudena, trovò quì un accoglimento, qual fi conventva aila fua dignirà e merito. Nel di fei del feguente Maggio cefto di vivere Luigi. Motanigo Doge di Venezia, eta poi efaltato a quel trono Giovanni Cornero. Già era perduta la speranza, che Ferdinando de Medici. Principe Ereditario di Tolsana dopo tanti anni di ftenie matrimonio arricchisse di prole la fua Cata, il perche il Gran Duca fuo Padre maneggiò e conclinule l'acculamento del Cardinaie Francesco Maria suo proprio Fratello con Leonora Gonzega Figl a di Vincenzo Duca di Guaffalla. Pertanto avendo quello Principe rinunziata la facra Porpora, nel principio di Luglio (posò la fuddetta Principella, che nel di 14. d' esso Mese arrivo a Firenze i rimedio proceuraro ben tardi alla cadenre infigne Cafa de Medici, effendo già quelto Principe pervenura all'età di emquant'anni, e debilitato da qualche incomodo della fua fanita .

AVEA nel precedente Anno il Re-Crithanifimo Lugi XIV. per mezzo de fuoi Emillari sparta cotanto per l'Oilanda la sua finceradisposizione alla Pace, che si cominciò a dar orecchio a si lutinghevol propolta, e se ne tratto seriamente fra i Ministri delle Potenze Collegate. Maggiormente fi fealdò quella pratica nel verno e nella primavera dell' Anno prefente, nè v'era perfona, che non credeffe tifoluta la Francia di volere ad ogni costo la Pace. Non si può dire in quanta miferia fi folle ridotto quel florido Regno per si lunga guerra, per si numeroli elerciti mantenuti in tante parti. Restavano incolte molte campagne per le tante, leve di gente, infoffribili gli aggravi, le militie per gli i ifelicii avvenimenti de gli anni addietro feotare, fuperiori di forze i nemici, e già vicini ad aprirfi il varco nella Francia (telfa. A quelli mali fi aggiunfe una terribile carellia. per cui fu obbligato il Re con immente spese a proceurar gram foreflierr, e a finimuir le gravezze: con che fempre più rimafe efaulto. l'erario fuo. Percio pubblicamente il Re Criftianiffimo fece iffanza per la Pace; se ne trattò all'Hha, e quanto più miravano i Plenipotenziari de' Collegati, che i Ministri Franzeti cedevano alle restituzioni richielle, tanto più s'aumentavano le lor dimande e pretenhom. Cio, che fece tenere per immangabile la Pace, fo l'avere il Re spedito all'Haia la stesso suo Segretario di Stato Marchese de Torfy, il quale benché, fi contorceffe, pure veniva accordando ogni punto propotto da 1 Collegati. Si giunfe al di 18. di Maggio, in cui furono tten i Preliminari, co quali effi intendevano di dar la Paco alla Fran-

cia. Doveva il Re Filippo cedera al Re Carlo III. la Monarchia di Spagna, e riculando, avea da impegnarfi il Re Laigi XIV. Avelo suo d'unirfi con gli Alleati, per ilcacciarlo di Spagna. Una granreftenzione di Piazze in Fiandra e al Reno, e di titta l'Alfazia era preferitta, con altre condizioni di gran vantaggio per chiunque avea pretentioni contro la Francia. Sicche que gran Politici, a riferva del Principe Eugenio, fi tenevano oramas in mano la Pace, e Pace tanto vantaggiola; ma poco tardarono ad accorgerfi, che questo era stapo un mo di mirabil finezza della Corte di Francia. Se milciva il tentanyo della Pace, di cui veramente abbilognava la Corte e Nazion Franzele, gran bene era quelto. Se no, ferviva l'aver trattato, per guadagnar tempo e premuniti, e moko più per muovere i Popoli a fostenere il peso della guerra, a delle contribuzioni, e a sommimistrare souti, da che fi facea conoscere nello stesso la gran premura del Re per la Pace, e la foverchia ingordigia de' Juoi nemici .

In fatri dal Re furono regettati, e poi pubblicati queglistesti Preliminari, che commoffero a vergogna e sdegno la Nazione tutta, amantiffima del Re, e del proprio decoro; e cagion fureno, che i Grandi e Mercatanti a gara portaffero argenti e danari all'erario Reale: con che fi provvide all' urgente bifogno. Rimath all' incontro gli Alleati colle mani piene di mosche, maggiormente s'irritarono contro la Francia, e giacche quelta unicamente peníava alia difeía, e il Mareferallo de Villare s'era postato un si buona forma, che non si potea forzare a battaglia: i due prodi Generali Principe Eugenio a Duca di Mariboroug, spinsero l'esercito all'assemo di Tournai. Dopo ventun giorno di trincca aperta, nel di 19 di Luglio quella guernigione cederre la Città, rittrandoli nella Cittadella, che dopo una terribili difefa si rende in fine anch'effa nel di 3. di Settembre. Trovaronti pofcia a fronte le due nemiche Armate. Quantunque il Villars si sosse ben trincierato, ardevano di voglia i Generali de' Collegati di far battagha campale; ma prima di venire al gran emento, ferivono alcuni, che il Principe Engenie s'abboccò ful campo col Marefesalle de Boufters, per veder pure, fe i Francesi inchnavano ad accertare i già proposti Preliminani. Trovò, che questi maggiormente restriguevano le condizioni, detestando spezialmente quella di davere il Re Cristianistimo uniti co i nemici contra del Nipote Filippo V. Però rel di 11. di Settembre, da che ebbero i Collegati difpolle le cole per l'affed o di Mons : diedeto all'armi contro l'efercito Franzese nei Luogo di Malpacquet, contuttoche il Villars avelle

le fue forze ben afficurate da due boschi, e da molte trincee. Fu questa una delle più ofticare e sanguinose battaghe, che occorressero della prefente guerra, o duro più di fei ore. Retto veramente il campocon alquanti cannoni in potere de Collegati, ellendofi ritirati per quanto poterono orcinatamente i Franzeli, ma non lascio d'effere dubbiofa la lur vittoria. Se i vincitori guadagnarono bundiere e flendardi " altrettanto feccio anche i Franzeli. Per la mortanta pretefero i Franzeñ, che la loro afcendelle a fuli orro, mila tra morri e, fenti, laddove fecondo la relazion contratia fi vollero estinti del Franzesi fetto mila con conquecento Ufiziali, e dieci mila fenti, tra quan lo itello Marefeiallo di Villars gravemente colpito da palla di fucile nel ginocchio. All'incontra fu contellato, che almeno fei mila fichero gli uccifi dell'efercito Alleato, e quattordici miia i terri. Di gente i mafta prigioniera altro non fu detto, fe non che la flera inuta con a de Franzeli talci iri fenti ful campo, fu permello, che fulle ritirata al campo loro, e contata per prigioniera di guerra. Intervenue a quel terribil conflitto Giacomo III. Sinardo Re Cattolico d'Inghilterra, che diede gran prisove d'intrepidezza, e ne riporto anche accine l'evi ferite. Ciò che fervi a maggiormente contellare per vincitori i Collegati, fu l'avec colno immediatamente stretta d'assedio la tortissima Città di Mons, con obbligare quel prefidio nel di 20. d'Ottobre ad uscirne con tutti gli enori militani.

Poche imprese si secero nel presente Anno in Italia. Era disgustato Vittorio Amedeo Duca di Savora della Corte di Vienna, perche gla contrastava il Vigeranasco, è alcum Feudi confinanti col Genovesato, benche a lui accordati ne' patti. Fecero gagliarde illanze gi Inglefi ed. Ollandeli prello I Imperador Giuseppe in tuo tavute, e le fecero indarno. Perció non volle il Duca uleire in campagna. Vi ufci il Marefirallo de Daun co a fuor Tedefchi, e paffato il Min Cenis, penetrò tino in Savoia, e s'impossesso di Anniev. Ma avendo il Duca di Bervich ben muniti i paffaggi, ed accostandosi le nevi, il Conte di Daun. giudico meglio di tornariene a cercar buoni quartieri in Italia. Lentamente ancora procederono al Reno gli affari della guerra. In lipagna riufe) al Marefeiallo Come di Siaremberg di fottomettere la Città di Belaguer, ma fenza far altro progresso. Perché regiava la discordia fra i Comandanti Franzeti e Spagnuoli, il Re Ficippo V. fi portò in persona all'Armata, e dopo aver composte le differenze, tento di venste a battaglia col nemico efetcito, ma lo Staremberg, uno de" più cauti Generali del suo tempo, non sentendosi voglia di azzatdare turio in una giornata, non volle dar quelto pracere alla Maestà fua.

Ne

Ne i confini del Portogallo ebbero maggior fortuna gli Spagnuoli, perchè il Marchele di l'ay diede una rotta a i Portogheli, con prendere vari loro cannom ed infegne, ed impadronirii di alcune Caffella.

Anno di CRISTO MDCCX. Indizione III. di CLEMENTE XI. Papa II. di GIUSEPPE Imperadore 6.

E Bas in quest'Anno il Pontefice Clemente XI, varj infulti alla sua fantta, che seceso dubutar non poco di qualche pericolo di sua vita, ma appena egli si rimise in migliore stato, che siccome Principa di grande attività, torno ad ingolfarfi nell'uno e nell'altro governu, ben per lui scabroso ne correnti tempi, si per cagion de Riti Cinesi, e della perfecuzione mossa conito il Cardinale di Tourgon, detenuto come prigione in Macao, come ancora per la nemiciaia dichiarata dal Re Cattolico Filippo V. alla Corte di Roma a cagion della ricognizione del Re Carlo III. Contuttocio qualche calma fi godeva non memo in Roma, che nel resto d'Italia, a riferva delle Contribuzioni intimate da i Tedeichi, e di chi fofferì i loro quartieri. Fu anche travagliato da vari malori di fanità con tutta la fua Famiglia Vittono Ameaco Duca di Savoia, che gl' impedirono l'ufeire in campagna, oltre all' averne egli poca voglia per le già dette controverile colta Corte di Vienna, offinara in non voler dare efecuzione al pattuito. Pertanto più toffo apparenza di guerra che guerra guerreggiata fu nel Piemonte. S'incammino bensì il Marefeiallo Conte di Daun a mezzo Luglio verto la Valle di Barcellonetta col forte dell'Armata Collegata, mostrando di aver delle mire contra di Ambrun e Guilettre, ma avendo trovato a'er nfini il Duca de Bewich affilhto da un potente efercito, e apprendendo l'avvicinamento delle nevi a quelle montagne, fi rittrò prefto alle pianure det Piemonte, il che diede un gran comodo a i Franzesi di spignere buona parte delle for foldatesche a 1 danni del Re Carlo III. in Catalogna, e di riportar due vittorie, ficcome diremo. Era già flatocon fentenza del Configlio Aulico in Vienna dichiarato ribello e decadoto da fuoi Stati Francesco Pico Duca della Mitandola, ed avendo l'Imperador Gauseppe somma necessità di danaro per l'urgente bisogno delle fue Arm te, mife in vendita il Ducato della Mirandola, e Marchefato della Concordia, dappoiche non porè ello Duca pagir la talla a lui prescritta, per ricuperar quello Stato. Molti furono i concorrentà a questo incanto o mercato. Rinaldo d' Este Duca di Modena per timore, che gli venifie a' fianchi con quell'acquilto qualche troppo potente persona, s'affaccio anch' egli, e su preferito a gli altri. Più di ducento mila doble custò a lui quel paese, di cui poscia col cunsenso de gli Elettori su investito nell' Anno seguente da sua Maestà Cesarea. Ma nel di a8, di Settembre grande afflizione provo esso Duca di Modena per la morte della Duchessa Carlona Felicita di Brunivicà sua Con-

forte, e Sorella della Regnante Imperadrice Amalia.

AVEA nel precedente Anno il Re Cristianitumo Luigi XIV. per far credere alle Potenze Collegate di volet egh abbandonare gl'interesti del Re Filippo V. suo Nipote, richiamate di Spagna le sue mihaie. Non atterrito per queito quel generalo Monarca, tali milure di economia e cali ripieghi prefe, che formo un poderoso esercito di Nazionali e Valloni, alla tetta di cui fui principio di Maggio ufcì egli steffo in campagna, ardendo di voglia di far giornata coll'ofte dell'emulo Re Carlo III. S'era postato nelle vicinanze di Belaguer l' avveduto Marciciallo di Statemberg , finchè gli arrivaliero i foccorfi nipetrati dall'Italia. Arrivati questi, anche il Re Carlo passo all'Armata, e marcio contra de gli Spagnuoli. Presso ad Almenaro nel di 17. di Luglio fegui un caldo fatto d'armi, in cui fu affretto il Re-Filippo a battere la ritirata con perdira di vari flendardi e bandiere. e di molto bagaglio. Peggio gli farebbe avvenuto, fe la notte foppragiunta non metteva freno a i vinctiori. Dopo l'acquifto di Bolbafiro, Huesca, ed altri Luoghi dell'Aragona, s'invio il Re Carlo colfuo efercito alla volta di Saragozza, Capitale di quel Regno. Nel di 20. d'Agolto fi trovaruno di nuovo a fronte le nemiche. Atmate in vicinanza di quella Città, e si venne alla seconda battaglia, un cui rimalero totalmente disfatti gli. Spagnuoli con perdere, quafi tutta l' arrigheria, quindici Stendardi, e più di cinquanta bandiere. La famaporto, che due mila fra gli ettinti e feriti foffero quei della parte Aufluaca vincitrice, e cinque mila i mom, e tre mila i rimaffi prigioni dall'altra parte. Se non furono tanti , certo è almeno , che fi trovò formmamente estenuata l'Armata del Ro Filippo, e che dopo si felice avvenimento il Re Carlo trionfante entrò in Saragozza fra gl'incellanti plaufi di quel Popolo. S'egli avelle dipoi feguitato il faggio parere dello Staremberg, il quale iniffeva, che s'avelle ad infeguire il fugitivo Re Filippo ritirato a Vaghadolid, forfe gran piega prendevano le fue speranze alla Corona di Spagna. Ma prevalse il fentimento dell'umore gagliardo dell'Inglete Stenop, che fi aveffe a marciare a Madrid. Occupata la Reggia, più facilmente caderebbe il reito.

In quella Real Città si lasciò vedere il Re Carlo, ma ricevuto sensa gran fegnale d'amore da quel Popolo, e non venne dal cuore quel povo giubilo, che se ne mottrò. Diede egli con cio assai tempo al He Enlippo di miloi tarfi di gente, e di provveder la fua Armata di un Generale di primo grido, cioè del Daca de Vandona, che comparwe dopo la metà di Settembre a Vaghadolid col Duca di Noaghea . Intanto nello sterile territorio di Madrid mancatorio le provvisioni perl'Armata del Re Carlo, e nella thesta Città alzatono forte la resta i partigiani del Re Filippo. Vennero spediti potenti rinforzi di gente al Nipote del Re Cristianissimo, e all'incontro mai non vennero i Portoghesi ad unirsi col Re Carlo, il quale percio all'accostarsi del verno determino di ritirarli verlo la Catalogna. Con sì mal ordine fegu) la ritirata, che il Re Filippo già rientrato in Madrid fi moffe per affalte. gl'Ingleir, che marciavano molto feparati da gli Alemanni, e li raggrunte al grolfo Borgo di Briguela, o lia Brihvega. Dato l'affalto 🚓 quelle miferabili mura , é mançate le munizioni a gl'Inglefi , furono effi coftretti a renderfi prigionieri in numero di più di tre mila collo stesso orgogijoso Stenop. Al tomore del pericolo de gii lagicia con isforzate marcie era accorfo il Marefciallo di Staremberg, e benchè non confapevole della lor difavventura, pure coraggiofamente arrivato a Villa Viziola nel di 20. di Dicembre volle attaccar battaglia coll'efercito Gallispano. Il valore dell'una e dell'altra parte fu incredibile, e la notte fola diede fine al macello, cun restare gli Auftriaci padroni del campo, e di molte infegne, ma colla perdica di circa tre mila morti nel conflitto. Maggior fu creduto il numeto de gli pecifi dall'altra parte. Nulladimeno diverfamente contatono i Gallispami quelta languinola battagna, con attribuirlene la vittoria, e fu cangato perciò il Te Dium a Parigi. Ed è la verità, che anche gli Spagranoli prefero malce bandiere, e fecero bottini di molto baglagho. e che la Staremberg travando si infievolito il fuo picciol corpo di gente, e mancante affatto di veitovagha, fu obbligato a ritirarii frettolofamente verfo l'Aragona, e a lafciar indietro tutto il cannone il che servi non poco a giustificare la relazion contratia. E percic cchè ma Armata di venti mila Franzeli venuta dal Roffiglione aveva imprefo. l'affedio di Gitona in Catalogna , lo Staremberg abbandonò Saragorea, e quanto aveva acquifato nell' Aragonefe, e ti titiro a Barcellona a scrivere compassionevoli lettere a tutti i Collegati per ortener foccorfi. Ed ecco quante varie scene e vicende vide in quest' Anno la Spagna fra le languinole dispute de a due competitori Monarchi .

Aspirava pure il Re Criftianiffimo alla Pace, e non lafciò di fiurzicar di nuovo gli Ollandeli per mezzo del Pettecun , Refidente del Duca d'Holftein all Haia, adoperato anche nell'Anno precedente per mezzano in così (cabrofo affare, affinche dell'ero orecchio alle propolizioni, per metiere una volta fine al fangue di tanta, gente, 🗷 alla defolazion, de'Regni . Tuttoche fentiffero tuttavia gli. Alleati il bruciore d'effere thati burlati neil' Anno addictio dal Gabinetto di Francia, pure s'industrio ad entrar di nuovo in un. Cingresso, con destinare a tal fine la Città di Gertrudemberga i Gran contrasto fu ivi, faido il Re Cristianistimo in non voler prendere. L'armi contro il Re-Nipoté, difcordi gli Allesti nelle lor pretestioni, perchè gli Angiollandi, confentivano a rilafciare al Re Europo V., una porzione della Monorchia Spagnuota, la Idove il Conte di Z gendo-f Pieripotenziazio Celareo negava qualtivaglia amembramento della medetima. Per più aich duro la battagha di quelle tette Politiche, e infine tutto andò in falcio, fenza poterfi in guila alcuna orie iere ne da gli uni ne da gli altri. il luto intentu. Giovo nondimeno alla Francia, quelt altro tentativo per feminar gelofie, e difeordia fra le Potenze nemiche, del che feppe, ben ella profittare nel tempo avvenire, Imputo intanto ciafeuna delle parti all'altra la colpa di lafeiar, continuare, la guerra , e, questa un fatti. anche nel prefente Anno fu ben calda in Frandra, dave alla primavera fa potto l'affedio dal Duca di Marlboroug alla Città di Douat. La difeia di que la Piazza fatra dal Tenente Generale Conte d'bergoiai Fiorentino accrebbe al fommo la gli na del tuo nome. Indarno tentò il Marefeiallo di Villara di foccorrerla, e pero culla più onorevolcapitolazione nel di 26. di Giugno quella Città col Forie della Scarpa fu ceduta all'armi de Coilegari. l'aifaro si poi questi col campo fotto Bettunes, Piazza affai provveduta di fo tincazio u regolari , con trovarvi alla difefa il celebre. Luogorenente. Generale Pauhan, che la foltenne fino al di 29, di Agnito, in cui ne fegui la refa. Quindi fi prefento l'ofte nemica fotto San Venanzio, ed Aire. La prima di queste Piazze sece resistenza solamente dodici giorni, ma l' altra per conquantotto di fatico gli alfedanti e in grive lor perdita, e in fine il di nove di Novembre il lascio vincere. Ne si dee tacere, che in quell. Anno succederono norabili murazioni di Ministri nella Corte d'Inghilterra , e gran bollore d'animi ii trovo iii. Londra fra i due contrar j parinti de Tons, e de Vige. In favore de primi pubblicamente predico un Dottore Sacheverel, che maggiormente accese il fuoco » gran partigiano dell'appellata Chiefa Anglicana. Que'te novità milto poscia influirono a conduire la Regina Anna ne voleti della Franficcome vedremo. Essendo mancato di vira sul fine di Settembre il Cardinale Vincenzo Grimani Veneto, Vicerè di Napoli, si trovo nelle cedole dell' Interim nominato a questi il ustre carica il Conie Carlo Borromeo Milanese, che verso la metà del seguente Mese comparve in quella Metropoli, e su appresso confermato dal Re Carlo III. nel possesso di si nobile impiego.

Anno di CRISTO MDCCXI. Indizione IV. di CLEMENTE XJ. Papa 12. di CARLO VI. Imperadore 1.

Ece la morte in quest' Anno moltiplicar le gramaglie nell'Euro-🏲 pa , perchè nel di 3, di Febbraio rapi dal Mondo Francesco Maria de Medici , Fratello del Gran Duca Cofimo e Principe da noi veduto Cardinale ne' precedenti Anni , che non l'afcio alcun frutto del fuo Mattimonio colla Principella Leonora, Gonzaga di Guaffalla . Pofçia nel di 14. di Aprile manco di vita pel vatuolo Lugi Delfino di Francia, unico Figlio del Re Luigi XIV. Principe degno di più lunga vita, con che il Duce di Borgogna fuo primigenito affunfe il titolo di Delfino. Ma cio che più fenza paragone mile in moto ed agitazione i penfieri di tutti i Politici intereffati e non i itereffati nel teatro delle correnti guerre, fu l'immatura morte di Gioseppe Imperadore, accaduta nel di 17. del Mese suddetto d' Aprile. Quetto Monarca. che in vivacità di spirito, in affabilità, e in altre belle dou superò moltiflimi de fuoi gloriofi. Antenati, non avea ben faputo reggere il fuofuoco , portato a i piacen , e contuctochè l'impareggiabil Augusta sua conforte Amalia Guglielmina di Brunsvich si studialle, per quanto poté, di tenerlo in freno, non reggeva quello freno all'empiro delle fue voglie. Manco veramente anch'egli di vaiuolo, ma fu creduto, che gli itrapazzi della fua fanità aiutaffero di molto quel male a levarlo di vita. Niun discendente maschio lasciò egli dopo di sè, ma solamente due Asciduchesse, cine Maria Gioleffi, e Maria Amalia, che poi passarono a fecondar le Elettorali Case di Baviera e Sassonia. Questo masperraro colpo delle umane vicende non si può dire, quanto sco certaffe le misure delle Potenze Collegate contro la Real Ca-(a di Borbane, perche si penso ben tosto, e si fecero tutti gli opportunt negoziati, per far cadere la Corona Imperiale in testa del Re Carlo III. (no Fratello, ma tolto ancora fi combbe, che quetto paffa verrebbe ad affodar queila di Spagna ful capo del Re Flippo V. Tomo XII.

po V. Ne pure a glastesti Collegati, non che alla Francia, compliva il vedere unui in una sola persona l'Imperio, e i Regui di Spagna, e della Casa d'Austria. Pero si cominciarono nuove tele, persistendo nondimeno tutti nella determinazione di consinuar più vigotosa-

mente che mai le oftilità contra de i Franzefi.

PRESE dopo la morte dell'Augusto Figuo l'Imperadrice Leonora Maddalena le redim del governo, e con replicate. Lettere fi dicde a tempellare il Re Cono III, acciocche lafeiara la troppo pencolofa, anai disperara impresa della Spagna, venute alla diteta, e al gidimento de' fum Statt ereditarj. Trovoffi allora il buon Principe in un ben affannoto labitinto, perché dall'una parte il bilogeo de propij Statt, e la premura di fabre ful Trono Imperiale, non gli permettevano di fermarii più in lipagna, e dall'altra non lapea indurii adabbandonare i miferi Barcellonefi e. Catalani alla diferezione dell'irato Re Felippo V. Avea anche fulle spalle un'esorbitante copia di Nobiltà Spagnuola, e di Famiglie rifugiate fotto l'ombra fua, per isfuggiro i gaflighi della prittefa ribellione, e tutti dimandavano pane, bu prefo il ripiego di lafciar la Regina fiia Spota in Barcellona per pegnodel fao amicre, e per ficurezza de gli sforzi, che era per fare nella. lor difefa. Scelta pertanto una parte de a rifugiati Spagnuoli, che teco vemifiero, nel Setrembre s'imbarco, e felicemente sbarco alle spiagge di Genova, e tenza perdere tempo s'invio alla volta di Milano. Al a Cava nel di 13, di Ottobre fu complimentato da l'intone-Amedeo Doca di Savoia, e un miglio lungi da Pavia da Rinaldo Duca di Modena. Arrivata che fo la Marità fua a Milano, poco fetse a ricevere la heta nuova, che nel di 12, del predetto Mese di comune contento de gli Elettori era flato proclamato Imperador de a Romani. Le universali allegiezze de Popoli d'Italia folennizarono. si opplaudita elezione, il Po tafice deffino il Cardinale Imperiale contitolo di Legato a Latere a riconofcere in lui non meno. la Dignità Imperiale, che il titolo di Re Cattolico. Comparvero ancora a quelto fine a Milano pompole Ambalciate delle Repubbliche di Venezia, Genova, e Lucca. Saputofi poi in Madrid, come fi foffero contenuti in tal occasione i Principi d'Italia, il Re Filippo ordino, che i loro pubblici Rappresentanti sloggiassero da suoi Regni. Fermosti in Milano l'Augusto Sovrano, sino al di 10, di Novembre, in cui si mosse alla volta dell' Alemagna. Nei di 12, su di nuovo ad 10chinarlo il Duca di Modena in San Marino di Bozzolo. Mantova qualche giorno gode della graziosa presenza di questo Monarca, e a i confine dello Stato Veneto gli fecero un fopramodo magnifico accoglimento gli Ambasciatori di quell'inchia Repubblica; dopo di che inviatosi egli a dirittura per la via di Trento e del Tirolo, nel di 20, giunte ad Inspruch, dove prete ripoto Fartosi intanto in Francosorte ii suntuoso preparamento per la sua Coronazione, questa cipor si eff. tiun nel di 21 di Dicembre con solennissima festa. Porto egli al Tropo Imperiale un complesso di sode e rare virtu, quale non si facilmente si truova in a tri Regnanti, e comincio da li innanza ad es-

fere chiamato Carlo VI Augusto .

NULLA di notabile operationo in quest' Anno gli Alleati in Piemonte, e da alcum ne fu attribuita la cagnone al trovarti tuttavia mail soddistatto Visione Amedeo Duca di Savoia della Corte di Vienna, che con varie scule gli negava il possesso tante volte promesso del Vigevanateo Contuttoció quel Sovrano col Mareferado Dana ful principio di Luglio con potente efercuo fi moffe, e valico i monti, e paffate le Valu di Morienna e Tatantafia, calo nella Savoia, impadronendoù delle Città di Annicy, Chiambery, ed altre di quelia contrada . S' aspettava il Duca di Bervich, che questo torrente s'incamminaffe verso il Lionese, e pero dopo aver muniti i passi, fermo il suo campo fotto il Forte di Barreaux . Intenzione del Conte di Daunera di affabre i Franzeli in quel lito, ma inforsa diffentione di pareri, fini tutta la campagna in fo e minaccie contra de i Franzeii. E perchél'Armata non avrebbe potuto fuffittere pel verno nella Savoia, divifa allora dall'Iraha per cagion deke nevi l'abbandonati di nuovo que patfi, fe ne tornarono tutti a cercare flanta migliore in Lombardia. Qualora a Tedeschi avessero tenuto più contento il Sovrano di Savoia, furle in altra guila farebbero camminare le faccende in quelle parti. Erano di molto prosperate in lipagna l'armi del Re Filippo V col macquisto della Cathglia, e dell'Aragona, e coll'avere ritreiti gli Alleati nell'angulta paefe della Caralogna. Ebbe egli ancora il contento nel Gennaio di quest'Anno di veder superata Girona dal Dista di Nong'ter, che con venti mila Franzeli ne avea formato l'affedio. Ma mun' altra imprefa degna di offervazione fi fece in quelle parti, fe non che al Duca da Vandomo nel Mese di Dicembre spedi al Conte da Murez con groffo corpo di gente fotto Cardona S'impollelso quello Generale del borgo, e ratiratati la guernigione nel Cattello, cominciarono le arrigherie a rormentarlo. Vi tu (pedito dallo Staremberg un buon fuccorio di gente, che tovefcio le trincee de nemici, ed entrati colà cinquecento nomini fecero prendere al Muret la rifoluzione di riturarfi. Ne pure in Frandra sleuno strepitolo fatto avvenne, aitro con elfendo mufeito a i Collegati, che di futtomettere la forte Città di Bos-

chain, giacche il Marefuallo di Villara non lafciava a i nemici adito per azzuffarh feco coranto tapra egh l'arte de i buoni acca apimonta, per non venire a battaglia, fe non quando vi trovava i fuoi conti. Parea dunque, che fi comincialle a raffreddare il boliste di que-Ra guerra, ne fe ne intendeva allora il perche, ma a poco a poco fi venne poi (velando il mittero. Convien co ifeffarlo, fanto egregiamente i Franz fi combattere con armi di ferro, ma egu imente ancora valerfi d'arani d'oro, per espugnare chi alla lor Por nza renfte. Già dicommo accoduta in Londra non lieve mutazione nei Monistero, ed effere roccata la fuperiorità al partito de i Toris. La Bee na Anna, che fingui tauro ardore avea multrato contro la Real Cala di Barbone, comincio, per quanto fu creduto, a tentire pazanti in fuo cuere la non mai estinia affezione al proprio sangue Scuardo, siccome Figlia del fu Cattolico Re Giacomo II. Molla da compaffione verso i abbatruto vivente suo Fratello Giacomo III. Re solumente di nome della Gran Breragna, concept de a fegreti defider, ch'egh divenisse tale da fatto, e foile antepoti : il Elettoral Cafa di Brunsvich, a cui già per gli atti pubblici del Parlamento era stata afficurata la Successime del Regno, qualora mancaffe la Regina medetima. Ad'avvedata Corte. del Re Crithauffimo tra pari qualche barlume del prefente tiftema di quella di Londra , e il Mareforma di Tanard detenuto prignoniere nella Città di Notingam fu creduto, che fuggeriffe buoni lumi per giugnere a guadignare il cuore d'ella Regina . Segretamente du que il Re Luis XII. ebbe maniera di far introducre per messo del Aliflord Haler, che poi divenne Conie d'Oxford, e di qualche altra persona favorità dalla Regina, parole di Pace, fiancheggiate di mevanti vantagut in favore della Nazione Inglete. Se mufciva al Gabisetto. Franzele di staccare quella Porenza di la grande Alleanza, bin si conosceva terminata la inemorabil Tragedia della guerra presente. Gutto la Regina il dolce di quelle propotizioni, e cominciarono ad andare innanzi e a dietro fegreta lettere e n'poste per itigalnie le disticultà, e stabilite i principali articoli dell'accomodamento. Di queste mene fi avvidero bensi gli O landefi e la Cotte di Vienna, e ii fiu daronodi fermarle, ma fenza profitto alcuno. Troppa impreffione aveano fatto nella Regina Anna le offerte della Francia, cioe la ceffione di Gibilterra, e di Porto Maone all'Inglulterra ( punto di gran nhevo pel commerzio di quella Nazione), l'Affiento, cioè la vendita de Mori per fervigio dell'America Spagnuola, che fi accorderebbe per molti anni a gi luglefi, la demolizione di Dunquerque; una buona barriera di Piazze per ficurezza de gli Ollandesi; all'Imperador Carlo VI. la Fiandra, lo Stato di Milano, Napoli, e Sardegna. Già divenuto come impossibile il cavar dalle mani del Re Filippo V. la Spagna, restava quella Monarchia divisa dalla Franzese: a che dunque contemar più tanto o-to e sangue, se nulla di più si potea ottener colla guerra, di quel che ora si veniva a conseguir colla pace? Passò per questo in Inghilterra nel Gennaio seguente il Principe Eugenio, nè altro gli venne satto, che d'indutre la Regina a procedere senza freita e con gian cautela in sì importante affare. Intanto gli Ollandesi si videro astretti a consentire ad un Luogo per dar principio a i Congressi, e su scelta per questo la Città di Utrecht, dove nel Gennaio seguente avessero da concorrere i Plenipotenziati delle parti interessate. E tali surono i primi gagliardi passi per restituire la tranquissità all'assista Europa.

Anno di Cristo MDCCXII. Indizione v. di Clemente XI. Papa 13. di Carlo VI. Imperadore 2.

Fin l'Anno precedente era penetrata dall'Ungheria in Italia la mot-talità de Buoi, flagello, di cui non v'ha persona, che non intenda le funethifime confeguenze in danno del genere umano. Ma nel prefente così ampiamente fi dilatò pel Veronete, Bresciano, Mantovano, e Stato di Milano, che fece un orrido (cempio di si utile anzi necessario genere di Animali. Anche il Regno di Napoli e lo Stato della Chiefa foffri immenti danni per questa micidiale Epidemia. Correndo il Mele di Settembre fu detto, che in ello Regno follero perite settanta mila capi di buoi e vacche, e nel folo Cremonese più di quartordici mila; e il male progrediva a gran passi nelle vicinanze. Nel presente Anno venne a visitar l'Italia Federigo Augusto, Principe Reale di Polonia ed Elettorale di Saffonia, e ricevette in Modena ogni maggior dimostrazione di stima dal Duca Rinaldo. Di là passò a Bologna, dove abiurato il Luteranismo abbracció la Religione Cattolica, che servi poscia a lui di gradino, per saltre dopo la morte del Padre sul trono della Polonia, in cui ora gloriosamente siede. Restava nelle Maremme della Toscana Porto Ercole, tuttavia ubbidiente al Re Filippo V. Paísò nella primavera un groffo corpo di Cefarei a mettere colà il campo, e dappoiche fu giunta l'occorrente artiglieria da Napoli, fi cominció a berlaghare i Forti della Stella e di San Filippo. Ridorri que prefidj a renderfi a discrezione, anche il Porto cadde in Tomo XII.

loro mano. Nel Piemonte gran freddo fi trovò nel Doca di Savoia per le azioni militari, effendo più che mai malcontento quel Sovrano della Corte Cefarea, che non oftante l'interpolizion premiunfa delle Putense marittime, fempre ando tuggendo l'adempimento delle promelle fatte di cedergli il Vigevanatco, o di dargli il compenso in altre Tetre. Oltre a cio nacquero in lui pobtici riguardi, da che vide ful rapeto trattati di Pace, e non gli era ignoto, che in tutte le maniere la Corre d'Inghi terra la voleva. Anzi fi crede, che in questi tempiil Conte d'Oxford, tutto intento a sbrancare alcuno de Principi dalla grande Alleanza, coll'inviare a Torin i il Conie di Peterborong, s'industriasse di tirar esso Duca ad una pace particolare colla vistosa esbizione ( per guanto fu credut) ) del Regno di Sicilia, e reflituzione di tutti i fuoi Stati. Non dispireque a quel Sovrano un si bel regalo, che seco anche portava il titolo di Re, ma conoscendone egli la pocafuffittenza, quando non vi concorreffe il confento di Cefare, il quale non fol i sa questo si farebbe mostrato, ma ancora dalla. Pace si mostrava troppo alieno, ravviso totto la necessità di star force nella Lega, finche si maturaffero megho le cofe. Pero non volle puoto staccarfi da a Collegiti, e folamente ricuso di ufetre in campagna co le fue truppe. Vi u'ci co'suoi Tedeschi il Marefersilo di Daun, perchè al Duca di Berrich era calitto da Monginevra, nella Valle d'Oulx, ma altro non fece, che difendere i posti i i quella contrada.

INTANTO fui fine di Gennaio nella Città Ollandefe di Utrecht s'era aperto il Congrello, a cui intervennero i Plenipotenziari di Francia, Inglulterra, Odanda, e Savora. Vi comparvero ancora, ma come forzan quei dell'Imperadore, ficcome confapevoli, che la Corte d. Londra venduta a Verfaghes, dopo avere afficurate i propij vantaggi, più avrebbe promoffi quei della Real Cafa di Borbone, che dell'Aufirmaça. Sulle prime le l'initurate apparvero le dimande e prete fi mi del a Francia, più alte ancora e vaste si scoprirono quelle de gli Alleatt. Ga theff Parlaments d'Inglalterra andavano poco d'accordo cotto fegrere vogite della Regina, perche non miravano afficurara la pubblica tranquilità con tutte le belle efibizioni fatte in l'iro prò dal Re-Criffianiffimo. Allora il Conte d'Oxford mife in campo due ripieghi , Funo che dal Re Luigi XIV. folle fatto uscire di Francia il Pretendente, cioè il Re Giacomo 111. Stuardo, e l'altro, che si provvedesse an mamera tale, che non mai in avvenire li poteffero unit inficme le due Monarchie di Francia e Spagna. A quelto oggetto tu prapofta " che il Re Filippo V. minnaiale ogni fua ragione fopra la Francia in favore de Principi chiamati dopo di lui, e che mancando la dà

Li Linea, fuccedesse ne Regni di Spagna la Casa di Savoia, siccome chiamata ne Testamenti de i precedenti Monarchi. Disficile troppolit trovo quello ulumo punto, perche chiaramente dichiaro il Gabinetto di Francia, che fimili Ripunzie non potevano mai figlicre il diritto naturale di fucceffione a Principi e Figli chiamatii, è cha farebbono nolle ed invalite, del che si hanno ben da ricordare i Lettori per quello, che poi avvenne, e potrebbe molto più un gi orno avventre. Contuttoció per soddistare al tempo presente, si vollero si fatte rinunzie dal Re Filippo V. e da i Principi di Francia per le lorpretentions fopra la Spagna, e con quetti inorpellaments fi fludiarono le unite Corti di Francia e d'Inghilterra di quetare i rumori de Parlamenti, e loro furti iffanze, perche in un folo capo non fi aveffero mai ad unire le due Corone. In ricompensa di questo grande, ma appazente facrifizio, al Re Criftianiffino riufei d'indutre la Regina Anna ad un Armitiaio delle fue milizie ne' Pacfi bafu, che per un peazo fi renne legreto. Troppo abbilognava di quelto prelentaneo rimedio a gl' interni mali del fuo Regno quel per altro potentificio e fempre intre-

pido Monarca.

PER confestione de gli steffi Storici Franzest, non ne potez più la Francia: sì lunga, si pefante e dispendiola era stata finquì una sì univerfal guerra. Inflenuta quali tutta colle propne forze. E aufto fi trovava l'erario, divenuti impotenti i Popoli a pagare gl'infoffribili aggravi. Tanta gente era perita in affedi, battaglie, e malattie delle paf-fate campagne, che restavano senza coltivatori le terre, e mancava la maniera di reclutar le Armate, All'incontro in Frandra non s'era finqui veduto un si fiorito e poderofo efercito delle nemiche Potenze. Plazze più non reflavano, che impediffero i'ingresso delle tor armi nel cular della Francia, di maniera che quel nobiliffimo Regno fi mirava. alla vigita d'incredibili calamità. A quefta infelice fituazione de pubblici affari fi agg unfero altre lagrimevoli difavventure della. Real pro-Sapia, che avrebbero potuto abbattere qualsifia animo, ma non già quello di Luigi XIV. Principe sempre invitto. Ne primi Mesi del prefente Anno infermatafi di varuolo o di Rofolia Mana Adelaide Principella di Savina Delfina di Francia palso a miglior vita nel di 11. di Febb aio. Per l'assistenza prestata alla dilemssima sua Consorte anche Il Pelhan Luigt, Principe di mirabil especiazione, contraffe la stella infermità, e nel di 18. dello stesso Mese si sbrigo da questa vira. Due Principi avea prodotto il loro matri nomo, il primo d'effi, già Duca di Brezigna, e poco la dichiarato Deifino, aggravato dal medelimo vamolo, fi vide foccombere alia matignità del male nel di S. di Maggio. L'altre Principe, cioè Luige Duca d'Angiè, loggiacque anch'egli. alla medelima influenza, accompagnata da violenta tebbre, pure Dio il dono an defider, e alle orazioni de'fuoi Popoli, ed oggidi pieno di glona fiede coronato ful trono de fuoi Maggiori. Trovavati Carlo Dues de Berry terzo Nipote del Re Luigi ful fiore de fuoi anni; fu anch' egli rapito dalla morte nel fuddetto Maggio, fenza lafciar difcendenza, benchè accasato con una delle Figlie del Duca d'Orleans. Tanta folla di fventure domethiche, le quali fecero (traparlare i maligni, quafichè la mano de gli uomini avelle cooperato a si grave eccidio, fi zovescio supra quel gran Re, che non avea conosciuto per tanti anni addierro fe non la felicità, e guftato il piacere di conquittar Provincie, e di far tremare chiunque s'opponeva a i fuoi voleti. Sotto la manodi Dio convien poi, che s'accorgano di stare anche i più potenti Monarchi della Terra. Ma quello stesso Dio, che avea ridotta in si compathonevole itato la Francia, non ne volle permettere il già minacciato e vicino precipizio. Per efferfi vinto il cuore della Regina Inglefe, di qua venne la falute di tanti Popoli, e fi disposero le cose al cangua-

mento per la Pace universale.

VENNE il mese di Giugno. Essendo stato già richiamato in Inghilterra il celebre Capitano Duca di Mariboroug ( tanto poterono le battene del Conte d'Oxford ) fu sufficulto al comando dell'armi laglest an Frandra il Duca di Ormond, ma con ordini fegreti di nulla operar-Contro i Franzess, anzi d'intendersela con loro. Ben se ne avvedevano à Collegati, ciò non oftante il Principe Eugenio nel Mefe fuddetto animolamente mile l'affedio a Quelnoi, Piazza forte, e nel di quattro di Lugho obbligo alla refa quella guernigione, confiftente fra fani e malati quali in tre mila persone. Ottenne intanto la Regina Anna di ricevere da Franzeli in ottaggio Dunquerque, e di metrervi luo pretidio, per demolirne poi le foitsheazioni. Aveto questo pegno in mano, allors ordino al Duca d'Ormand di pubblicar l'Armittizio delle truppe Ingleti colla Francia, il che fu eleguno con rabbia mestimabile e querele fenta fine de Collegati, e tanto più perche l'Ormond ando a metterfi in pollello di Gante e di Bruges. Restava tuttavia al Poncipe Emgenio un pollente elercito, capace di fur qualche bella imprefa, e già 🌆 meditava egli , nulla atterrito dall'abbandonamento de gl'Ingleti . Mise pertanto l'assedio a Landrecy, ma il valente Maresciallo di Villers, le cui forze erano cresciute collo scemar dell'altre, improvvisamente nel di 14. di Luglio fi ipinse addosso al Conie di Aibermele, che Raccaro dal Principe Eugenio con un picciolo efercito cuftodiva le linee di Dexain. Alla piena di tant' greni non poic resistere quel Generale :

rale; andò in rotta tutta la sua gente, più surono gli estinti nel Fiuma Schelda, per essessi rotto il ponte, che i trucidati dal ferro. Dopo questa vittorio parve un fulmire il Villars, ricupero Saint Amand, Murtagna, Murchiones, ed altri Luoghi, dove tiovo ricchissimi magazzini d'artiglierie, munizioni da guerra, e viveri. Ritiratosi dall'assedio di Landrecy il Principe Eugenio, col cin valore solamente in quest' Anno sa sortuna non ando d'accordo, il Villars patso all'assedio della vigorosa Città di Douar, e del Forte della Scarpa. Nel termine di vendicinque giorni s'impadroni dell'una e desl'altro, e contuttoche per le pioggie dirotte, che sopravennero, finite si credessero le sue impresea pure al dispetto della stagione egli continuò le conquiste col ridurre all'abbidienza del Re Cristianissimo Quesnoi e Bouchain. Dopo di che carico di palme se ne rorno a Parigi. Per tali fatti quanto si rialeò il credito dell'armi Franzesi, altrettanto si insevoù quello de'Collegan.

Stesesi anche alla Spagna I Armiftino de gl'Inglefi, e pero il Mareferello di Staremberg rimafto Intrivato di forze, non potè tentare imprefa alcuna di confiderazione, e tanto meno dappoiché un greffo corpo di gente, finita la campagna in Piemonte, s'invio a quella volta pel Roffiglione, comandata dal Marefinallo di Berrich, che non fu pigro a foccorrere Girona, affediata già da i Cefarei, introducendovi toccorn di gente, e di muniziori. Si trovo lo Statemberg con si poche forze, perche abbandonato da gl'Ingless e Portoghess, che non poté impedire gli avanzamenti de Franzeli lico a i contorni di Barcel-Iona, il che l'obbligo a ritirarfi ne Luoghi forti, per afpetrare mighor coftellazione alle cute fue. Intanto gravillimi erano i dibattimenti nelle Conferenze d'Utrecht per le tante pretentions de Principi intereffati in questa gran guerra. Tutti chiedevano o restituzioni o aumento di Stati Per brighe succedute fra i Lacche de i Plenip Henziari di Francia e d'Ollanda inforfero gravi puntigli, che accrebbero le diffensioni e gli idegni, ed interruppero i congreffi. Pure col vento in poppa continuava la navigazion de Franzelli, perchè tutto per loro era il Conse d'Oxford con già altri Ministri da lui dipendenti. Ma ricalcitravano gli Ollandeli, e più fenza paragone la Cotte di Vienna a quanto ventva proposto, per giugnere alla Pace. Tuttavia i primi allo scorgere l'Inghilterra affai dispotta a ffabilire una Pace particolare colla Francia, commeiarono a parlar più dolce, son ndersi in fine, siccome vedremo, ad entrar nelle milure prefe dalla Corte di Londra.

## 74 ANNALI D'ITALIA.

Anno di CRISTO MDCCXIII. Indizione VI. di CLEMENTE XI. Papa 14. di CARLO VI. Imperadore 3.

A NNO felice fo il presente per la Pace, che cominciò a spiegar Pali per molte parti dell'Europa, ele tutta non la pacifico di presente, dispose almen le cose a ve ler dipos qua che tempo reitituita daperiutio la pubblica tranquillirà . Dopo il dibait mento di tante contrarie pretentioni ed opposizioni, finalmente ve i le fatto, alla Corre di Francia di stabilir la Pace coll'Inghilterra, O'landa, Re di Pruffia, e Duca di Savoia, Nel di 14, di Maizo avenio i Plenipotenziari Inglesi indotte le Potenze Collegate a convenire nell Armiffizio d' Italia , e nell'evacuazione della Catalogna dell' armi. Al eate. Fu anche nel di 26. d'effo Mele accordato dal Re F Uppo. V. la gC Inglefi il defiderato privilegio dell'Allianto, e fatta il lenne rinunzia de dieith speitanti ad eiso Monarca fulla Francia, co la ratificazione di rutti gu Sian de fuoi Regni. Dipo questi Preliminari nel il undier di Aprile in Utrecht furono fortoferitti i Capitoli della Pace fra Le Corone di Francia e d'Inghilterra, fu riconofciula la Regina Anna per dominante della Gran Bretagna ; convilidata la fuccettion della Linea protestante io quel Regno, accordata la demolizion delle fortificazioni di Dunquerque, ceduta a gl' Ingien l'Ifola di Terra nuova nella novella. Francia, con altri Luoghi dell'Acad a nell'America Settentrionale. Altre Capitolazioni furono fatte col Re di Portogallo , e col Re di Pruffia , e col e Provincie. Unite dell'Ollanda : ed altre in fine con Vittorio Amedeo Duca di Savoia . Contenevali in quosta, che la Francia restituiva ad esso Sovrano tutta la Savita, le Valle de Pragelas , e e Forte de Exiles e delle Feneftrelle con altre Val-It, e Caftello Delfino, e il Contadu di Nizza, con altri regolamenti per li confini condotti alle fommità dell'Alpi. E perciocche alla Corte d'Inghilterra premeva forte, che qualche maggiore ricompensa si desse a questo Principe, che avea messo a repentaglio tutti i fuor Stati per tostenere la causa comune : tanto fradopero, che il Re-Cattoheo Filippo s'induste a cedergh il Regno di Sicilia, e di tal ceffione fi fece garante anche il Re Criftianiffimo. Fu anche flipulato. che venendo a mancare la linea del Re Filippo, la Real Cafa di Savoia fuccederebbe ne Regni di Spagna, e futono approvoti gli acquifti fatti da esso Duca, nel Monterrato, e Stato di Milito. Nel di pofeia dieci di Giugno folennemente approvo effo Re Cattolico m Madrid.

deid la ceffione del fuddetto Regno di Sicilia in favore delle Linee della Cafa di Savota, confervando fulamente il diretto della
riverfi me di quel Regno alla Corona di Spagna, in cafo che mancaffero tutte le Linee fuddette. Finalmente nel di rredici di Agulti in
Utrecht fu fottoferitta la Pace fra fua Maesta Cattolica e il pretato
Doca di Savota, con ratificar la cessione della Sicilia, e la successione della Cafa di Savota ne'Regni di Spagna, cato mai che mancaf-

& la Discendenza del Re Filippo V.

In vignre dunque de tale Atti il Duca Vicieno Ameleo nel di 22. di Settembre venne folennemente riconosciuto in Torino per Re di Sicilia con varie fette eil allegne di quella Corre e Città, e il Principe di Piemonte Carlo Emmanuele prefe il titolo di Duca di Savoia. Fu allora messo in disputa da i Politici, se di gran vantaggio nuscirebbe alla Real Caía di Savoia un si nobile acquilto. E non v'ha dubbio. the di fommo onore a quel Sovrano fu l'avere aggiunto a fuoi titoli al gloriefo di Re, non immaginario, come quello di Cipri, ma fottangiale col dominio di un'ifola tehciffima per vaij conti, e la maggiore del Mediterraneo, per cui fi apriva il campo ad un rilevante commereio marittimo. Confutioció ad altri parve, che fe ne veniva un grande onore, non corrispondelle la potenza e l'autorità, per effere troppo flaccato quel Regno da gli Stati del Piemonte, per l'obbligo di tenervi continuamente gritt guerrigione ful timore de vicini Tedefchi padioni del Regno di Napoli, giacche non era un miftero, che l'Auguito Carle VI. s'ebbe fommamente a male, che fosse a lui tolta la Sicilia, per darla ad altri. To qui tralascio altre loro riflessioni, per dire, che i Principi ben provieduti di favierra, cesserebbono d'esfera talt, fe per apprentione delle puffibili eventualità , rimaneffero di accettar que'doni, che prefema luro la tortuna. Pollono anche dopo un acquifto succedere più favorevoli emergenti, e quando arche avvenilleto in contrano, cio che fu fatto ful e prime con prudente i flello, non puo mai divenire taccia d'impiudenza. Ora d'nuovo Re di Sicilia penso tofto a portarii in perfona a prendere il polifetto di quel Regno. Fatti funtuofi preparamenti, palso egli ful fine di Settemb e colla Regina Moglie, con tutta la fua Cutte, e con moste truppe, a Nikna, e quivi fulla iquadra dell'Ammiraglio inglese Jenninga imbarcaroff, nel d) tre di Ottobre inditizzo le vele alla volta di Palermo. Giunto a quel Porto, nel di dieci ricevette dal Vicere Marcheja de las Balbafes la consegna delle Fortezze, e nei di seguente fra i giulivi suoni delle campane, e gli Rrepuoli delle artigliene, e fra gli aichi trionfa-Le fi portò alla Cattedrale, dove fu cantato iolenne Te Denas. Grandi spese fece per tal viaggio il Re Vistorio Amedeo, e tuttoche ricevesse un riguardevol doni gratuito da i Siciliani, pure l'utile non siguaglio il danno, e la sua Camera e il Piemoine si risentirono per qualche tempo della selicità del loro Sovrano. Seguì poi in Palermo nel di ai, di Dicembre la solenne inaugurazione dei Re e della Regina. Tre gioria dopo si sece la lor Coronazione dall'Arcivescovo di

Palermo, athibito da alcum Vescovi.

ALLE Paci fingul accennate defiderava ognuno, che fi accomodaffe anche l'Imperador Carlo 171, ma s'era troppo inalprità la Corte di Vienna al vedere come abbandonata se stessa da' Collegan, e camminar con vento si prospero i neg miati della Francia e Spagna, tolta adesso Augusto la Sicilia, e stovarti egli forzato ad abbandonare la Catalogna, fenza poter ottenere remissione alcuna per quegi infenci Popoli, che rimafero poi facrificati all ira del Re Cattolico Filippo V. Pero l'Augutto Carlo fenza condificendere ad accordo alcuno colle due nemiche Corone, resto solo in ballo, e si diede a studiar i mezai, per non lasciarii soperchiare dalla potenza e fortuna de Franzesi, sperando pure di meavar qualque vantaggio per li Caralam fuddetti. Gracché s' era convenuto, ch'egli ritiraffe l'armi fue dalla Catalogna, la prima fua cura fu di mettere in falvo l'Imperadrice fua Conforte, lafciata in Barcellona per oftaggio della fua fede a i Catalani. L'Ammiragho Inglefe Jennings colla fua fquadra di navi ando per condurta in Italia. Giornata di froppo gravi cordogli, e d'afpri lamenti fu quella, in cui l' Augusta Principella prese congedo da quel povero Popolo. Di grandi speranze, di belle promesse spese el a initale occasione, per calmare l'affanno e lo Gegno de Cittadini, facendo (pezialmente valere il reflar ivi il Marefeiallo di Statemberg colle fue troppe, che crano ben poche, e doveano anche fra poco imbircasfi per ventre in Italia. Nel di 20. di Marzo feiolfe le vele da Barcelloga la Flotta Inglese, e nel di due d'Aprile sbarco l'Imperadrice a Genova, dove con superbi regali e sommo onnre su accolta da quella Repubblica. Entro poscia in Milano nel di dieci d'esso Mere, e quivi dopo averprefo ripolo fino al di otto del feguente Maggio, ripigliò il viaggio alla volta di Mantova, dove fi fremò per tre giorni, e comparve a complimentaria Rivello d' Efte Duca di Modena. Invioli dipor verso Lamagna, ricevuta da i Veneziani, e dipertutto, dove passò, con infigne magnificenza. Nel di 11. di Gjugno il Marefeiallo di Starembergi stabili una Capitolazione co i Commillari del Re Cattolico, per evacuar la Catalogna, e poi surrate le sue troppe da Barcellona, cominció ad imbarcarle fopra le navi Ingless. Gran copia di barche Napoletane

letane furono a questo esserto spedite colà, e si videro poi giugnera esse milizie a Vado nella Riviera di Geneva nel di otto e sedici del Mese di Lugho, da dove passarono a ristorarsi nello Stato di Milano. In essi Legio venne ancora gion numero di Spagnuoli, anche delle più l'lustri Care, che sutto abbando alono, per non i manere esposti a mali pegginti, cioe alla vendetta del fortunato Re Filippo V. Non il pun esposimere in che trasporti di rabbia e di querele prorompessero i Catalani, el trovarsi in tal maniera lasciati alla discrezione dello silegnato Monarca. Ando si innanzi la lor collera, che presero la disperata intolizioni di disendersi a tutti i patti, benche abbandonari da ognuso, contro la potenza del Re Cattolico, e secero per questo del mirab li preparamenti. Molto più ne sece la Corte di Madrid, la cui Armata passa in questi Anno a bioccare la stessa Cuttà di Barcellona. A me non

occorre dirne di più.

FRA l'altre memorabili Virtu dell'Imperador Carlo VI. sempre si distinfe quella della Grantudine. Aveva egli percanto portaro feco dalla Spagna un generolo affetto verfo chianque s era jo quelle parti dichiarato del fuo partito, e dimottrollo por, finche ville, verfo chiunque si rifugio fotto le sue ali in Italia e Germa, ia , con fottenere miglisia di Spagnuoli' efuli, non oftante il graviffi no dispendio dell' lmpenale e Regis Camera tua. Pieno di compassione verso gli abbandonati Catilani, braniava pure di fovvente loro nella prefente congiuntura, ed abbifiguava estandio di pecunia, per foste iere se stello contro le superiori forze del Re Cristianistimo, a cui altro nemico non era reftato, che il folo Imperadore. O progettaffero i fuoi Minuftri, o ne movesse la Repubblica di Genova le dimande, venne egli aila risoluzione di vendere ad esti Genovesi il Marchesato del Finale, già Feudo de' Marchefi del Carretto, e poi paffato in potere de i Re di Spagna. Fu flabilito quello contratto nel di 10, di Agolto del prefente Anno con pagare in varie rate esta Repubblica a sua Maestà Cesarea un millione e ducento mila pezze, cialcuna di valore di cinque lire, o fia di cento fold, monera di Genuva; e con dichiarazione, che continualle quella Terra colle fue dipendenze ad effere Feudo Imperiale. Non fi tardo a dame il pollello a i medelimi Genoveli con fama, che follero accolti mal volentieri que'naovi Padroni da i Finalini, e che la Real Corte di Torino si mustrasse malconiestra di tal novità. Avrebbe essa ben estbito molto di più, per otienere uno Stato tale, non grande al certo, mu di illevante comodo a'fuoi intereffi, maffimaniente dopo l'acquillo della Sicilia. Fu preteso, che l'Imperadore si fosse rifervato il diritto di ticuperare quel Marchefato, reflituendo la fomma del danaro ricevuto; ma di quetto non v'ha parola nell'investirura conceduta ad essa Repubblica. Giorofo in queiti tempi il Re Crithanissimo Luigi XIV. per ellerti sbrigato da tanti fuoi potenti nemici, rivolte tutti i fuoi penfieti ad obbligar coila forta l'Imperador Carlo VI, ad abbracciar la Pace, giacché. egu tolo vi avea ripugnato finqui. Unite dunque le forze fue, fpinfe il val icolo Mareficallo di Villara addolfo alla cinomata Portezza di Landau. mell'Alfaria. Dopo una vigorofa difefa fu cottretta quella Piazza nel di-22. di Agosto a rendersi, con restar prigioniera di guerra la guernigione. Verso la metà di Serrembre passo il medefimo Maresciallo il Reno, ed amprete l'affedio di Friburgo. Il Comandante di quella Pizzza nel di primo di Novembre 6 nuro ne Cattelli, Iziciandola aperta a i Fran-Acit, the intimarono tofts a i Cittadini la contribuzion di un millione, per elentarii dal facco. Nel di 16, d'Onobre anche le Fortezze fi renderono a i Franzeli con tutte le condizioni p à onorevoli. Dopo tali acquilli fi pofarono l'armi, e cominciarono ad andare innanzi e indietro propolizioni di Pace, a cui Celtre non nego I orecchio, perché Otamas perfusio di non poter folo fottenere si grande impegno.

BENCHE'gh affari correnti cofpiraffero a reflicture la pubblica tranquillità all'Europa, e non folamente foffero ceffate in Italia le turbolenze della guerra, ma si associate maggiormente la quiete per l'incamminamento di vari Cefarei Regginienti verfo la Germania: pure non mancavano affanni a queste contrade. Dail'Unghena e Polonia esa passara a Vienna la Peste, con istrage non heve delle persone, e comincio si fatto orrendo malo e a flendere l'ali per l'Auffria, Baviera, ed altre parti della Germania. Attentifima fempre la Veneta-Repubblica alla fanttà dell'Italia, e a tener lang, questo morbo defolatare, interruppe tofto ogni commerzio col Settentriane, e f co s'unt per la fuoi Stati il fommo Pontefice. Ma non pote fare altretranto lo Stato di Milano, ed altri Principi: il che cagiono un grave difordine nel commerzio per l'Ira ia. Volle Dio, che prima di quel che si sperava, cellatle dipoi questo flagello, laonde cessarnno ancora le prese precauzioni. Ebbe in quest' Anno materia di lutto la Corte di Toscana per la morte del Gran Principe Ferdinando de Medici. E glio del Gran-Duca Costino III. accaduta nel di 30, del suddetto Mete d'Otrobre, senza lasciar frutti del suo matrimo no colla Principella Violante Beatrice Figlia di Ferdinando Elettor di Baviera. Di maravighofe prerogatiwe d'Ingegno era ornato quelto Principe. Non folle egli mai molti anni addietro ito a gultare i divertimenti del Carnevale a Venezia. Fu creduto, ch'egli ivi procacciasse un tarlo alla sua sanità, da cui finalfinalmente su condotto alla motte. Trovavasi savente insettato il Pontesice Clemente XI. da gl'insulti dell'asma, e da altri incomodi di samità, pure siccome Principe di rara attività, continuamente accudiva a i negori, e qui si non erano pochi. Passavano calde lin sta quella facra Corte, e il già Duca di Savoia ora Re di Sicilia, siccome incora co'Genoveti, e col Regno di Napoli, e massimamente co i Regioni dell'appeliata Manarchia di Sicilia. Il santo Padre, siccome zelantissimo dell'Immunità Ecclesiatica, e de'diritti della fanta Sede, fulminava Monitori, Interdetti, e Scomuniche: con che effetro, lo di-

gà a suo tempo la Stona della Chiesa.

Ma le principali occupazioni dell'indefesso Pontefice furono in que-At tempi per un imbroglio succeduto in Francia. Forse non piacendo al Cardinale de Nouglies Arciveleuvo di Pangi, che il Re Luigi XIV. avelle prelo per tuo nuovo Contellore un certo Religiolo, avveril fua Macftà, che quelli avea (pacciato in un luo Libro alcune Propolizioni poco fane in difefa de Riti Cinefi. Ne parlo il Re al Confessoro. il quale rispose maraviglianti, che il Porporato acculaste altrin, quando egli aveva approvato il Libro del Padre Quefnel, intitolato il Nuove Teffamento Ge in cui li trovava tauta copia di fentenze Gianfeniftiche. Rapporrò il Re quelta rispolta al Car inale, ed egli diffe, che l'Opera del Questiel era itara corretta, contessando nondimeno, che vi reflavano tuttavia dieci o dodici Propofizioni, meritevoli di correaione, e ch'egli col celebre Vescovo di Meaux Bossuet, era dietro ad apprestarvi rimedio. Ciò inteso dal Confessore, dille al Re Come dueca o dod a Propoficione da cateivo metallo? Ve n'ha peu da cento. E preso i'impegno di mostratio, ricavò da quei Libro cento ed una Propolizioni. Furana poi quelte spedire a Roma dal Re, e dappoiché fua Santità n'ebbe fatto fare un rigorolo efame, le condanno rutte nel di dieci di Serrembre del prefente Anno colla famofa Bulla Unigenums, the pormule) un feminario d'incredibili diffentioni. Appellatiomi, ed altri sconcerri nel Regno di Francia, intorno a quali io rimetto il Lettore a'taun Libri pubblicati per quello emergente. Continuo ancora mi quest' Anno il mai pestilenziale delle licitie bovine, ed astali vari altri paesi d'Italia. Penetro nello Stato Ecclesiastico, e nella Calabria, ed entrò anche nel baffo. Modenefe. Non arrivo questo stagetlo a celfare affatto, se non nell'Anno seguente. Dipo essere dimorato gran tempo in Italia il Principe Reale ed Elettorale di Saffonia, finalmente verso la meià d'Orrobre si parti da Venezia, dove avea ricevuti tutti gli chon e divertimenti pollibili, mviandoli verlo i fuoi Stati. Anno di CRISTO MDCCXIV. Indizione VII. di Clemente XI. Papa 15. di CARLO VI, Imperadore 4.

On tutti i progressi delle sue armi nell' Anno precedente non raf-Jestò il Re Crithandlimo Luigi XIV, le sue premure, per dar totalmente la pace al. Europa, col condutte in effa anche l'Augusto-Carlo VI Abb suguava ezi ndio l'Imperadore di troncar quetto litigio, perché troppo pericolofo feorgeva il voler folo mantener la guerra con chi s'era potuto foffenere cuntro tante Potente unite, ed avea oramai ottenuio l'intento di stabilire il Napote in I pagna. Comunicò al Re Luigi le sue premure a gli Elettati di Magonza e Palatino , e questi moffero la Corre di Vienna ad a colrar le propi fizioni della defiderata feambievole concordia. En eletto per Luogo del Trattato di Palazzo di Rattat, spentinte al Principe di Buden, e nel di 26- di Novembre del precedente Anno cola conpativero il Print pe Eugenio per fua Maestà Cesarea , e il Maresciallo di Villara per fiia Maesta Cristianissima. Per due Mess frequenti furono le conferenze, e non trovandofi maniera di accordar le pretentioni, già parea, che s'avelle a feroghere in sulla l'abboccamento, con effetti nuche su rato d'Principe Engenio, per preparar l'armi quando finalmente fi raggruppo l'affare, e lei di fei di Marzo fi granfe a fego r gli atticoli della Pace, o fia i Preliminati della concordia, permosche non fi porerono (maltire turte le différenze, le volle l'Imperadore ; che anche l'Imperio concortelle ada stabilità di un atto di tanta importanza. Difeefe la Corte di Francia dall'atto di molte fue pri tersioni, perche hen conofceva vacillasti gli affatt in Londra, eften ioù mostrati que Parlamenti mal fodd'sfatti della Regina Anna, e de'fuoi Ministri, ne gl'Inglesi ed Ollandeli aviebbero in fine fosferto, che Cesare restasse vitima della Potenza Franzele. I principali Capitoli d'effa. Pace di Rattat confifterono nella restituzione di Friburg, del Forte di Kel, e di altri Luoghi fatta dalla Francia, che ricenne Argentina, Landan, ed altre Piazze, indorno precete da Cesare. Gli filettori di Baviera e di Colonia furono tellituiti nel poffeffo del loro Stati. I Regni di Napoli, colle Piaz-20 della Tofosna, e Sardegna, la Frandra, e lo Stato di Milano, a siferva del ceduto al Duca di Savoia, restarono in poter dell'Imperadore. Fu poi scelta la pieciola Città di Bada, o sia di Baden, posta ne gli Svizzeri in vicinanza di Zunga, per quivi terminar l'altre diftereuze. A poco fi riduffe il rifuttato di quell'Affemblea, ed avendo [']ml'Imperadore neevuta la Plempotenza d'illa Dieta di Ratisbona, non lascio di conchiodere ivi la Pace nel di conque di Settembre a nome dell'Imperio, colla conferma di quanto era flato flab lito in Rastar.

Videsi in tale occasione cio, che tante volte s'e provato, e si proverà, che chi de i Principi minori entra in aderenze co'maggiori nel bollor delle guerre, lutingato d'accretcere la propria fortuna, s ha da confolare in fine, e contare per gran regalo, se ottiene la confervazione del proprio, perche va a rifchio anche della perdita di turto, attendendo i Monarchi al proprio vantaggio, e poca cura mettendofi de gli Alerenti. Perde il Duca di Manioi a tutti i fuoi Statt. Al Duca di Guaffalla dovea pervenire il Ducato di Mantova: fi trovarono più forti le ragioni di chi ofera entrato in possesso. Giuste pretentioni promotte ancora il Puca di Lorena ful Monferrato. Con un pezzo di carra, che prometteva l'eq iivalente, fai pigata la di lui partita. Il Duca della Mirandola vide venduto il fao Stato al Duca di Modena, e se stesso costretto a rifugiarsi in Ispigna a mendicar il pane da quella Real Corte, Fo intimato a Giacomo 111. Siuardo Re Cattolico d'Inghilterra di uferre del Regno di Francia, e ricoveratofi egit nella Lorena, ne pur ivi trovo ficuro afilo, con ricurfi in fine a cercare, il ripolo fra le braccia, del Sommo Pontefice n "1 Sede primaria del Carrolicismo . S'erano mostrati liberali i Gall'apini verso di Massimiliano Duca ed Elenore di Baviera, ota inveila dolo de i Pacii baffi da loro perduti, ora di Lucemburgo, e d' 5 - , cfi, ed ora proponendo di farlo Re di Sardegna. In ultimo d : ita imgraziar Dio, di aver poturo ricuperare gli aviti fuoi Stati , ma defolari , e che per un pezzo ritennero la memoria de gli sfortunati tentativi del loro Soviano.

A QUESTE meramortofi finalmente resto suggetta anche la Catalogna, da cui su sortato l'Augusto Carlo VI. di ritirar le sue armà con suo ribrezzo e rammanco indicibile per la compassione a que Popoli, che con tanto vigore e sedelià aveano sostenuto il partico suo, comandato dal Dura di Popoli, a bioccare la Città di Barcellona, dove trovo que Cittadini molto assorzati di miliata, e risoluti di spendere più totto la viti cui armi in mino, che di tornare sotto l'osseso Monarca, da cui temeano egni più accibo trattamento. Furono memorabili le imprese da lor satte in propria diesa, e passo il verno senza veruna apparenza, che una si rerocce disperata Nazione s'avesse da rimettere all'ubbidienza. Fama su, ch' essi Catalani progettassero sino di darsi più totto alle Potenze Affricane, che di

Tomo XII.

tornare fotto il giogo Callighano. D'uopo anche fu , che il Re Cattolico Filippo V. imploralle l'affiftenza dell'Avolo Re Criftianiffimo. Il Marefeiaco de Bervich inviato da Parigo a Madrid, per condocería della morte di Mana Lodovica di Savoia Regina, accaduta nel Febbraio di queit' Anno, ebbe ordine di offerirli al fervigio di fua Maesta Cattolica, che volennen l'accerto per Corrandante, e più volentien riceverie l'efibizione di un groffo miforzo, anzi per dir meglio di un eferento di milizia Franzefe i Comincio nel Miggio il fotmale a Tedio di Barcellona, e profegul con calore fino al Lugho, in cui arrivati i Francefi , maggiormente crebbe il teatra di quella guerra --Alle terribili offele con incredib l'eoraggio comipoter il difeniori. Gran fangue co-Ro og u men mo acquitto di quelle firrificazioni, nè mai quella Cittadinanza tratto di renderfi, fe non quando vide sboccati nelia ileffa Città gli aggreffori. Convenne dunque esporte bandiera bianca, e da che fu promoffa l'efenzione del facco , e la ficurezza della vita, fu confegnata la Città a'voleri del Re Cattolico. Qual fosse il trattamento fatto a que Cittadini e Popoli, non occorre, che io lo gammenti. L'Ifola di Majorica non per quello volle fottometterfi, e necessaria su la forza a soggiogarla. Restarono solamente in dominio de gl' Inglesi Gibilterra, e l'Isola di Minorica, dove è Porto Maone, con averne il Re Cattolico nel fulenne Trattato di Pace fra la Macità fua, e la *Regina Anna* d'Inghilterra, fhipulato nel di 13. di Lugho dell' Anno precedente, fottofcritta la ceffione ad effi luelcli-

NEL di 28. d'Aprile di quest' Anno passò all'altra vita Don Vincenzo Gonzaga Duca di Guattalla in età di ottant'anni, ed ebbe per fuccessore il Principe Antonio Ferdinando suo primogenito. A gravi turbolenze rimafe esposta Anna Sinarda Regina della Gran Bretagna dopo la conclution della Pace, dichiarandoli mal foddisfatti di let, e del fuo Ministero i Parlamenti per li passati maneggi, e massimamente perchè fi credette o fi seppe, ch'ella desiderava per suo Succesfore nel Trono il Re Gi como III. suo Fratello. Cadde percio in ocho e disprezzo di quella Nazione, e seguirono in Londra vari tumulti e mutazioni. Venne la morte a liberarla da i guai prefesti nel di ra, d'Agelto, e pero pacificamente fu riconofciuto per Re di quel priente Regna Giorgio Lodorico Duca di Brunsvich ed Elettote, della cui ni bii ifimi origine e comune stipite colia. Casa di Esteho to allas parlato nelle Antichità Eilenfi. Effendo rimafto vedovo Eurge V. Re di Spagna penso egli di passire alle seconde Nizze, e pote gle occhi sopra la Principella Elisabetta Farnese, nata nel di 25.

ď'O⊱

d'Ottobre del 2600, da Odeerde Principe ereditatio di Parma, Oltre a moke rare prerogative d'animo e d'ingegno, e specialmente di Pierà, portava questa Principella in dote delle fi eti presentioni fopra il Ducaro di Parma e di Piacenza, ed anche fopra la Tofcana. ficeume discendente da Margheria de Medici Figlia di Cosimo II. Gran-Doca Stabilitoti dunque il Reale accatamento, per opera (per almenen dell'Abbate Alberont, Retidente allors in Madrid pel Duca Zin di lei, fegui nel di 16, di Serrembre in Parma il funtuofo ipolalizio da effa Principella, avendovi affiffito il Cordinale Uniffa Gorgadini Bolognese, spedito a quetto effetto dal Papa Ciemenie XI. con titolo di Legato a Latere, e con accompagnamento maginfico di più centinata di perione. Francejco Farnefe Duca di Porma fuo Zio la sposò a nome di sua Miesta Cattolica. Fu poi condotta la novella Regima a Sestra da Levante, e quiva preso. Elimbarco, senza poter sothenere gl'incomodi del mare idegnato, fece dipoi la maggior parte del viaggio per terra, e paíso in lípagna a felicitare quella Real profapia. Giunfe a Madrid folamente ful fine dell' Anno, e nel viaggio diede gran motivo di parlare alla gente, per aver ella animofamente licenziata ed inviata in Francia la Duchella Orlini, che il Re le avea mandato incontro con titolo di fua Dama d'onore. Quali confeguenge portalle poi quello Matrimonio, andando innanzi lo vedremo. Dopo avere Vittorio Amedeo Re di Sicilia lafciati in quell'Ifola molti belliffimi regolamenti pel governo del nuovo Regno, ed accrefciate le forze ranto di terra , quanto di mare in effe contrade , e dopo avere rethtoita la quiete a quelle Terre, dianai infestate da gran copia de licenzion Banditi : tornoffene colla Real Conforte in Piemoi te nell' Ottobre di quest' Anno, e con gran folennità nel di primo di Novembre fece la fua entrara in Torino. Duravano intanto, anti ogni di maggiormente fi accendevano le controverlie fra la fanta Sede e quel Real Sovrano, fostenitore rifoluto dell'appellata Monarchia di Sicilia. Nel Novembre di quest' Anno fece il Santo Padre pubblicar due formidabih Bolle contro i pretefi diretti di quel Tribunale. Cogion fu que-Ralize, che non pochi Siciliani fi ritiraffero a Roma con aggravio non heve della Camera Apostolica. Gravissime occupazioni ancora ebbe in questi tempi il sommo Pontefice per li torbidi suscitati in Franen dalla Bulla. Unigenitar, de'quali a me non appariten di patlare.

Anno

## 84 ANNALI D'ITALIA.

Anno di CRISTO MDCCXV. Indizione VIII. di CLEMENTE XI. Papa 16. di CARLO VI. Imperadore 5.

A PPENA aveva incominciato l'Italia a respirare da tanti disastri. d. po l' universal Pace de Monarchi Cristiani, sperando giorni oramai felici, quando la Repubblica Venera mirò da lungi cominciaro fin l'Anno addietro un fiero temporale, che la minacciava in Levante. Questo era un gran preparamento di gente e di navi. che facea la Porta Ottomana, con ispargere vari pretesti contra d' esti Veneziani, giacche di questa mercatanzia ne truova sempre ne' fuoi magazzini, chi ha possanza e voglia di far guerra ad altrui. E tanto più ne trovo il Sultano del Tutchi, perchè Principe non viha, che dopo avere suo malgrado perduto qualche Stato, non fi senta agitato da interne convultioni, cioè da un continuo defio di ricuperar-Io, fe puo. Aveano nelle precedenti guerre i Mufulmani perduto il Regno della Morga, e fattane cessione alla Veneta Repubblica. Perché i Gianizzen tuttodi moveano fedizioni, fu creduto da quel Divano, che alle loro infolenze si metterebbe fine coll' impegnath in qualche guerra, e che coloro prendeffero di mira la sudderia Mozea, fi vociferava dapertutto. Questa voce nondimeno tal forza non ebbe da addormentare il cauto Gran Maestro di Malta. Diedesi egli perció a ben premuone quella Città ed Ifola fortifima, col chiamare colà tutti i Cavahen d'Italia e d'altre Nazioni, e con fore ogni necessaria previsione di munizioni da bocca e da guerra, affinche il Turco, che altre volte avea finta un' impresa, e ne avea poi fatta un' altra, sapesse, che si vegliava in quella parte contro i suoi tentativi. Ora su quell'angustia di tempo non lasciarono i Veneziani di tar tutto l'armamento pollibile per accrescere le lor genti d'armi, e le lor forze di mare, e per tutta la Germania fi fludiarono di ottener leve di gente, non perdonando a spesa e diligenza veruna. Anche il Pontelice Clemente XI. commoffo dal grave pericolo della Critianità ricorfe all'aiuto del Ciclo, prescrisse pregnere e orazioni per tutta l' Italia, somministrò sussidi di danaro a i Veneziani e Malteli, ed appunto le sue Galee, per accorrere dove fosse maggiore il bis gno. E perche parimente veniva minacciata la Polonia, in loccorfo di quella invio dien mila feudi d'oro. Una anche delle fue prime cure fu di ricorrere a tutti i Monarchi Cartolici, esortandoli colle più efficaca Leitere di concorrere alla difesa del Fedeli contra del Tiranno di

Oriente. Intanto û tirò il fipario, e feoperronfi rivolti i difegni del Sultano Acmet contra de Veneziani, con aver egli inginitamente rotta la Tregus stabilità a Carlowira nel 1699 a per mare e per serra piombo una formidabile Armata di Turchi ful Peloponnelo, o fia fopra la Morea. Videti allora una ben dolorofa feena, cioè che nello fpazio de un Mefe la Potenza Ottomana s' impadront de tutto quanto la Vesiera in più anni con tanto dispendio e fanche avea in quelle contrade acquillato. Connto, Napoli di Romania, Napoli di Malvalia, Cozone . Modone . e l'akte Piazze di quel Regno , tutte caddeto in mano. de gl' Infedeli. Fecero alcune buona difefa, ma si fieri furono gli affaln Turchefehr, che fopra gli ammontati cadaven de fuoi giunfero que Barban a superar le Foctezze. Altre pot secero poca o niuna difesa, e i Greci steffi congiurati fi gittarono in braccio de i Turchi. Provo allora la Repubblica. Venera, quello, ch' è accaduro a tanti altri, cioè, che le biaccia tradificono talvolta gli ordini faggi del Capo. S' avvide ella, ma tardi, che alcum de' fuoi Ministri nella Morea non avcano impiegato il pubblico danaro, come doveano, nel tener completi i prefidi, e provvedute le Piazze del bisognevole. Quel bel paese, quel fehce è caldo clima, non fi puo dire, quanto inclini gli animi a à piaceri e alta currottela del collumi. Sensa freno viveano quivi molti. de gl' lialiani, e di loro fi mostravano poco contenti alcuni di quei Popoli. Tutte concorfe à far perdere si rapidamente quel del<u>mofo</u> Regno, la principal cagnone nondimeno fu l'eforbitante forza de Mululmani, a cui non s'era potuto provvedere di alcun valevole offacolo finqui. Non fini quest' Anno, che profittando i Turchi dell' amica fortuna, s' impadronirono di altri Luoghi ed Ifole nell'Arcipelago Panmente i Corfan Affricana, prevalendofi dello fcompiglio, an em fi trovava l'Italia colle hole adiacenti, ne intellarono più che mai i lidi, e conduffero in ilchiavitu affaiffimi Cristiani,

In questi medelian turbati tempi un'altra guerra apertamente fi faceva in Sicilia a cagion del Tribinale della Monarchia. Avendo il fommo Pontence fulminate le Cenfure contro molti di quegli Ufiziali, e contro altri del Regno Siciliano, e messo l'Interdetto a vari Luoghi il Re l'interio Amedio, risoluto di sostenere gli antichi usi od abuti, che s' erano per più Secoli mantenuti da i Re suoi Antecessori, ordino, che non si rispettassero gli ordini di Roma. Chi nego di sarlo, travo pronto il gattigo delle prigioni, o dell'esilio. Più di quattiorentu Eccletiassici, oltre ad altre persone o volontariamente o per sorza uscirono di quell'isola, risugiandosi a Roma. Il Pontesce in suffisho soro impiego più di sessanta mila scudi; e tintochè anche amen-

due i Monarchi di Francia e Spagna con forti ufizi foftenellero le precentioni del Re Vistorio, pure l'intrepido Papa nel Gennaso e Febbralo del presente Anno pubblicó due altre Costituzioni, colle quali abolt il Tribunale fuddetto della. Monarchia di Sicilia, paffo, che maggiormente accrebbe gli sconvolgimenti di quel Regno, e cagionò non here affanno al novello Re di quell Ifola, che abbifognava di quiere. per ben affodarti in quel dominio. Intanto per male di vainolo in età di dicifette anni venne a morte in Torino Futorio Amedeo Duca di Savoia suo Primogenito nel di 11. di Marto del presente Anno, della qual perdita fu per lungo tempo inconfolabile al Re suo Padre. Perche gli Strologhi gli aveano predetta la guarigion del Figlio, che nonsi effertuo, ne cadde la colpa sopra i Medici, che perció perderono la grazia del Sovrano. Ma Dio gli prefervo il Secondogenito, cioè Carlo Emmanuele, oggidi Re di Sardogna, che gareggia nelle Virtù co' più rinomati Ptincipi della Real fua Cafa. Non era meno affaçcendata in quetti tempi la facra Corte di Roma per le opposizioni inforte in Francia contro la Collituzione Unigenius, e per le controvertie de i Riti Cineti , proibiti a que nuovi Criftiani . Intorno a gue-In punti pubblicò i indetello Pontence altre Costituzioni dettate dal

suo zelo per la purira della doitrina Cattolica. Si godeva intanto il Re Cristianissimo Luigi XIV. il contento di avere afficurata ful capo del Nipote Filippo V. la Corona di Spagna, e di avere refluività al fuo Regno la defiderata Pace, quando venne Dio a chiamarlo all'aitra vita. Era egli giunto all'era di fettantafette anni , ne avea regnato fenantatre oltre il cultume de' fuoi Anteceffon . Il di primo di Settembre fu l'ultimo del fuo vivere, ed egli. con intrepidezza mirabile , con fentimenti di viva Crubiana Pierà . e pentimento de fuoi faili , lafeió a tuoi Difeendenti quelle Maffime. più giulte di governo, ch' egli talvolta in fua vita dimennico. Nel bollore (pezialmente de fuoi anni gli aveano prefa la mano l'incontimensa, lo spirito conquistatorio, senza missurarlo talvolta colla Giufrizia, e l'antietà di tar tremare ciascuno co i fulmini della sua Potenza. Cio non offante, pregi si rilevanti fi raunarono in questo Monarca per la fina gran Mente, per aver nel fuo Regno proccurata. la gloria delle Letrere, l'accrescimento dell'Arti , e l'unilità del traffico, per la magnificenza delle fabbriche, per aver dilatati ampiamenre i confini del fuo Regno, e fopra tutto protetta la Religione de i suoi M ggiori, con e'pargare della granigna Ugonottica i suoi Stati, senza far caso della perdita di canti sudditi, di tante Arti, e di tanto oro, in tale occatione alportati: che fecondo l'efhetazione co-

musia.

mune giustamente si mento il titolo di Grande. A questo tinomatisfimo Monarca succedette il Prompote Luigi XV. oggidì glorioso Redi Francia, ma in età troppo tenera e però incapace di governo, o bisingnoso di Tutori. Ebbe mamera Filippo Duca d'Orleans, Nipote ex Fratte del Re defunto, e primo Principe del Real fangue, di far annullare dal Parlamento di Pangi il Regio Testamento, e d'assumer egli la tutela del picciolo Re. Trovò quello Principe esaulto il Regio erario, incolte molte campagne, impoveriti i Popoli per le tante guerre passare, ingrassati non pochi colla mala amministrazione nelle Regie Finanze: e siccome pochi si potevano uguagliare a lui nell' elevatezza della mente, s'applicò tolto a cutare e faldare le piaghe del Regno. Ma intoino a ciò a me non conviene di dirne di più. Fece nell' Ottobre di quest' Anno Gizcomo III. Stuardo Re Cattolico della Gran Bretagna un tentativo per rimettersi sul Trono della Scozia, con avere il Pontefice formministrati quegli aiuti, che potè per quell'impresa. Convien chinar gli occhi davanti a gli occulti disegni di Dio. Cominciò egli con prosperità, ma terminò con infelicità un sì importante affare. Dopo effersi dichiarata in favor de gl'Inglesi la fortuna in una giornata campale, se ne tornó lo sventurato Principe in Francia a deplorar le sciagure di chi s'era dichiarato del suo partito.

## Anno di CRISTO MDCCXVI. Indizione IX. di CLEMENTE XI. Papa 17. di CARLO VI. Imperadore 6.

Anno, che la divina Provvidenza fece poi risolvere nel progresso in sesse ed allegrezze. Divenuta più che mai orgoghosa la Porta Ottomana per le conquiste con tanta facilità satre nell' Anno precedente, meditava già voli più grandi, e si seppe col tempo, che avea sormati disegni sin sopra la stessa Roma, essendoù esibito il persido Marchele di Langallerie riballo del Re di Francia, di dar mano all'infame impresa. Per sarsi scala a i danni dell'Italia, determino il Gran Signore Acmei, che l'armi sue passasseno nell'isola di Corsu, possia in faccia alle estremità del Regno di Napoli, e sito comodo, per essettuar altre maggiori determinazioni. Quaranta mila tra fanti e cavalli Turcheschi tecero sbarco in quella fortunata, ed allora troppo inselice Isola, ed impresero iosto l'assedio della Capitale, secondati da una sterminata Flotta per mare. Aveano anche i Veneziani F 4 alle-

alleftita una poderola Armata navale, ma fearleggiavano di gente, perche le leve per loro fatte in vari Luoghi d'Italia ed Olicamonti tardavano a comparire. In questo mentre il Pontefice Clemente XI. che aveva già commoffi colle più calde preghiere i Re di Spagna. e Portogallo al foccorfo de Veneti, ebbe ficum avvili, che il primo minerebbe (et Valcelli e cinque Gales alle fue spete contra del comune nemico, e il Portoghefe fece forigliere le vele a fei groffi Vafcelli. e ad altrettanti minori per uniffi alle vele Pontificie. Accrebbe ... Pontefice la fua fquadra navale di due Gales e di quattro Valccia, coguan congruniero ancora i Cavalieri di Maira le loro forze, e ii Gran-Duca Colimo III, uni con esse quattro Galee, e due le Repubblica di Genova. Impose si Pontefice una contribuzione al Clero d'Italia, o quanto danato pote fomminilirar la Camera Pontificial, è i più facoltefi Cardinali, tutto ando in aiuto de Veneziani, e in foccorio dell' Imperador Carlo VI. La speranta appunto maggiore del Santo Patre . dopo la protezione e l'aiuto di Dio, era ripolta nelle forze del piaffimo Augusto. Certo è, che la Maestà sua con compassione mirava il terribile spoglia fatto, e vicino a farsi da' Turchi deile Provincie Venete, mirava anche minacciato il fuo Regno di Napoli da i loro: alteriori progretti, ma non fapea percio rifolverii a stoderar la spada contra di loro, per sospetto, che la Corte di Spagna prevalendoti. della congiuntura, in veder impegnate l'armi Imperiali in Ungheria, facelle qualche folenne besta a i suoi Stati d'Italia. Per rimuovere quelto offacolo fi affaccendo non poco il fommo Pontefice, ed effendogli finalmente mufeiro di ricavare dal Re Cattolico un'autentica prometla di non molefture alcun de gli Stati posseduti dall Imperadore, durante la guerra col Turco : fua Santità fi fece garante e malevadore alla Corte di Vienna della ficuresza de Cefarci dominj in Italia .

Con quelta fidanta l'Augusto Cerlo PI, nel di 25, di Maggio stretta co' Veneziami una Lega disentiva ed ossensia, non rardo più a dichiarar la guerra al Sultano. Un fiorito esercito di gente veterana teneva Cesare rutravia in piedi, e questo a poco a poco ando shlando in Ungheria tino a i confini del dominio Turchesco. Il comando dell'Armata su dato al celebre Principe Eugento di Savoia, la cui mente, credito, e perizia militare si contava per un altro esercito. Trovarono i Cristiani un'oste molto più poderosa di Turchi preparata a i consi
J. sotto il comando del Primo Visire, e non solo ben animata alla resistenza, ma che s'inoltro sino a Petervaradino, e baldanzosamente intimò a quel presidio la resa. Furono in que coatorna a vista se due

perint-

nemiche Armete nel di quinto di Agosto, Festa della Beata Vergine ad Nives, e nel tempo stello, che in Roma si facea una folenne divota. Processime per implorare il braccio di Dio in favore dell'armi Crifliance, si venne ad una gran battagua. Fama fu , che s'esercito Turchesco contaile cento cinquanta mila combattenti, tra a quali quaranta mila G. in liezert, e trenta mila Spahl . S' azeuffarono dunque nel d. fudderto le due Armate nemiche, e si videro i Turchi con ordinanza non più offervata in addietro, e con immento vigore effere i primi all'affalto. Si fiero fa l'uno loro, che piegarono i Reggimenti Celarei, e mon manco apparenza, che l'efercito Cissbano fossi vicino ad andare in rotta. Ma fostenuto quel prima feroce empito, il prode Principe. Eugenio tece con tal ordate avanzar le altre schiere, che i nemici. dopa aver fatta una lunga e langunola relitenza, non potendo più reggere alla bravuta de gli Alemanni, diedero a gambe i Inligne e compiuta fu quella vittoria. Restatono i Crastiani padroni del campo, di eutre le tende, di cento ottanta cannoni di bronzo, di circa altrettanse infegne, della caffa militare, e della Segreteria del primo Vifire, Del ricco battino non vi fu foldato alcuno, che non partecipaffe. Ascele a molte migliata si numero del Musulmani, estinti, poco su quello de prigioni. Dal pad glione d'effo primo Vilire, che per le ferite ando a monte il di feguente a Carlowitz, il vittoriofo Principe Eugento feriffe tofto e foedi la henfima nuova all' Augusto Monarca, il qual pofeia mando a Roma in dono al fommo Pontefice quattro delle più noche bandière prese a'nemici. Non istette gran tempo a gustarsi del frutto di si gioriola vittoria.

S'ERANO g'à moltrati di molto gli approcci de' Turchi fotto la Cartà di Cortà, ed aveano esti senza risparmio di lingue superate le prè delle forniticazioni estenoti. Entro stava alla disesa il Conte di Schulendurg, primo Generale de l'atmi Venere, che mitabili pruove diede del suo saper militare, a cui corrispondeva con egual valore la guernigion Cristiana, con disputare a palmo apilmo ogni progresso del nemici. Continuo assai si prevedeva, che a lungi andare non si potea sostenera non Piazza, allabra con incredibile sprezzo della morte da gl'Infedebi, e priva di speranza di soccosso. Percincene s'era hen volta a quelle parti l'Armata navale combinata de' Veneziani e de gli Austiani ama per la coniscenza dede sorze superiori de' nemici, non sapevano i più de i Generali industi ad azzardare una battaglia, ed ognuno sacea conto delle sue belle navi. La mano di Dio vi rimedo. Appena giunse a gli affediatori di Corsu l'infausto avviso della grande sconsitta de' suoi in Ungheria, che entrato in esti un terror panico, come se avestico in Ungheria, che entrato in esti un terror panico, come se avestico in Ungheria, che entrato in esti un terror panico, come se avestico in Ungheria, che entrato in esti un terror panico, come se avestico in Ungheria, che entrato in esti un terror panico, come se avestico della grande se avestico della grande se avestico della contrata della procesa della morte della grande se avestico della grande se alla della se avestico della grande se avestico della grande se avestico della grande se avestico della grande se avestic

sero alle rem il sì lontano vittorioso Cesareo esercito, subito presero la fuga. Lasciarono indietro attiglierie, cavalli, bagagli, e munizioni, solo si penso a salvare le vire. Gran dire su, perche la Fictia Cristiana in quel grave scompiglio de gli atternti Muiulmani non volasse ad assairli, giacche sicura ne parea la vittoria. La ventà nondimeno si è, che si allestirono bensì i Collegati, per inseguire i suggitivi, ma intempo, che sorta una nera buttassa, convenne pensar più a disendere sè stessi dall'ira del mare, che ad offendere altrui. Per lo selice scoglimento di questo assedio non si puo dire quanta allegrezza si dissondesse pel cuore di tutti gl'Italiani, ben conoscenti, che terribili confeguenze avrebbe portato seco la perdita di un'isola forte, si contigua alle contrade d'Italia. Ricuperarono dipor i Veneti Butintio e Santa Maura.

Qui nulladimeno non terminó il comune giubilo de i Fedeli. Erano palleti cento fellanta anni, che la Cutà di Temiswar folletiva d giogo Turchesco . Città attorniata da paludi , munita di buone sortificazioni, cultodita da un numerolo prelidio. A cagion di quelle 🚌 pellate Palanche difficiliffimo companya i accesso alla Piazza. Pure nulla potè ritenere l'invitto. Principe Eugenio dall'imprenderne l'affedio, a cui fu dato principio nel primo di di Settembre. Nel di 13. fi presento un esercito Turchesco, per dar seccorio alia Piazza, ma ntrovati ben trincierati gli affedianti, fe ne torno indierro , fiminuito molto di numero. Bili gno impiegare il resto del Mese per disporre sutto a superar la Palanca, cioè il sito paludoso, sortificato da groffissimi pali, per cui convien passare alla Città. Se ne impadronitono i Cristiani. nel di primo di Ottobre non fenza spargimento di molto sangue, e se diedero poi a berfagli ire la Città e il Castello, cinto da doppia sossa piena di acqua. Nel di 13 di esso Mese, perduta ogni speranza di foccosto, non volle quel presidio diffenre la refa, ed ottenne libera l' picua per se , e per tutti gli abitanti col loro avere : capitolazione ... che fu religiolamente offervara, con effecti provveduto a quel Popolo un migliaio di carra, per asportar le loro fothinze. Ne uscirono do lici mila aemati, e trovaronti sa queda Piazza ce to trentafei pezzi di cannone, e dieci mortari, con abbandante raccolta di munistoni da guerra. Per si glottofa campagna Roma e sutta l'Italia fi videro triputtanti di giola, e dapertuito fi tellevano elogi all'invincibile Principe di Savoia, al quale il Pontefice nel di otto di Novembre fece prefentare in Giavirino la Spada benedetta in riconofcenza ed onore del fuo incomparabil valore. Con'acquilto di Temiswar, a cui tenne dietro quello di Pauscova, Vipalanca, e Meadia, tutto quel nguardevol.

Bannato venne in potete di Cesare. Fu in quest'Anno, che calò in Italia incognito Carlo Alberto Principe Elettorale di Baviera, cioè il medesimo, che da qui ad alcuni anni noi vedrem poi conseguire la Corona Imperiale. Dopo avere nel Mese di Marzo ricevuto questo Principe in Modena dal Duca Rinaldo d'Este ogni dimostrazione di onore, passò a Bologna per visitare la Gran Duchesta Violante sua Zia, che s'era apposta portata colà. Ando egli poscia a Roma, dove il Santo Padre colle maggiori finezze l'accoste.

Anno di CRISTO MDCCXVII. Indizione X. di CLEMENTE XI. Papa 18. di CARLO VI. Imperadore 7.

S E nell'Anno precedente s'era mostrata si avversa la fortuna all' armi Turchesche, sperò hen nell'Anno presente il Sultano Acmes di riparare i danni foffetti, al qual fine impiegò tutto il verno e la primavera per adunare un potentifilmo efercito, a cui da gran tempo non s'era veduto l'uguale. Dal suo canto anche l' Augusto Carlo VI. notabilmente rinforzo le sue Armate in Ungheria, inferiori senza paragone nel numero, ma fuperiori in difeiplina militare e in coraggio a i nemici. Minore non fu la vigilanza della Repubblica Veneta, per aumentar le lue forze di mare. Loro fomministro Papa Clemente XI la fquadra delle fue Galec, con quelle di Malta, e del Gran Duca, ed ottenne di nuovo da Giovanni Re di Portogallo undici groffi e ben corredati Vascelli. Anche il Re Cattolico Filippo V. fece credere d'inviare in foccorfo de'Veneziani fedici fuoi Vafcelli, che poi fi fcoprirono destinan ad altra impresa. Tardi giunsero ad unirsi gli austiliari colla Flotra Venera, la quale perció fola fu obbligata a fostener tutto il peso della guerra, e ciò non ostante s'impadroni della Prevesa, di Vanizza, e d'altri Luoghi, già occupati da i Turchi. Nel Maggio e poscia nel Luglio vennero esti Veneri alle mani co i nemici, e si combartè con gran sangue e valore da ambe le parti, senza che la vittoria fi dichiaraffe per alcuna di effe. Tanto almeno fi guadagno, che l'orgoglio Turchesco calo, e resto preciuso ogni adito a gl'Infedeli per far nuove conquitte contro de Veneti. Non così avvenne alle feliciffime armi Cefaree in Ungheria, guidate dall'impareggiabil Generale di questi tempi, cioè das Principe Eugenio di Savoia. Meditava già il magnanimo Eroe l'affedio di Belgrado, Capitale della Servia; però nel di 15. di Giugno foliecitata l'unione e marcia del prode Crithano eferenel di 19. arrivo ad accampatti intorno a quella Città, fortifima per la fituazione, e per le fortificazioni fue, e che fembrava inespugnabile per la giunta di un presidio, che più ragionevolmente si potea chiamare un efercito. Si formarono Ponti ful Danubio e sul Savo, si feccio le linee di circonvallazione, e si comincio a disputat co i nemici tanto nel gran fiume, dove esti abbondavano di Galere e Saiche, quanto per terra, facendo quei di dentro imperiose sortite. Solamente nel di 13. di Lugho cominciarono le attighene e a mortari le terribili ossesso la Città, e perciocchè le sue contrade sono strette, e le case mal fabbricate, il suoco delle Bombe cagionava frequenti

gl'incendi.

Ma eccosi giugnere lo sterminato esercito de Musulmani, creduto afcendere la ducento mila combattenti, ful principio di Agolto, e piantare il fuo campo per gran tratto di paefe , arrivando dal Danubio quafi fino al Savo, con occupare in faceia dell'Armara Chifbana, tutto il piano, e le colline. Era un bel vedere in lontananza disposte le innumerabili loro tende rosse e verdi con quantità immensa di gente, cavalli, e carriaggi. In vece di recar terrore a i Crishani, quello spettacolo accresceva loro la giora per la speranza di divenir pantoni di tutto. S'eta ben trincierato l'efercito Cefareo, e a riferva delle scaramuccie giornaliere mun movimento faceva quello de Turchi. Indarno fi (pero, che per mancanza di foraggi fi rituraffe quella gran moltirudine di cavalli, e intanto le diffenterie cominciarono a far guerra. alle milizie Criftiane, talmente che ogia di le centinata si portavano al sepolero. Di ottanta mila guerrieri Alemanni, che dianzi era l'Armara, fi vide effa ridotta a fellanta. Fu in questo tempo, che non folo i faccenti in lo itananza, ma non poca parte de gli Ufiziali dell' Ofte Cefarea, non sapendo intendere i segreti pensieri del Principe. Eugenio, o ne co idennarono in lor cuore la condotta, o ne prediffeto finistre confeguente. Miravano esti l'Impenale efercito in quella mazione, pisto fra due fuochi, cioè fra un Armata nemica in campagna, tanto superiore di sorze dall'un lato, e dall'altro una Piazza, che teneva impegnato un gran corpo di truppe Cristiane nell'affedio. Maniera di vincere Belgrado non appariva; intanto ogni di più veniva scemando l'esercito Cesareo, grande il numero de malati, troppo pericolofo il tentare una battaglia contra di ofte si podec rofa, e ben trincierata, e con avere alle spalle l'eforbitante guernigion di Belgrado, che potea mettere in forfe ogni tentativo dall'altra parte. Non erano occulti al generofo Principe questi divisamenn, e le doghanze fotto voce di chi mvidiava la fua gloria, o odiava la fua autorità. Lafciava egli dire, e come gran Capitano fapeva le ragioni di così operare. Spacciavano i Turchi per debolezza il sì lungo ozio dell'Armata Cefarea, e fi feppe, che già meditavano effi di venula ad affaltre nei luo accampamento, quando all'improvvito fi tro-

vo ella affalita e forprefa fra fuoi forti trincieramenti.

In di 16. di Agoilii ta deffinato dal Principe Eugenio, e fecondato. da i favori del Cielo, per fiaccare de corna a'l orgoglio Ottomano. Nel Crithano efercito imotavano il Principe Elettoral di Baviera Carlo Alberta, qua riternato dall'Italia, il Principe Ferdinando fuo tratello. il Principe Emmanuello di Periogallo, il Conte di Charolou, il Principe di Donder Franzesi, ed akri Principi di Sassonia, di Anhalt, di Holstein, è di Wirtemberg. La mattina per tempo surono in ordinanza tutte le schiere, e si mossero alla volta del campo infedele. L'essere jeforta una folta nebbia, per cui non veduti pervennero i Criftiani fig. preffo alle nemiche trincee, fu non ingiuffamente attribu to alla prorezu n del Cielo. Attaccoffi il terribil confluto, per cagion deli cicurità në gli uni në ga altri intendevano bone cio, che foile vantaggiafo o dannolo, quando e mu il fereno, e s'avvidero i Cefarei, che è Turchi ufciti da i trincieramenti aveano tagliara la comunicazione fra 🌬 due ale della loro Armara. Allora e n grande empito fi feaguarono: i valorofi Crittiani contra di lorn, rovefeiarono fanti e cavalli, i'impadroniroi o delle lor batterie . Ve ne restava una di diciotto pezzi " follenuta da ve iti mila Gianizzeri, e da dieci mila Spahli. Tutti cedette alia bravura de i Cefirei, i Turchi non pentareno da li tonanzi, che a menar le gambe. Ultim del campo fi tornarono la raggruppare, ma vedendo disperato il caso, apig iarcho la fuga. Aveva oro nato il faggio. Cefareo Generale fotto rigorofe pene, che miuno attende le a battinare, promettendo la confervazion di tutto a i foldati, da che foffei terminata con ticurezza l'imprefa. Mantenne la parola, e per itchivara il di ordine, oedino, che fi tacelle partitamente il facco. Vi ti trovo il bendi Dio . Spele incredibili avea fatto il Sultano, per provveder quella grande Armati. A Culare reltarono cento e trenta Canni ni, trenta Morran, tre mila Bombe, con altra gran copia d'artrecci, di munizioni, di Rendarch. Non it seppe, o non curo alcuno di sapere, quanta tolic la perdita de i nem ci . Probab lmente fu molta. Chi fer fle uccifi p u di venticinque mila Turchi e fatta gran copia di prigioni, pretto treppa tede alla fama, felita ad ingrandire le cofe. Solamente lappiamo, effere restati sul campo circa due mila Cefarei, e che ascele a più di tre mila il numero de termi. Con questa infigne vittoria spiro entro la

Città di Belgrado ogni (peranta di foccorfo; e però nel di feguente 17. di Agoilo la guernigion Turchelea e gli abitanti dimind rono Capitolazione. Niuna difficoltà fi trovo ad accor lar loro, quanto richie ero di onore e di comodo, e confeguentemente nel di asi ne ultirono venticinque e più mila armati, o capaci di portar l'armi, cille lor famiglie e fostanze. Trovaronsi nella Città e Cattello cento settantacinque Cannoni di bronzo, venticinque di ferro, cinquanta Mortari. Sopra le Fregate e Saiche cento e due Cannoni di bronzo, e otranta quattro di ferro, oltre ad altri reffatti nell'Ifola, fenza parlare di altre munitioni da guerra. Non tardarono i Turchi ad abbandonare Semendria, Ram. Sabatz, ed Orfova, laterando ancora in que Luoghi non poca ariiglieria. Non mancarono Cenfori, perchè non mancavano invidiofi ed emuli al glariofo Principe Eugenio, a cagion della batraglia fuddetta. quatiche egh avelle esposto ad evidente pericolo di perderfi tutto il nerbo delle forze Cefarce. Avrebbero detto lo Iteffo di Aleffandro Maeno, che con meno di gente fece tante prodezze. Ne pure il Principe di Savoia avea bil igno d'imparar da cottoro il meltier della guerra.

Tanta felicirà dell'armi Cefaree in Ungheria incred bil confolazione reco a chiunque ha interesse nella depressione del comune nemico. Ma quella venne firanamente turbata da un emergente, per cui gran romore fu per tutta l' Europa . All Abbate Giulio Aiberoni Piacentino era tenuta la Regina Cartolica Elifaberra Farnese per la sua affunzione a quel talamo e Trono: si deltramente e fortunatamente feppe maneggiarii alla Corte di Madrid. Compenfava quello perionaggio la baffezza de fuoi intrali coll elevazion della mente, pieno di grandi idee, intraprendente , cost inte nell'efecusion de suoi disegni. L'energia del fuo iprito, e piu la part alità della Regina, l'aveano percio portato alla confidenza e al principal maneggio del Real Gabinetto. A colmanlo dionore gli mancava la fola. Porpora Cardinalizia, e per ottenerla: induße il Re Cattolico a rimettere in priffino tutti i diritti della Pontific a Datetia, e il commercio fra la fanta Sede e la Spagna, interrotto de molti anni. Fece in oltre sperare ai Pontefice Clemente XI. un magnifico thuolo di navi Spagnuole in fuccorfo, de i Veneii contra, del Turco, în ricompenia di quette belle azioni il fanto Padre promoffe. alla facra Porpora l'Alberont, benche nel facro Conceltoro declamafse sorte contra di lui il Cardinale Francesco del Giudice, troppo diggiftato, perche cacciato per opera di lui dalle Spagne. Sul principio di quest Anno vennero avvisi, che il Re Cattobeo Estippo V. facea grande armamento, con accrefcere le fue forze di rerra e di mare. A qual fine non a fapea. Si fece credere a Roma, effere le mire di quel Mo-DATES

narea contra de'Mori, per ricuperare Orano, e far altri progressi ma Afirica: con che quella Corte ottenne le decime del Ciero per tutti i suoi Regni. Insuspentito nulladimeno il Papa di questa novità, ne sece doglianze, ma assicurato da Francesco Farnese Duca di Parma, e da' Cardinali Acquaviva ed Asceroni, che niuna mavità si sarebbe contra di Cesare, si queto. Ma che è quando pure s'aspettava di giorno in giorno dal Pontesce, che computisse la Flotta Spagnuola ne mari di calia, per passare in Levante, essa nell'Agosto volto le prore alla Sardegna, e s'appigho all'assedio di Cagnari, Capitale di quell'Isola. Trovaronti quivi deboli i presidi Cesaret, perche assidati i Ministri della parola del Papa, nun timore concepivano per quella parre, pero fattasi poca difesa da quella Città, tutto il retto dell'Isola si vide inal-

berar le infegne del Re Filippo,

Qui'fu, che fi scatenatono le lingue di tutti gli zelanti del bene della Criftianità, gridando effere quello un enorme attenzato della Corse Cattolica contro le promesse satte al Romano Pontesice, che s'era renduto malevadore d'ogni (icurezza per gli Stati Auftriaci). E perciocchè esso Re Cattolico prese motivo di rompere la guerra dad essere stato ne i precedenti Meli in Milano fatto prigione Montignor Giufeppe Molines, dichiarato supremo Inquittor di Spagna, che alla buona, e feuxa aver cercato, alcun paffaporto, da Roma , era palísto colà , creduto da' Ministri. Cesarei per cervello imbrogliatore i gridavano a Polisici, effere questo un mendicato pretesto, perché tanto prima avea con si grande armamento la Corte di Madrio fatto conofcere il fuo difegno di prevalerii contro l'Augusto Monarca della opportunità, mentre l'armi di lui fi trovavano impegnate contra del Turco, ne potere al privato interesse del Molines giustificare la pubblica rottura, e che si avea a fate ricorfo al Papa, per rimediare a quella privata controverfia. I più finalmente procompevano in indignazioni contra di un Pe Cattolico, qualiche egli dimentico della fua innata Pierà, fembrafie chi fere divenuto collegato col Turco, e toffe dietro a fraftornare la profpettà dell'armi Crittiane contra del comune nemico. Andavano poi a finit totte le esclamazioni addosso al Cardinale Alberoni, primo Mi-Billto, ficcome creduto autore di questo tradimento fatto alla Cristiamità e al fommo Pontefice. Ma intanto la Sardegna ando, e la Corta di Spagna più che mai s'invogliò di maggiori progressi. Nel Merzo dell'Anno presente arrivo a Modena sotto nome di Cavalier di San-Giorgio il Cattolico Re Inglese Giacomo III. Stuardo, essendogli convenuto ritirarfi tuori del Regno di Francia. Dopo avere ricevoto le tanggiori dimoftrazioni di flima e di affetto dal Duca Rinaldo d'Effe fua Zio materno, paísò a ricoverarsi ne gli Stati della Santa Sede, e per albergo suo gli su assegnata dal sommo Pontesice la Città di Urbino.

Anno di CRISTO MOCCXVIII. Indizione XI. di CLEMENTE XI Papa 19. di CARLO VI. Imperadore 8.

DER le inaspettate novità satte dal Re Cattolico coll'acquisto del Regno di Sardegna , s'era vivamente alterata la Corte di Vienna contra del fommo. Pontefice , da la cui pirola, confortato avea l' A igusto Carlo VI. impugnate l'armi a difesa della Ci thanita. Angi traspariva ne Ministri Cesarei qualche sospetto, che lo stesso Pontefice camminalle d'accordo con gli Spagnuoli si per le Decime loro concedute, come anche per effere well' Anno 1716, venuto improvvilamente da Madrid a Roma Monfignore Aldrovandi Balognese, Nunzio Apostolico, quasiché sosse stato spedito per concertare quanto dipot era avvenuto in pregiodizio dell'Imperadire. Aggiugnevano, non effere probabile, che effo Nunzio igni rolle i dil gii di quella Corre e perché non avvilatne il Gibinatto Pontific o? All'onoratezza del fanto Padre fu ben femibite ed infieme ingiurinfo un si fatto forpetto. Ora non tardarono a comparire i fegni dello idegno di Cefure contro la facra Corte di Roma. Al Nanzio Apollolico di di Vienna fa vietato l'accesso alla Corte, e il trattir di negozi con que Ministre. A Monsignor Vicentine altro Nunzeo in Napoli dal Vicere tu intimato l'uteire di quella Metropoli e del Regno nel termine di ventiquattro ore, si precluse assatto ogni esercizio di quella Nunziatura; e quel, che maggiormente allarmo, e r'empiè di lamenti Roma, fu, che vernero lequestrate le rendite di tutti i Berefizi, che vari Cardinali e milli Prel ti non Nazionali, e i abitanti in Roma, godevano nel Regno di Napoli. Ne in questi fola tempesta fi trovava il buon Pontefice Clemente XI. Anch in Francia ne rempi pretenn una brotta piega aveano prefo gii affari della Coffituzione Unigentius. Fioccavano da ogni parte le App. llazioni al futuro Concrio, e tatto era permello a chi non voleva fottomette, fi a i decreti della Santa Sede Ostre a cio , perchè nel prece e ite Anno Milord Peterboroug coll'andare girando per gir Stan della Chiefa , avea fatto forgere fospetti di macclanar qualche violenza contra del Cattolico Re Britannico G acono III. Stuardo, foggiornante in Urbino, e fu percio dal Cardinale Origo Legato di Bologna mandato prigio-08 IN

ne in Forte Urbano: benchè fosse fra poco liberato: pure la Nazione loglese suscitò per tale affronto di gravi querele contra del fanto Padre Minacciavano effi, fe non fi dava loro un'adequata foddisfazione, di bombardare Cività Vecchia, e d'inferire aftit danni al Littorale Ecclefrattico, e alla stessa Roma. Anche dalla parte della Spagna & molle un'altra butratea Avea l'adirato Augusto fatta istan-2a al Pontefice, che si richiamasse di Spagna il Cardinale Alberoni a rendere conto de pretefi permesofi contigu dati al Re Cattolico Filippo V. e dell'inganno fatto alla Santa Sede nell'Anno addietro. Tah forze non aveva il Pontefice, per tirar di colà l'Alberoni, e se le avea, non gli parve spediente di adoperatie nelle presenti congiunture. Fece nondin eno companie il fuo idegno contra di lui. Conosceva ello Porporato di avere il vento in poppii, e volca prevalersene. Già avea conseguito il Vescovato di Malega. Poco era quetto al fuo mento. Si fece nominare dal Re Cattolico al ricco Arcivescovato di Siviglia i ma il santo Padre sfette saldo in negargliene le Bolle. Se ne offete quel Monarca; vietò anch'egli ogni commercio colla fua Corte al Nunzio Apoftolico Aldrovandi, il quale fenza licenza del Papa fi ritirò in Italia alla Patria fua. Richiamò per metto del Cardinale Acquairiva futti gli Spagnuoli dimoranti in Roma; proib) a' fuoi fudditi il cercare alcun Benefizio o Pentione dalla Sede Apostolica con eforbitante danno della Dateria. Non ci volca meno di Clemente XI, cioè di un Piloto di grando animo , e di non minor faviezza , per navigare in mezzo a ranti (cogli " e a sì contrat; venti. Ma egli confidato in Dio non punto fi atterriva, e (egustava con vigore continuo ad applicatii a gli affari con aperar grotni miglion.

Pin l'Anno addietro tal costernazione era entrata nel Turchesco Divano per la perdita di Belgrado, e per l'apprensione delle vittoriose armi Cesaree, che cominciò il Sultano Acmei a muovere parola di pace con sua Maestà Cesarea. Il Ministro del Re Britannico Giorgio alla Porta su incaricato di trattarne. Vi prestò orecchio l'imperador Carlo, ma suo malgrado; perche gli stava sul cuore la rottura della guerra dalla parte de gli Spagnuoli, nè si potea credere, che alla soro avidità e sortuna sosse sussimi presente scemato di molto l'ardore del Turchi per la progestata Pace, o vogsam dire Tregua, e non per altro se non per gli avvisi colà giunti d'avere il Re Cattolico dato all'armi contra dell'Augusto Monarca. Conturiocio da che seppe il Sultano il magnisico preparamento di sorze guernere satto in Tomo XII.

quest' Anno ancora non men da Cefare, che dalla Veneta Repubblica, per continuare più che mai la guerra : ripigliarou e con ca-Ince i negoziati della Pace colla mediazione de Ministri d'Inghistrica. e d'Ollanda. Per luogo del Congrello fu sceito. Pallatovitz ne a Servia , di ve fi raunarono i Plempotenziari dell'Imperadore, de la fuddetta R pubblica, e della Porta. Al compimento di quello negoziato non ti pote giugnere le non nel di 17. di Giugno, nel qual giorno furono fottoferitti gli Articoli della cincordia di Cefare e del Veneziani colla Porta. O tomana, confidenti in una Tregua di ventiquattro anni. Rello l'Imperadore in possessi di tutte le conquiste finqui da lui fatte, cioe della Servia con Belgrado, di Temusyvar, di una particella della Valacchia, con altri vantaggi, che a me non occorre di rammentare. A i Venezian reflatoro Butintto, la Prevefa, Vonizza, Imofchi, le lible di Cengo, con altri vantaggi, ma noncompenfanti in menoma parte la perdita del bel Regio della Morea. Fino a i nostri giorni dura l'indignazione de Criftiani zeianti contra di chi obbligò l'Augusto Carlo VI. e la Repubblica Veneza alla Pace o Tregua fuddetta. Da gran tempo non s'era veduta più bella apparenza di dare una forte (coffa all'Imperio Ottomano. Avea Cefare in piedi una fioritifima. Armara con un Generale incomparabile. colle miligie tutte incoraggite per le precedenti vittorie, laddove i Turchi erano spaventati, avviliti, e sull'orlo di maggior precipi-

FAMA corfe, the il Principe Eugenia avesse meditato, non già d' inviarii alla volta di Coltant nopoli, ma d'inoltrarii per quella iltrada e poi rivolgerfi verlo Teffalonica , o fia Salonichi, per darfi mano co i Veneziani, e tagliar fuori un buon pezzo del paefe Turchesco. Se cio è vero, e le questo fosse nusciso, si puo disputarne ; nia bensì è fuor di dubbio, che dalla moffa dell'armi. Spagnuole provenne la necellità di pacificarli cella Porta, mentre era minacciato d'invasione tutto il dominio Austriaco in Italia. Perchè su disfenta per molte fernmane la pubblicazion della Pace fuddetta, il Generale de Veneziani Schulemburg fi porto all'affedio di Doleigno, nido infame di Corfan, nel di 24, di Luglio. Convenne defittere dalle offelità , perchè giunfe l'avviso della Pace . Ma nel volersi ritirase s Veneti a furono infeguiti da i Dulcignotti e bisogno menar benle mani. Crebbe in quein tempi la mormorazione contra del Cardinale A beront, perche furono pubblicate alcune Lettere, che fi diffeen interceire, fentre al Principe Ragonzi, ribello e nemico di Cefare, affinché fosse mezzano a stabilire una Lega fra il Re Castolico

e il Sultano Acmet, di modo che dalla parte ancora del Torchi fi faceffe guerra all' Imperador del Romani. Chiunque riputava esto Porporato di forte stomaco, e portato ad ogni maggior risoluzione, che potesse influite all'ingrandimento della Corona di Spagna, non ebbe difficultà a tener per certo quel progetto d'alleanza. Ma ad altri parve esso troppo inversimile, perchè contrario al piegio della Pietà, che rispiendeva nel Cattolico Monarca. Filippo V. e all'uso lodevolle del giornosi suoi Antecessori, i quali non machanno voluto Tregua,

non che Lega , con un nemico del nome Cristiano.

INTANTO profeguiva la Corre di Spagna il fuo grandiolo armamento, e so Sardegna fi facea maffa delle genti, arrighene, mumizioni e navi. Verlo qual parte avelle a piombare la preparata tempetta, nun lo poteva prevedere di certo. Chi credea per li Portà della Tofcana posseduti da Cefare, chi per Napoli, e chi per lo Stato di Milano. Spezialmente fi dubitò dell'ultimo, perche il Re Vietorio Amedeo avez farto venir di Sicilia un gioffo convoglio di mumissoni e truppe, campeggiava anche con molta, gente a i confini del Milanele i e non era occulto, che passava fra lui e il Re Cattolico non lieve intrinfechezza, s'era anche trattato fra loro un Traszato di Lega. Malniun fi trovo più delufo dello stesso Re di Sicilia , perche all improvvito s'intele, che l'Armata navale Spagnuola, alazre l'ancore dalla Sardegna era paffara alla Sicilia fleffa per infignori/fene. Rifveglioffi allora un gran bisbiglio, gridando i poco pargiali della Spagna, vederli oramai, quanto polla in cuore d'alcuni Potenti del fecolo la imoderata voglia del conquittare. Non effero gran tempo, che con folenne Pace, e folentii Giuramentii avea la Corte di Spagna ceduta la Sicilia al Re Vittorio, nulla avere mancaro quello Real Sovrano a i patti , e pure fenza ferupolo alcuno, e dopo le maggiori dimoftrazioni di amiciaia, effere procedute l'atmi-Spagnuole a ipogliazio di quel Regno. Se così si opera ( andavano effi dicendo ) dove è più la pubblica fede, e chi ha più da credere a s Regnanti è Fece, anche quella novirà fempre più sparlare del l'orporato primo Ministro di Spagna, a cui si attribuivano tutti gli impeges di quella Corre. Tuttavia non manco effa Corre di pubblicare un Manifello, con eurfi studió di dar qualche colore alla prefa rifoluzione lua, intorno a cui non appartiene a me di profferir giudi-210. Ora nel di ukimo di Giugno pervenura I Armata Spagnuola is faccia di Palermo, giacche non v'era luogo alla difesa di quella fedelistima Città, i Magrifrati ne portarono le chiavi al Generale Spaganolo, e con inceffants acclamazioni di giola la quivi proclamato Gı

il Re Filippo V. Erafi quivi riturato il Conte Annibale Moffei Mirandolefe, Vicerè di quel Regno, con lafciar prefidio nel Cattello, che fra pochi di venne in poter de gli Spagnuoli. Riofi rzo effo Conte colle militie ricavate da Palerme, Cartania, ed Agotta i prefidi di Siracuta, Mellina, Trapani, e Melazzo, e fece ricoverare in Malia le Galee del fuo Padrone Effendo ritornata in Sardegna la Fiorta Spagnuola, per imbarcare il refto delle milizie, con effe sharcò dipoi in Sicilia il Marchefe di Leede Frammingo, Generale di terra del Re Cattel co, che poi fece maraviglie di condotta e valore in quell' imprefa, Intanto Cattania col Caftello fu prefa, e bioccata la Città di Melfina, dove dopo effere entrate l'armi Spagnuole, cominciarono le ottilità contra di que' Caftello. Fu anche mello il biocco a Melazzo e a Trapani. In fomma pareano dispotte tutte le core, per vedere in breve t irnata tutta la Sicilia fotto la fignotia del Re Cattolico; e facebbe fucceduto, se non fosfero entrati in iscena altit Polico; e facebbe fucceduto, se non fosfero entrati in iscena altit Po-

tentati a rompere le milure della Spagna.

Non dormiva l'Imperador Carlo 17, e molto meno i fuoi Ministri di Napoli è Milano, i quali da che cominciò a (copritti il mal animo de gli Spegnitoli, non aveano cellato di far gente, e di preparar municioni, per han accogliere, chi fi fosse presentato nemico. Serano anche molle le Potenze. Marittime, ficcome garanti della ceilione. di Sicilia, ed obbligate a fostener anche il Imperadore ne gli acquithe faor. A nome del Re Britaninco Giorgio I. fece lo Stenop fuo Mindro a Mailrid varie doglianze e proteŝte, con rappresentare fopra tutto l'obbigo e la determinazione dell'Inghilterra di difendere i fum. Collegati, al qual fine fi preparava una poderola squadra. di Valcelli. Più alto all' i scontro parlò il Cardinale Alberoni, e diede affai a conofcere, the pota impreffione in lui faceano fomiglianti bravate. Servicono poscia le alizor minaccie a fat maggiormente affrettare la spediaione contro la Sicilia colla speranza di vederla conqui-Rata tutta, prima che compariffero in quelle parti le vele inglefi. Intanto il Re Vinceto Ameleo si rivolse tutto all'Imperadore, e a le sudderre Por-nze Marittime. Tiattoffi in Londra della maniera di mettere fine a quelle turbolenze e percincche fi conobbe, non ever forza esso Re. Vitto 10 per la difesa della Sicilia, ne l'Imperadore si fentiva voglia, per far placere a los, di sposar questo impreno ce masfim mente perché egli s'era avuto a male, che quell'licia, tanto necellura alia confervazion del Regno di Napoli, fulle flata a lui rolta, e data a chi non vi avea sopra ragione alcuna, nel di due d'Agofto fu formato in Londra il Piano d'una Pace da proporfi al Re-Catto-

Cattolico, la quale se non sosse accettara, tutte quelle Potenze s' smpegnavaco di adoperare l'eforcismo della forza, per tarla accessare. In questa esfoluzione concorfe ancora il Cristianutimo Re Leiat XV. o per dir meglio Fuippo. Duca d'Oileans Reggente di Francia, giacche la Corte di Madrid avea già cominciato a sfoderar pretentioni contro la tutela del picciolo Re, e a dichiarate mefficaci. e nulle le Rinungie fatte dal Re Filippo a'propri diritti su la Corona. di Francia cole tutte, che alterarono torte ello Duca Reggente, e gli altri Principi del fangue Reale. Portavano le rifuluzioni della propotla concordia fra l'akre cofe, che la Sicilia fi avelle da cedero a faa Maesta Cesarea, e che in ricompossa di tal cessione si dovesse cedere il Regno di Sardegna al Re Vittorio Amedeo, cambio fommamente (vantaggiolo , a cui quel Real Sovrano per un pezzo non leppe accomodară, ma che in fine configliato dalla Prudenza, la quale s'ha da conformare alle condizione de tempi, per non potere di meno, egli approvo. Trattoffi quivi parimente dell'eventual fuccettorie de Ducati di Parma e Piacenza in mancanza di eredi legittimi, per un figlio della Regina di Spagna Elifabetta Farnefe.

INTANTO ful principio d'Agosto comincio a compatire ne mari di Napoli la forte squadra Inglese, condotta dals' Ammiriglio Bing, che fervendo di feorta a molti Legni, da trasporto carichi di milizie. 🗛 lemanne, fece poi vela alla volta di Meffina. Cercò bene l'Ammiraglio Caffagneda Spagnuolo, d'entrar colle fue navi nel Porto d'effa. McRina, ma il gran tuoco fatto dal Forte di San Salvatore e della Cutadeila, non glielo permile, e furono obbligati i fuoi Legni a ritirarii con grave danno. Giunta dipos la Florta Inglese nel Molo di Meffina, felicemente sharco le truppe , ed allora quelle Fortezze . battute dal Marchefe di Leede, inalberarono lo Rendardo Imperia-Je. Circa altri dieci mila foldari Cefarei marciarono da Napoli verfo. Reggio di Calabria, per paffare in Sicilia. Ando pofcia il Bing in traccia della nemica Armata navale, confiferte in ventifei Navi da guerra, fette Galee, e molti. Legni da carico, per fignificare a quell' Ammiraglio le commissioni della sua Corre. La trovo schierata in ordinanza di battaglia, ne tardò molto a udire il filchio delle palle de' for cannoni, effendo stati gli Spagnuoli i primi a sparare. Si venne dunque nel di 17, d'Agotto a battaglia , ma battaglia di poco contrafto, perché gli Spagnuoli batterono tofto la ritirata. Diedero loro la caccia gl'Ingleti, s'impadronirono di vari loro Vafcelli, altri ne abbruciarono, e fecero di molti prigioni. Jaonde la Florta Spagouola rimale poco men che disfatta. L'Ammiraglio Caffagnedo fi Tomo XII.

disgrazie di mare nulla intiepidirono le azioni di terra del Generale Spagnuolo Marchefe di Leede. Ancorche si fosse accresciato di molto il presidio della Cirradella di Messina, pure gli convenne rendersi
al valore de gli assedianti nel di agi di Settembre, inseme col Forre di San Salvatore: con che resto tutta Messina in porere de gli
Spagnuoli, che passirono dipoi all'assedio di Mesazzo. Essendo poi
sbarcato un grosso corpo di Tedeschi in vicinanza di questa Piazza,
i Generali Carresa e Veterani nel di i i d'Ottobre tentatono di tarne sloggiare gli Spagnuoli. Sulle prime savorevole su loro la fortuna,
ina non sini la saccenda, che rimasero sbaragliati. I suggitivi si ricoverarono in Mesazzo, che alzo allora bandiera imperiale. Il nerbo
maggiore de gli Alemanni passati in Sicilia si assorio verso la Scaletta in vicinanza di Messina. In tale stato restarono gli assati di quell'

Ifola fino all' Anno vegnente .

ERA gua passato a miglior vita sin l'Anno 1701, nel di 16, di Settembre Giacomo II. Stuardo Re della Gran Bretagna, che già vedemmo spoghato del suo Regno. Nell'Anno presente a di sette di Maggio giunfe ancora el fine de fuoi giorni la Regina fua Conforte Maria Beatrice Elegnora d'Effe in San Germano nell'Ata presso a Patigi, Principella, a cui aveano formata una più illuftre. Corona le fue: infignt Virtie. Al di let Figlio Giacomo III. dimorante in Italia fotto nome del Cavalier di San Giorgio, avea il Pontefice Clemente XI. proceutats in Moglie Clementina Sobieschi, Figlia del Principe Giacomo, nato da Giovanni III. Re di Polonia. Veniva questa Principella in Italia, ma reito trattenuta in Inspruch per ordine dell'Imperadore, a fine di lar conolcère a Giorgio I. Re d'Inghilterra, ch' egli non approvava quel matrimonio. Si trovò col tempo il ripiego di lasciarla fuggire travelbia, con aver l'Augusto Carlo VI, sergati gli occhi: Izonde in Monte Fraicone nell' Anno feguente fu accoppiata col fuddetto Re. Giacomo dopo il fuo ritorno dalla Spagna, di culparleremo fra poco. Superbi regali fece il fanto Padre ad amendue, e fatto lor preparare in Roma un Palazzo con ricchi arredi, ed affegnata loro un' annua pentione di dodici mila fcudi, colla lor prefen-22 accrebbe poscia il lustro di Roma.

Anno di CRISTO MDCCXIX. Indizione XII. di CLEMENTE XI. Papa 20. di CARLO VI. Imperadore 9.

[ / lines: in quest Anno uno spertacolo forse non mas veduto, cioè le principali Potenze dell'Europa unite in guerra contro la Spagna, a la Spagna fola fenza fgomentarfi far fronte a tutti. Avea già il Re Vutorto Amedeo nel di il di Ottobre dell'Anno precedente ab. bracciata la Lega di Cefarc, Francia, ed Inghilterra, confentendo al cambio dell'oramai perduta Sicilia colla Sardegna, che pure stava in mano del Re Cattolico. Pero quelli Potentati cominciatono maggiormente a disporsi per condurre colla forza la Corre di Madrid a quella Pace, che colle amichevoli efortazioni non fi potea da effe ottenere. Aveano est fatto proporre al Re Filippo V. le determinazioni. prese dalla quadruplice Alleanza, per reflicure la quiere all'Europa. ma con poca fortuna a cagion di certe condizioni contrarie a i defiderre alle sperance del Gabinetto Spagnuolo. Ora quali nel medelimo tempo tanto il Re Bistannico Giorgio I. quanto il Criftianiffimo Ra Luigi XV. o sia fosto nome di lui il Reggente Duca d'Orleans, dichiararono la guerra alla Spagna. Nel di nove di Gennaio del prefente Anno fu pubblicata in Parigi questa dichiarazione, e in Londra nel di 28. del precedente Dicembre, il quale giotno all'Inglese vien quafi a cadere in quello della Francia. Si gli uni, che gli altri Sovranti unputavano tutti questi sconcern al folo Cardinale Alberoni, primo Mamitro della Corre di Madrid, è spezialmente di lui si dolfe il Ministero della Corre di Francia in un Manifesto, che su nella stessa occasioni divulgato. Ma se queste Potenze vollero per cagione di questo Porporato far guerra alla Spagna, anche il Porporato la facea loro nel medetimo tempo, e nel cuore de i loro Regni. Manipolo follevaziom in licozia, che prefero fuoco. Oltre al Dece d'Ormand efiliato dall' Inghilterra, che s'era ricoverato in Ispagna, chiamò colà anche il Cavalier di San Giorgio, o sia il Re Giocomo III. il quale nel Febbraso del prefente. Anno colla maggior poffibile fegretezza fi parrì da Roana, ed ebbe poi la fortuna d'arrivar fano e falvo a Madrid. Segujrond varie commozioni de gli Scozzesi, e se una crudel tempesta non diffipava una Florra molfa di Spagna con genti ed armi, torfe l'incendio in quelle parti si farebbe maggiormente aumentato. Fu cagione questa sciagura, che pochi Spagnuoli pervenillero a sostener la rivoluzion della Scozia, e che in fine perduta la speranza di questo colpo, ed

affinché effo Cavalier di San Giorgio non fosse di ostacolo alla Pace, si congedo questo Principa dal Re Catrolico, e tornossene ben regalato nell'Aurunno in Italia, dove siccome abbiamo detto di supra, dopo aver spissata la Principassa Ciemensina Sabiajchi, passo poi con esta ad-

abitare in Roma.

L'AUTRA guerra, che fece l'intrepido Cardinale Alberoni alla Francia, fu quella di fuscitar le pretessioni del Re Filippo V. intorno alla Reggenza di quel Regno, durante la minorità del Re Lugi XII. (oflenendola dovota a se, come al più profilmo alla fucceflione nel Regno di Francia. Le rinunzie dalla Maesta sua fatte fi dicevano inva-Tide e nulle, e non fi taceva, che le toffe mancato il picciolo Re, intendeva il Re Cattolico di far valere i fuoi diritti fopra la Monarchia. Franzele. Andavano tali Roccate a ferire il cuore di Filippo d'Ordeane Duca Reggente, e de gli altri Principi della Real Cala, giacché secondo la Pace di Utrecht, e in vigore de patit e delle Rinunnie precedenti. la Cafa d'Orleans aveva acquiftato ogni diritto al Roano con esclusione della Linea di Spagna. È perciocché si venne a scoprire, che il Principe di Cellamare Ambasciatore del Re Cattolico in Parigi fabbricava delle mine fegrete, per munvere fedizioni e guerra givile in Francia, to oboligato a sleggiare. Pubbl coffi ancora un bieketto dell'Alberont, comprovante queste occulte trame, facendo al Duca Reggente valer tutto, per gruftificare l'infimazion della guerra contro la Spagna, e per far delle amare querele contra d'ello Cardinale, trattato da nemico della quiere dell'Europa, ed oppreffore della Monarchia di Spagna. Ora nell'Aprile del prefente Anno comincio l' efercito Franzele verlo la Navarra le offilità contra de gli Spagnuoli, e dopo aver prefo alcuni Fosti, mile l'affedio a Fonterabbia, e va concorfero a fostenerlo per mare alquanti Vasceili Inglesi. Fu ben difeia quella Piazza fino al di 16. di Maggio, in cui quel pretidio con capitolazione unorevole la confegio a i Franzefi. Paíso diporif Mareferallo. Duca di Berneh nel giorno 29, del Mefe di Giogno ad affediare San Sebathano. Per la gag i irda retistenza de Spagnuoli, folamenze nel di due di Agosto entracono l'acmi Francesi in quella Città, effendoti nurara la guarnigione nella Cirtadella, che poi nel di 17, con buoni parti fi ritiro anche di là fiu creduto configlio del Cardinale Alfaroat l'avertatto venire fino a Pamplona il Re Cattolico, per dar calore alle fue armi in quelle parti, ma egli pofcia ne i fuoi Maisfeill. più totto derife quetta andata di S. M. Cattolica, e in faiti ad altroella non fervi, che per far udire più prefto a quel Munarca la nuova delle perduce fue Piazze. Quel ch'è certo, perche fi temeva, che i FrantFranzeli pallassero fino alla stessa Pampiona, quella Real Corte giudico miglior partito il ritornatione, ed anche in fretta, a Madrid Focero poi essi Franzesi dalla parte del Rossiglione un'invasione nella Catalogna colta presa di alquanti Luogin. Cosi passava la guerra di Francia contro gli Spagnuoli, nel qual tempo ancora si rappresento sa Pangi la strepitosa Commedia del Mississi), di cui, e de gl'imbrogli di Giovanni Lanz Scozzese, autore di quelle scene, il qual poi nel 1729, termino in Venezia i suoi giorni, a me non conviene di diria altro. Qui non finirono le percolle date in quell'Anno alla Spagna. Anche i Armata de gl'Ingleti nel di dieci d'Ottobre arrivata al Porto della Città di Vigo, s'impadrint fra poco della medesima, e poi del-

la Cittadella nel di 11. d'ello Mefe.

Pet aspra guerra intanto si faceva in Sicilia. Proseguivano quivà gli Spagnuoli il blocco di Melazzo, ed erano pure in quelle vicinanze i Tedeschi con patire grave incomodo si l'una che l'altra parte, Scarfeggiava forte di vettovaglia quella Piazza, ma verso il fine di Gennaio varie. Navi Inglefi felicemente approdute a quel Porio, vi recarono ranta copia di vettovaglie, che il prefidio fi rife da li innanza de nemici. Non ceffavano il Conte Daun Vicere di Napoli, e il generofa Cavaliere Conie Coloredo, ultimamente inviaro al Governo di Milano per la morre accaduta del Principe di Levensten, di ammassargente e provistioni, per ifracciar dalla Sicilia gli Spagnuoli. Circa cinquecento vele nel di 23, di Maggio fi mollero da Baia, cariche di dieci mila combattenti, di cannoni, mottari, ed altri militari attrecci, e scorrate da alcuni Vascelli Inglesi. Nel di 18. del seguenie Mele quelto gran Convogno felicemente sbarco in Sicilia prello Patti. A tale avvilo il Generale Spagnaolo Marchefe di Leede frettolofamente levo il campo da Melazzo con laferare in preda a i nemici alcune mighaia di facchi di farma, ed altre provvitioni, e fecento foldati infermi, e fi ritiro verfo. Francavilla Impadientronfi frattanto i Cefarei dell'Ifola di Lipari. Era il Marchele di Leede macilità di guerra, e gareggiava in lei la prodenza col valore, fapea risparmiare il fangue, lar con giudizio i postamenti, è alle occorrenze ben assalire, e megno difendersi. Se non sostero a lui mancate le futze, difficilmente gi' Imperiali gli avrebbono telta di mano la Sicilia. All'incontro era arrivato al comando dell'a nu Cefarce in quell Ifola il Gemerale. Conte de Meny, perfonaggio pien di fuoco guerriero, allievo dell invitto Pennige Engenio, ma non initiatore della di loi prudenza. Uso suo, fu al mandare al macelio per qualtivogha fua idea le truppe, e di competat tutto à forza di fangue, il che col tempo gli tiro addoffo

dosso l'odio di tutto l'efercito. Nel di 20. di Giugno andò questo socio Generale ad assaltre l'oste nemica, guardata alla fronte dal sume Roselino, e riparata da un forte trincieramento. Futioso su l'assalto, ma con sì gran vigore lo sostennero i valorosi Spagnuoli, che il Metero dopo avere sacrificati almen quattro mila de suoi, su forzato a retrocedere, con aver solamente tolto alcuni posti a i nemici. Restò egli stello ferito in quella calda azione. Cercarono le Relazioni di dar qualche buon colore a questo suo infelice asoizo, ma su creduto, che in lipagna ed altrove con ragione si cantasse il Te Deum, come per vera vittoria riportata dal prode lor Generale, benche ancora dal canto suo non poca gente vi penise. Se anche gl'Imperiali l'attribuivano a se stessi, niuno pote loro impedire un si satto gusto. Provosti in questa ed altre occationi, che non pochi Siciliani bravamente sostene-

vano il partito Spagituolo.

Ma quanto andavano calando le forze del Re Cattolico in Sicilia. altrettanto crefcevano quelle de gl'Impenali per li poffenti rinforzi o paffatt da Reggio, o condotti da Napoli per mare cilla. Con quella faperiorità di gente non fu difficile à i Celarei di pallare torro Meffina , avendo prevenuto con una marcia gli Spagnuoli, incamminati anch'esti a quella volta. Da che ebbero preso Cartello Gonzaga, e so da gli Spagnaoli abbandonato il Forte del Faro, la Città ftessa nel di nove di Agotto venne ada loro ubbidienza, effendoli titirata la guernigione nella Cittadella. Infoffribil contribuzione fu importa a que Curadini, perche molti di loro aveano impugnata la spada in favor de gli Spagnuoli. Non tardarono a tenderfi i due Caftelli di Matagriffone, e del Cattellaccio, con che retto renisente la fola Cittadella, contra di cui si diede principio alle offilita. Cagion fu la prefa di Meffina, che i Siciliani, stati fingui molto parziali alla Corona di Spagna, prefero altro configlio, e vennero a fuggettarfi all'Imperadore, ed intanto il Marchese di Leede, giacche conobbe di non potere dar soccorso all affediata Cittadella, si mirà infin verso Agosta. Così gagliarda difefa fece Don Luca Spinola col prefidio Spagnuolo nella Circadella di Messina, che solamente nel di 18, d'Ottobre giunse ad esporre bandiera bianca, e retto nel di feguente convenuto, che gli Spagauoli con tutti gli onori militari ne uscillero liberi, e nello stello tempo confegnallero anche il Forre di San Salvatore. Fu allora, che il Duca di Monieleone Pignateili entrato in Mellina prefe per fua Maestà Cefurea il possesso della carica di Vicere di Sicilia. Si renderono a oficia la gli Imperiali le Città di Marfala, el di Mittaira con altri Luoghi, e gui compativano fegnuli, che il Marchele di Leede penfava ad-

evacuar la Sicilia, flante l'aver egli spediti fuori di essa i suoi equipaggi. Aveva appena il Conte di Gallas fatto il fao ingreffo in Napoli, come Vicere di quel Regno, che la morte venne a trovarlo, ed ebbe fra poco per Successive il Cardinale di Scrotembich. Fu in quest' Anno, che Vutono Amedeo Re di Sardegna chiamò tutti i fuoi Vaffalli a presentare i titoli de loto Feudi, e seguitono poi gravi doglianze di molti, che ne reflarono spoghati. Perché tuttavia bollivano in Roma. le controverse de Riti Cincsi, ne bastavano a chiarir cose cotanto lontane le sentture discordi de i contendenti, venne il saggio Pontesice Clemente XI, in determinazione di spedire colà un nuovo Vicario Apottolico e Vifitatore, per prendere le più accertate intermazioni in st amportante materia. Fu (celto per si faticolo impegno Monfignor Carlo Ambiofio Meggabarba nobile Pavefe, che colla compagnia di molti Millionari, e con superbi regali destinati all'imperador Cinese, si mile in viaggio verfo quelle tanto remote contrade. Fece anche il fanto Padre nel di 29 di Novembre una Promozione di dieci egregi per-

fonaggi alla facta Porpora.

FINE il presente Anno con una scena, che gran rumore sece non fo-Emente in lipagna, ma anche per tuita l'Europa. Primo Mindho del Re Cattouco Filippo V. era da qualche Anno divenuto il Cardinale. Giulio Alberont, e per mano fua paffavano turn gli affati. Contrien fare questa giustizia ali abilità e singolare attività sua, che il Regno di Spagna s'era rimello in un bel filtema merce de'luoi regolamenti, ed era giunto a ricuperar quelle forze e quello (plendore, che forto gli ultimi precedenti Re parea ecliffato tanto aveva egli accudito al buon maneggio delle Regie finanze, a rimettere le forze di terra e di mare, ad ufinuire la Poila per le Indie Occidentali, a fondare una Scunla di Geniluomini per istruirii nella navigazione, e in ogni asiare della Manna, e a levare i molti abusi, che da gran tempo tenevano inervata quella potente Monarchia. Cole anche più grandi meditava egli, per accrefcere la popolazion della Spagna, per introdurre il traffico, le manifatture, e la coltura deile terre in quelle contrade, e per fare, che i refori dell'Indie Occidentali, e le lane preziole di Spagna fervifero ad arricchire in vece de gli Stranteri i nazionali Spagnuoli. Buon principio avea anche dato a tati idee con profitto del Regno. Turre le mire sue in una parola tendevano all'esaltation di quella gian Monarch a, e tutto fi potes promettere dalla fua cottanza in cio, ch' egli intraprendeva. Ma quelto personaggio in più maniere s'era tirata addoffo la difavve itura d'effere mitato di mai occhio dalle principali Potenze dell'Europa sì pel già operato contra dell'Imperadore,

della Francia, dell'Inghilterra, e del Re di Sardegna, e sì pel fofpetro, che nomo gravido di si alte idee non pregindicalle maggiormente a i loro interelli in avvenire. Si univano percio le premute di tutti quelli Collegati a detronizzare quello poderofo è intraprendente Ministro, ne altra via trovando, si rivolsero a Francesco Farnesa Duca di Parma, Zio della Regina Elifabetta. Gli efibirono il Governo di Milano, ed altri vantaggi, fe gli dava l'ammo di atterrare l'odiato Cardinale. Trovoffi, che il Duca era anch'egli difgustato di lui, perche non rispediva mai i suoi Corrieri, ed esigeva, che gli affari suoi non arrivallero al Re, se prima non si presentavano a lui, e non ne riceveano la sua approvazione. Non era fimilmente ignoto al Duca esfere puco fuddisfatta del Porporato la ftessa Regista, per certe impemole risposte a lei date da esso Ministro. Però ammosamente incaricò il Marchele Annibale Scotti fuo Ministro in Madrid di rappresentare a dirittura al Re Carrolico i gravifimi danni, ch'erano vicini a gifultare a' fuoi Regni per cagione di questo Ministro, con dipignerlo per nomo imperuoto, violento, e imprudente, che avea imbarcata la Maestà fua in troppo pericolati impegni, e potea cal tempo far di peggio colla rovina del Regno. Effere nelle congiunture prefenti neceffaria la Pace, e quetta non fi avrebbe mai, le non fi allonianava un Ministro di configli e penfieri si turbolenti, e capace di dar fuoco a tutte le parti del Mondo ( del che egh stesso si vantava ) senza ristettere alle cattive confeguenze delle troppo ardite infoluzioni. Di quette e d'altre ragioni imbeviito il Conte Scotti, animato ancora da i Ministri di Francia e d'Inghisterra, rivelo alla Regina la fua incumbenza, ed essa, siccome Principella di gran senno, gli ordino di parlarne al Re in ora tale, in cui anch' ella mosti crebbe di sopragiugnere, come perfona nuova, al colliquio. Così fu fatto, il Ministro diede fuoco alla mina, fopravenne la Regina, che potendo molto nel cuose del Re, accrebbe il fuoco in mamera, che il Re fi diede per vinato, oramai perfuafo avere gli fmifurati difegni del Cardinal Miniffro coll'inimicar tante l'otenze esp illi a troppo gravi danni e pericoli non meno i fuoi Regni, che il proprio onore.

ADUNQUE nel di quinto del Dicembre di quest'Anno dal Segretano di Stato Don Michele Daran su presentato all'Alberoni un ordine scritto di pugno dello stesso Rei, con cui gli si proibiva d'ingeritti più ne gli affati del Governo, e gli veniva ordinato di non presentarsi at Palazzo, o in alcun altro luogo dianzi alle loro Maestà, o ad alcun Principe della Casa Reale, e di uscite di Madrid fra otto giorni, a da gli Stati del dominio di sua Maestà nel termine di tre settimane. Si

elpre G

cia,

espresse anche il Re d'essere venuto a tal determinazione spezialmente, per levare un offacolo a i Trattati della Pace, da cui dipendeva il pubblico bene. Pertanto nel di undici del Mele fuddetto, ottenun prima i passaporti dal Re, e da gli Ambasciatori di Francia e d'Inghilterra, fi parti l' A beroni de Madrid alla volta dell'Italia, con difegno di pallare a Genova. Di tilevanti Scriture e Memorie portava egli (eco, vi fece rifleffione alquanto tardi il Gabinetto di Madrid; fu nondimeno a tempo, per ispedir gente, che della maggior parte il privo. Fu anche occupato in Madrid molto oto, da lui lafciato a un luo confidente, ma non caddero già in loto mano quelle groffe fomme di danaro, ch'egli da uomo prudente avea tanto prima inviate ne' bancht d'Italia, per valersene contro le vicende e i balzi prevedun della fortuna in cafo di disgrazia: fomme tali, che fervirono pofcia a lui per vivere con tutto decoro il resto di sua vita in queste contrade. Salvò ancora qualche Carta, che servi alla sua giustificazione. Quanto si rallegraffero per la cadura di questo si abborrito Ministro le Potenze componenti la quadruplice Alleanza, ed anche molti Grandi di Spagna, che prima relegati, furono tofto rimelli in libertà, non fi può abbaitanza elprimere. Furono anche fatti per questo fuochi di giola in alcum Luoghi di Spagna. Ed allora fu, che i Ministri d'esse Potenze e gli Ollandefi Mediatori, rinforzarono le lor batterie, per indurre il Re Cattohco alla Pace. Di questa appunto si tratto per tutto il feguente verno.

Anno di CRISTO MDCCXX. Indizione XIII. di CLEMENTE XI. Papa 21. di CARLO VI. Imperadore 10.

Contente le sue speranze sul Regno di Sicilia, e minacciata la stessa Spagna da mali più gravi, pure l'animo suo generoso non sapeva accomodarsi al disponco volere della quadruplice Alleanza, che senza ascoltar le ragioni sue, intendeva di darli la legge, con avere stese nel di due d'Agosto dell'Anno 1718, le condizioni d'una Pace universale. Fece pertanto nel Gennaio dell'Anno presente proporre dal suo Ambasciatore Marchese Berein Landi a gli Stati Generali altri Articoli, secondo i quali avrebbe accettata la Pace proposta. Si contrari parvero questi alle insoluzioni già prese, che in Parigi nel di 14 d'esso Mese i Ministri di Cesare, e de i Re di Fran-

cia . Inghilterra e Sardegna reclamarono forte, e conchiufero di continuare più ardentemente che mai le offilità contro la Spagna, se il Re non it arrendeva al Trattato fuddetto di Lon fra. Aveano effe Potenze già presentto tre Mesi di tempo alla Cattolica Maeilà per rifolvere i laonde il puffimo Re, deliderolo anch' egli di reflituir la Pace all'Europa, nel di 16. del fuddetto Gennato abbracció interamente il predetto Trattato di Londra con tutte le fue condizioni e questa sua Real volontà esposta nel di 17. Febbraio all Haia, mempiè di confolazione tutti gli amatori della pubblica quiere. Vero è, che il Re Cattolico Filippo V. cedeste all Augusto Carlo VI. ogni sua pretentione e diretto fopra la Siciba , coll annul'are ancora il patro della reversione un caso della mancanza di maschi neil Austriaca Famiglia, Parimente vero è , che cedette al Re Vittorio Ameleo il Regno della Sardegna; ma questi Regni non 4 possedeva esso Re Castolico prima della prefente guerra. All'inconito in favore d'effo Monirca fu ftabilito, che venendo a vacare per mancanza difeendenti mafchi il Grae. Ducato di Tofcana, e il Ducati di Parma e Piacenza , in effi fuccedozebbero i Figh maschi legitumi e naturali della Regina Etifabetra Farnefe, Moglie di fua Maetta Cattolica, escludendone solamente chi di effi e loro discendenti arrivalle ad effere Re di Spagna, con patto nondimeno, che tali Ducan foffero riconofciuti per Feudi Imperiali; e che intanto per maggior ficurezza vi fi mandaffero prefide di Svizzeri. Parve a molti cola îtrana, che i Poteniati dell'Europa disponessero con tanto. Despotismo de gli Stati altrui , e viventi anche i lor Principi majurali, coll'imporre in oltre ad esti il giogo de'suddetti presidi. Se ne lagnarono spezialmente il sommo Pontefice Clemente XI. che allegava tante ragioni della Camera Apostolica sopra. Parma le Piacenza i e a questo fine il Santo Padre nel Febbraio di quest' Anno spedì alla Corte di Vienna Monfignore Alessandro Albani suo Nipote, con commissione di difendere i diritti della fanta Sede. Pretendeva altresì il Duca di Tolcana Colimo III. che il dominio Fiorentino nonfosse suggesto a Leggi Feudali dell'Impeno, e che a lui stesse ad eleggere il Succellore. Gran dibattimento era stato per questo in Firei ze, dove que Ministri pensavano di poter niuscitare il nome e la Libertà dell'antica Repubblica. Dichiaro pertanto il Gran Duca, che mancando di vita Don Giovanni Gaffone Gran Principe, unico fue Figlio maschio, a lui succederebbe la vedova Eletreice Palatina Anna Mana Luigia parimente Figlia fua. Spedi anche un Ministro a suttele Corti, per reclamare, e rapprefentar le sue ragioni. Ma dapertutto fi trovarono orecchie forde, e al Gran Duca convenne prendere la legge da gli altre Porentate, a quali con disporte di quegli Stati si crede-

derono di efentar l'Italia da akre guerre e difavventure.

In vigore dunque della Pace suddetta si Cesareo Generale Conte di Mercy avea fatro intendere al Marcheje di Leede Generale Spagnuolo. che conveniva disposti ad evacuar la Sicilia, ma perché il Ceede fi moltrava tuttavia allo feuro del conchiufo Trattato, nel dì 18, d'Aprile il Mercy fi mille contro il campo. Spagnuolo in vicinanza di Palermo Furono prefi alcum piecioli Form, che coprivano le trinces nemiche, ma ellendo in procinto i Celarei nel di due di Maggio di maggiormente (vegliare gli addormentati Spagnuoli, marciando in ordinanza contra d'effi santo dal campo loro , che dalle mura della Citta si comincio a gridar Pece, Pace, Pertanto nel di sei d'esso Mese fia i due Generali coll'intervento dell'Ammiraglio Inglese Bing, fia ttabilità e fottolcritto l'accordo, cioe pubblicata una fuspension d'agent, e regolato il trasporto delle truppe Spagnuole fuori della Sicilia e Saidegna fulle cofte della Catalogna. Dopo di che ne giorni concertati prefero le truppe Imperiali il puffeffo della Real Città di Palermo. del Molo, e di Caltelio a Mare fra le incriffanti acclamazioni di quel Popolo. Anche le Città di Agolta, e di Stacula a fuo tempo furono co sognate a gli Ufizian Celurer. Poscia nel di 22, di Giugno cominciarono le milizie Spagnuole imbarcate ne Legiii di loro Nazione a fpiegar le vele verfo Barcellona. Circa cinqueccisto Siciliani, prefero anch'esti l'imbarco, per non loggiacere ad aspri trattamenti, o a funefla processa, e a lor bena furono percio confiscata, a cagione del loro operato contro dell'Imperadore. Torno dunque a rifiorire la quiete in quel Regno. Effendo itano spedito in Sardegna il Principe d'Orisiano di Cala Medici, ful principio d'Agosto prese il possesso di quell'Isula a nome deil Augusto Mon rea , ecn zilafeiarla poleia a i Manifri del Re-Vatono Amedeo, le cui truppe, da che ne furono ritirate le Spagnuole, entrarono in quelle Piance. Venne intanto a (coppiare in Provenza una calamità, che diffu'e il terrore per tutta l'Italia. La poca ayvertenza del giverno di Marfilia lafcio approdare al fuo Porto la Pefle, fecondo il folito portata colà da pacti Turchefchi. Tai to fi andò temporeggiando a confestarla tale, che essa prese piede, e poi fieramente divampo fra quell'infelice Popolo. A si difguftolo avvido comm di i Principi difiana, e maffimamente i Littorali del Mediterraneo. victarono tofto ogni commerzio colla Provenza, e il Re di Sardegna più de gli altri prefe le più ngorofe precauzioni a i confini de fuoi Siata, affinché il micidial malore non valicalle i confini dell'Alpi, A lui principalmente u attribut l'efferne poi rimafta prefervata l'Italia.

Fin l'Anno precedente avez Rinaldo d'Efte Duca di Modena ottenuta in ispola del Principe Francesco suo Primogenito M damogesta. di Valois Carloria Aglae Figlia di Filippo Duca d'Oriesna, Reggente di Francia . Sul principio di Dicembre fu pubblicato nella Real Corredi Verlaglies quello Marrimonio, dopo di che le ne pioccuro la difpenfa dal fommo. Pontefice. Scelto fu il di dodici di Feb trato del prefente Anno, giorno penultimo di Carnevate per effettuarlo. Solenniffima mufet la funzione nella Real Cappeila, eficadovi intervenuto il Re Luigi XV. con tutti i Principi e Principeffe del Sargue, e colla più fiorita Nobiltà. A nome del l'inneipe Ereditario di Midena fu efla Principella (polata da Luigi Duca di Chiartres suo Fratello, oggida Duca d'Orleans, colla benedizione del Cardina'e di Raino. Siccome a questa Principella furono accordate le prerogative di Figlia di Francia, e nella di lei periona concorreva il pregia d'effere nata da chi in queth tempi era l'Arbitro del Regno: così onori infigni ricevette ella in rutto il suo viaggio fino a Martilia, dove non trovo peranche sentore alcuno di Peite. Fu condoita da una (quadra di Galee Franzeli), comandate dal gran Priore (no Fratello, tino a San Pier d'Arena. Non lafçiò indietro, la magnifica. Repubblica, di Genova dimoffrazione, alcuna di thina per onorar lei, e in lei il Reggente di Francia. Ricevette dipor nel fuo pallaggio per lo itato di Milana, ogni maggior fineza 22 dal Conte Colloreso Governatore, Cavahere dotato di tingolar gentilezza e probità , e per quelli di Piacenza e Parma dolla Corie Farnefe . Fece finalmente esta Principesta nel di 20, di Giugno la sua solenne entrata in Modena con grandiola folennità, e per più giorni fi continuarono i foilazza e le feste tanto qui, che in Reggio. Nel Genmain dell'Anno prefente passò il Cardinale Alberoni per a Linguadoca. e Provenza alla volta del Genovelato, e fu detto, ch' egli irritato dall'aspro trattamento a las fatto nel suo viaggio, inviasse una Lettera al Duca & Oricans Reggente, in cui fi offeriva di fommunificargli. i mezzi per perdere interamente, e in poco tempo, la Spagna, e chaal Reggente invialle quello togho al Re Cattolico. Ventimilmente inventata fu una tal voce da chi gli volca peco bene : che di quefta mercatanzia abbonda il Mondo, mattimamente in tempo di discordie, e di guerra. Andò egli a prendere ripolo in Seltri di Levanie, e mentre che ognun si credea aver da essere Roma il termine de tuoi passi, a lui fu prefentata una Lettera del Cardinal Paolucci Segretario di Stato, in cui gli veniva vietato di farti confectare Vefcovo di Malega, benchè ne avelle ricevute le Bolle, e fulleguentemente giunfe alito ordine, che non ofaffe mettere il piè nello Stato Ecclehattico .

En a efecerbato forte l'animo di Papa Clemente XI. contra di quello. Porporato, pretendendo fun Santità d'effere stata tradita da lui colconfigliare ed incitat la Corre di Spagna a muovere l'armi contro l' Imperadore, dappoiche gli era itata data si espressa parola e promessa di non roccarlo durante la guerra col Turco. Tant i più fi accendeva at rifentimento il Pontefice, per annientare i folpetti corfi contro la fincentà e i onor fuo, qualiche egli fulle con doppiezza proceduto d' accordo cel Gabinetto di Spagna, per burlare Sua Mazità Cefarea. Scriffe pertanto premurofo Breve al Doge di Genova, incaricandolo de afficurarte della perfona, del Cardinale Aberone, ad efferto di farlo poi trasportare e custodire in Cattello Sant'Angelo. Si mandatono in fatti le guardie a fermarlo in Seffri , ma sì gran copia di parziali s'era egli procacciato nell'auge della fua fortuna in Genova, che da fi a pochi giorni prevalte in quel Configlio la rifoluzione di lufciarlo fuggire; ficcome avvenne, avendo poi finto que Mag strati di farlo cercare, dovunque egh non era. Creduto fu, che il Cardinale fi fosse ne meate presso uno de liberi Vassalli nelle Langhe, suo gran considente, e forte fu cosi, da che egli ful principio feampo da Seltri ma Li ventà e, ch'egli fi ricovero ne gli Svizzeri. Sdegnoffi non poco per quello avverimento il fommo Pentence contra de Genovefi, i quali perció spedirono uno de los Nobili a Roma per placarlo, e per giu-Rificare la lor condutta. Eu dato principio intanto ad una Congregagion di Cardina i , a fin di formare un rigorofo proceffo contra dell' Alberoni, con pretenderlo reo di sregolati costumi, di prepotenze usase verto, gli Ecclefiathici, e d'effere flato. Autore dell'ultima guerra, con animo di levargli il Cappello, qualora fi poreffero provare fomigliann ream. Ma nun fi perde d'animo il Porporato. Scrille varie fenfate Lettere (dare poi alla luce , e mentevoli d'effere lette ) a più d'uno di que Cardinali, mottrando, ch'egh non folamente non avea approvato il difegno della guerra fuddetta, ma d'efferviti fortemente oppoito. E giacche egh non ebbe difficultà di lafciar correre colle flampe una rispotta datagli dat Padro. Daubanton Confessore del Ro, ne pore sarà a me disderro il ripererla qui. Cioè esponeva esso Cardinale il dolore, che proverebbe il Santo Parce, per vederti deiufo in affare di ranta importanzar al che il Religioto ritpole, ch'egli doves confolatii per non avervi colpa " aggiugnendo da più queste parele. Non v'inquierate, Manfignore, farfe al Popa non ne fara si disguffato, come voi credete. Ma il Papa appunto per tali dicerie vie più gagliardamente fece profeguire l'incominciato proceffo. Avrebbono potuto il Re Catrolico, ed effo Padre Confeffore, metters in chiaro la venta o fallira di quanto afferiva il Por-Toma XII. -810Q

porato in fua discolpa intorno a questi fatti; ma non si sa, che la faviezza di quella Real Corte volesse entrare in questo imbroglio, e decidere. Solamente è noto, che esso Monarca passo a gravi risontimenti contro la Repubblica di Genova, per aver lasciato uscir di gibbia questo personaggio, si quale intanto attese colla penna sua e de' suoi Avvocati a disendersi, e ad aspettare in segreto auto la mutazion de è venti. Le sue avventure in questi di recavano un gian pascolo alle pubbliche Gazzette, e alla curiossa de gli staccendati Politica.

Anno di Cristo MDCCXXI. Indizione XIV. di Innocenzo XIII. Papa 1. di Carlo VI. Imperadore 11.

INQUI'avea retto con fommo vigore e plaufo la Chiefa di Dio il Ponterice Clemente XI. quando piacque a Dio di chiamarlo ad un Regno migliore. Aveva egli in tutto il tempo del Tuo Portificato combattuto fempre coli afma, e con altri malori di petto, e delle gambe ; e più volte avea fatto temere imminente il fuo paffaggio all'altra. vita; ma Iddio l'avea pur anche prefervato al timone della sua Nave in tempi tanto burrafcofi per la Criftianità. Appena fi riaveva egli da una infermità, che più ardente che mai tornava a gli affari, e alle funzioni del fuo Ministero non men facro che politico. Arrivò in fine il perentono decreto della fua partenza. Infermatofi, fra due giorni con fomma esemplarita di divozione, in età di settanta un anno e quali otto meli, placidamente termino il fuo vivere nel di 19, di Mar-20 del presente Anno, correndo la Festa di San Giuseppe. Il Pontificato fuo era durato venn anni e quafi quattro mefi. Aveva egli ne'giorni addierro ricevuta la confolazione di vedere giaperra in lipagna la Nunziatura, e riftabilita una buora armonia con quella Real Corte. Tali e tanti pregi perfonali, e Virtu cofpiche s'erano unite in lui, st riguardevoli, e numerole furono le fue belle azioni, che s'accordatono i saggi a tiporlo fra i più insigni e rinomati Pentesici della Chiesa di Dio Quanto più feabrofi erano stati gli affari del governo Ecclesiaflico e Secolare ne giorni luoi, ianto più fervirono questi a fare rifplender l'ingegno, la coftanza, la deffrezza, e la vigilanza fua. Incorrotti e dati alla. Pietà erano stati fin dalla puetizia i costumi suoi ; maggiormente illibati fi confervarono fotto il Triregno. Niuno andòinnanzi a lui nell'affabilità ed amorevolezza. Con istrette misure amòil Fratello e i Nipoti, obbligandoli a mentarfi colle fanche gli onori ;

e vi-

e videfi in fine, che più di lui fi mostrarono benefici i suffeguenti Pontefici verso la Casa Albani. Loro ancora insegno la Moderazione, col congedar da Roma la Moghe del Fratello, la quale fi ricordava troppo di aver per Cognato un Pontefice Romano. Grande fu la fua profufione verso de Puvert, più di dogento mila scudi impiego in lor follievo. Rinovo il lodevol uso di San Leone il Grande col comporte e recitare nella Bafilica Vaticana in occasion delle princip a Solennità vane Omelie, che faran vivi teftimoni anche presso i posteri della sua facra Esoquenza. Amarore de Letterati, promotore delle Lettere e delle bell' Arti, accrebbe il luftro alla Pittura, alla Statuaria, e all'Architettura, introdulle in Roma l'Arte de Mufaici, fuperiore in eccellensa a gli antichi, e la tabbrica de gli Arazzi, che gareggia co i più fini della Fiandra. Arricchi di Manuferitti Greci e d'altre Lingue Orientali la Vaticana, ifittul premi per la gioventu fludiofa, orno d'infigor Fabbriche Roma, ed altri Luoghi delio Stato Ecclesiastico. Che più ? fece egli conofcere, quanto potea unità una gran Mente con un' ottima Volontà in un Romano Pontefice. Il di più delle fue gloriofe azioni fi può raccoghere dalla. Vita di lui con elegante fille Latino compotta e pubblicara dall' Abbate Pietro Polidori, giacche all'affunto mio non e permeffo di dune di più.

ENTRARCISO in Conclave i Cardinali Elettori, e colà comparve ancora il Cardinale Alberoni. Non s'era mai veduta si piena di geste la Piazza del Vancano, come quel di, in cui egli fece la fua entrata nel Conclave Concorfero polcia nel di otto di Maggio i voti del Porporati nella periona del Cardinale Michel Angelo de Canti di nobiliffima ed antichiffima Famigha Romana, che avea dato alla Chiefa di Dio altri Romani. Pentefici ne Secoli addietro, il di cui Fratello era Duca di Poli, e il Nipote Duca di Gundagno al Prefe egli il nome d' Innocenzo XIII. Indicibile fu il giubilo di Roma tutta al vedere ful Trono Pontifizio dopo tanti anni collocato un lor Cittadino, e non minore fu il plaufo, di turra la Cristianità per l'elezione d'un pertonaggio affai tinomato per la fua Saviezza e Pietà, per la pratica de gli atfari Eccletiathici e Secolari , e per l'inclinazione fua alla Beneficenza e Clemenza. Nel di 18. del fuddetto Mefe con gran folenmità nella Bafilica Vaticana ricevette la facra Corona, e guindi fi applico con attenzione al governo, e pubblicò un Giubileo. Da che manco di vita il buon Clonenie XI. ficcome dicemmo, ulci de'luoi nascondigli il Cardinale Giulio Alberoni, fecondo le costituzioni anch'egh invitato all'elezione del fututo Pontefice, e non meno a lui, che al Cardinale di Nongliei fu inviato falvocondotto, affinche liberamente potef-(ero н

fero intervenire al Conclave. Vi ando l'Alberoni, e terminata la femzione, si fermo come incognito in Roma, e neuso di uscirne, benché ammonito. Non tardo il novello Pontesice per conto di quello Porporato a far conoscere la sua Prudenza congrunta inseme coll'amore della Giastizia, con dire a i Cardinali deputati nella Congregazione per processario, e ie se aveano pruove tah da poterio condennare, tirasfero innanzi, percise darebbe mano al gastigo. Ma che se tali pruove mancassero, ordinava, che si mettesse a oposare quel processo. Così in fatti da si a qualche tempo avvenne saondo l'Alberoni e la sua

fortuna in faccia del Mondo in fine nel 1713, ritorfe.

Diede molto da discorrere in quelli tempi un aitro personaggio " cioè l' Abbaie Du Bair, Arcivescovo di Cambrai, primo Minittro e Favorito del Duca L'Orleans Reggente di Francia, che nel di 16. di Luglio venne promoffo al Cardinalato. Come per forza fu condutto il Santo Padre a conferire la facra Porpora ad uomo tale, perchè i di lui coltumi tuti alcro meritavano, che quello facco diffintivo del merito. Tanta nondimeno fu la prellura del Duca Reggente per quetto. fuo Idolo, che il buon Pontefice, affinche ne tempi correnti colla ripulsa non peggiorassero gli astari della Religione in Francia, è colla speranza di ricavarne vantaggi per ella, s in luffe a sacrificare ogni riguardo all'intercessione ed impegno di a rispettabil Promotore. Chi ebbe a prefentare la beretta Cardinalizia a questo nuovo Porpirato. efegul l'ordine del fanto. Padre di leggergh, il catalogo delle azioni della fua vita paffita, ficcome ben note alla Santita fua, con pofcia dirgli, che il Pontefice sperava da li innanai un nomo nuovo nella sua. persona, e che il viver suo corrisponderebbe alla dignità e al fanto impiego di Vescovo e Cardinale. La insposta del Du Bois su, che il fanto Padre në pur fapeva tutti i trafcorfi, di lui, ma che in asvenire tali. tarebbono le operazioni fue, che il Mondo s'accorgerebbe d'aver egli con gli abiti esterni cangiati ancora gl'interni. Come egli mantenelle la parola, not so dir lo ; convien chiederlo a gli Storici Francefi. Cerro è, ch'egh divenne allora primo Ministro della Corte di Francia, e che il pulli no Pontence ritenne fempre come una fpi ia nel cuoze la memoria di questa sua forzata risoluzione. Poco per altro gode delle sue fortung il Du Bois, perche la morte venne a terminarle nell' Agolto del 1723. Fece all'incontro il Pontefice Inno-enzo XIII. nsplendere la fua gratitudine verso il defunto Papa Clemente XL di cui era Creatura, col conferire la facra Porpora a Don Airffandro Albani, Fratello del Cardinale Annibale Camerlengo.

INTANTO continuarano i rimori dell'Italia per la Perte di Marfiha , che

che dopo aver fatta strage grande in quella Città, secondo il solto quivi andò cell'ando. Ma s'era già ftela per tutta la Provenza, con penetrar anche nella Linguadoca, e far gran paura a Lione. Le Città d'Arles, Tolone, Avignone, Oranges, ed altre ne rimafero fiecamente afflitte. Fortuna fu, che quello ilagello accadelle in tempo efente dalle guerre, cioè dal paffaporto, per cui effo troppo facilmenre si diffonde sopra i vicini, e pero tanto la Corte di Francia, che quella di Torino, e la Repubblica di Genova, con gli altri Potentati, si laggi regolamenti di torza e di precauzione adoperatono , che di quello morbo defolatore non participarono l'altre Provincie entroe fuori d'Italia. Nel di 17, di Seitembre in Parigi terminò i suoi giorni in età de festantafette anni Margheriia Luigia Figlia di Gaftona Deca d'Orleans, cioè di un Fratello di Luigi XIII. Re di Francia. e Gran Ducheffa di Tofcana. Noi vedemmo questa Principella maritata nel 1661, col Gran Duca Cofino III. de Medici, poscia per disparenifia loco inforti ritirata in Francia, fenza voler più rivedere la Tolcana. Celiò per la fua morte un'annua pentione di quaranta mila piastre, che le pagava il Gran Duca, Principe, che in questi tempi combatteva colla vecchizia, e fece più d'una volta temer di fua vita. Gran folennità fu in Roma nel di 15, di Novembre pel possesso preso dal sommo Pontesice della Chicia Lateranense. Di questa suntuosa funzione goderono anche il Principe ereditario di Modena Francesco d' Este, e la Principella Carlotta Aglac d' Orleans fus Conforte, i quali in quell' Anno andarono girando per le Città più cospicue d'Italia. Fu ancora in questi tempi pubblicato il Matrimonio di Madamigella di Monpenfier, Sorella d'effa Principeffa di Modena con Luigi Principe d'Affurtas, primogenito di Filippo V. Re di Spagna, ficcome ancora gli Sponfali dell'Infanta primogenita di Spagna col Cristianistimo Re Luigi XV. Non avea quest'ultima Principella, che circa quattro anni di età, laonde fu conchiuso di mandaila in Francia, per effere quivi educata, finchè fosse atta al compimento di questo Matrimonio. Nel di 13. di Giugno segui un Trantato di Pace e concordia fra il Re Catiolico, e Giorgio 7. Re d'Inghilterra, lenza che espressamente fosse ceduro alla Cogona d'Inghilterra il dominio dell'Ifola di Minorica e di Gibilterra. Ma agl' Inglesi basto, che tal cessione costasse dalla Pace d'Utrecht, confermata in quello Trantato. Nello stello giorno ancora si stabili una Lega difentiva fra le fuddette due Potenze, e quella di Francia.

## 218 ANNALI D'ITALIA.

Anno di CRISTO MDCCXXII. Indizione XV. di INNOCENZO XIII. Papa 2. di CARLO VI. Imperadore 12.

ODEVANSI in quello tempo i frutti della Pace in Italia e spe-zialmente le Città maggiori ssoggiavano in divertimenti e sollazza, se non che durava tuttavia l'apprentione della Pettilenza, che andava ferpeggiando per la Provenza e Linguadoca, feemandoh nondimeno di giorno in giorno il luo corlo o per mancanza d'ella, o per le buone guardie fatte da circonvicini paesi. In Roma e in akre-Città da i Ministri di Francia e Spogna grandi allegrezze si fecero per li Matrimoni del Re Cristianissimo coll'Infanta di Spagna, e del Principe d' Affurias colla Figlia del Duca Reggente. En fatto nel di nove di Gennaio il cambio di quelle. Principelle a i confini del Regni nell'Ifola de Fagiani ; e l'Infanta , tuttoche non peranche Moglie, commetò a godere il titolo di Regina di Francia. Fece poi effa il fuo ingreffo in Parigi nel di primo di Marzo con quella ammirabil magnificenza, che maffimamente nelle funzioni firaordinarie fuol praticare quella gran Corte. Penso in questi tempi il Re di Sardegna Vurario Amedio di accafare anch egli l'unico fuoliglio Corle Emmanuele Duca di Savoia, e scelle per consorte di las Anna Criffina Principella Palatina della linea de Principi di Saltzbac, Figlia di Teodoro Conte Palatino del Reno, la quale porto seco andote oltre alla bellezza ogni più amabile qualità . Seguì in Germania quelto illultre Spolabaio, e nel Mele di Marzo, comparve ella Principessa in Italia, con ricevere per gli Stati della Repubblica di Venezia e di Milano ogni più magnifico trattamento. Giunta a Vercelit, ivi trovò il Re e la Regina di Sardegna, che l'accolfeto con tenerezza. Suntuole allegrezze dipoi decoratono il fuo atrivo a Torino. Vennero nel Marzo fuddetto a Firenze i Principi di Baviora , cioè Carlo Alberio Principe Elettorale , il Duca Ferdinando e il Principe Teaders a vifitat la Principella Violante loro Zia., Governatrice di Siena, e di la passarono i due primi a Roma, a Napoli, a Venezia, e ad altre Città, con ricevere dapertutto fingolari onori, ancorche secondo l'Etichetta viaggiaffero incognità. Diede fine al suo vivere nel di 11. d'Agosto dell'Anno presente Giovanni Cornara Doge di Venezia, a cui nella stessa Dignià succedente nel di alla d'es-To Mele Sebaftiano Moren ga. Suntuolo armamento per terra e per mare fece in queili tempi la Porta Ottomana, e perche inforfero non liev:

Eevi fospetti nell'Isola di Malta, che quel turbine avesse da scanca est colà, il Gran Maestro non ommise diligenza alcuna, per aver ben fortificata e provveduta di rutto il bisognevole quella Città e Fortezze. Chiamò colà ancora i Cavalieri, ed implorò dal femmo Pontence un convenevol foccorfo. Si videro poi rondare per li mari di Sicilia alquanti vafcelli Turcheichi, e questi anche tentarono di sharear gente nell'Ifela del Gozzo, ma ritrovata quivi buona guernigione, il Basa Comandante si tidusse a chiedere con maraccie al Gran Maestro la resbruzione di tutti gli Schiavi Tutchi. Ne riceveite per rispotta, che questa si farebbe, qualora i Corfan. Affricani rendellero gli Schiavi Cristiani, che erano in tanto maggior numero. Se n'andarono que Barbari, e cessó tutta l'apprentione. In fatti non pensava altora il Gran Signore a Maka, ma bensì alle termbili rivoluzioni della Monarchia Perfiana, che in quetti tempi maggiormente bolliva per la ribellione del Mireveis. Di elle voleva profittare la Porta, ed altrettanto meditava di fare il celebre Imperadore del-

la Ruffia Petro Auffiority.

Neux Principe Cattorico v'era flato, che non si fosse compiaciato affaiffimo dell'efaltazione del Cardinal Conti al Trono Pontifizio. Pris de gli altri se ne rallegrò il Re di Poriogado, giacche in addietro non folamente era egli flato Nunzio Apottolico a Lisbona, ma anche nel Cardinalato Protettore della fua Corona in Roma . Poco nondimeno flette a nafcere non picciolo diffapore tra la Santa Sede, e quel Monarca. Avea il Pontence, in vigore de suoi leggi riflessi, tichiamato dalla Corte di Portogallo Monfignor Bichi Nunzio Apoflolico, ma inteffosffi quel Regnante di non volere permettere, che il Bichi fe n'andaffe, fe prima non veniva decorato della facra Porpora , per non effere da meno de i tre maggiori Potentati, dalle Cores de quals ordinariamente non partono s Nunas fenza effere alcan al grado Cardinalizio. Parve al fommo Pontefice si fatta pretenfione poco guita, ne andò efente da fospetto di qualche restà lo ttesso per altro innocente Nunzio Bichi, qualiche egli contro le Coftituzioni Apoltoliche volesse prevalersi della protezione di quel Monarca, per Carpire a viva forza un premio, che dovea aspettarsi dall'arbitrio, e dalla prudenza del Pontefice suo Sovrano. Perciò si imbrogliarono sempre più le saccende, e il Papa risoluto di conservare la sua Dignità, sterre saldo in richiamare il Bichi, avendo già inviaro colà Monsignor Fireao, il quale presentò il Breve della sua Nunziatura, fenza prima avvertire, se il Predecessore lasciava a lui libero il campo. Cottume fu del Re di Portogallo, giacche non poteva coll'an-

gusta estensione del suo Regno uguaghar le principali Potenze della Cristianità, di superarle colla magnificenza de suoi Ministri. Godeva spezialmente Roma della profusione de' suoi Tesori, si perchè l' Ambasciator Portoghese ssoggiava nelle spese, e si ancora perche il Re , invogliatofi di avere nel suo Patriarca dell'Indie un ritratto del fommo Pontefice, fi procacciava con man liberale ogni di nuovi Privilegi dalla S nta Sede. Ora 6 avvisò l'Ambasciator Portoghese di far paura al Papa, e iro all'udienza, da che vide di non far breccia nel cuore di fua Santità colle pretefe ragioni, diede fuoco all'uluma bomba con dire : che se gli era negata quella grazia o giustizia, avea ordine dal Re di partirli da Roma. A quelta sparata il saggio Pontefice, fenza menomo fegno di commozione, altra rifpofta non diede, se non Andre dunque, e ubbidue al vostro Padrone. Non eta fingul intervenuta una Pace ben chiara, che sopisse tutte le controversie vertenti fra l'Imperadore e l'Inghilterra dall'un canto, e il Re Cattolico dall'altro. Cioè non avea peranche l' Augusto Carlo VI. autenticamente rinunziato alle fue pretenfioni fopra il Regno di Spagna, e në pure il  $Re\ Filippo\ V$ , alle fue fopra i Regni di Napoli,Sicilia, Fiandra, e Stato di Milano. Per concordare quelli punti s' era convenuto di tenere nel prefente Anno un Congrello ili Cambrai; ma non vi si sapea ridurre il Re Cattolico, patendo talvolta à Monarchi troppo ribrezzo a cedere fin le speranze, non che il possesso d'ogni anche menomo Stato: si forre è l'incanto del Dominamint nel loro cuoro. Faceva in quello mentre gran premura Cefare, per ottener dalla Santa Sede l'Investitura di Sicilia e di Napoli: al che non s'era faputo indurre Papa Clemenie XI, ne fingui il regnante Innocenzo XIII. per l'opposizione, che vi facea la Corte di Spagna. Prevallero infine i pareri della facra Corte in favore d'effo-Augusto, giacché a i diritti di lui s'aggiugneva il rilevante requisito. del Possesso. Pertanto nel di nove di Giugno dell'Anno presente, fecondo la norma delle annohe Bolle fu data all'Imperadore l'Inveshtura de Regni suddetti: risoluzione, che quanto piacque alla Corte Cefarea, airrettanto probabilmente dispiacque a quella di Spagna.

Anno di CRISTO MDCCXXIII. Indizione I. di INNOCENZO XIII. Papa 3. di CARLO VI. Imperadore 13.

RA già pervenuto all'età di ottautun anno e due meli Cofimo 111. de Medici Gran Duca di Tofcana, mercè della fua Temperanza, perchè nella virilità divenuto troppo corpolento, abbracciata poi una vira frugale, potè condurre si innanzi la carriera del fuovivere. Ma finalmente convien pagure il tributo, a cui fan tenuti i mortali tutti. Nel di 31. d'Ottobre dell'Anno presente passo egli a miglior vita, con falciare un gran defiderio di sè ne Popoli fuoi : Principe magnifico, Principe gloriolo per l'infigne fua Pierà, pel lasio suo governo, con cui sempre fece goder la l'ace a i fuddin in tante pubbliche turbolenze, e proccuro loro ogni vantaggio, ficcome ancora per la protezion della Giuffinia e delle Lettere, e per l' sitre più riguardevoli doti, che si neercano a costituire i saggi Re. gnann. Miro egli cadente l'illustre sua Casa per gli steriti Matrimo, mi del fa suo Fratello Principe Francesco Moria, e dei già defunto Gran Principe Fudinando suo Primogenito, e del vivente Don Giowanni Gaffone suo Secondogenito. Vide aucora in sua vita esputti i fuoi Stati al arbitrio de Potentati Cristiani, che ne disposero a for talento, fenza alcun riguardo alle ragioni di lui, e della Repubblica Fiorencina, che inclinavano a chiamare a quella fuccessione il Prineuse de Ottatano, discendente da un vecchio ramo della Casa de' Medici. Al Duca Cofimo intanto fuccedette il fuddetto Don Gioranas Gaflons, unica germogio mafchile della Cafa del Medici Regnante , la cui sterile Moglie Anna Maria Francesca , Figlia di Giulio France cefco Duca di Soffen Lavvemburg, viveva in Germania feparata dal Marito. Mancò parimente di vita in quell'Anno a di 12, di Marno Anna Criftina de Baviera Principella di Sultabach, Moglie da Carlo Emmanuele Duca de Savoia, dopo aver dato alla luce un Prinespino, che venne poi rapito dalla morte nel di undici d'Agofto del 1715. Gran duolo, che fu per questo nella Real Corre di Tozino, e fopra i Medici s'ando a fearicare il turbine, qualiche per aver fitto cavar langue al piede della Principella. l'avellero incamminata all'altro Mondo. Arrivò nell' Aprile di quest'Anno a Roma Monfignor Meggabarba, già spedito ne gli Anni addiesto alla Cina con titolo di Vicano Apolfolico, per esaminare sul fatto i tanto contrastan Rin, che da i Missionari si permettevano a que novella Crie

Cristiani. Portò seco alcuni ricchi regali, inviati da quell'Imperadore al santo Padre, ed insieme in una cassa il cadavero del Cardinale di Tournon, già morto in Macao. Perchè restò accidentalmente bruciata una Nave, su cui venivano assassimi arredi e conosità della Cina, Roma perdè il contento di vedere tant'altre peregrine

cofe di quel rinomato Imperio.

GODEVANSI per questi tempi in Italia le dolcesze della Pace univerfale fegretamente nondimeno turbate dal tuttavia ondeggiante conflitto de gl'interessi e delle pretensioni de Potentati. Ad altro non penfava la Corte di Spagna, che a spedire in Italia l'Infante Don Carlo, Primogenito del fecondo letto del Re Filippo V. affinche fi trovalle pronto in occasion di vacanza a raccogliere la Succeilion della Tofcana e di Parma e Piacenza, che ne'Trattati precedenti gli era flata accordata. Ma perchè non compativa disposto al Re. Cantolico alle Rinunzie, che fi efigevano dall'Imperador Canlo VI, ne al progettato Congresso di Cambrai per ultimar le differente divano mai principio i Plenipotenziari di Spagna: pericolo vi fu , che il fuddetto Augusto spignesse in Italia un'Armata per disturbare i difegni del Gabineito Spagnuolo. Medefinamente in granmoto si trovava la Corte di Toscana, secome quella, che non fapea digerire la destinazion di un Erede in queg'i Stati, fatta dal volere ed interesse altrui, e molto meno il progetto di metter ivi prefidj ftramen, durante la vita de legittimi Sovrani. Non era inferiore l'alterazione della Corte Pontifizia per l'affare de i Ducan di Parma e Piacenza, che in difetto de maschi della Casa Farnese, aveano da ricadere alla Camera Apostolica, e pure ne aveano disposto i Potentati Cristiani, in favore del Figli della. Catrobca Regina di Spagna Elifaberta Farnefe, con anche dichiararli Feudi Imperiali. Non manco il Pontefice Innocento XIII. di ferivere più Bievi e doglianze alle Corn interessate in questa faccenda. Fece anche fare al Congreffo di Cambrai per mezzo dell'Abbate Rota Auditore di Monfigner Maffet Nunzio Apostolico nella Corte di Pangi una folenne Protesta contro la disegnata investitura di quegli Stati. Ma è un gran pezzo, che la Forza regola il Mundo, ed e da temere, che lo regolerà anche nell'avvenire. Attendeva in questi rempi il magnifico. Pontefice ad arricchir di nuove fabbriche il Quinnale per comodo. della Corte, mentre la fabbrica del suo corpo, infestara da vari incomodi di falute, andava ogni di più minacciando rovina. Dopo avere a Gran Maîtro de Cavalieri di Malta futto di grandi spese per ben guernire l'liola contro i tentativi de Turchi, e ottenuta promesla di soccossi dal Papa, e da i Re di Spagna e Portogallo, finalmente s'avvide, che a tutt'altro mirava il Gran Signore coi suo potente armamento. La Persia lacerata da una terribil ribellione era l'oggetto non men della Porta Ottomana, che di Pietro insigne Imperador della Russia, essendosi sì l'una che l'altro preparati per volgere in lor pro la strepitosa rivoluzion di quel Regno, che so questi tempi era il più familiar trattenimento de i Novellisti d'Italia. Nel di due di Dicembre dell'Anno presente da morte improvvisa su tapito Filippo Duca d'Orleans Reggente, e poi primo Ministro del Regno di Francia: Principe, che in perspicacia di mente e prontezza d'ingegno non ebbe pari. Coll'aver conservata la vita del Re Luigi XV. e sattolo coronare, smontò ogni calunnia inventata contro la sua fedeltà ed onore. Cosse il Duca di Borbone il buon momento, e portata al Re la nuova della morte d'esso Duca d'Orleans, ottenne d'essere preso per primo Ministro.

Anno di Cristo MDCCXXIV. Indizione 11. di Benedetto XIII. Papa 1. di Carlo VI. Imperadore 14.

RANDE strepito per l'Italia fece nell'Anno presente l'atto eroi-Too del Catrolico Re Filippo V. Questo Monarca fin da' suoi primi anni imbevito delle Mallime della più foda. Pietà , ch' egli poi sempre accompagno colle opere; itanco e sazio delle caduche Corone del Mondo, prese la moluzione di attendese unicamente al confeguimento di quella Corona, che non verrà mai menonel Regno beaufilmo di Dio. Perciò dopo avere feritta a Don Luigi Principe d' Afturias fuo Primogenito una fenfara ed affeituofillima Lettera, in cui espresse i principali doveri di un saggio Re Cristiano, nel di 16. di Gennaio folennemente gli rinunzio il governo de i Regni, dichiarandolo Re. Riferbossi il solo Palazzo e Castello di Sant Idelsonso, col Bosco di Balsam, e una pensione annua di cento mila doble per se e per la Regina fua Moglie Elifabetta Farnese. Di convenevola appanagge provvide gl'Infanti Figli, cioe Don Ferdinando, Don Carlo, e Don Filippo. Grande animo si esige per far somiglianti sacrifizj, maggiore per non se ne pentire. Con somma saviezza e plaufo continuava il suo Pontissicato Inno enzo XIII. ed era ben degno di più lunga vita, quando venne Dio a chiamarlo ad una vita mighore. Infermatofi egli ful principio di Marzo, terminò poi nella fera del di sens d'esso Mese i suoi giorni con dispiacere universale, e massimamente del Popolo Romano. Benche egli sosse modestribino ed umilissimo, pure amava la Magnificenza, e mun più di
lui seppe contervare la Dignità Pontisizia. Maestoso nel portamento, senza mai adirarsi o scomporsi, con poche parole, ma gravi,
e sempre con prudenza, rispondeva, e abrigava gli assar. In lui si
mirava un vero Principe Romano, ma di quei della stampa vecchiaResta perciò tuttavia una vantaggiosa memoria del saggio suo governo: governo bensì breve, ma pieno di mederazione, e che po-

tè in parte fervit d'elempio a i fuoi Succeffort.

APRISSI dipos il facro Cunclave, enon pochi furono i dibattimenti e gi'impegni per provvedere di un nuovo Paltore la greggia di Cristo. Videsi anche allora, come i contigli umani cedono all'occulta Provvidenza, che governa il mondo, e la Chiefa sua fanta; perciocche caddero tutti i Pretendenti a quella suprema Dignità, e andò a terminare inaspettatamente la concorde elezione in chà non peníava al Triregno, ne punto lo defiderava, anza fece quanta refiltenza pote, per non accertarlo, e farebbe anche fuggito, feavelle potuto. Fu quelti il Cardinale Vincenza Maria Orfino, di una delle più illustri e primarie Famiglie Romane, che quattro sommi. Pontenci avea dato ne Secoli addietto alla Chiefa di Dio. Suo Nipote era il Duca di Gravina. Nato egli nel Febbraio del 1649, confervava tuttavia gran vigore di mente e di corpo. Nell'Ordine de' Predicatori avea egli fatta Professione, ed anche attele a predicare la parola di Dio. În cià di ventitre anni era stato promosso alla sacra Porpora da Clemente X. Fu prima Vescovo di Siponto, por di Celena, e in questi tempi si trovava. Arcivescovo di Benevento. Cio, che mosse i sacra Elettori ad esaltare quasi in un momento questo personaggio, fu il credito della sua fempre incolpata vira , della fua incomparabil Pietà, e zelo Ecclefiastico, e del suo sapere: doci fingolari, delle quali avea dato di grandi pruove in addietto nel fuo-Paltoral governo. Convenne chiamare il Generale de Domenicani, riconosciuto sempre da lui per Superiore, acciocche gli ordinalle in virtà di fanta ubbidienza di acceitate il Papato. Prefe egli il nome di Benedeuro XIII. in venerazione di Benedeuro XI. Pontefice di fanta vita, e dello stesso ordine di San Domenico. La sua gratitudine verso tutti i Cardinali concorsi all'elezione sua, maggiormente attefto le qualità dell'ottimo suo cuore; spezialmente itese la bepeficenza fua verfo i due Cardinali Albani.

CORREANO già molti anni, che il Fisco Imperiale si manteneva in

Cor-

poffesso della Città di Comacchio e suo Distretto. Agitata in Roma la controversia di chi ne sosse legittimo Padrone, o la Camera Apo-Rolica, o il Duca di Modena, la cui nobiliffima Cafa Estenfe da più Secoli riconofceva quella Città delle Investiture Cesarce, e non già dalle Pontifizio, tuttavia reftava pendente. Fece il faggio Pontefice Innocenzo XIII ogni sforzo, per ricuperarne il Possello, ben consapevole, di che conteguenza tia, in materia maffimamente di Stati, quedo vantaggio, ed avea già disposta la Corre Imperiale a sì fatta cefsone. Ma non pote esso Papa godere il frutto de tuoi maneggi, perché rapito troppo presto dalla morte. Diede compimento a questo affare il luo Succellore Benedetto XIII nel di 15 di Novembre dell'Anno prefente, con accordare a Sua Macità Celarea le Decime Ecclefiaffiche per tutti i suoi Regni, con rilasciare tutto le rendire percette, e poscia premiare con un Cappello Cardinalizio il Figlio del Conte di Sinxendorf, primo Ministro Cetareo, che avea cooperato non poco all'accordo. Fu dunque conchiufa in Roma fra i Cardina'i Paolucci e Cinfueges Plempotenziari delle parti la reflituzione del Possesso di Comacchio alia Santa Sede, con especifa dichiarazion nondimeno. Pofsessionem Comaçu a facia Caj rea Mojestate en dumiaxat Pafo dimitit, us in camdem Seles Apofici la reflituatur, ut prius, na feilicet, ut neque eidem Sear Apolonice per hanc efficultanem aliquid nevi Juris reshuunm, neque Impere, vel Domus Aseftina quidquem Juris fublacum effe cenfeatur, Jed Jacen Cufuren Majeflave, & Impera, Domusque Ateflina Jura omnia tam respedu Possessorii, quam Peinora falva remaneant, neminique en hoc alla prajudicium ulium urogatum inte agatur, ufquedum cognitum fuerit, ad quem Comaclum persinent. Fu por data efecuzione n quello Trattato nel di 20, di Febbraio dell'Anno seguente. Se ne rallegro tutta Roma, non così la Cafa d'Efte. Correndo il di 25, di Marzo di quell'Anno arrivo al fine di fua vita in Tonno Madama Reale Mona Giovanna Baufla Figha di Car'o Amedeo Duca di Nemours e d'Aumale, e Madre del Re di Sardegna Viniono Americo, in età d' anni ottanta. Non volle ulteriormente differire quel Real Sovrano il nuovo accasamento del Duca di Savora Carlo Emmanuele suo Figlio, e gli scelle per Mogie Pei sfena Li fiina Eiglia di Einesto Leopoldo Langravio di Affir-Rheinfelds Rotemburgo, e venuto il Luglio del prefente Anno fi mite effa in viaggio alla volta d'Italia. Portati fi il Re Vittomo col Figlio e con tutta la Corte in Savoia, accolfe dopo la metà d'Agosto sa Nuora in Tonon, e colla maggior solenmia l'introdusse a fuo tempo in Torino. Videsi intanto un'impensata vicenda delle cose del Mondo nella

Corte di Spagna. Sorpreso da i vaiuoli il Re Luigi, dopo aver goduto per poco più di fette Mefi il Regno, termino in età di dicifette anni il corfo della fua vita, e fu dalle lagrime d'ognuno onorato il fun Funerale. Avrebbe fecondo le Costituzioni dovuto a lai succedere il Principe  $Don\ Ferdinando$  fuo Fratello, ma trovandoli egli in età nonperanche capace di governo, il Real Configlio supplico il Re Filippo V. di ripigliar le redini, richiedendo ció la pubblica necessità. Volle fua Maeita afcoltare anche il parer de Teologi, è trovatolo non conforme al fentimento del Configlio, resto in grande perplessità. Contuttoció prevalfero le ragioni, che il richiamarono al Regno, e però nel di sei di Settembre pubblicò un Decreto, o sia una Protesta di riasfumere lo Scettro, come Re naturale e proprietario, finche il Principe d'Afturias Don Ferdinando fosse arto al governo, riferbandosi null'adimeno la facoltà di continuare nei Regno, fe così portaffe il pubblico bener ficcome dipor avvenue, avendo egh governato, finchè viffe, con fomma faviezza ed attenzione i fuoi Regni. Giacche il feguente Anno era deffinato al folenne Giubileo di Roma, già intimato alla Cristianità, il santo Pontefice Benedeno XIII. ne sece con tutta divezion l'apertura verso il fine di Dicembre, cioe nella Vigilia del santo Natale. Pubblicò ancora la rifoluzione fua di celebrare nella Domenica in Albis del feguente Anno un Concilio Provinciale nella Bafilica Lateranenie con invitatvi i Veicovi compreh nella Provincia Romana, e terri i luggerri a dirittura alla Santa Sede.

> Anno di CRISTO MDCCXXV. Indizione III. di Benedetto XIII. Papa 2. di CARLO VI. Imperadore 15.

On gran concorfo di pellegini divoti fu celebrato nel prefente Anno in Roma il folenne Giubileo, e fra gli altri cospicui perfonaggi concorfe a partecipar di quelle Indulgenze la vedova Gran Prine pella di Toscana Violante di Baviera, la quale se riceverte le maggiori finezze dal fommo Pontefice, e da rutta que la Nobiltà, lafciò anch'ella ivi un'illustre memoria della sua insigne Pietà e Liberalità. Grande occasione su questo Giubileo al fanto Padre Benedetto XIII, da esercitar pienamente le tante sue Virtà, delle quali parletemo andando ini anzi. E ficcome egli era indeteffo in iuit cio ipezialmente, che riguer a la Religione, così nel di quindici di Aprile diede principio neila Bafitica Lateranense al Concilio Provinciale, a cui intervenne

gran

gran copia di Cardinali, Vefcovi, ed altri Prelati. Vi fi fecero belliffimi regolamenti intorno alla Disciplina Ecclesiathica, estendo state prima ben ventilate le materie in varie Congregationi de più allennati Teologi. Velle il fommo Pontesce, che i Vetcovi non fentifero il pefo della lor dimora in Roma, con far fomministrare loro le spese dalla Camera Apottolica. Nel di quinto di Giugno fu posto fine a quella saera Assemblea, ammirata e binedetta da tutto il Popolo Romano, che da tanti. Anni indietto non ne avea mai goduta la maesta. In questi medelimi giorci il Campidoglio Romano rinovo un'illuffre cerimonia. non più veduta dopo il tempo di Francesco Petrarca. Cioè dal Senatore e da i Confervatori dei Populo fu con gran felennità conferita la Corona d'alloro al Cavalier Bernardino Perfeiu Sanele, Poeta rinomato pel polletto delle Scienze migliori, e maffimamente per la fua impareggiabile facilità ad improvvilare in verfi Italiani, e verfi pieni di Jugo, e non di fole fratche. Onorarono quella funzione parecchi Porporati, e la fuddetta Gran Principella di Tofcana. Non trafcuro intanto il buon Pontefice alcun merro per fraffornare i disegni de Potentati sopra Parma e Piacenza, ma con poca fortuna, effendo improvvifamente (coppiata una Pace (tabilità in Vienna fra l'Imperadore e il Re Catsolico, fenza che vi s'interponessero Coronati Mediatori, e fenza avec cura de gl'interesti de Principi Alieau. Come questa natcesse, gioverà faperio.

S'ERA fingui nel Congresso di Cambrai fatto un gran cambio di parole e ragioni fra i Minsilei delle Corone, per giugnere ad una vera Pace univerfale. Ma una remora troppo poffente era fempre l'affare di Minorica e Gibiterra, pretendendone gli Spagnuoli la tettituzione, benche ne avellero fatta in Utrecht la cultione, e negandola gl'Inglefi, di modo che apparenza non v'era di fciogliere quello nodo, per cut tutu gli alini restavano sospesi. Avvenne, che il Bason di Ripperda Giovanni Guglielmo, uomo ardito Ollandele, che come i razzi, tece dipor una luminofa, ma affai breve comparfa nel teatro del Mondo , l'egretamente molle parola in Vienna di una Pace privata fra l' Imperador Carlo VI. e il Re Cattolico Filippo VI e quella non caddo an terra. Premeva a fua Muesta Colarea di metiere fine ad ogni pretenfion della Spagna fopra gli Stati di Napoli, Sicilia, Milano, e Fiandra. Pau era vogliofa la Corte di Spagna di risparmiare una chiara miunzia a Gibilterra e Minorica, e di afficurate all'Infame Don Carlo la fuccession della Toscana e di Parma e Piacenza: al che spezialmente porgeva continui impulti la Regina E ijasena Farnefe, intenta al bene de gl'Infanti fuoi Figh, e tanto più per udirfi infestata da mol-

ti incomodi la fanità del Gran Duca Giovanni Gaftone de' Medici. Posta tale vicendevole disposizione d'animi, non riusei difficile lo strignere l'accordo. Fu esso stipulato in Vienna nel di 30. d'Aprile, e l' impenfata fua pubblicazione forprefe ognuno; tanta eta flata la fegretezza del Trantato. La fostanza principale di quegli Articoli consifleva nella Rinunzia fatta da Cefare a tutti i fuoi divitti fulla Corona di Spagna, con ritenerne il foto Titolo, fua vita duranto, e a flabilire, ch'essa Corona non s'avesse mai ad unire con quella di Francia. All'incontro anche il Re Cattolico Fil ppo V. ridunziava in favore dell'Augusta. Casa d'Austria tutte le sue ragioni sopra Napoli, Sicilia , Stato di Milano, e Fiandra , ficcome anche annullava il patto della reversione pel Regno di Sicilia. Un altro impierantifimo punto ancora fi vide allodars. Nel di fei di Dicembre dell'Anno precedente avea l'Imperador Carlo VI, formata e pubblicata una Prammatica Sanzione, per cui m difetto di mafchi era chiamata all'intera Succoffiane di tutti i fuoi Regni e Stati l'Arciducheffa Maria Terefa fua Primogenita con vincolo di Fideicommiffo e Maggiorafco. Decreto, che venne poi accettato e confermato da turri i Tribunali de fuoi dominj. Ora anche il Re Cattolico accetto la fteffa Pramimanca Sanzione, obbligandoti d'efferne garante e difenfore. Finalmente fra le parti fu accordato, che venendo a mancare la Linea Mafcolina del Gran-Duca di Tofcana, e del Duca di Parma e di Piacenza, fi devolverebbono i loro Stati colla qualità di Feudi Imperiati all'Infante Don Carlo Primagenito della Regina di Spagna Enfanetta Farnele, reftando il Porto di Livorno libero sempre, come si trovava in questi tempi. Segui parimente una Lega, e un Trattaro di commerzio fra i fuddetti Sorrani. Nel di tette di Giugno di quell' Anno con altri Atti fu confermata la fuddetta Concordia, accolta precedentemente con ifdegno da chi ne era rimalto efelufo, e maffimamente, perche Cefare fi obbligo di non opporti in caso che la Spagna tentaffe di ricuperar colla for-2a Minorica e Gibilterra. Que'Nobili Spagnooli, che aveano feguitato l'Augusto Carlo in Germania, e in vigore di questa Pace se ne tornatono in lipagna a godere i lot beni liberati dall' unghie del Fifco, trovarono pregnidiciale la mutazion del Clima, perche infermatifi in men d'un anno cefferono di vivere.

NELLA Primavera dell'Anno presente diede la Corte di Francia non poco da discorrere a i Politici. Un'infermità sopragiunta si giovane Re Luigi XV, in grande apprensione ed affanno avea tenuto tutti i siddisi suo, amantissimi sopra gli altri Popoli de i loro Monarchi. Perfettamente ii riebbe la Maestà sua; ma questo pericolo sece conoscere al

suo Ministero la necessità di non differir maggiormente il proccurare al Re una Conforte, che confervalle e propagalle la fua Discendenza. Dimorava in Parigi l'Infanta de Spagna, a lui destinata in Moglie, che già per tale spera za godeva il titolo di Regina, ma quella Principella avea foramente nel di 31. di Marzo compiuto I Anno fettimo dell'erà fua, e troppo percio conveniva aspettare, acciocche folle atta alle funzioni del Matrimonio. Lu dunque prefa la rifolizzone di rimandarla con tutto decoro in lipagna, ne u tardo ad elegintia. Per atto si maspettato rellacono talmei ie amareggian il Re e la Regina di Spagna, che richiamarono tofto da Parigi i lor Ministri, e rimandarono anch'esti in Francia Madama di Beaujolois, Figua del fu Duca d'Orleans Reggente, la quale avea da accoppiarti in Matrimonio coll'Infante Don Carlo: e questa poi s'un nel viaggio colla Sorella, vedova del defunto Re di Spagna Luigi, la quale parimente se ne tornava a Parigi. Contribul nun poco quella rottura ad accelerar la Pace fuddetta fra l'Imperadore e il Re Cattolico. Fu allora, che la gente curiosa prese ad indovinare, qual Principessa avrebbe la fortuna di faltre ful trono di Francia, ma niuno vi colpi. Con istupore d'ognitno s'intele dipoi, che il Re, o per dir meglio, il Duca di Borbone primo Ministro, avea prescelta la Principessa Maria Figlia di Stanistao Re di Polonia, ma di solo nume. Videti questa Principessa nel Mese di Settembre condotta con gran pompa da Argentina al talamo Reale. Attendendo in questi tempi il Pontefice Benedeito XIII. non meno al Pattoral governo, che all' Economico de'fuoi Stati, pubblico nel di quindici d'Ottobre un'utiliffima Bolla intorno all'Annona di Roma, e all'Agricoltura di que paesi. Non così fu applaudita nel Giugno di quell'Anno la Promozione alla facra Porpora da lui fatta di Monstgnor Niccolò Cofcia, prevedendo già i più faggi, che questo personaggio, favorito non poco dall'ottimo Pontefice, fi farebbe col tempo a-bufato della confidenza e bonta del fanto Padre, il quale non mai dicendo Basta alla gratitudine sua, volle premiare l'annea servistu di queito fuggetto, e col tempo gli procacció anche il neco Arcivefcovato di Benevento. S'egli folle meritevole di tanti favori, ce ne avvedremo andando innanzi.

Tomo XII.

Anno

## 130 ANNALI D'ITALIA.

Anno di CRISTO MDCCXXVI. Indizione IV. di BENEDETTO XIII. Papa 3. di CARLO VI. Imperadore 16.

D'A che su alzato alla Dignità Pontifizia il Cardinale Ortino, u-no spettacol i insolito, che tirava a sè gli occhi d'ognuno, era la fua man era di vivere. Non folamente il Pontificato nulla avea tin nu ta dell'Umilia. Viriù la più favorita di Benedeno XIII. ma parea, che l'aville accrefeiuta. Non fapeva egli accomodarii a quella pompa e magnificenza, che vien creduta un ingrediente necellatio, per maggiormente imprimere ne Popoli il rispetto dovuto a chi è infieme forumo Pontofice, e Principe grande. Su i poncipi bramo egit di ufcie di Palazzo tenza guardie, è come povero Religiofo in una chiufa carrozza, per andare alle frequenti fue Vifite delle Chiefe e degli Spedali, o pure al paffeggio. Gli convenne accomodarii al ripiego de più taggi, cioe di portarfi alle fue Divozioni, accompagnato da un templice Cappellano con poche guardie, recitando egu nel viaggio la Corona ed altre Orazioni. Casso nondimeno, come creduta da las superflua, la Compagnia delle Lancie spezzare. Chi entrava nella Camera fua, penava a trovarvi un Romano Pontefice, perche non v'erano addobbi, o rapezzerie, ma folamente fedie di paglia, ed immigini di carra con un Crocefillo. Andava talvolta a pras-20 nel Refectorio del Padri Domenicani della Minerva, come un d'effi, altra distinzion non ammeriendo di cibo o di sedia, se non che stava folo ad una delle tavole. Al Generale d'esti Religiosi, che egli riguardo tempre come fuo Superiore, non isdegnava di baciar la mano. Non volle più, che gli Ecclesiastici venendo alla sua udienza, gli s inginocchiaffero davanii. Intervenne talvolta al Coro co i Canonici an San Pietro, o pure nel Coro de Religiofi, fena altra diffinazione, che di federe nel primo luogo fotto picciolo baldacchino.

LUNGO farebbe il registrare i tanti atti dell' Umilià si radicata in liu, che sembravano sorse eccessi a gli occhi di chi era avvezzo a mirar la maestà e splendidezza de suoi Antecessori, ma non già a gli occhi di Dio. Eminente ancora si sacea conoscere in questo Pontesice il suo staccamento da i legami del Sangue, e dell'interesse. Amava molto il Duca di Gravina suo Niprite, e qualche poco anche il di sui Fratello Mondillo, ma troppo abborriva il Neponimo. Niun d'esti volle egli a Palazzo, molto meno gli ammise a parre alcuna del Governo, tuttochè per giudizio del saggi megho sosse stato per la Santità

Gua

affiit-

ha il valerfi del primo, cioè di un degno e virtuolo Signore, che de altre persone, alzate a gli onori, le quali unicamente curando i propri vantaggi, trascurarono affatto l'onore e la gloria del loro Benefattore. Solamente promoffe all'Arcivelcovato di Capoa il Nipote minote, e quello non per suo genio, ma per le tante batterie di chi favoriva la Cafa Orfina, e stette poi forte contro rant'altre usate per impetrargh al Cardinalato. Amantitimo della Povertà al Santo Padre aon per altro cercava il danaro, che per diffonderlo fopra i Poveri, o per elercitar la fua Liberalità e Graniudine. Al Cattolico Re d'Inghitterra Gracomo 111. Sururao accrebbe l'appanaggio, e dono tutti i magnifici mobili del Ponichee Predecessore, alcendenti al valore di trenta mila foudt. Per far limofine aviebbe venduto, se avesse poti to, sino i Palagi, e intanto egli dedito alle Penitenze e a i digiuni, von volendo, che una povera menta, convertiva in fovvenimento de ell' infermi e bifognofi tutti i regali e le rendite particolari, che a l'ui provvenivano. Faceva egli nel medefimo tempo l'ufizio di Vefcovo e Parroco, conferendo la Crefima e gli Ordini al Clero, benedicendo Chiefe ed Altari, affiftendo a i divini Ufizi e al Confefficiale, vifitando non folamente i Cardinali infermi, ma talvolta ancor poveragente, e comunicando di lua mano la Famiglia del Pilazzo. Quelle erano le debaie descindetesso e pustimo Successore di San Pierro, nonlaferando, egli pereto di accudire al buon, gaverno Politico del fuoi Stati, e alla difefa ed aumento della Religione.

ABITAVA da gran tempo in Roma il fuddetto Re Giacomo, favorito da i Pontefici ed onoraro da ognuno per l'alta qualità del fuogrado. L'aveva iddio anche arricchito di due Figimoli, Principi di grande espetiazione. Ma erano si pravenute in addietro dissensioni fra lui e la Regina fua Conforte Clementina Sobiefehi, a cagione delle quala questa pastima Principella s'era nurata nel Monistero di Santa Cecilia, pretendendo che il Marito avelle da licenziari dalla fua Corte alcune perione, per giulh fospetti da essa non approvate. S'erano interposti i più attivi e manierosi Porporati, e Principi e Principosse, per la riunione d'essi, ma con sempre inutili sforzi. Lo stesso Pontefice Benedeito XIII. non avea mancato d'impiegare i fuoi più caldi Bilizj a quelto fine, negava anche l'udienza al Re, perfuafo, che la ragione toffe dal canto della Regina. Ora quando la gente credea nmara fra loro la pace, giacché era feguito un abboccamento di questi. Realt Conforti, all'improvvilo si vide partir da Roma nel Mese d'Ortobre il Re co i Figli, e paffar ad abitare in Bologna, dove prefe un Palazzo a pigione. Pero la compattion d'ognuno fi rivolte verfo l'

afflitta Regina fua Moglie, e il Papa cominciò a negare al Re la rara della pennone a lui accordata. Monvi all'incontro di fomma allegrezza ebbe in quetti tempi la Real Corte di Torino, per aver la Duchella Mogite di Carlo Emmanuele Duca di Savoia, e Nuora del Re Vittorio Amedeo, dato alla luce nel di 26, di Giugno un Principe, che oggidi coi nume di Vinono Ameleo Maria, Primogenno del Re fuo Padre, gareggia merce delle fue nobili qualità co più illustra funt Antenativ. An'incontro fu in quest Anno la nobilissima Città di Palermo, Capitale della Sicilia, un teatro di calamità. Nel principio della notte del di primo di Settembre fi udi quivi nell'aria un mormorto terribile e continuo, che durato per un quarto d'ora cagionò uno spavento universale, atteso che il Cielo era fereno, senza vento, e fenz'apparenza alcura di tempo cattivo. Furono anche vedute in aria due Travi di fuoco, che andarono poi a fommergerfi in mare. Erano le quattro ore della notte, quando un orribil Tremuote per lo spazio di due Pater noster a falti fece traballare tutta la Città. Fu feritto, che la quarta parte d'essa su rovesciata a terra. File intere di Cafe e Borreghe fi videro ridorte ad un mucchio di faffi, affaillime altre rimalero lommamente danneggiate, e minaccianti tovina. Spezialmente ne pati il Palazzo Reale, di cui molte parti caddero, talmente che rettò per un tempo mabirabile. La Cattedrale, ed alcuna altra Chiefa, gran danno ne fottrirono; e dalle rovine di quella Citià furo io tratte ben tre mila perfone o morre o ferite. Corfe per l'Italia la Relazione di si funesto spettacolo, che metteva orrore in chunque la leggeva, ma persone saggie di Palermo a me consessarono, avet la fama accrefeinto di troppo le terribili confeguente di quel Tremaoto, ed effere stato minore di quel, che si diceva, l'eccidio. Intento fempre l' Augusto Monarca Carlo VI al bene e vantaggio de fuoi sudditt d'Italia, proccuro in quest'Anno coll'interpotizione della Porta Ottomana la Pace e libertà del Commerzio fra i fuoi Stati, e il Bey o Dey di Tunifi, e la Reggenza di quella Città. Gli Articuli ne furono conchiufi nel di 13. di Seitembre. Altrenanto ancora ottenne egli dalla Reggenza di Tripoli, di modo che le Navi di fua bandiera doveano in avvenire andar ficure da gl'infulti di que Corfari. Con qual fedelta poi essi Barbari, troppo avvezzi al mesticie infame della Pirateria, efeguiffero fomiglianti Trattati, lo fanno i poveri Cristiani. Sempre farà (non si può tacere ) vergogna de i Poientati della Cristianità si Cattolici che Protestarti, il vedere, che in vece di unit le loro forze, per ischiantar, come potrebbono, que nidi di scellerati Corsari, vanno di tanto in tanto a mendicar da esti con pro-

ghir-

ghiere e regali, per non dire con tributi la loto amistà, che poscia alle pruove si truova sovente inclinare alla persidia. Tante vite d'uomini, tanti missoni s'impregano da i Cristiani per sar guerra stra loro: perchè non volgere quell'armi contro i nemici del nome Cristiano, turbatori continui della quiete e del commerzio del Mediterraneo? Di più non ne dico, perchè so, che parlo al vento.

Anno di Cristo MDCCXXVII. Indizione V. di Benedetto XIII. Papa 4. di Carlo VL Imperadore 17.

🔼 IUNSE al fine di fua vita nel di 26. di Febbraio dell' Anno prefente T Francesco Famese Duca di Parma e Piacenza, nato nel di 19. di Maggio del 1678. Principe, che avea acquiftato il credito di rara Virtu, e di molta prudenza nel governo del suoi Popoli. Ancorche per effere difettofo di lingua, ammetteffe pochi all'udienza fua, pure non meno per sè, che per via di onorati Ministri, accudi sempre all'amministrazion della Giustizia, e mantenne la quiete ne'fuoi Stati, avendoga fervito non poco a confervarlo immune da' guai fra i pubblici torbidi la parzialità e riguardo, che aveano per lui le Corti d'Europa , a cagione della generofa Regina di Spagna Elifabetta sua Nipote ex fraire, e Figha della Duchessa Dorotea sua propria Moghe. A lui succedette nel Ducato il Principe Antonio suo Fratello, nato nel di 29. di Novembre del 1679. A questo Principe (giacché il Fratello Duca avea perduta la speranza di ricavar succellione dai Marrimonio luo ) più volte s'era progettato di dargli Moglie, affinche egli tentaffe di tenere in piedi la vacillante fua nobil Cafa, ma fempre in fumo fi sciolse ogni Trattato, per non accordarfi i Frarelli nell'appanaggio, ch' egli pretendeva necessario al suo decero nella mutazion dello Stato. Cosi i poco avveduti Principi d'Italia, per volere ristretta nella sola Linea Regnante la propagazione del loro Sangue, e col non proceurare, che una Linea Cadetta polla ammoghandoli fupplire i difetti eventuali della propria, han laferato venir meno la nobilifilma lor profapia con danno gravifilmo. anche de' Pop li loro fudditi. Erano affai crefeiuti gli anni addoffo al Daca Antonio, aveva egl. anche ereditata la giaffezza del Padre: pure testi i suoi Ministri, e del pari la Corte di Roma, l'affrestarono rosto a scegliersi una Consorte, abile a rendere frutti. Fu dunque da lui prescelta la Principessa Enrichetta d' Este Figha terzoge-Tomo XII.

nita di Rinaldo Duca di Modena, avendo anche quelto Principe Gerificato ogni riguardo verso le Figlie maggiori, per la plemura di veder conservata la riguardevol Casa Farnete. Ducento imila Scudi Romani furono accordati in dote a quelta Principella, e sul fine di Luglio si pubblico esso Matrimonio, con crienere la necessaria Dispensa da Roma per la troppo stretta parentesa. Ognin si credeva, che grande interesse avesse il Duca Antonio di uniti senza perdere tempo colla disegnata Sposa, pure con ammiriazione e dulor di tutti si vide disferita quelta funzione son al Febbraio del susseguente Anno.

At. Marchefe di Ornea, Ministro di rava abilità di Vistorio Amedes Re di Surdegna, muich in quest Anno di fuperar tutte de difficultà, che fingali aveano impedito l'accordo del e differenze vertenti fra la sua Corte e quella di Roma. Il buon Pontesice Henedetto XIII. nel cui cuore non allignavano se non pensieri e desideri di Pace, nonsolamente condiferfe a rico ofeere per Re di Sardegna effo Sovrano , ma estandio gli laccordo non poche grazie e diretti , contraffati in addietro da i fuoi due Predeceffari. Era poi grad tempa, che quetto Papa ardeva di voglia di portarfi a Benevento, parte per confecrariva una Chiefa fabbricata in onore di San Filippo Neri, alla cui interceffi me fi proteft iva egh debitor della vita, allorche refto feppellito fotto le rovine del Tremuoto di quel a Città i e pirte per confolare colla fua prefenza il Popolo Beneventano, per cui egli confervo fempre un amore, che andava anche a gli eccessi, e tanto più perchè riteneva tuttavia quell'Arcivescovato. Per qua ito it affancalfero a Porporata, per attraverfare quello fundalpendio() dalegno, nonvi fu ragione, che poteffe diffornarlo dalla prefa rifoluzione. Dopoaver dunque fatto un Decreto, che in cafo di fua morte il facro Collegio tenelle il Conclave in Roma, nel Marzo di quell'Anno fi mise in viaggio a quella volta con picciolo accompagnamento di gente , ma con gran copia di facri ornamenti e regali per le Chiefe di Benevento, e gran fomma di danaro per ripolarlo infeno de Poveri. Due Corfari informati del fuo viaggio, sbarcarono a Santa Felicita; ma il colpo andò fillito, e fi sfogò pofcia il lor futore fopra que poveri abitanti. Giunfe a Benevent i d'Santo Padre nel di primo d'Aprile. Gran concorfo di Popoli fu a vederlo, ed offequiarlos e ficcome egli di nulla più fi compiaceva, che delle funzioni Epifeapali, cost impiego ivi il fuo tempo in confectar Chiefe ed Alvare, in predicate, in amministrare Sacraments, in fervite i Poveri alla menfa, e in altri pullimi impreght del gemo (110 ReliReligioso. Nel di 11. di Maggio sece poi partenza di colà, e pervenuto a San Germano nel di 18. quivi con gran solennita consecrò la Chieta Maggiore. Fu in Monte Catino, dove, come se sosse thato semplice Religioso, gareggio coll' esemplatità e Pietà di que' Monaci, assistendo anch' egli al Coro nella mezza notte. Gran consolazione si provò in Roma all'arrivo della Santità sua in quella Ca-

pitale, fucceduto nel di 18. del Mefe fuddetto.

MIRAVANSI intanto gli affari de' Potentati Cristiani in un segreto ondeggiamento. Difguttara era la Corre di Spagna con quella di Francia per la Principessa rimandata a Madrid. Più grave ancora si conosceva la discordia sua con quella d'Inghilterra a cagion di Minorica e Gibilterra. Un altro affare flurbo la buona armonia fra Cefare e ga Anglollandi . Imperciocchè l'Intereffe, cioè il primo mobile del Gabinetto de Regnanti, avea fervito a a Configlieri Cefarei per indurre l'Augusto Cano VI ad istituire, o pure ad approvare una grandiofa Compagnia di Commerzio in Oftenda: il qual progetto ic toffe andato innanzi, minacciava un colpo mortale al Commerzio dell'Inghilterra ed Olfanda. Pretendeano quelle Potenze un sì fatto illituto contratio a i patri delle precedenti Leghe, tacciando anche d'ingrantudi le fua Maestà Celarea, che aiutara da tanti sforzi di gente e dantro d'esse Marittime. Potenze per ricuperar la Fiandra, ti volette por valere della medetima conquitta in fommo loro danno e fvantaggio. Ma i Ministri di Vienna, siccome partecipi delle rugiade, provenienti da Oitenda, teneano faldo il buon Imperadore nel fottegno di quella Compagnia. Se n'ebbe ben egli col tempo a pentire. Per opporfi dunque al profeguimento di quella Compagma, fi formo in Hannover nel 1725, una Lega fra la Francia, Înghilterra, e Pruffia, a cui poscia si accostarono anche gli Ollandesi. S'era ad'incontro l'Augusto Carlo maggiormente stretto col Re di Spagna. Aveano in quelli tempi gl'Inglest con una squadra de lor-Vatcelli fequettrara in Porto Beilo la Florta, che dovea portare i tefon in Ifpagna. Da tale ofhlità commoffi gli Spagnuoli, oltre all'efferfi impadroniti del ricchissimo Valcello Inglese, chiamato Principe Federigo, andarano a mettere nel Febbraio di quett' Anno l'affedio a Gibilterra. Gran vigore mostrarono gli offenson, ma molto più i difensori. laonde perchè non appariva apparenza di sottomettere quella Piazza, e perche intanto futono fottoferitti in Pangi alcum Preliminari di aggiustamento fra i Potentati Cristiani, al che spezialmente s'erano affaticati i Ministri del Papa, è più de gli altri Manfigner Grimaldi Nunzio Pontifizio in Vienna: quell'affedio dopo alcuni

alcuni Mesi inutilmente spesi retminò in nulla. Venne imanto nel di 21. di Giugno a mancar di vita, colpito da improvviso accidente verso Ofnabrak nel passare ad Hannover Giorgio I. Re della gran Bretagna, e a lai succedette in quel Regno, concordemente ricevuto da que Parlamenti, Giorgio II. Principe di Gistes, suo Primogenito.

STAVA attento ad ogni spirar d'aura in quelle parti il Cattolico Re G acomo III. Sinardo, e verifim lmente il peranzito, che avelle in Inghilterra per la morte di quel Regnante da focce lere qualche cingiamento in suo favore, all'improvviso si parti da Bologna, e passò in Lorena , con tidurfi pofcia ad Avignone . Scandagliati ch' egli ebba gli affari dell'Inghisterra , trovo preclufa ogni fperanza a i propri je però qu'vi fermo i fuoi paffi. Aveva egli laiciati in Bologna i due Princ pu fuoi Figli, e giacche in fine s era indictro ad allontanare dal suo servigio il Lord Eys, e sua Moglie la Regina Ciementina Sobiefekr., configliat i dal Pupa e da i più faggi Porporau, alla metà del Mele di Luglio fen venne a quella Città, dove abbraccio i Figli con tal tenerezza, che trasse le lagrime da gii occhi di tutti gli a-Ranti. Fermoffi ella dipoi in effa. Città, attendendo continuamente aile divozioni, giacche per le vifire e per li divernmenti non era fatto il fuo cuore. Paffava questa fanta Principella le giornate interein orazione davanti il Santiflimo Sacramento. Nel Novembre di quest' Anno venne in Italia il Principe Climente Elettor di Colonia, Fratello dell' Elenor di Baviera, e della Gran Principella di Tolcana Violante , con animo di farfi confectare Arcivelcovo dal Pontefice Beneduto X///. Per cagion dell'erichetta Romana non trovava la di lui Dignità i fuoi conti nel portarfi fino a Roma. L'uminflimo Santo Padre. tattoche diffuafo da 1 fottenitori del decuro Pontificio, pure non ebbe difficultà di paffar egli a Viterbo, per ivi confecrare quel Principe. Riulei maestosa la funzione, e corsero soniulis regali dall'una e dall'altra parte, ma fenza paragone fuperiori furono quei dell' Elettore, perchè confiftenti in sei Candelieri d'oro arricchiti di pietre. preziole, in una Croce d'oro, in una Corona di groffe perle. Orientali, i cui Pater Noster erano di smeraldi incastrati in oro, in una Croce di dismanti di gran valore, e in una Cambiale di ventiquattro mila Scudi per le îpele del viaggio del Santo Padre. Altri prefesti toccarono alla Famiglia Pontifizia. Paíso dipoi effo Eletrore colla Principella Violante a Napoli, per vedere le rarita di quella Metropoli, è di la venne dipoi ad ammirar le impareggiabili di Roma. Due Padri Carmelatam Scalai avea lo ftoffo l'ontefice, o pure il fuo-Predeceffore, inviati ne gli Anni addiciro alla Cina con ricchi donativi e Lettere all'Imperadore di quel vasto Imperio. Riportarono esti nel presente Anno due Risposte di quel Regnante al Papa, accompagnate da una bella lista di Donativi, consistenti nelle cose più ra-

re e ftimate di que pacii.

Con fommo dispracere intanto udiva il buon Pontefice le rifolyzioni prefe dall'Imperadore di concedere. Parma e. Piacenza all' /nfante Don Carlo, come Feudi Imperiali, in grave pregludizio de i diritti della Santa Sede , che per più di due Secoli avea goduto pubblicamente il tovrano dominio e possesso di quegli Statti. Intimo pertanto al nuovo Duca Antonio Farnese di prenderne secondo il solito l'Invettitura dalla Chiefa Romana. Ma ritrovoffi quetto Principe in un duro imbroglio, perche nello stesso tempo anche da Vienna eli veniva ordinato di prestate omaggio per esso Ducato a Cefare, da cui si pretendea di dargli l'Investitura. Fu poi cagione questo vicendevole strentoto, che il Duca non la preje da alcuno. Fece perció varie proteste la Corte di Roma, e all'incontro più forte che mai leguito l'Imperadore a fostener quegli Stati, come membri del Ducato di Milano . E perciocche nell'Anno 1720, avea Papa Clamente X. fatto esporte al pubblico due Libri, contenenti le ragioni della Chiefa Romana fopra Parma e Piacenza, in quest' Anno parimente compurve alla luce un groffo Volume, che comprendea le opposte ragioni dell'Imperio sopra quelle Città, dove oltre al vederfi avangati i principi, del dominio Pontifizio nelle medefime, fi venne anche a scoprire, che i Duchi Ouavio, ed Aleffandro Farnesi aveano riconsfeiuro fopra Piacenza i diritti dell'Imperio, e del Re di Spagna, Padrone allora di Milano. Non baito al faggio Imperadore Carlo VI. di aver procacciata a i fuoi fudditi di Napoli, Sicilia, e Tricite una spezie d'amiciaia o Tregua con Corfari di Tripoli e Tunifi. Rinforzo egli i fuoi maneggi per istablira un fimile accordo col Dey e Reggenza d'Algieri, cioe con più poderost e dannost Corfari del Mediterraneo, valendost dell'interpoamone della Porta Ottomana amica. Si fecero coloro tirar ben bene gl. orecchi prima di cedere, perchè pretendeano che l'Imperadore facesse anch'egh desistere dall'andate in corso i Maltesi. Se no scuso Cefare, con dire non aver padronanza sopra quell'Isola, e molto meno foora de Cavalieri Gerof limitani . Finalmente nel di otto di Marzo dell'Anno prefente fi thipulo in Coftantinopoli l'Accordo fuddetro, per cui spezialmente gran sesta ne sece la Città di Napoli, benche prevedessen i saggi, che poco capitale potea farsi d'una Pace con gente perfida, e troppo ghiorta di quell'infame meshere. Co-

## 138 ANNALI D'ITALIA:

minciarono in fatti a verificarii nell' Anno feguente queste predi-

Ma nel di 7. di Novembre fi cangiò in pianto tutta l'allegrezza de Napoletani. Perciecche dopo avere il Vesuvio gittato per due giorni delle continue fiumane dibitume infocato, verto la fera del di fuddetto con orribili tenebre s'ofcurò il Cielo, e dopo un terribile strepno di tuoni e fuimini, cadde per lo spazio di quattro ore una si straordinaria proggia, che recò gravissimi danni e sconcerti a quella Città e al fuo territorio. Quali non vi fu Cafa, che non reftiffe inondara da si esorbitante copia d'acqua, cun lasciar turte le Cantine e luoghi fotterranei ripiem d'acqua e di fango, e non fe ne andò efento Chiefa alcuna. Dalta montagna feendevano furiofi i torrenti, che atterrarono gran numero di cale e botteghe, feco menando gli alben divelti dal fuolo, e i mobili della povera gente. Gli Acquedotti e canali tutti rimafero riempiuti di terra. Immento ancora fu il danno, che ne parì la Città d'Aversa colle Terre di Giuliano. Piamura, Paretta, ed altre. Se abbondano di delizie quelle contrade, a dure pentioni ancora fon elleno fuggette. Gioriofa memoria. lasciò in quest' Anno lo zelantissimo Pontefice Benedeito XIII. con una fua. Bolla del di 12, d'Agosto , in cui severamente proibi per per tutti i suoi Stati il già introdotto ed affittato Lotto di Genova, Napoli, e Milano, gran voragine delle sostanze de mortali poco saggi, e troppo cortivi, e cio per avere la Santità fua conofcium gli enormi di ordini, che ne provvenivano per le tante fuperfizioni, frodi, subamenti, vendite dell'onestà, e impoverimento delle Famiglie. E perché ciò non oftante, alcuni poco curanti delle pene spirituali e temporali, nfarono pofera di continuar questo Giuoco, contra d'esti procede la Giuffizia, condennandoù al remo, ne poterono ottenere remissione dal Papa, risoluto di voler liberare i suoi Popoli da sanguisuga cotanto maligna. La borsa Pontificia ne parì, ma crebbe la giona di questo fanto Pontefice.

Anno di CRISTO MDCCXXVIII. Indizione VI. di Benedetto XIII. Papa 5. di CARLO VI. Imperadore 18.

FINALMENTE nel di quinto di Febbraio dell' Anno presente con molta solennità in Modena segui lo Sposalizio della Principessa Ennchetta d' Este con Antonio Farnese Duca di Parma, di cai su Man-

datario il Principe Ereditario di Modena Francesco Fratello d'essa. Dopo molo rebile divertimenti s'inviò la novella. Ducheffa nel di fettimo alla voita di Parma, dove trovò preparate funtuole feste pel suo ncevimento. Chiarito ormai il Re Cattolico Giacomo III, della tranquil'ità, che fi godeva in Inghilterra, e non effervi apparenza, che alcon vento propizio is vegliaffe in fuo favore, ful principio del Gennaso di quest' Anno si restata a Bologna. Videsi all ra la sospirata numone di lui colla Regina Comentina fua Conforte, la cui incomparabil Pietà e Divozione non meno stupore, che tenerezza cagionava in surto quel Popolo. E ben ebbe la Citta di Bologna monvi di grande allegrezza in questi tempi, per avere il Sommo Pontefice Benedetto XIII. nel di 30 di Aprile pubblicato per uno de Card nali inferbati in petto. Monlignor Profeso Lambertini Arcivescovo di Teodosia, Vescovo d' Ancena, Segretario della Congregazion del Concilio, e Promotor della Fede, di nobile ed antica Famiglia Bolognese, Prelato d'insigne lapere, spezialmente ne facri Canoni, e nell'Erudizione Ecclesiathica. Nel qual tempo anci ra fu promuffo alla facra Porpora il Padre Fincenzo Lodovico, Goiri, publicente Bolognese, eletto gia Patriarca di Gerufalemme, e Teologo rinomato per vari fuoi Libri dan alla luce. Not vedremo andaruo innanzi portato il primo d'esti dal rato suomerito alta Cattedra di San Pietro.

Durava tunavia la spinosa pendenza fra la Corte Pontificia e quella di Lisbona, per la prerentione mosta da quel Re di voler promusso. alla Dignità Cardinalizia il Nunzio Apostolico Bichi, prima che egli fi partifle da Lisbona, e ne prefenti tempi maggiormente fi vide incalzato il Santo Padre da i Ministri Portogheti su quetto punto. A tante preffure di quel Re, stranamente forte in ogni suo impegno, awrebbe facilmente condificefo il buon Poniefice, ficcome quegli, che cercava la Pace con tutti. Ma collituita lopra quello affare una Congregazion di Cardinali, alla tella del quali cra il Cardinai Coradini unmo di gran petto, fu rifoluto di non compiacere quel Monarca, perchè muno metreva in disputa, che il Princ pe polla, quando e come vuole, richiamare i fuoi Ministri dalle Corti attrut, ne si dovea permettere un elempio di tanta prepotenza in pregiudizio dell'avvenire. A tal determinazione il mansueto Pontefice si accumodo, ed attese più che mat a dar nuovi Santi alla Chiefa di Dio, e ad efercitarfi nelle confuete fue azioni Pattorali. Ma fe n'ebbe forre a dolere il Popolo Remano, perche tanto il Ca dinal Pereira, che l'Ambaiciatore di quel Rei, e i Prelan Portigheii, anzi qualtivogna perfora di quella Nazione, ebbeto ordine di levaiti da Roma, e da tutto lo Stato Ecclessafico, e di tornariene in Portogallo. Il che so eseguito, seccandos con cio una ticca sontana d'oro, che scottea per tutta Roma. Patve poco questo allo sdegnato Re. Comando, che uscisse de'suoi Stati hionsignor Fierae, da lui non mai riconosciuto i er Nunzio, nè volle lasciar partire Monsignor Bichi, tuttochè chiamato coll'intimazione delle Censure in caso di disubbidienza, e desideroso di un bidire. Olitre a ciò nel Mese di Lugho viero a chiechistia de i suoi Sudditi il mettero piede nello Stato Ecclessatheo, il cercar Digittà o Benefizi della Santa Sede, il mandare o portar danaro a Roma, con che resto assatto chiusa la Nunziatura e Dateria per li sua Stati. Finalmente caccio dal suo Regno ugni Italiano suddito del Papa, con probizione, che alcun d'essi non entrasse nel suoi territori. Altro sipiego non ebbe la Corte Romana, per rentare un rimedio a questa turbolenza, che di raccomandatsi all'interpolizione del pussimo Re Cattolico Filippo V. stante la buona armonia di quella Corte colla Portoghese a cagioni

del doppio Matrimonio flabilito fra loro.

IN mezzo nond meno a si fatti imbrogli Dio fece godere un'indicibil confolazione per altra parte al fanto Pontefice. Siccome nomo di Pace non avea ommeffo unzio o diligenza alcuna in addictro, pervincere l'ammo del Cardinal di Nosgliri Arcivelcovo di Parigi, finqui pertinace in non volere accentare la Bolla Un gentita. Finalmente cotanto poterono in cuore di quel Porporato le amirofe efortazioni del buon Pontefice, e il concetto della di lui Santità, e l'aver quefti dichiarato, che la dottrina d'essa Bolla non contrariava a quella di Santo Agoffino, che il Cardinale s'induffe ad abbracciarla, Per l' aliègrezza di quelta nuova, e di una Lettera tutta fommessa di quel Porporato, non pote il fanto Padre contenere le lagrime, e non fini l'Anno, ch'egh annungui nei facro Conciltoro quello inorfo della Chiefa, per cui il Noaghes fu riflabilito in tutti i funi diritti e preninci 20. Due nobile. Bolle , e move Provvisioni pubblico neil'Anna prefente l'indetesso Pontefice pel buon regolamento cella Giustizia, a sin di troncare il troppo perniciolo allungamento delle liti, e levare molti altri abufi del Foru, de gli Avvocati, Proccuratori, Nital, ed Archiv; : regolamenti, i quali farebbe da deliderare, che li then cliero ad ogni Altro paele, e quel che più imperta, che fi offervallero, perciocchè ordinariamente non mancano buone Leggi, ma ne manca l'offervanza, e chi abbia zelo per quello. Da molti anni fi tros avado in grande kompigho i Tribunali Ecclefiattici della Sicilia a cagioni la quilla appellata Monarchia, abolita da Papa Clemente XI. Facea contince ilhanza l'Imperador Carlo VI, che fi mertelle fine a quetto litigio; e il Santo

Padre amantifimo della Concordia con ognuno, vi condificese con pubblicare nel di 30. d'Agosto una Bolla e Concordia, che risecò gli abusi introdotti in quel Regno, e presente la mamera di trattar quivi e detinir le cause Ecclesiastiche in avvenire.

COMPARVERO in questi tempi i Potentati Custiani dell'Europa tutti vogliofi di stabilire una Pace universale. La fola Spagna quella era, che reneva questo gran bene pendente per le sue pretensioni contro gl'Ingleti, e per alcune difficultà nell'effettuare quanto era flato accordato all'Infante Don Carlo, sperrante alla successione in Italia della Tofcana e di Parma e Pracenza. Non la fapeva intendere il Gran-Duca Giovanni Gastone, che vivente lui s'avelle a mettere prefidio firaniero ne fuoi domini, e ricalcitrava forte. Ma da che furono accordati i Preliminari della Pace, l'Augusto Carlo VI. nel di 13 d'Aprile rilafeto ordini vigorofi, comandando a i Popoli della Tofcana di ricevere e riconoscere il suddetto Don Carlo per Principe Ereditario. e di prestargii quella sommestione ed ubbidienza, che occorreva, seii-2a pregiudizio del viventa Gran Duca, affinche finendo la linea mafculina de i Gran Duchi, fosse sicuro il Real Principe di prenderne il pieno deliderato possesso, castando intanto la disposizione fatta di quegli Stati dal Gran Duca Cofimo III. in favore della Vedova Eleitrice Palatina fua Figlia. In vigore dunque di tali premure fi aprì dipoi un Congresso de Plenspotenziari di tutte se Potenze in Sossons. per ilmaltire ogre altro punto concernente la progettara Pace, avendo il Cardinale di Fleury, primo Munittro del Re di Francia, defidetato quel Luogo vicino a Parigi per teatro di si importante affare, a fine di potervi intervenire anch'egli in persona, e recare più possente influsso alla concordia. Il bello su, che que Ministri più si lasciavano vedere alle Conferenze in Parigi, che in Soiffons, per minore incomodo dei Cardinale, Direttor d'ogni tisoluzione. Fu in questi tempi dall' Imperadore dichiarata Messina. Porto Franco con sommo giubilo di quegli abitanti. E nel di 26, di Agosto diede fine al suo vivere Anna Mario Regina di Sardegna, Figlia di Filippo Duca d' Orleone, cioè del Frateilo di Lodovico XIV. Re di Francia, e Moglie del Re Vinono Amedeo, in età di cinquantanove anni. Aveva ella vedute due fue Figlie Regine di Francia e di Spagna.

## 141 ANNALI D'ITALIA:

Anno di CRISTO MDCCXXIX. Indizione VII. di BENEDETTO XIII. Papa 6. di CARLO VI. Imperadore 19.

'ATTENZIONE di tutta l'Italia, anai di tutta l'Europa, fu in quest' Anno rivolta al Congretto di Soillors, che dove a decidere della pubblica tranquilità, e tlabilir la fuccessione dell'Intime Don Car-To nella Tofcana e in Parma e Piacenza. Ma fi venne icoprendo, che Soiffons, era una fantatima di Congrello, e che il vero Laboratorio, dove ii lambiccavano le nicluzioni. Politiche per la Pace, itava nel Gabinetto di Francia, e molto più in quello del Re Caitolico. Videfi queil'ultimo Monarca con totta la fua Corte i icammin i i a Badajos. dove a i confim del Portogalio fi fece il cambio delle Principelle d' Afturias e del Brafile mella quale occasione indicibil tu la pompa e la funtuofità delle feste. Cio fatto, la Corte Cattolica, tirandosi dietro gli Ambalciatori ed Inviati del Principi, parso a Siviglia, a Cadice, e. ad alter Luoghs, trattenendofi in quelle parti per tutto l'Anno prefente con gravi d'ghanze della Città di Madrid. E intanta, mentre ognun fi aspetrava il lieto avvito della Pace, altro non ti mirava, che preparamenti di Guerra, si grandiolo era l'armamento di Valcelli. Spagnuoli, e l'accrefcimento delle truppe in quel Regno, talmente che da un di all'altro fembrava imminente un nuovo alledio di Gibilterra. Non faceva di meno dal canto fuo Giorgio II. Re della Gran-Bretagna, coll'adunare una potente e dispendiosa Florta, non senza richiami di quella fazione del Parlamenti, che non intendeva le fegrete ruore del Ministero, ne qual forza abbia per ottener buona Pace l' effere in istato di far gagliarda Guerra. Quasi per tuito il presento Anno fi andarono mafticando ne' Gabinetti le vicendevoli pretentiom. nè Anno mai fu, in cui tante faccende avellero i Corrieri, come nel prefente. Andò possia a terminar questo constitto di tette politiche principalmente in gloria e vantaggio della Corona di Spagna, che perlungo tempo diede non folo la corda alle altre Potenze, ma anche in fine la legge alle meuefime, con ritardare più e più Meñ la diffribuzion della Flotta dell' Indie, felicemente giunta in lipagna, in cui tanto interesse aveano i Mercatanti d'Italia e d'altre Nazioni. Finalmente nel di nove di Novembre venne fottoferitto in Siviglia un Trattato di Pace e Lega difensiva fra i Re di Francia, Spagna, ed Inghister-78, in our fulleguentemente nel di 21. d'effo Mele concorlero anche le Provincie Unite. Allorché faltò fuori quella Concordia, inarcarono

le ciglia gli sfaccendati Politici al vedere, che non fi parlava dell'Imperadore, e che la Spagna dianai Collegata con ello, s'era gittata nel partito della Lega d'Hannover. Tanto romore s'era fatto da gl' Ingless, ashnehè il Re Carrolico chiaramente cedette le sue ragioni e diretti fopra. Minorica e Gibilterra, pure nulla fi pete ottenere di queflor il che nondimeno non ritenne il Re d'Inghilterra dall'abbracciar quell'accordo, giacché in vigor della pace di Utrecht, tali acquifit erano autonzzati in favor de gl'Inglefi, e il Re Cartolico acceitava in effo accordo le precedenti Paci. Tralasciando io gli altri punti, solamente dira, efferti ivi flabilito, che per afficurate la fuccessione dell' Infante Don Carlo in Totcana, Parma, e Piacerga, fi avellero da introdutre non più Svizzeri, ma fei mila foldati Spagniich in Liverno, Porto Ferraio, Parma, e Piacenza, con patto che tali truppe giuraffero fedeltà a i Regnanti Gran Duca, e Duca di Parma e Piacch-22, e con obbligarti la Francia e l'Inghilterra di dar tutta la mano per l'effettuazione di quello Articolo, tacitamente facendo conofcere di voler ciò eseguire anche contro la volontà di Cesare. Ed ecco il motivo, per cui la Corte Cefarca ricuso di entrate nel Trattato fuddetto di Siviglia, giacche nelle piecedenii Capitolazioni era stabilito, che lo guernigioni luddette follero di Svizzeri, e non d'altra Nazione parziale. Probabilmente auc ra provo il Conte di Komnglegg Plenipotenziario Cefareo in lipagna della ripugnanza a concorrere in quell'accordo, perche non vide riconosciuti quegli Stati per Feudi Imperiali, come portavano i precedenti Patri. Certamente non fi legge in effo Trattato parola, che indichi feggezione all'Imperial Dominio. Ne fi dec tacere, che appunto per quelto la Corte di Roma tento di prevalerfi di tal congiuntura, per far valere le fue ragioni fopra Parma e Piacenza, lenza nondimeno efferti finora offervato, ch'ella abbia guadagnato terren.) Ora il ministero di Vienna resto non poco amareggiato, perchè il Re Catto ico avelle dimenticato così prello l'obb. gata fua fede nel Traitato di Vienna del 1725, con alterare in condizioni così importanti il tenore d'elfa, e declamava contro questa si facile infrazione de' pubblici Trattati e Giuramenti. Per confeguente ricuso quella Corte di aderire al Trattato di Siviglia; ma non lasciatono per questo i Collegari contrari d'Hannover di far tutte le dispofizioni, per condutre in Italia Don Carlo, ad onta ancora dell'Imperadure, maneggiandosi intanto, perche il Gran Duca Gien-Goffone, ed Antonio Farnese Duca di Parma, accettassero di buona voglia le guernigioni Spagnuole.

Non poterono ne pure in quell' Anno i Cardinali ritenere il fommo

Pontefice Benedetto XIII. ch' egli nella Primavera non ritornaffe a Benevento, per far ivi le funzioni della Sertimana fanta a di Pafqua. L'amore d'effo Santo Padre verso quella Città, anzi verso tutti i Beneventant paffava all'eforbitanza, e tanta copia di quella gente s'era introdotta in Roma, fempre intenta ada caccia di posti, di grazie, e di Benefizi, che lieve non era la mormorazione per quello. Refbinissi dipor nel di dieci di Giugno la Santira sua a Roma, ed atrese per tutto il resto dell' Anno alle solite funzioni Ecclesiattiche, e alle conspece opere di Pietà, e a canonizzar Santi. Da Bologna parimente ntornarono a Roma i Cattolici Re e Regina d'Inghisterra in buon accordo, ed ivi fistarono di nuovo il loro soggiorno. In esta Roma, ia Genova, ed altre Città, dove fi trovavano Ministri pubblici della Cote di Francia, funzuofe feste si videro folennizzate per la tanto desiderara e già compiuta natoita di un Delfino, accaduta nel di quarto di Settembre dell'Anno profente: Principe, che oggidi fiutifice, e grande espeitazione dà a i suoi Popoli per la telicità del suo talento. Si fecero in tal congiuntura quati diffi pazzie di tripudi ed allegrezze per tutto quel Regno, e fino i più poveri paeli sfoggiarono in dimoftrazioni di giubilo i tanto è l'amore inveterato di que Poposi verfo i fo-20 Monarchi. Sopra tutto in Roma il Cardinale di Poi gnac fi tirò dietro l'ammirazione d'ognuno per la magnificenza delle felte e delle invenzioni, colle quali celebro la nalcità di questo Principino. Troppo era portato alla beneficenza e alle grazie il generofo e difiniereffato anim del Pontefice Benedetto X/II. Di quella fua nobile, ma talvolta no i affai regolata inchinazione fapeva anche profittare qualche fua Ministro, non fenza lamenti de gli zelanti, che miravano efausto l'erano Pontifizio, e accrefciuti gli aggravi alla Camera Apostolica, in goifa tale che fi rendevano oramai fuperiori le spese alte rendite annue della medefima. Non era questo un insolto malore. Arche sotto alici precedenti Papi, o per necessità occorrenti, o per capricci e fabbriche de' Regnanti, o per l'avidità de'non mai contenti Nipoti, sovente shilanciavano i conti in pregiudizio della medesima Camera. Al difordine de debiti fami fi rimediava col facile ripiego di crear miovi Luoghi di Monti e Vacabili: con che venneto crescendo i tanti millioni di debiti, del quali anche oggidi fi truova effa Camera gravata. Ne'tempi del Nepotismo muno ardiva di aprir bocca, ma forto sì umile Pontefice animolamente i Ministri Camerali vollero nel Mele di Aprile rapprenientar lo stato delle cole, affinché dal di lui buon cuore non fi aggiugneffero nuove piaghe alle precedenti. Gli fecero dunque conoscere, che prima del suo Pontificato l'entrata annua della CameCamera per Appalti, Dogane, Dateria, Cancelleria, Brevi, Spogli, ed altre rendite, atcendeva a due millioni, fettecento fedici mila, e fetcento cinquanta Scudi, dico Scudi 1716650. Le spese aimue, computando i frutti de' Monti, Vacabili, Pretidj, Galere, Guardie, mantenimento del facro Palazzo, de Nunzi, Provitionari &c. folevano afcendere a due millions, quattrocento trentanove mila, e trecento otro Scudi. dico Scudi 1439308, laonde la Camera rellava annualmente in avanno di Scudi 177341. Ma avendo ello Pontefice abolito un aggravio fulla carne, e il Lotto di Genova, creati due mila Luoghi di Monti, accordate non poche efenzioni, e diminozioni ne gli Appalo, (fatti fenza le folite folennità ) affegnati o accrefenzi falari a a Prefetti delle Congregazioni, Legari, Tribunali, Prelati, ed altre perfone, con altre (pele, ch'io traisfeio, veniva la Camera a (pendere più de'tempi addierro Scudi trecento otrantatté mila, e fecento otrantafei, dico Scudi 383686, e pero reflava in uno sbilancio di circa Scudi cento venti mila per anno. Però fi scorgeva la necessità di moderar le fpese, e di ordinare un più fedele maneggio de gli effetti Camerali, tacicamente infinuando le trufferie di chi fi abulava della facilità del Papa, posché altrimenti facendo, convertiva importe nuove gabella, dal che era si alieno il pierora cuore del Pontence, o pur fi vedrebbe incagliaro il pagamento de'frutti de' Monti, il che farebbe una foggente d'innumerabili lamenti, e mormorazioni, ferediterebbe di troppo la Camera, e fommamente intorbiderebbe il pubblico commerzio. Qual buon efferro produceffe quelta rimoftranza, convertà chiederlo a glintendenti Romani, so non ne so dire di più.

Occouse in quest Anno nel di 11. d'Agosto un terribil Fenomeno nel Ferrarele di la da Po. Dopo le vent'ore cominció ad apparire lopra la Terra di Trecenta ed altre Ville contigue il Cielo futto neopertodi folte nubi nere e verdi con alquante finicie come di fuoco in mezan ad effe. Dopo la caduta di una gragnuola, due contrari venti impetuofifimi fi levarono, che spinsero le nuvole a terra, e seceto come notte, ufcendone fuoco, che fi attacco a qualche rafa e fenile, e cagionando un fimo denfo e roffigno, che nempiè di tenebre e d'orrore totto quel tratto di paefe per dodici miglia fino a Caffel Gughelmo. Il principal danno provenne dalla furia impetuola del vento, che attersó in Trecenta circa cento ventotto cafe, colla morte di molte persone, porto via il tetto e le finestre della Parrocchiale, tronco il Campanile d'un Oratono, e fece altri lagrimevoli danni. Per la campagna fi videro portati via per aria i retti di molti fenili, e fino uomini, carra, e buoi, trovati per istrada o al pascolo, alzati da terra, e futio-Teme XII.

famente trasportati ben lungi. Immensa su la quantità de gli alberi d'ogni sotta, che rimasero svelti dalle radici, o troncati all'alterza d'un uomo, e spinti suori del toro sito. Di quetta sunestissima, e non mai più provata sciagura, participarono le Ville di Ceneselli, di Massa di sopra, e d'altri Luoghi di que contorni, i cui miseri abitanti si crederono gianti alla fine del Mondo. Trovossi in questi tempi il Gran Duca di Toscana in gravi imbrogli a cagion del Trattato di Siviglia, perchè pussato dall'una pane dalla Spagna e da gli Alleati di Hannover, per ammettere le guaraigioni di Don Carlo nelle sue Piazzo, e dall'altra battuto da contrarie Massime, e pretensioni della Cotte Imperiale. Nel di 19. d'Aprile dell'Anno presente per impensato accidente mancò di vita Anionio Ferdinando Gonzaga Duca di Guastalla e Principe di Bozzolo senza prole, e a lui succedette Giuseppe Marta suo Fratello, benche poco atto al governo.

Anno di CRISTO MDCCXXX. Indizione VIII. di CLEMENTE XIII. Papa 1. di CARLO VI. Imperadore 20.

ER tutto questo Anno sterre l'Italia in un molesto combattimento fra timori di guerra, e speranze di pace. Non sapea digerite l'Augusto Carlo VI. che dopo avere la Spagna, e tutti gli altri Alleati d'Hannover ne'folenni precedenti Trattati riconofciuto per Feudi Imperiali la Tofoma, Parma e Piacenza, e stabilità la qualità de' presidi, avessero poi nel Trattato di Siviglia disposto altrimenti di quegli Stati fenza il confenfo della Cefarea Maeftà fua. Non già ch' egli negalle, o intendesse d'imped : la successione dell' Infante Don Carlo in que' Ducati ; ma perche presendeva di ammenervelo nella mamera preferitta concordemente dalla quadruplice. Alleanza, E perciocche crescevano le disposizioni del Re Cattolico Filippo V. e e delle Potenze Marittime, per introdutre esso lusante in Toscana, fi comincio a vedere un contrario apparato dalla parte dell'Imperadore, per opporfi a tal difegno. In fatti ecco a poco a poco calare in Italia circa trenta mila Alemanni, che fi stefero per tutto lo Stato di Milano e di Mantova con aggravio confiderabile di que paeti. Ne fu destinato Generale il Conte di Mercy. Alcune ancora miglinia d'esti passarono ad accamparsi nel Ducato di Massa nella Lumgiana, per essere alla portata di saltare in Toscana, qualora si tentas-Se lo sbarco delle truppe Spagnuole. Non lasciò indietro diligenza

ê,

C)

lg.

Œ.

Se

sleuna il Gran Duca Gian Gaftone, per elimere i fuoi Stati dall'ingreilo dell'armi stramere, e perchè l'Imperadore con presendere di non effere pau tenuto ad offervare gl'anfranti primieri Trattati, fece vigorote illanze, affinche ello Gran Duca prendelle da lui l'Inveflaura di Siena, bilogno accomodarli, benchè con ripugnanza a talpretentione. A fommoffa eziandio della Corte di Vienna, effo Gran Duca dichiaro al Ministro di Spagna di non poter acconfenire all' ingresso deile truppe Spagnuole ne suoi Stati. Non sapevano intendere i Pontici, come il folo Imperadore prendeffe a far fronte a tante Corone Conegate, massimamente trovandosi egli senza. Floste per fostener Napoli e Sicilia. Ma ossa, che la Corie di Vienna si facesfe forte ful gemo del Cardinale di Fleury, primo Ministro di Francia, inclinato non poco alia Pace, o pure, che sperasse col maneggio de' Ministra nelle Corti, e nella forza de' fuoi guerrieri apparati, di ridutre gli Alleati a condizioni più convenevoli all'Imperial Dignità: cerro e, ch' ello. Augulto ammolamente procedè nel fuo impegno, spinse non poche troppe ne' Regni ancora di Napoli e Sicilia, seco quivi, e nello Stato di Milano ogni pollibil preparamento di fortificasioni e munizioni per difefa ed offefa, come fe foffe la vigilia d' una indispensabil guerra. Passò nondimeno tutto il presente Anno senwa che fi fguarnatfero le fpade, ma con batticuore di ognuno per quefta fluttuazione di cole.

GIUNSE intanto alla meta de' fuoi giorni il buon Pontefice Benedetto XIII. Il di 21. di Febbrato quel fu, che il fece passate ad una vita migliore nell'Anno ottantuno di fua età , dopo un Pontificato di ciaque anni, otto meli, e ventitrè giorni. Tali Virtu erano concorte nella persona di questo Capo visibile della Chiesa di Dio , che era riguardato qual Stoto , e tale fi può piamente credere, ch'egh companise a ghiocchi di Dio. Pari non ebbe la somma fua Umilia, più (timando egli d'effer povero Religioso, che futtala gloria e maesta del Romano Pontificato. Nulla cerco egli per li fuoi Parenti, flaccatiffimo troppo dalla came e dal fangue. Infieme col mirabil difiniereffe fuo accoppiava egli non liève gradimento di donativi, ma un camente per efercitare l'ineffabil lua Camia verfo de' Poverelli. Per questi aveva una singolar tenerezza, e su vedito anche abbracciarli, confiderando in essi quel Dio, di cui egli serbava in terra le veci. Le fue Penisenze, i fuoi dignani, la fua anche ecceffiva applicazione alle funzioni Ecclefiafliche, il fuo zelo per la Religione, e tant' altre belle don e Viriù, gli fabbricarono una Co-2002, che non verrà mai meno. E perciocche lingolare fu lempre K

la fua Pietà, la fua probità, la fua rettitudine , fi videro anche Relazioni di grazie concedure da Dio per intercession di questo santo Pantelice tanto in vita, che dopo fua motte. Solamente in lui li defide o que l'accortezza, ch'è neceffaria al buon Governo Politico ed Economico de gli Stati, si per fapere foieglière faggi ed incorrotri. Ministri, e sì per guardarti dalle frodi e intidie de cattivi . Quefto folo manco alla compiuta giona del fuo Pontificato, effendofi trovati i Ministri della sua maggior confidenza, che stranamente fi abularono dell'autorità loro compartità, è con ingannevoli infinuazioni corruppero non di rado le fante intenzioni di lui, attendendo non già alli onore dell'innocente Santo Padre, ma folamente alla propria utilità, e per vie anche fordidiffime. Ne già è credibile, che i buoni disapprovallero la beneficenza di questo Pontefice verso le Chiefe del Regno di Napoli, ch'egli a norma del fanto. Pontefice Innocenzo XII. efento da gli Spogli, el molto meno l'aver egli proibito il lotto di Genova, cioe una gran propina della boría Pontifizia, ne l'aver vietato, l'imporre penfioni alle Chiefe aventi Core di anime, tettoché poi cellaffero con lui così ladevoli Costituzioni ; e ne pure akre fimili beneficenze. Quello, che non fi potè fofferire, fu l'avere gli avvoltor Beneventam infaccata in varie bialimevoli, maniere la Camera. Apostolica, vendute le Grazie, e favori, contro il chiaro. divieto delle facre Ordinante, e defraudata in troppe occasioni la setta mente del buon Pontefice, il quale, benehè talvolta avvertito de loto eccessi, tento bene di provedervi, ma indarno, non esfendo mancati mai artifia, a que carrivi firamenti per las comparire calunnie le vere accuse.

On a appena li seppe avere il buon Pontefice spirata l'amma, che si solivo non pica plebe contra de gli odiati Beneventani, incitata, come su creduto, da mano più alta, allorchè vide due Familiari del Card nel Casca condotti alle pubbliche carceri. Saputosi, che lo stesso Porporato, cioè chi maggiormente avea satta vendemia sotto il passato Governo con assassimo della Giustizia e delle Leggi più secrosante, s'era mirato in un Palagio, corse colà, e minaciollo d'incendio. Ebbe maniera il Coscia di salvarsi, e ando a ritirarsi in Cascata presso di quel Principe. Forono trasportate in Castello Sant' Angelo le di lui argenterie, s'uppellettili e scritture. Accordatogli poscia un Salvocondotto, ternò egli a Roma, e per i more del Popolo nascosimente entrò in Canclave, dove non gli mincarono attessato dello sprezzo universale di lui. Non pochi turono i Beneventani, che colla suga si sottrassero all'ira del Popolo, e alle ricerche del-

la Giuftisia. Si accinfe dipoi il facro Collegio a provveder la Chiela di Dio d'un nuovo Paltore. Per più di quattro mefi duzò la diffentione e il combattimento fra que Porporati, e videfi con ammirazione di tutti, che oltre alla Fazione Imperiale, e a quella del Frannati e Spagnuoli, falto su ancora la non mai più intefa. Fazione de' Savotardi, Capo di cui eta il Cardinale Aleffandro Albani. Sarebbe da defiderare, che quivi non altro tenellero davanti a gli occhi i facri Elerton, se non il maggiorservigio di Dio, e della Chiesa, e che restalle bandiro dal Conclave ogni riguardo, od interesse particolare. Per cagion di questo nel maggior auge abbattuis si trovatono i Cardenali Imperiale, Ruffo, Corradies, e Davia, che pur erano digniffian del Triregno. Si trovò fulle prime fravalrato per l'oppolizione de Cefares auche il Cardinale Lorenzo Corfins, di ricca e riguardevol Cafa Fiorennia, ma raggruppatoù in fine il negoziaro per lui, fu nel di 11. di Luglio concerdemente promofio al fommo Pontificaro. Pervenuto all'età di fertantanove anni, non lafciava egli d' effere robulto di mente e di corpo. Porporato veterano ne pubblici affari, di vita efemplare, e ben forinto di Maffime Principefche, Prela egh il nome di Clemente XII. in venerazione del gran Clemene XI. luo Promotore. Ne tardo egli a lar conoscere l'indignazione fua contra del Cardinale Cofeia, privandolo di voce attiva e paffiva, e vierandogli l'intervenire alle Congregazioni. Altri Prelati e Minultri del precedente Pontificato furono o carcerati o chiamati a i conti, come prevancatori e rei d'avere tradito un Fontefice di tanta integntà, è recato non heve danno alla Camera Apostolica. Depurò egli per questo una Congregazione de più saggi e zelanti Cardinali, con ampia autornà di procedere contra di si faiti trasgreffori ad esempio ancora de posteri. Vierò al suddetto Cardinale di uscire dello Stato Ecclefiaffico, e gl'interdiffe l'efercizio di tutte le fiiizioni Arcivescovili in Benevento, con infinuargh eziandio di rimunmar quella infigne Mirra, di cui s'era egli moltrato si poco degno. Per questa severnà, e per tanto amore alla Giustizia, gian credito fulle prime s'acquifto il novello Pontefice, fe non che obbe maniera il Cofcia di ottenere la protezion della Corte di Vienna, che col tempo impedi , ch'egli non folle punito a miluta de i fuoi demeriti.

FRA i più illustri Principi, che s'abbia mai avuro la Real Cafa di Savoia, veniva in questi tempi conceduto il primo luogo a Vissore Amaleo Re di Sardegna, siccome quegli, che portando unità insieme una Mente maravigliosa, con un raro Valore, e una correstamo XII.

K 1 pon-

pondente Fortuna, avea cotanto dilatati i confini de' fuoi Statt, e portata una Corona e un Regno nella fua nobiliffima Famiglia S era quelto generalo Principa, pieno fempre di grandi idee, ma regolare da una fingolar Prodenza, tutto dato alla Pace, a far fiorire il commercio ed agni. Arte nel fuo dominio, a foitificar le fue Piazze, ad accrefeere le forse militare, e gl. Ingegnere, e moffimamente a fabbricare con grandi spese la quali inespugnabili Fortexta della Brunetta, e ad abbeliire ed accreicere di abitazioni Torino. Con un Corpo di Leggi avea preferato un faggio Regolamento alla huora amminultrazione della Giuffizia ne fuoi Inbunaii, e a moki punti riguardanti il bene de'fudditi fuot. Aveva anche ultimamente attefo a far houre le Lettere col fondare un'intigne Univertità , a cui chiamo de à moment Professore de tutte le Scienze, nella qual congiuntura com aftapore d'ognuno levo le Scuole a il Padri della Compagnia di Gesti, a a gli altri Regolari ancora in tutti i suoi Stati di qua dal Mare, per aftabilite una connessione e corrispondenza di Study fra l. Univerfita di Torino, e le Scuole inferiori con un migliore infegnamento. per tutti e fuoi Stan d'Italia. Montre egli era iniento ad altre gloriole azioni, eccolo nel prefente Anno determinarne una , che ben può dirfi la più Eroica e mirabile, che pilla fare un Regnanie. Era quefin fempre memorabil Sovrano giunto all'età di feffantaquattro anmi, e provava già più d'un incomodo nella fua famità per le rante. pallate applicazioni della fua mente. Sul principio di Scitembre faiso chiamare. Carla Emmanuele Principe di Piemonie, unico fuo Figho. a lui spiegò la risoluzione di rinunziargli la Corona, e il supremo Governo de fuoi Stati, perche intension fua era di ripolare oramai, e di liberarii da tutti gi imbarazzi, per prepararii polaramente alla grand'i opera dell'Erernità. Refto furpreto il giovane Figlio a quella piopofizione, e per quanto feppe, con gittarii anche in ginocchioni il prego, quando pure y lelle sgravaris d'un pelo, di eus era più la Maesta sua, che esso Figlio capace, di dichiaratio solamente suo Luogotenente Generale, con titenere la Sovranità, e il ditatte di ripighar le redini, quando trovalle cio più unite al bilogno delfedditi . No ( teplico il Re ) verifimilmente io potrei talvolta difapprovare quel che face, le però o intio , o nulla. lo non vo penfarvi in avvenire,

CONVENNE cedere alla paterna determinazione e volorta. È però nel di terzo dei inddetto Mele, convocati al Palazzo di Rivoli i Ministri, e molta Nubità, dopo aver detto, ch'egli si sentiva indebitto dall'età, e delle cure deficili di tanti a si dei suo Guverno, rmanziava il Trono al Principe suo Figlio amanssimo, colla fieddis-

fazion.

fazion di rimettere la fua autorità in mano di chi era egualmente degno d'effa, che atto ad efercitaria. Aver egli fcelto. Sciambery per luogo del fuo ripofo, e percio ordinare a tutti, che da li innanzi ubbidiffero al Figlio, come a for legitimo Sovrano. Di questa Rinun-212 feguitono gli Atti autentici, e nel giorno apprello Vittorio Amedeo non più Re, benché ognono continualle da li innanzi a dargli il titolo di Re: ando a fillate il fuo foggiorno nel Cakello di Sciambery, con quella stessa ilarità d'animo, con cui altri finicono sul Trono. Un gran dire fu per quetta novità. Chi immagino prefa ral rifoluzione da lui, per che avelle dianzi contratto de gl'impegni con gli Alicati di Hannover, e che vedendo cresciate cotanto con pericolo suo l'armi di Cefare nello Stato di Milano, trovasse questa mamera di difimpegnar la fua fede. Sognarono altri ciò proceduto dall' aver egli sposata nel di dodici del precedente Agoito la Vedova Contells di San Sebastiano della nobil Casa di Cumiana, Dama di cinquant'anni, per avere chi affettuolamente affittelle ai governo della fua fanttà, e non per altro motivo, ed affinche un tal Matrimonio non poteffe per le precedenze alterar la buona armonia colla Real Principesta sua Nuora, aver egli deposta la Corona. Tutte immaginazioni arbitrarie ed infaffifienti di gente sfaccendata: quafiche alle supposte difficultà non avelle saputo un Soviano di tanta comprenfione facilmente trovare ripiego, e ritenere tuttavia lo Scettro in mano. La verirà fui, che motivi più alti moffero quel magnanimo Principe a spogliarsi della temporale caduca Corona, per attendere con più agio all'acquifto di un'eterna, e tanto più perche certi interm fintomi gli facevano apprendere non molto lungo il resto del fuo vivere. Paiso dipor a Torino colla Corte il nuovo Re Carlo Emmanuele, e ricevette il giuramento di fedeltà da chi dovea prestarlo. Convien confessario, incredibil fu il giubilo o palese o segreto di que Popoli per tal mutazione di cofe, perchè il Re Vittorio Amedeo pareva poco amato da molti, ed era temuto da tutti, laddove il Figlio, Principe di fomma moderazione, e di maniere affatto amabili, facea sperare un più dolce e non men giusto Governo in avvenire.

A QUESTE (cene dell'Italia un'altra ancora se n'aggiunse, che grande strepiro sece su i principi, e maggiore andando innanzi. Più Secoli erann, che la Repubblica di Genova signoreggiava la riguardevol Isola e Regno della Corsica. Si contavano varie sollevazioni o ribeilioni di que seroci e vendicattivi Popoli ne tempi addietro, quetate nondimeno o dalla Prudenza, e dalla sorza de medesimi Ge-

novell. Ma nella Primavera dell'Anno presente da piccioli princips nacque una fedizione in quelle contrade, pretendendo effi Popoli d' effere maltrattati da i Governatori della Repubblica. Umti i malcontenti co i Capi de Banditi andarono ad alfediar la Baiba i ma sì buone parule e prometle furono adoperate, che fi nurarono, con refar nondimeno in armi circa venti mila perfone, le quali maggiormente fi accefero alla ribellione, perché s'avvidero di non corrilpondere i fatti alle promelle. Non mancavano a quegli ammutinati motive de grufte doglianze, the cadevano nondimeno la maggior parte contra de Governatori , intenti a far fruttare il lor ministero alle spese della Giustizia e de' sudditu Pretendevano lesi i lor Privilegi, divenuto tirannico il Governo Genovele, e sfoderarono una lilla di molte impolte ed aggraví finora fofferti, che intendevano di non più foffentre da indi avanti. Nel Configlio di Genova fu udito il patere di Girolamo Venerolo, il quale foltenne, che a guarir quella piaga s'avessero da adoperar lensivi, e non ferro e fuoco, e però i saggi, fapendo quanto quel Gentiluomo nel fuo favio Governo fi folle cattivato gli animi de Corfi, giudicarono bene di appoggiare a lui questa cura. Ma frutto non se ne ricavo, perché senza saputa sua attrappolato un Capo de'fediziofi fo privato di vita: il che maggiormente incitò in que Popoli le fiamme dell'ire. E tanto più perchè prevalle poi in Genova il partito de'Giovani, a'quali parve, che l' uso dell'armi e del gastigo con più sicurezza indurrebbe al dovere i sediziosi. Se n'ebbero ben a pentire. Circa einque mila soldati surono dipoi spediti da i Genovesi in Cortica, creduti bastante rinforzo a gli altri prefid), per ismorare quell'incendio. Nella Primavera di questi Anno la preciola Città di Norcia , patria di San Benedetto, lituara nell'Umbria, per un terribil Tremuoto restó quali inteyamente îmantellata e distrutta. A riferva di due. Conventi, e. del Palazzo della Città, l'altre fabbriche andarono per terra, con reftar seppellité sotto le rovine più centinara di que miseri abitanti . Si riduffeto i simafti in vita a vivere nella campagna, e gravificao danno ne rifentirono anche le Terre e i Villaggi circonvicini.

Anno

Anno di CRISTO MDCCTERI. Indizione ar. di CLEMENTE XII. Papa 2. di CARLO VI Imperadore 21.

Ox mancarono faccende in quell' Anno al fommo Pontefice Cle-mene XII. Nulla vallero le forti infinuazioni fatte fare dalla Santità Sua al Cardinal Coleia di tinuntiare l'Arcivefeuvato di Benevento. Egli con tutta la mala grazia nego quetta foddisfazione al Santo Padie, e pero continuarono i proceffi contra di lui nella Congregazioni de Cardinali, appellara de Nonnullos. Fu carcerato Monfignos Volcovo di Targa di lui Fratello, con altri Beneventani, genie mifchiata no gle abuti accadure fotto il precedente Governo. Il Cardinai Fine venne privato di voce attiva e pattiva in ogni Congregazione. Fu disocintimata al Cofcia la reflituzione di ducento mila scudi alla Camera Amottonea, e alla Tefireria i fomma indebitamente da lui percetta. Questa fu la pru fentibile floccata, all'intereffato cuore di quel Purporato, e la fordida avidità fua, che l'avea configliato a fare in tante illecite maniere queli ingistlo botrino, gli foggerì ancora il ripiego per confervario. Portato il buon Pontefice dalla fua natural Ciemenza, mon avea may voluto condificendere ad affeguare una itanta in Caftello Sant' Angelo a quello Porporato. Pero trovandoli egli in Fbertà, feppe con falli supposts ottenere dal Cardinate Cinfuegos Ministro dell' Imperadore un Pallaporto, e poscia se ne foggi nel di 31. di M. 110, e travefuto ora da Cavaliere , ora da Abbate, ed ora da Frate, arrivò felicemente fin preffo a Napoli , con implorare la protezione del Vicere Cours & Horrock, Da Vicena, ove fu spedito cornere, venne not la permiffione, ch'egh potelle dimorare dovunque gli piaceffe nel-Regno. Sveglioffi in cuora del fanto. Padre un vivo ri entimento per quista fuga, prefa con dispregio de gli ordini e divieti precedenti a e però nel di dodici di Maggio fo pubblicato un Monitono, con cui al Cuicia s'intimava, che non tornando a Roma entro lo ipazio di quel Mele, retterebbe privo di sutti i fuoi Benefis; , e le continualfe in quella caparbiera e difubbidienza fino al primo di Agotto , verrebbe degradato della Dignità di Cardinale. Furono poi nel di 18. di Magino futernate le Scomuniche, gl'Interdetti, ed altre pent contra di lui , che sa anto facea volar daperturto de a Manifetti so fua difefa, prepe dendofi ii debitamente aggravato dalla. Congregazione suddetta " Chiamo poi in fun aiuto una forse gotta, fpalleggiata dall'attestato versinco de Medici , acciocché gli ferville di feufa , le entre i terminì pref-

C .-

preseriri non companya in Roma. Fu in questa occasione, che il Pontesice spedi a i Principi Cartolici copia dei Procello surmato contro del Coscia, dove erano ben caratteriazate le sue tibalderie, ma Procello, che su poi processato da malti, perchè dopo i estersi ilevati tanti capi di reaso, e dopo tanti tuoni, si vide tuttavia la Porpora ornare un Personaggio, che le avea recato sì gran disonore. Vedre-

mo nondimeno, che non mancarono galligi alle colpe fue-

DIFTRO ad un akto affare fi fealdo medefimamente lo zelo di que-Ro Pontefice . Cioè nel di otto di Gennaio in una Aliocuzione fatta a a Cardinali nel Concilloro fegreto (copr) il Santo Padre i intenzion luadi disapprovare l'accordo qua conchiuso fra il suo Predecestore, e 🗗 🐠 torio Amedeo Re di Sardegna. A molti capi fi flendeva quella Concordia, riguardanti l'Immunita Ecclefiaffica, la Nomina a varie Chiefe e Benefizy, e l'efercizio della Giurisd zione del Vescovi. Si aggiugneva la controvertia per diverti. Feu ti posti, nel. Plemoste e Monfeto, rato, e spezialmente Cortanze, Cortanzone, Cisterna, e Montaha, sopra i quali intendeva il Re di efercuare Sovranua, laddove il Puniefice pretendeva appartenere a digitis della fanta Sede, come Feudi Ecelefiather. Citati i nobili Vaffadi di que Looghi a prettare il giurameno to di fedeltà al Re, aveano ub'nd to. Roma all incontro tasi Atti dichiaro na'le, e intin o le Cenfure ed altre pene a che per cili l'eude neonofeeile la Regia Camera di Torino. In una parola, simbroghuforte l'armonia fra le due Corti, e Scritture di qua e di la ufortono, e le Controverse durarono fino al principio dell'Anno 1741, ficcome vedremo. A me non occorre dirne di più, liccome ne pure d'altre rilevanti liti, che in questi stessi giorni ebbe la San a Sede con gli Avvocati e col Parlamento di Parigi. Ma cio , che maggiormente tenne in efercizio la vigilanza d'effo fommo Pomefice in questi tempi , fu Parma e Piacenza. Quindo (i sperava, che Antonio Farnese Duca di quella Crità avelle da Marrimonio fuo da ricavar frutti , per a quali fi mantenette la Principelos fua Cala , e reftallero fraktornati e delaŭ i conti gli fatti su quei. Ducati da i primi Potentati deli Europa 2 eccoti l'inclurabili morte nel di 10, di Gennaio del prefente Anno troncar la flame di fua y ta ced affingori infieme tutta la Linea mafcolina della Cala Farnele, che tanto fpleadare avez recato in addierro all'Italia. La perd la foa fu complunta dall'un verfale de fu a fu tâmi, perche già provato. Principe amorevole, fillendido, e di rara bontà, ante de tale bortà, che se più in lungo avelle condotto il suo vivere. fu credato, che il fuo Patrimonio farebbe ito fiffepra i si inclinato era egli alic spele, e alla beneficenza. Mazziore fu il duolo,

perchè già si prevedeva la gran disavventura di que paesi, che perduto il proprio Principe, correano pericolo di diventare Provincia. Nel Testamento tatto da esso Duca ne gli nitimi periodi di sua vita, lascio erede il ventre pregnante della Duchessa Eurichesia di Este sua

Moghe, e in difetto di Figli l'Infante Don Carla.

Avea già il Conte Dana Governator di Milano, all'udire l'infermità del Duca , ammanito un Corpo di truppe per introduclo in Parma e Piacenza , e pero accadura che fu la morte di lui, il Generale Conte Carla Stampa, come Plenipotenziario Cefareo m Italia, nel di an del fudderto. Gennaio venne a prendere il pollello di quegli Stati focto gli aufpici deli Imperadore a nome del fuddetto Infante di Spagna . fenza metteru failid o de gli Stendardi Pontifizi, che fi videro inalberati per la Cirià. In tal congiuntura non mancò il Postefice a'fuoi dovers, per fostenere i dustri della Chiesa sopra. Parma e. Piacenza . Scriffe Lettere forti a Vienna, Parigi, e Madrid. Perche la Corte di Vienna fotteneva il cominciato impegno, richiamo da Vienta il Cardinal Granulds. Fu speciato a Parma il Canonico Ringhiera, che nei prefe il polletto coile giundiche formalità a nome del Papa, e infieme Monfiguer Odde Commillatio Apostol co, a cui non restatono viciati molti atti di padronanza in quelia Città. Parimente in Roma fi fecero le dovute. Proteste contro qualivogha attentato futto o da farti dall' Imperadore e dilla Spagna per conto di que Ducati. Restavano intanto incagnati gli atfari per la precela gravidanza della Duchella Enrichetta. Se ne mostrava si persuaso, chi la desiderava, che avrebba per ella (commello quanto avea di foltanze. Dopo alquanti Meti vi-Atata quella Principella da Medici e Mammane, fi videro atteffats corroborati dal Giuramento, che quel Monte avea da partor re. Ridevana ali incontro altri di opposto partito, ancorche mirallero preparato il funtuofo letto, dove con tutte le formalità doves feguire il partu , con effer anche deftinati i Ministri , che aveano in tal congiuntura da imparare il moffice delle Donne. Ma venuto il Settembre, e difingannata la Ducheffa, onoratamente effa in fine proteffò di noneffere gravida. Stante nondimeno i incerteaza di quel 'avvenimento, in Vicina s'erano fatti non pochi Negoziati fra i Miniliri deli Imperadore , quei del Re Cartolico , e quei dei Re della Gran Breragna, peristabilire una buona concordia. Questa in fatti resto conchiusa nel di 22. de Lugho fra le fuddette Potenze, con avere l'Augusto Carle VI. son foliam nie eintermata la fuccessione dell'Infance Don Carlo ne' Dulati di Totcana, Parma, e Piacenza, ma etiandio condifcefo, che fi potessero introdutre sei mila Spagnuoli, paite in Livorno e Porto Ferraio , a parte nelle fuddette due Cutà : conformandoli nel teffo al Trattato della Quadruplice Alleanza del di due d'Agoilo del 1718. e alla Pare di Vienna del di fette di Giugno del 1721. A quella nuova respută l'Italia, stata finora in apprensione di nuove guetre. Fu poi preto dal Generale Conte Stampa, un'altra volca il pollello formale de' Ducati di Parma e Piacenza a nome del Real Infante, e nel di 29. di Dicembre efatto da que. Popoli il Giuramento di fedeltà e d'omaggto. Ma nel di seguente Montignor Commissario Oddi per parte del foramo. Pontefice fece una contratta folenne Proteffa in Parma, e così andavano balleggiando questi Ministri, nel mentre che Unfanto Don Carlo fi preparava per venire in Italia, anzi s'era già mello in viaggio, è parte delle miligie Spagnuole pervenuta a Livorno avea prafo quartiere in quella Cirtà. Quanto al Gran Duca Gran-Gaffone de Molici, e alla Vedova Palatina Anna Maria Lugia, nei di 21. di Settembre dichiararono di accessare il Trantato di Vienna del di au. di Lugho dell'Anno prefente. Prima ancora di questo tempo, cioè nel di ay, di Luglio aveano flabilità una Convenzione culla Corte di Madrid, in cui la convenuto, che il Reale Infante Den Carlo non folamente fuccederebbe ne gli Stati di Tofcana, ma anche in tutti gli Al-Jodiali, Mobili, Giuspatronati, ed altri dititi della Cafa de' Medici, Per Tutore d effo Principe a cagion della fua minorala furono da Cefare dej urati il fuddetto Gran Duca per la Tofcana, e la Docheffa Vedova Doveres Sofie, Avoia materna di Inc. per Parma e Piacenza.

Si cominciarono a feorgere di buon'ora de i rincrefeimenti per l' eletto loggiorno di Sciambery nel fu Re di Sardegna Fittorio Amedio. Non vedeva egli più chi andaffe a correggiarlo, o a chiedere gragis, e il piacere di comandare, provato in addietro fopra tanti Popoli, fi riffrignesa nella fola fua domeftica Famiglia. Quefto abbandunamento, questa tolitudo e tacevano guerra continua, e cagionavano malincoma ad un Principe, avvezzo lempre a grandi affari, e a lui parea. gran difgrazia il vedere confinati i fuoi vaffi penferi nell'angulto recinto, cioè in un angolo della Savoia. Aggiungafi, che ful principio di quest' Anno egli fo prefu da un accidente capitale, per cui gli rimale fempre qualche fentibil impedimento alla lingua , e gli fopragiunte poi anche una qualche confusione d'idee. Ando allora il Re Carle Emmenuele a n'ederlo, per teftimoniargh il fuo finale affetto, e vi tornò anche nella State colla Regina fua Moglie. Verfo poi la fine di Agollo. attribuendo il Re Vittorio il luo poco buono flato all'aria troppo fottile di Sciambriy , voile ritornare in Piemonte , e andò a piantar la fua. Corre a Moncatiers in vicinanza di tre miglia da Torino. Nulla sospettava fulle prime di lui il Re Carlo Emmanuele, ma da che fi avvide, ch'egli contro il concertato ambiva deil'autorità nel Governo, ordino , che si tenessero gli occhi aperii addosso a lui. E ranto più dovetre quella Corre allarmarti, quando folle vero, quanto allora fi diffe. exoc avere effo. Re Vittorio Amedeo minacciato, che farebbe anche tagliare il capo ad uno de primi e più confidenti Minifici del Re Figlio, e che erebbero polcia i folpetti di qualche meditata mutazione, da che egli parlando col Conte del Borgo, gli fece istanza dell' Attodella fua Rinunzia, tatto nel precedente Anno, che con tutta fommeffione gli fu negato. Aggiugnevano, che da li a poco tempo egli (crisweffe un bighetto al Governature della Cittadella di Torina con avvilarlo dell'ora, in cui egli intendeva di andare a spatto entro d'esta Citradella : o pure, ch'egli effemvamente il portalle in persona alla Porta segreta, per entrarvi, ma con trovar il. Governatore, che se ne scuso, con dire di non aver ordine dal Real Sovrano di riceverlo. Tuits questi fatti contemporaneamente si divolgarono, ma senza for damento. La verità il e, che avendo il Re Vittorio dopo il foo ratorno in Piemonte dato (egos non equivoci di volere aver parte all'autorità del Governo, il Re Carlo Emmanuele fu in cafo di far vegliare su i di ius discorfi, e santo più da che seppe, che il Ro Padre parlava con diverle perfone dell'Arro dell'abdicazione, come di un Arro, che follo in fua bada di rivocare.

IN questo tempa ellendo assa eresciute le indisposizioni del Re Vittorio, e la di lui mente, anche per l'accidente patito, molto indebolita , con qualche rifalto alle volte di rifi aldamento , e di agrizzione di spirito, ande venivano poi empiti di collera s'ebbe luogo a tersero qualche novità feonvenevole e pencolofa . Vedeva il Re Figlio con ciò esposta ad un grave cimento non solamente la Real sua Digistà, ma anche il luo Onore medelimo, e il Bene dello Stato, e pero (perimentati prima in vano più meggi e (pedienti, per calmare lo (pirito del Padre , e ricondurlo a penísen più propri e convenienti : chiamo a se a più laggi Ministri di Toga e di Spada, ed esposto il prefente sistema, con proteftarli nondimeno pronto a facrificare egni fua particolar convenienza, qualora aveffe potuto farlo, falva la fua effimazione, il bene de' Sudditi, e la quiete de gli Stati , zichiefe il loro configlio. Benpelato ogni riguardo, concorle si parere d'ognuno in credere necettamo un rimedio, a fin di evitare futte le delicate e difastrafe confeguenze, che prudentemente fi temevano come imminenti, e pero fu concordemente determinato di afficurarti della Perfona d'ello Re Vittorio. Nella morte adunque del di 28, di Settembre , vecendo il di 19, da va-

ri corpi di truppe, che l'uno non lapea dell'altro, fi vide attornisto il Castello di Moncalieri, e su improvvisamente intimato al Re Vittorio Amedeo di entrate in una preparata carrozza. Gii convenne cedere, e fu condotto nel vafto e deliziofo Palazzo di Rivoli, fituato in un colle di molto (alutevol aria , ma fotto le guardie , con raccomandare alle medelime di nipondere folamente con un profondo ir clino a quante interrogazioni facelle loro al Principe commello alla loro cultodia. La di lui Moglie Contessa di San Sebastiano, già divenuta Marchesa di Spigno, nello stesso fu condutta al Castello, di Ceva; ma perche fece ittanza il Principe di riaverla, non gli nego il Re quella confulazione. Del retto al fignorile trattamento d'ello Principe fu pienamente provveduto; tolta a lui fu la fola libertà. Chiu ique poi conosceva, di che buone vi cere sosse il Re Carlo Emmanuele, e quanta Virtà regnaffe nell'animo fuo, facilmente comprefe, che forti e giufti motivi il dovcano avere indotto ad un paffo tale con tutta la ripugnan-22 del luo fempre coltante fil ale affetto. Quelle (telle Guardie, che ful principio il tenerno d'occhio, con faggio configlio e per fuo bene gli furono palte, affinche offervaffero, che la gaghaida pathone not conducelle ad infierre contro se itello. Cellato il bollore, celso anche la vicinanza d'effe Guardie, ed era data licenza alle perfone faggie e discrete di visitario e parlarghi. È perciocchè sece attanza d'essergi rimello in Moncalieri, perche l'aria di Rivoli era troppo fottile, fu riconducto colà.

DURAVANO in questi tempi le controversie della Sacra Corte di Roma col Re di Purrogallo, coranto alterato, perchè il Nunzio Apottolico Manfignar Bichi era stato richiamato, senta prima decorarlo colla Porpora Cardinalizia. S'stenne il sommo Pontence il decoro della fua Dignità con efigere, che il Prelato afciffe di Portogalio; ean fatti egli paísó a Madrid, e gran tempo vi fi fermó. Venne pofeia in quest' Anno a Firenze, e non paíso oltre. Finalmente nel di 14. di Settembre farta dal Santo Padre una Promozione di Cardinali, tu in effa compreso si Bichi, në solo il Bichi ma anche Monsionar Firrasfucceduro a lui in quella Nunziatura i laosde. 6 tratto dipoi con più facilità di rimettere la buona armonia fra la fanta. Sede e il Re fuddetro. Sempre più andava in questo mentre crescendo la ribellione de' Corfi, e volavano per tutte le Corti le loro doglianze per gli aggravy, che pretendeano fatti ad effi dalla Repubblica di Genova. A fine di imorzar quelto incendio, ricorfero i Genovili alla protezione dell'In peradore Cools FL e ne ortennero un rinforza di etto mila foldati Alemanni, comandati dal Generale Wachtendonik. P 65 la

metå

metà di questa gente in Corfica, e fece tosto sloggiare i sediziosi dat blocco della Batha. Ma da che verso la metà d'Agosto s'inostrò per cacciare da altri fitt i Corf., trovo in due battaglie gente, che non conosceva paura. Perirono in que combattimenti moltifimi de Tedeschi, di maniera che fu neceffatio il tar trasportare cola il refto dellora compagni. Segintono infleguentemente altre zuffe ora favorevoli era contrane a malcontenti, ma spezialmente un ambolcata da lorotela a gi Alemanni nel fine d'Ottobre, nel passire che facevano a San Pellegrino, costo ben caro ad esti Tedeschi, perchè furono obbigati a mirarfi dal campo di battaglia , con perdita di più di mille persone tra morti e feriti. Nel di 30, di Maggio termino la carriera de' suos giorni Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana. Vedova del fu Gran Principe Ferdinando de Medici. Eca effa il attratto della gentilezza, venerata da ognuno, e però dalle comuni lagrime fi vide oporato il fuo Funerale. Gran compassione prima d' alfora fi fvegliò in cuore di tutti per gli orrendi effetti d'un fienffimo Tremuoto, che avendo cominciato nel Febbraio a farfi fentire nel Rogno di Napoli, infier) poi con varie altre più violenti feoffe, e tenne gran tempo in una costernazione continua le Provincie di Puglia, Terra di Lavoro, Bafilicata, e Calabria citeriore, e in alcum Luoghi lasció una dolososa catastrose di rovine. Più di ogni altro ne provo immenti danni la Città di Foggia, perche futta fu convertita in un monte di pietre, e p à di tre mila persone rimasero se, pellite sotto le diroccate cafe. Non resto pur uno de facir Templi e Chiostri in piedi, e Frati, Monache, ed altri abitanti, ch'ebbero la fortuna di feampare, andarono raminghi per quelle defolate campagne cercando, e difficilmente trovando un totzo di pane, per mantenersi in vita. Si videro in tal congiuntura l'acque alzarfi ne pozzi, ed ufcune con allagar le vigne. Barletta, Bart, ed altre Città furono a parte di questo spaventevol flagello, e perché in Napoli i Borghi di Chiaia e Loreto nfentirono non heve danno, buona parte del Popolo, e maffimamente la Nobiltà col Vicerè fi ritirò alla campagna. Ma il pussimo Cardinale Pignatelli Arcivescovo non volle muoversi dal suo Palazzo, e attese ad enimar la Plebe , e ad eccitar la mifencordia di Dio con pubbliche Procestion e pregiuere.

## ANNALI D'ITALIA. z Go

Anno di Cristo MDCCXXXII. Indizione X. di Clemente XII. Papa 4. di CARLO VL Imperadore 11.

Uasi morirono di fete in quest' Anno i Novellisti bramosi di grandi avvenimenti. Fioriva la Pace, che stendendo la serenità sopra tutta i Europa, non d'altro era feconda, che di privati divertimenti ed allegrezze. Di quette spezialmente abbondo la Toscana a percocche finalmente feiolti tutti i nodi, l'Infante di Spagna Don Carlo fi mife in viaggio per vemre a far la fua compatía nel teatro d'Italia. Imbarcoffi egli ad Antibo nel di ay, del precedente Dicembre fulle Galee di Spagna, unite con quelle del Gran Duca, ma appena ebbe falpato, che fi alzo una violenta buttafca, che disperse tutta la Flotra, e danneggio forte non pochi di que Legni. Ad onta nondimeno dell'infuriato elemento la Capitana di Spagna nel di 27. approdò a Livorno, e vi sbarco l'Infante. Magnifico Topramodo fu l'accoglimento, fatto a questo. Real Principe da quella. Città, che poi solenmizzo ne leguenti giorni il luo artivo con funtuole Macchine di fuochi, conviti, mufiche, illuminazioni, ed altre feste. Gareggio con gli altri l'Università de gli Ebrei, per attestare anch'essa a quelto novello Sole il fuo giubilo ed offequio, e fioccavano dapertutto le Relazioni di si grandiofe folennità. Dopo il ripofo di più di due Meß in Livocco paíso finalmente questo Principe a Firenze, ove fece il suo Diendido ingresso nel di nove di Marzo, ricevuto colle maggiori dimostrazioni di stimz e d'affetto dal Gran Duca Gran Gastone, e dall' Eleurice Vedova di lui Sorella. In quella Capitale ancora nulla fi rifparmio di magnificenza, ne gli Archi trionfati, ne funchi d'artifizio, e in alire feste ed allegrie, contento ognuno di vedere con tanta felicità rifiorire nell'Infante le già cadente schiatta de Principi Medicet. Fu egli riconofciuto non filo come Duca di Parma e Piacenza, ma ancora come Gran Principe, e Principe ereditatio della Tofcana. Avea già nel di 29, dello scorso Dicembre la Duchessa vedova di Parma Dorotea, come Contuitice, prefo il possesso de' Ducati di Parma. e Piacenza a nome del medelimo Infante dalle mani del Generale Conse Stampa Plempotenziario dell'Imperadore. Solenne era stata quella funzione, e i Magistrati e Deputati delle Comunità in tal congiuntiza prestarono ad esso Principe il Giuramento di fedeltà, come a Vaffallo dell'Imperadore, e del Romano Imperio. Dopo di che effo Generale confegno alla Duchella le chiavi della Città, e ordino tofto alIn truppe Celaren di ritirarii, e di lasciare liberi affatto quegli Stati ai nucvo Signore, facendo conoscere a sutu la lealtà dell'Augusto Sovrano in eseguire i gia stab his Trattati ed impegni. Non trala ciò il Commissioni apostorico Monfignor Jacopo Uddi nel leguente di podi Decembre di pubblicare una grave Protesta contro tutti quegli Atti, per preservare nella miglior possibile maniera le Ragioni della finta Sede.

FERMATOSE il Reale Infante a goder le delizie di Firenze fino al grincipio di Serrimbre, finalmente determino di confolare colla fua fospirata prete en anche i Popoli di Parma e Piacenza. Nel di sei d' offo Mete ti motte celi da Firence, e nel di otto entro nello Stato di Modena, e patlando fu ri di quella Città, fu falutaro con una Sulva-Ilease dalle artiglierie della medefima e della Catadella. Avea il Disca Rinaldo d'Effe aveta l'artenzione de fargh inaffiare le strade per tutto il fuo dominio, a fin di guardarlo da gli incomodi della firantdinaria polve di quell'asciusta thagione. Fu egli dipoi a complimentario colla fua Corre un miglio lungi da Modena, dove feguiruno abbracciamenti, ed ogni maggior finezza di complimenti e d'affetto... Nel di nove tutta fu in gata la Città di Parma pel feftoso ingresso del Popole, e nelle nobile fefte, che si fecero dipoi, si conobbe quanto turti applaudiffero all'acquitto di un Principe si inclinato alla Pietà e alla Ciemenza, e graziofo in turre le fue mamere, ma con aver portato feco l'altura del Cerimoniale Spagnuolo. A tante allegresse per la venuta in Italia di questo generoso rampollo della Real Casa di Spagna, se ne aggiuose un altra, riguardante la telacità dell'armi del Cattolico Re Edippe V. fuo Padre. Fra i penfiera di quel Monarca il primo ed incellarre era quello di ricuperare, per quanto avelle potuco, rutti gli antichi domini (pettanti alla Monarchia de' (uoi Predeceffori. Una riguardevole umone ed armamento di Vafcelli di linea, e di Legni da trasporto avea egli fatto nella Primavera di quest Auan, e preparan a i imbarco fi trovavano su i lidi parecchi Reggimenti di troppe veterane. Perchè era ignoto qual mira avelle l'alleihmenen di Flotta si numero a nel Mediterraneo, cun gelotia ed occhi apergi stavano i Vicerè di Napoli e di Sicilia, e turrochè l'Imperadore vemife afficurato della coffante amicizia d'ello Re Cattolico, pure non gellivano l'ombre, e furono perció ben munite le principali. Piazze de i Regni fuddein

Lz vo' finalmente l'ancore quella poderofa Flotta, comandata dal Capitan Generale Conte di Montente, e guidata da prospeti venna.

Tamo XII.

improvvifamente nel di 18. di Giugno andò ad ammainar le vele davance ad Orano nelle cofte dell'Affrica , Piazza lontana cento cinquanta migha da Algieri, trecento da Ceuta. Em dall'Anno 1500. dal celebre Cardinete Ximenes tolta fu ella a i Mori, e forroposta da li innunti alla Corona di Spagna, finche nell'Anno 1708, trovandofe involto in tante guerre il Re Cattolico, dopo un affedio di fei Metigh Algerini ne ritornarono padroni. Ora abarcati che furono felicemonre gli Spagnuoli, nel di 10. mentre attendevano ad altare un Fortino fulla Marina, eccoti piombare addoffo al loro campo più di venni mila Mori, Arabi, e Turchi, ed atraccare una fiera gulfa. Si diffinse allora il consuero valore delle malizie Spagnuole, furono con molta. ftrage rifornii quegl' infedeli, e tagliata loro la comunicazione colla Fortezza. Nel di feguente mentre in ordine di battagha fi mette in marcia l'efercito Critiano, per disporte l'affedio di quella Piazza, con ammirazion d'ognuno la truovano abbandonata, ne esta fola, ma ancora il credato inespugnabile Castello di Santa Croce, con quattro akti Forti all'intorno. Poco fu il bottino per li foldati, perchè il maglio di quegli abitanti avea fatto l'ale. In poter nondimeno de Cristiaus vennero cento trentorto Cannons, ottantatre de quali erano di bronzo, okre a molte municioni da bocca e da guerra. Per questa gloriola e felice imprela dell'armi Spagnuole, tanto in Roma, che in altre parti d'Italia, fi fecero molte al egrezze e rendimenti di grazie a Dio. Ma che? Non tardarono moto gli Algerini a tentare il risequino di quella Piazza, e con groffi fimo efercito vennero ad affediare stello steffo rempo Orano, e il Forte di Santa Croce. Governatore di Orano era stato lasciato il Marchese di Sania Croce Margenido, Cavaliere di raro valore, e Maestro nell'Arte della Guerra, come anche apparifice da i fuoi lubri dati alla luce. Softenne egli vigorofamente i posti contro gli sforzi de nemici, con suo grave pericolo, e iumina bravura de i fuoi porto foccorfo di viven e di munizioni al Forte fuddesto, che fi trovava in rischio di tenderfi per la penuria. Ma contimusedo i Mufulmini il lor giuoco, appena fu sbarcato nel di zo, di Navembre un riguardevol Convoglio di venticingue Navi da trasporto con buona (corta partito da Barcellona, che nel di feguente il Marchefe con otto mila combattenti ando ad affilire i nemici, benché forti di circa quaranta mili perfone. Duro il fangun do combatumento per sei ore; refistenza straordinaria secero i Barbari, ma in fine cedendo alla bravura de gli Spagnanti, fi diedero alia tuga, lafeiando il campo, e le artiglièrie in man de Crithani. Infigne e completa fu la Vittoria, le non che restò funestata dalla morte del valoroso Marchefe di Santa Croce, compianta policia da ognuno. Per quanto cerle la voce, non li trovò il luo corpo, e un pezzo durò la iperanza, ch el folle vivo e priginne i ma in fine certifima compirse la perdita di lui.

Ougsto full anco avvenimento dell'Anno prefente, che fece firepito in Italia. Poiché per conto di Roma, quivi fi continuo a tormare il Procello del Cardinale Cafela, ma con gian fegreto, quando ne' tempi addierto s'erano sparpaghati dapertutto i fuoi reati. Ternendo il Cofcia, che putfati i termini delle citutioni, in contumacia fi fearicalle sopra ca lui diterribil dicreto della perdita della Purpira, giudico meglio di tornarfene a Roma per far le fue difete, al qual fine felo conduffe da Napoli due Avvolati, provveduti d'ogos requitto per istate a fronte de più sorbiti Ri mani. Prese l'alloggio nel Convento di Santa Praffede, e gli fu intimato fotto rigorofe pene di ni n ufcurne, le non per rispondere alle intertogazioni della Congregazione. le quali durazono per tutto quest Anno, senza mas desentre a deci-Sone alcuna. Manco nell'Anno presente chi nella Vigilia di San Pietro pagaffe alla Camera Apostolica il Censo per li Ducati di Parma e Piacenza, perloche il Fiscale della fanta Sede fece pubblica Proce-Ra en difefa de a diretti Pontifizi. Avez il buon Pontefice Benedetto XIII. ficcome dicemmo, vietato il Lotto di Genova, perché forgento d'antimia difordimi, coll'aver fino imposta la scomunica a a Ricevitori, e Giocatori. Col gaftigo pubblicamente dato a chi avea trasgredito il bando, niun più ofava di gittare con tanta facilità e fciocchezza il fuo danaro, e di esporti enche al periculo di pagar le pese. Non fensa maraviglia delle perfone fi vide in quetti tempi riforto in Roma esse Lorro, e cassara la salutevole di lui Costinuzione, e tanto più se ne flup) la genre , perché rolta la Scomunica contro chi giocaffe af-Lotro di Roma, quetta fi lasciò suffifiere contro chi dello Staro Ecclefiailico giocaffe tuori d'effo Stato al medefimo Giuoco. Dovettero aver delle buone rugiom di far questa mutazione, benche tanto pregiudiziale al Pubblico. Di tal provento fi sa, che il Pontefice fi fersi in far Limotine, e belle fabbriche in cenamento di Roma. Pubblicò egli: in quell'Anno una Indevol Colliturione, che toglieva vari abuli del Conclave, ne moderava le spese eccessive, e conteneva akti unh regolamenti. Dopo penofa maiattia di molti giorni pafsò all'altra vita nel di 11. di Maggio di quest Anno Sehajhana (appellato da alcun Alvife ) Mucenigo Doge di Venezia, a cui nel di primo di Giugno fu fufirmto in quella Dignità Carlo Ruggior, personaggio, che ne Migifir-ti e nelle molte Ambascerie avea trattato so addietre i più importanti affati della Repubblica.

Ls

ANDA-

ANDARONO intanto crescendo vari insulta alla sanità del già Redi Sardegna Vittorio Amedeo, che gli annunziavano imminente il fine de fuoi giorni. Mostro questo Principe qualche desidento di vedere il Re fus Figlio, il quale non avea men premura pel medetimo oggetto. Ma nel tempo che fi flava ponderando, se questo abboccamento convectife, giunfe avvilo, effere il Re Vittorio peggiorato cotanto, che gia li movava a gli effremi. Per questo infesto, e per altri motivi addotti dalia Regina, che in rale fizio il fuo incontro, iungi dali produtre alcun buono effetto, avrebbe potuto affrettar la morte all' infermo Padre, e nuocere anche alla fannik del Figlio, di già alterata per così disgustose circostanze: altro non si fece. Il di 31. d'Onobre fu por quelio, che sbrigo da quelto Mondo ello Principe Vittagio Amedeo, pervenuto già all'età di feffanta fei anni e mezzo, ed egli ne prefe il congedo con fentimenti di vera Pietà ed etoica collanna. Celebre fempre durera nelle Storie, e nella memoria de Posteri al nome di quelto inligne Sovrano per la fomma acutezza e vivacità della mente, pel fuo valore, fortessa, e faggia condotta in messo. alle turbolenze dell'Europa, e a i pencololi impegni, a quali egli a' espose, per l'accresemento d'una Corona, e di non pochi altri Stati alla fua Real Fairiglia, e per tante altre gloriofe amoni, tali certo che andò innanzi a i feoi più rinomati Anteceffori, ed incredibile fia la ilima, che di lui ebbero tutti i Potentati d'Europa. Nel fervoro della fua giovento la incontinenza gli avea tolta la mano; ma da che fefuggi da lui, chi l'avea fatto prevancare, colla pubblica emendazione purgo gu scandali paffati, e ti vedea mischiaro col Popolo accostarii. al-a facra Menfa. Non manco mai di cultodire la Principelca gravità, e pure mun più di lui fi dispensò dalle formalità, con aver egli saputo effere Re, e infieme Popolare: tanta era la fua difinvoltura. Parvero, è vero, difaffrofi gli ultimi periodi del fuo vivere; ma egli fo ne fervi per meglio prepararli a comparire davanti a Dio, e a faldare quaggiù i conti colla divina Gultizia, con portar feco la contentetra d'aver lafciato un Figlio capace di ben regnare al pari di lut, un Re pieno di moderazione, di faviezza, di coraggio, e di tanto akte belle doti omaro, che il rendono amabile a tutti i Sudditi fuol-Solenia elequie furono poi fatte al defonto Principe, la cui Moglie fi. gittro in un Convento di Religiofe a Carignano.

Poco fe icemente pallavano in questi tempi gli affati de' Genovesti per l'ustinata ribellione de' Corsi, nulta avendo finora giovato a mettere in dovere quella seroce gente le migliaia di Tedeschi sotto il comando del Generale Wachiendonck, Per le morti e diserzioni a erano

quelle fminuite di motto, e però la Repubblica fenza atterrir6 per la eforbitanti fpele, asova preghiere è auovi teleri impiego, per otteasge dali'Imperador Carlo VI. akre force, valevoli a finir quella pugea. Un altro dunque più poderofo corpo di truppe Alemanne, aila eur cetta era il Principe Luigi di Wirremberg, trasportato fu in Corfica, me con ordini nondimeno fegreti del faggio Augusto di vincere non ma col ferro, ma bensì colla dolcenna e colla clemenna quella brava. Nazione: giacche alia Corte Cefarea doveano fembrare degni di compatione, e non affatto ingiutti i rifentimenti e le querele, che avesno poste l'armi in mano ad esti Popoli. Propose in fatti quel Principe un'Amneilia, e perdono generale a i Coro, ed infieme un accomodamento, con impegnare per mallevadore e garante della concordia. lo stesso Cesara. Altora fui, che i due principali Capi de ribelli, cioù Luigi Giaffers, e Andrea Ciaccaldi, ed altri lor Generali, entrati-nain negoziato col Principe e co Minutri della Repubblica, e confeguentemente reflo conchiula la Pace, coll avere i Corfi confeguito onorevoli condizioni e vantaggi. Se ne tornarono policia a poco a poco in Lombardia I armi Cefaree, ed ognun contava per terminate quelle tragiche icene, quando iti i Capi di effi Corfi, per umiliarii al Governo di Genova, furono all'improvviso cacciati nelle carceri, per difegno formato in Genova ( non già da i vecchi e faggi Nenati ti ) di dane ut etti un etemplar gaftigo a terrore de posteri. Per questa manganaa di fede non fi ,wo dire quanto restallero amaregenzi i Corfi, a quante doglianze ne facelle in Genova e alla Corre Celarea il Principe di Wirremberg. Vennero percio preffanti ordini di Sua Maeftà Ceforea a a Genoveir di rimettere in libertà quegli uomini , e suttoché f Mandtri della Repubblica adducellero ragioni e pruove, ch'effi per aver contravenuto a i recenti patti, non meniavano la protezione di fua Maetta Cefarea, pure stette faldo l'Imperadore in los favote, da maniera che in fine dopo maki Mefi di prigionia, ricuperazono la libertà. Cagion fu quelto inaspetiato colpo, che continuarono come prima, anal più di prima, i Corti a non fi fidare del Genoveti, e benabbe a pentifene la Repubblica, perché vedremo riforgere la ribellione, che costo dipoi tanti altri resori a quella neca Città, e sece spargere tanto fangue di nuovo ad ambe le parti. Erafi dilatasa la pefh-Jenaa de Buni nell' Alemagna, e ne gli Svizaeri. Pasio nell' Anno presente anche ne gli Stati della Repubblica di Venetia, e si andava arrampicando essandio nel Ferrarefe e nella Romagna. La divina Ciementa le tagliò il corfo, e cessò sì deplorabil flagello. Fiera pentione e quella, a cut fi truova fuggetto il debisiofo Regno di Napoli per ca-Tome XII. grogione de'frequenti Tremuoti. Anche nel di 29 di Novembre doll' Affino presente, spaventoso su que lo, che si provò nella stesso Capitale, dove rimasero stracesate sotto le rovine delle case atcune centinaia di persone. Poche sabbiche si contaro o, che non ricevessero danno, e si sece questo ascendere a qualche millione di ducati. Peggio
avvenne alle Provincie di Terra di Lavoto, e dell'una e dell'astra
Ca'abria. Ariano, Avellino, Apici, Mirabedo, e più di trenta Villaggi, surono per la maggior parte rovesciati a terra. Videsi una langa
lista d'altri Luaghi sonimamente partecipi di si grande sciagura, e de'
per ti in tal occisi ne. Da peroici si rassreddoti su parimeute insettara l'Italia, che pottarano al sepotero gran copia di persone, anche
d'alta stera. Si stese questo malore contagioso per la Francia, Alemagna, ed Inghilteria.

Anno di CRISTO MDCCXXXIII. Indizione XI. di CLEMENTE XII. Papa 4. di CARLO VI. Imperadore 23.

Rovossi nell'Anno prefente agitata da parecchi imbrogli la (acra Corte di Roma. Parve più volte come ridotta a fine la concordia coi Re di Portogallo, ma faltavano feinpre in campo nuove pretentions de quel Monarca ; e trovandots egh inflettibile ne fuoi voleri, bifognava continuar la battaglia, e il negoziato con lui, e col-Re Cattolico mediatore. Ne pure finqui s'era trovato ripiego alie diffenfioni colla Corte di Torino, e pero fopra que le pendenze fi vide in quelti tempi una guerra di Scritture, prodotte dall'una parte e dail' altra. Ma cio, che più afflisse l'animo del Pontesice Clemente XII. era la prepotenza del Franzefi, i quali nell'Anno addietro cominciatono, e continuarono anche per qualche Mese del presente, a bloccare con molti corpi di milizie il Contado d'Avignone: novità, che cagionava grave penuna ed altri danni a quegli abitanti. Il pretefto o motivo di tal violenza era, perchè in quel Contado fi rifugiavano alcunt contribandiers, e vi fi era vierata l'introduzione di non so quale mainfarture Franzesi, ed ivi si sabbricavano tele dipinte, e Drapperie vierate in Francia: il che non fi volea fofferire, fe con giullizia, alter lo deciderà. La forza e il bisogno indusse Monsignor Buendelmonti Vicelegato ad un augiuftamento; e perchè questo non fu approvato da Roma, continuarono le calamità in quelle contrade. Altro spinoso affare spunto in quetti temps, cioè la pretensione dell'Infante. Dox

Don Carlo Duca di Parma (opra il Docato di Caffre e Ronciglione, tolis, ficeome già vedenmo, da Papa Incocenza X, alla Cala Farnefe. Per avere ello Infante fatto pui bacare non folo in Parma, ma anche in Cattro un Decreto, che produva agli abitanti d'ello Caftro Runciglione, di riconoscere altro Padrune che lui, non fu lieve l' agitazione della Corte Pontifizia, ficcome qui la che non poteva ricorrere in quello bilogno alla Spagna e Francia troppo intereffate in favor dell' Intance. Duravano in olire intravia in Parigo le covita fatse da quegli Avvocati e dal Parlamen o in pregnidizio dell'autorità del Romano Poetefice. Finalmente dopo tanti dibattimenti fi venne in queit Anno a di nove di Maggio alla Decision della Causa del Cardinate Niccold Cofera. A cagion delle fue ruberie, frodit, eftorfioni, falfità di Referritti, ed a tri abuti del fuo Ministero, e della fiducia in lui posta dall'ommo Papa Benedena XIII, retto egli condennato nella relegazione pel corfo di dieci anni in Castello Sant' Angelo, privato di tutti i Benefizi e Pentioni, incorlo nella Scomunica Maggiore, da cui non potetfe effere affoluto fe ison dal Papa, eccetto che to armale merus. Fu obbligato in oltre al pagamento di cento mila Ducare di Regno, e alla reflituzione d'akre fomme da lui indebitamente percette, e tosta al medilimo la voce attiva e paffiva nell'eleasone d'un nuovo. Pontence. Si vide egli dunque rinchiulo nel fuddetto. Caffelio, e dopo aver promello di pagare in certo tempo trenta mila fouda, fece venie Lettere di fuo Fratello, al quale egli aveva acquillato varie Terre, e il titolo di Duca in Regno di Napoli, afferenti la gran poverta ed impotenza della fua. Cafa a pagare un foldo. Altro che quelto non ci volea, per dar meglio a conofcere, che eccellenti perfonaggi foffero i Fratelli Cofcia, a'quali nondimeno la Corete Cefarea giunte ad accordat la fua protezione con gravi dogisanza del a Pinti, 1943. Trattoffi in Roma nell'Anno prefente de gli omicida voloit ij, fe in avvemre aveffero a godere l'atilo nelle Chiefe.

STAVA pure a cuore all'Imperador Carlo VI. si per l'onore de' fu i Minister, che per la quiere d'Italia, che la Pace data dai Principe Lugi di Wirremberg alla Corfica prendesse buone radici, e percio nel sì 16, di Marzo con solenne Decreto confermo la Capitolazione acci rdara a que Popi li dalta Repubblica di Genova. Ma non passo il Settembre, che si trovarono in quell'Itola non pochi disperivatori delle condizioni de la concordia, e sparsen voce da akri, che non era mai da fidarsi del Genovesi, da che dopo l'Amnostia e i Giurimenti aveano messo in carcere i lor Capi, a rimettere i qui li in liberta nosi v'era voluto meno dell'enimpotenza e costanza deil lime

L 4 pera-

peradore: oftre all'aver dovuto altri de'principali ufcir dell'Ifola, come eftian dalla for Patna. Percio in accune parti della Cortica, duwe più che in altre durava quello cartivo fermento, riforfero nuovi. enalcontenti , e fi diede all'armi , con crefcere dipoi maggiormente la follevazione, ficcome andremo vedendo. E ranto più fi animò quella gente a tumultuare, fenza rispettare l'interpolta autorità di Celatuper lo recente aggiuttamento, perché improvvifamente fi trovo involto nell'Anno pretente la ffeffo Augusta Monarca in una deplorabili guerra, che niuno fi afpetrava in mezzo alla Pace, poco fa stabilità. Mifera è ben la condizion de' mortali , fottopolta all' Ambizione , a i capricei, e a tante altre paffioni del Regnanti, i quali nun ribrezzo pruovano a rendere infelici i propri ed altrui paeli, col muovere si facilmente guerra, cioè un flagello, di cui chi per fua difavventura è partecipe, sa quanto ne lia enorme il pelo, quanto lagrimevoli gli effetto. Manco de vita nel primo di di Febbraio di questi Anno Ferdinando Augusto Re di Polonia ed Elettor di Sassonia, con lasciare fra l'altrefue gloriofe azioni spezialmente memorabile il suo nome, per averabbracciata la Religion Cattolica, e trafmellala nel fuo generofo Figlio. Federigo Augusto, che succedette a lui nell'Elettorato. Essendofi trattato dell'Elezione di un nuovo Re di Polonia, al Criftianifimo Luigi. XV. parve quetto il tempo propizio, per rimettere su quel Trono il Suocera fuo , cioè il Principe Siantilio Lesgozinikei , ne gli Anni addietro di fatti, ed ora di folo nome Re di Pulonia. Palso incognito con una squadra di Legni Franzesi esso Principe in quelle contrade . e la fua prefenza affaiffimo giovò per disporre que Magnari all'eleze ne di luc. Fu dunque di nuovo nel di 11. di Settembre proclamato Re col voto concorde di quali tutti que Palatini, restando nulladimeno in piedi una fazione contratia, che altri dilegni covava in petto.

ALL' Augusto Carlo VI. non poteva piacere, che la Cotona di quel Regno passasse in capo ad un Principe attaccato per tannilegami alla Francia. Altre mire avea parimenta Anna Imperadirce della gran Rushi; e però si accordatono di promuovere a quel Regno il giovane Fedengo Augusto Elettore di Sassonia, Figlio del Re defunto. Altro non sece l'Imperador de' Romani, che d'inviare a i consini della Polonia, senza nondimeno entrarvi, nè commettere violenza alcuna, un'Armata sotto colore di proteggere la Libertà de' Polacchi nell'elezione del loto Capo. S'era ciò praticato altre volte in simile congiuntura. Ma i Russiani di fatto con sorse gagliarde s'introdussero in quel Regno: il che ammo spezialmente i Palat ni di Lituania a dichiamice Re di Polonia nel quinto giorno di Ottobre il suddetto Elettor di

Sallo-

am)-

Saffema, le cui armi da li a non molto accorfero anch'effe per fostener. quello feettro in mano del loro Sovrano. Ed ecco darti principio in que' valh pach ad una terribil guerra civile, che ii pro dettro nell'Anno seguente il memorabile afficiio di Danzica, cove s'era risugiato il Re Sianulus, con efferti egli in fine fottiatto felicemente dalle mami de fuoi avverfari, e con aver laferato libero il campo e il Trono all'Emulo, fuo , appellato da li inna, ai Augusto III. Re di Polonia, anche oggidì gloriolamente Regnante. A me non occorre di dire di più intorno a quelle strepitose scene, perché a se mi chiama l'Italia . Non fi farebbono mai figurato gl'Italiani , che del si lontano funco della Poionsa aveffero anch'esti a divense partecipi, e pure non su così. Appena vide la Corie di Francia contratiati i difegni fuoi in favore del Re Sianislao dalle Potenza Cefarea e Ruffiana, che ne medito rifenmmenti e vendetre. Troppo lontana da i tiri de'fuoi cannoni fi trovava la Ruffia, più vicini è confinanti erano gli Stati dell'Augusto Can-In VI. e pero fu prefa la mfoluzione di muovere guerra a lui , tuttoché giufto non fembraffe a molta faggi il titolo di quella rottura, perché mun atto di violenza aveano efercitato l'armi di Cefare nelle diffentioni de' Polaconi. A maggiormente incoraggire il Frantchi, permnovere guerra nella congiuniura prefente, fervì non paco il fapere, che troppo difficilmente farebbono entrati in ballo gl'Inglesi ed Ollandefi a favore dell'Imperadure, ficcome Popoli tuttavia fegretamente irreati pel tentativo fatto dalla. Corte di Vienna ne gli Anni addittro di formare e fomentare la Compagnia d'Olfenda in grave for pregradizio. Ora non si solto fu fabodoraro lo fdegno della Francia contro della Maestà Celerea, che coriero a tostiar nell'incendio, o puro furono chiamati ad accrescerso, il Re Cattolico Filippo V. e il Re di Sardegna Carlo Emmanuele. Per quante tinunzie avelle fatto il primo in favore dell'Augusta Cafa d'Austria de a Regiu e Stati d Italia, non fi dovea quella Coire credere obbligata a mantenerle. Saltarono anche fuori titoli e presesti di difgusto contra di Cefare, per certe sudd stationi negate all' Infante Don Carlo Duca di Parma. Quanto pofcia al Re di Sardegna, chiamavafi egli indebitamente gravato dalla Corre Cefarea, per non aver mai potuto otrenere Vigevano, Città, che pure secondo i para gli dovez eller ceduta.

Vant dunque segreti maneggi si andarono facendo, e segui un Trattato fra la Francia e Spagna, i eui Articoli non si sono mai ben fapuri, e un intro ne conchiuse il Re di Sardegna col Re Cristianisfimo, anchi esto finora occulto. Il bello su, che la Corre di Vienna placidamente iniante dormova, nè s'immagmata, che il religioso ed

amico Cardinale di Fleury, primo Ministro di Francia, potesse trovare in fuo cuore giulti motivi per rompere i legami della Pace. S' ingrossavano non solamente al Renn, ma an he la Provenza e Delhnato le nulture Franzeli i nulla importava di credeatto tutti movimenti da burla, per tenere unicamente in efercizio le truppe. Milita meno diffidava la Corre Cetarea del Re di Sardegia, italie I amichevol comfondenza, che paffava fra luro " e l'aver anch " pi co fa effe Re chieffa ed orienuta dall'Imperadore l'Inveftatura de suoi Stati in Italia. Vero è, che fi offervava il Re Sardo accrefcere le me truppe, e far altri prepaiamenti di guerra, maili tutto veniva fuppido tendere a la difeia, piopria, e dello Staro, di Milano, cafo mi i che i Franzeli pei faffero a qualche testativo contro l'Isana. Tanto maggiormente di confermatono in quella credenza a Ministra Cesarei , perché il Redi Sardegna trovandoti (provveduto di grano per li prefenti bifogni fuor, e de gli aspettati. Franzesi, ne ottenne alquante mignaia di sacchi, e varj arneti da guerra, dal Conte Doun Governatore di Milano, perfusio, che toffe in fervigio dell'Imperadore ciò, che poco dopovenne a (coprirfi contra di lui). In questo lerargo non eta già il Conte Generale Filippi, Ambafciatore ded Augusto Monarca a Torino , che offervava i misterioli movimenti de Ministri di Francia e Spagna in quella Corte, e la vicinanza all'Italia delle truppe Franzefi, e andava scrivendo a Vienna, che questo temporale avea da scoppiare in danno dello Stato di Milano . Anche il Conte Orazio Guicciardi Igaviaro Ceiareo in Genova con leriere fopra leriere informava la fua Corte del paderofo armamento, che per mare e per terra faceva nello fteffo. te upa il Re Catt den, tenendo per fermo definate quell'armi a' danni dell'Italia. Tali avviti in Vienna palfavano per ridicoli fpauracchi da chi non fapea ben pefare le circollanze de correnti affan. Refto in fine delufo anche il lu detto Generale Filippi, perciocche un di tto a trovare il Marcheje d'Ormea, infigne ed accortiffimo Ministro del Redi Sirdegna, a nome della fua Corte gli dimando cooto della Lega fatta dol suo Real Soviano co 1 Re di Francia e di Spigna, perche di questa s'aveano buoni avvisi in Vienna. Rispose il Marchete , se avea difficulta di mettere in carta si fatta dimanda. No , rispofe l'altro , e la feriffe. Sorto quelle parole aggiunfe l'Ormea di proprio pugn » Quefle Lege non è vera, e si sottoscriffe. Interrogato da li a quali be tempo, come avelle olato di tenvere cost, rifpote perche niuna Lega avea contratto il suo Re colla Spagna, e tale era la venta. Spedito a Vienna questo bigherro, maggiormente impressiono que Ministri, che nulla v'era da temere in Italia, e pero ne quella Corte, ne il Govetnator de Melano presero le precauzioni opportune .

ORA mentre se ne stavano i diseitenti Tedeschi in così bella Estafi, verso la merà di Ottobre, ecco per cinque diversi cammini calase in Italia una forte Armata di Franzen forto il comando del vecchio Mareferalla di Villara Poco si termò questa in Torino od altri Luoghi del Piemonte, ed unità colle schiere del Re di Sardegna, dichiasato Generalifilmo, a gran palli, e a dirittura marció verlo lo Stato di Milano, dove entro nei di 26. del Mele fuddetto. Si credeva l'Imperadore di avere un buon corpo di truppe in quel paefe, i tuoli e le paghe ne faceano ampia tede, ma per difgrazia non currifpondevano i fatti. Il perche forpreso da questo inaspettato nembo il Conte Daun Governatore di Milano, frettilolamente provvide di vettovaglia e di altre cole bilognevoli per una gagliarda difefa il Caffello d'effa Metropoli , ma con mancargh quello , che p a importava . Solamente poco più di mile e quattrocento armati vi furono introdotti prefidio quafi ne por baltante a guernire in un giorno tutti i fili e le furtificazioni di quella vafta Piazza. Dopo aver egli (pedito ottocento fanti di rinfor-Bu a Novara, immaginandoù, che i nemici farebbono alto prima fotto quella Città, fi muro pi feia a Manrova col fuo meglio , ed appreffo prefe le potte per Vienna , non so le per discolpare sè steffe , ma certamente per rapprefentare all'Augusto Padrone in stato delle cose della Lombardia, itato tri ppo titubante per le forze canto faperiori. dell'efercito Gallo-Sardo . Divifoti quetto in più Corpi, per far più imprese nedo steffo tempo, nel di 17. d'Otrobre, vide venirsi incontro le chiavi della Città di Vigevano, e nel di 31. Pavia apri anch' essa le Porte a Franzesi con essersi prima ritirato lo smilzo presidio de Tedelche. Inviolli dipor il Re di Sardegna col Marchele d'Ormea, e col Corpo maggiore delle truppe collegate alla volta di Milano , a cui Deputati, appeala ebbe egli pallato fopra un Ponte il Ticino, comparvero a prefestargli le chiavi, con pregare la Maesta (ua di confermore i lor privilegi, e di prefervare gli abitanti di ogni violenza. Fupono neevuti con tuit i amore, rimandati con ficurezze di buoi trattamento. Nella notte del di tre di Novembre precedente alla Fessa fiolenne di San Carlo , con quiere e bir ina difciplina entrarono i Gallo-Sardi in M lano , e giuntovi nella mattina leguente anche il Genesatifimo Re di Sardegna Cario Emmanuele, fech avendo tutta I Ufizialità ed altro groffo numeto di truppo , fo ancolto colle maggioti dimostrazioni d'onore da quella Nobika e Popolo. Fermatoti alquanto nel Pilazzo Ducale, paíso dipos a la Metropolitana, di ve fu cantato fule ne le Deum. Celebroffi la fetha del Santo colla medetima tranendittà, che ne'tempi di Pace. Non tardo il Re a far prova e la tua benebeneficenza a que Cutadini, con levare o tuna, o in parte la Diaria; cioe il pagamento di tre mila Lite di quella moneta per giorno, e una Gabeila fopra il Sile. Deputato intanto all'affedio del Caffello di Milano il Tenente Generale di Coigny, diede tofto principio ad alsae terras ficcome all'incontro 6 dispose a tar buona difeta il Cattellano,

cioè il Marchese Maresciallo Annibale Visconii .

NEL mentre che varie brigate marciarino per bloccare Novara 6 Tottona, la Città di Lodi nel di ferre di Novembre, fu occupata da i Franzefi, e colà portoffi anche il Re colle forze maggiori dell'Armata. Dopo aver gurato un Ponte full'Adda pa so di ia, e parte marcio di qua alla volta di Pizzighettone", nel qual giorno arrivo anche il Mareferallo de Villara con quindici altri mila combattenti , e un grofso treno di amgliena. Incredibili pese avea fatto in addietro l'Imperador Carlo VI. per formare d'esso Pizzigheitone una Pizzza fortiffima , e davano ad intendere gli Ingegneri, chi ella era incipugnabile . Dalla parte di qua dell' Adda , cioè al mezzo giorno aveano piantato affi Ingegnen un Forre guernito di molte militari fortificazioni, ma tenza ben avverrire, che prefo questo, serviva ello mitabi mente per offendere la Piazza posta nell'alira riva. Fu dunque risoluto dat Villats di fare il maggiore sforzo contra del medelimo Forte, fotto cui in fatti nella notte del di 17. di Novembre, ve iendo il di 18. fu aperta la trincea, e lo stesso si fece nel medesimo tempo dall'altra parte forto la Piazza, per tener diverni gli affediati. In quette angultie 🛎 difavventure il principal penfiero de Comandanti Cefarei era questo diprovvedere e foltener Mantova, come chiave dell'Italia. Salva questa, Speravano alla primavera forze tali da reprimere il corfo del vittorioli Gallo-Sardi. Pero non fentitinno ribrezzo alcuno a ritirar da Cremona il prefidio, lafciandola esposta a i nemici, che poi se ne impadronirono nel di 16, del Mefe fuddetto. Solamente cento cinquanta nomini reflatono alla guardia del Castello, senza obbligo al acuro di difenderlo per lungo tempo, ficcome avvenne. Con tal vigore profeguirono i Franzeli le offese contro il Forte di qua dall'Adda, animati fempre dal Re di Sardegna, il quale tre volte ogni di vifitava gli attacchi e le batterie, che dopo aver effi a cofto di molto fangue prefo il cammin coperto, e formata la breccia, videro gli affediati nel da all, di Novembre esporre bandiera bianca. Si stentò ad accordar le Capitolazioni, e due volte fu spedito al Principe Darmstare di Maniova per quelto, e perciocché premeva forte a gli Alemanni di falvare il prefidio di Prazigherrone, giacche istinandofi nella difela larebbe rimafto prignoniere di guerra, confentirono alla rela nora, folamente del Forte, ma anche della Piazza, con aver ottenuto le prè onorevoli condizi ni per la lur truppa. Sicchè nel di otto di Dicembre venne con gran facilità in poter de Franzesi Pizzighettone, Fortezza, che se sosse stata fornita di maggior nerbo di disensori, avrebbe potuto durar gran tempo contro gli storzi nemici. Cento cannoni di bronzo si trovarono in quelle due Fortezza. Attesero dipori Franzesi ad occupare i Forti di Trezzo, e Lecco, che non fecero difesa. La sece bensì il Forte di Fuentes; ma non v'esserdo più che sessanta soldati di guerragione, e giocando sorte le arughene nemiche, suro-

no anch'elli colltetti a renderli prigiameri.

Surigati da quelle parti il Re di Sardegna e il Marefesallo di Villets, accudirono all'affedio del fortifistico Caftello di Milano. Alla metà di Dicembre cento Cannoni e quaranta Mortaii cominciazono un' infernale finforia, e fenza risparmio di langue fi avanzarono le linea verso le mura. Maravigliosa su la difesa, che ne sece il Maraficiallo Visconte, confiderata la picciolezza del prefidio. Fu detto, che quatanrelica mila cappionate e tre mila Bombe s'impregaffero da Franceli in quell'imprefa, e che più di mille e festecento de for foldati vi periffero. oltre a i feriti. Ma in fine convenue cedere per motivo (gezialmente di faivare cio, che retto illefo di quella guernigione, e nel di 10. di Dicembre vennero fotroferitre le Capitolazioni, in vigor delle quali nel di due di Gennaio dell' Anno feguente con tutti gli onori della miliaia gli Alemanni lafciarono libero quel Cattello a gli affedianti, e fe n' andarono a sinforzar Maniova. Convien confessarla parve collugato il Cielo coll'armi Gallo-Sarde, perche da gran tempo non s' era provato un verno si dolce ed afciutto il che troppo favorevolo rrufci alle imprefe loro. Se altrimenti foffe fucceduro, avrebboro i fanglu e le rotte firade probabilmente o troppo difficultato, o fors' anche flurbara affatto l'affedio di Piazighettone e del Caffeilo di Malano. Ebbe anche a dire il Villars, che qualora avelle potuto indovimare una flagion si piacevile, avrebbe cominciato le offil tà dall'affedio di Mantova. Non paíso l'Anno prefente, che anche il Caltello di Cremona venne att'ubbidienza de'Collegati . Mentre questa danas fi faceva in Lombardia, ecco fcendere un altro temporale dalle parti di Spagna. Erati collegato il Re Cattolico Filippo V. colla Francia, e le conditioni de lor negoziati fi raccolfero folamente da gli effetti, che poi fi videro. Potente Florta per mare avea preparato quel Monarca, in cui s'imbarco gran copia di Reggimenti, e nel di 30 di Novembre avendo ipiegata le vele, benché patille burrafea nel Golfo de Lione, pure arrivo a quello della Spesia ful Genovelato, e quier sparvi sbarcata la gente, s'inviò la maggior parte d'effa alla volta della Toscana. Più di quattro mila cavalli spediti per la Linguadoes, da Antibo furono trasportati anch'ess per mare alla Riviera di Levante.

de Genovefi.

Scoageva ognuno minacciaro da quello turbine il Regno di Napoii. Inviato il Duca di Capiro Pignano con un corpo di truppe al Forte dell' Aulta, prefidiato da' Tedefchi nella Lung ana, per aprafi la comunicazione fra la Tofcana e il Parmigiano, le ne impadi ni egli nel di 14. di Dicembre, con far prigionieri cento e trenta u mini di quel prefidio. Vennero in quelli giorni a vifitare il Real Infante Don Carlo, Al Maresciallo di Villara, il Conse di Moniemar, Capitan Generale dell' Armata Spagnuola, e il Doca di Lina, per concertire le imprese dell' Anno (eguente : Calarono anche in Lombardia alcum Reggimenti Spagnuoli, che prefero ripoto tul Parmigiano. Fu in questi tempi, ch'esso Infante Duca di Parma venne dichiarato Generalifimo dell'Armate Spagnuola in Italia, e perciocché egli era già pervenuto all'era di diciutto anni fenza potet ottenere dalla Corta di Vieina d'effere difpenfato da i Tutori ( questo su ancora uno de capi delle digliange del Re Cartol co.) di sua autorità, e seguitando l'asempio d'altri Duchi di Parma fuoi Antecellori, dichiaro se steffo Maggiore, e prefeil governo de gli Stati, con ringraziare il Gran Duca di Tufcana Gian-Gaffone, e la Duckeffa Derotea Avoia fun, della cura, che come Contutori aveano finora prefo di lui. Ne in Italia folamente fi provoil peso della guerra nel presente A no. Massa grande di combattenti avea fatto la Francia in Alfazia, e spedito cola per Generale il Prineipe de Court. Verso la metà di Sertembre egli patio il Reno, e milel'affedio al Forte di Kehl, che ful fine d'affo. Mefe fu obbligato alla rela. Siccome a quelli improvvili affaiti non era punto preparata la Corin di Vienna, così la fortuna accompagnò dapertuito l'armi Franzeli. Godeva intanto Roma una deliziola Pace, e il Pontefice Clemense XIII. che al pari de fuoi Anteceffori ambiva di lafciar qualche infigne memoria di se stesso nella mirabil Città di Roma, prese in quest' Anno la rifoluzione grandiofa di fabbricar la facciara della Bablica. Lateranenie. Però iul principio di Dicembre con molta folennità fui polta la prima pietra de fundamenti di si magnifico edifizio. Trovolli, fottoposta in quest' Anno ad un lagrimevol accidente la C-rià d' Ancona. Svegliatofi un tempertofo vento nella notte del Lunedi quindici di Settembre venendo il Mattedì, fece morridir rusti quegli abitanti, che fi figurarono Tremuoto in Terra e Mire. Più Legni, che etano in Porto, ruppero colle morte di molta persona i furono portata

via le tegole delle case e i camini da suoco, rovinate varie Case, e Conventti sommamente restò danneggiata la gran sabbrica del nuovo Lazzaretto, rovesciata dalla parte del Molo, e nella campagna stadicati albert, e portati via i sensit. Tutto era pianti ed urli allora in quella povera Città, e scorse questo impetuolo turbine sino a Macerata e Loreto.

Anno di CRISTO MDCCXXXIV. Indizione XII. di CLEMENTE XII. Papa 5. di CARLO VI. Imperadore 14.

U QUEST' Anno un di quelli, che in grande abbondanza provvide le pubbliche Gazzette e Storie di novità, e fatti strepitofi riguardanti maffimamente l'Italia. Da me non ne aspetti il Lettore, che un compendioso racconto. Erano in armi contro dell' Augusto Carlo VI. Franzefi, Spagnuoli, e il Re di Sardegna. Fece la Spagna conoscere al Mondo, quanta fosse la sua Potenza, da che la Francia le avea dato un Re, e Re che vegliava a propri interessi. Imperciocché infigne fu l'armamento suo per mare, continui i trafporti di gente, di attrecci militari, e di danaro per terra e per mare, a fine d'imprendere la conquista de i Regni di Napoli e di Sicilia. Maggiori si videro gli sforzi della Francia per continuare la guerra al Reno, e in Lombardia, e il bello fu, che non folamente nelle Corti, ma anche ne' pubblici Manifetti, facea quel Gabinetto rimbombar dapertutto la ferupolofa intenzione (ua in questu sì gagliarde movimenti d' armi, che era non già ( guarde Dio ) di acquiftare un palmo di terreno, ma bensì di farti rendere ragione da Cefare, per aver egli spalleggiato l' Elettor di Saffonia al confeguimento della Corona di Polonia, e cooperato alla depressione del Ra Stantileo. Se mai per forte con si belle sparate si figurasse il Gabinetto Franzese di gittar polve ne gli occhi agl' Inglesi ed Ollandesi, affinche non istendesiero il braccio alla difesa dell'Augusta Casa d' Austria non erano si poco accorte quelle Potenze, che non sapessero il vero significato di si magnifiche e difinteressate proteste. Pure non entrarono elle Potenze in verun impegno, per foltener Celare contro tanti nemici, benchè pregate e follecitate dalla Corre di Vienna: ed unica cagione ne fu lo (degno non peranche cellato, per avere l' Augusto Monarca dopo tanti benefizi a lui compartiti voluto piantare in detramento loro la Compagnia di Oftenda, tuttochè quella folla

## 176 ANNALI D'ITALIA;

poi abolita. S'avvide allora il buon Imperadore, quanto. I' aveffero in addiciro tradito i fuoi troppo ingordi Configheti e Ministri, e convenne a lui di far penitenza de mali configli altrut con portar quafi. solo tutto il peso di quella nuova guerra. Perche è ben vero, che gli tiufet d'indurre i Circoli dell'Imperio a dichiararla guerra dell' Imperio, ma non è ignoto, qual capitale si possa fare di que soccorse troppo flentati e non mai concordi. Oure di che gli Elettori di Baviera , Colonia, le Palatino , non confentirono la tal dichiarazione , e fe ne stettero neutrali, anzi il primo fece un considerabile armamento con voce di mirare alla propria difefa, ma armamento tale, che tenne sempre in gran diffidenza e suggezione la Corre Cesarca, e la obbligo a guardere con affai gente i fuoi confini, perchè perfuafa, che il folo oro della Françia manteneva in piedi l'Armata Bavarele, alcendente a venticinque e forte più mila perione. O a in questo verno attefe vigorofamente Cefare à battere la caffa per retiffere a fuoi nemics non meno in Lombardia, the al Reno, dove imiturate forze s'

andavano reunando da i Franzeli.

In questo mentre le due restants Piazze dello Stato di Milano, cioli Novara e Tortona, venivano o bloccate o berfagliare dall'arms de' Collegati. Ma nel di nove di Gennaio fu portata a Milano la nuova, che Novara comprendendo feco la Fortessa d'Arona avea capitolata la refa con andarfene liberi que prefidi alla valta di Mantova. Allora fa che si determinò di convertire in affedio il blocco di Tortona e del fuo Caffello, che era in credito di Fortezza capace di ffuncare un efercito. Nel di 11. del fuddetto Gennaio al dispetto della fredda ilugione fu aperta la trinciera fotto quella Citià, da cui effendofi nel di ao. nitrato il Governatore Conte Palfi, lafciò campo a i Franzefi d' impossessariene nei di all. Non correspose all'espettazion della gente il prefidio di quel Caftello, ancorché foffe composto di due mila Alemanu, perciocché appena cominciarono il terribile lor giuoco fefantadue pezzi di Cannone, e quattordici Mortari da bombe, che quel Comandante dimando di capitolare, e ne uso nel di nove di Febbraso con rutti gli onori militari. Ad altro, ficcome diffi, non penfavano in questi tempi gli Ufiziali Cefarei nel brutto frangente di si impenísta guerra, che di falvar la gente, per poter falvare Mantova. Tutto intanto andò lo Stato di Milano: dopo di che prefero ripofo le affaricate e molto fminuste truppe de gli Alleati. Arrivo il Febbraio, ne pure s'era veduto calare in Italia corpo alcuno di Tedeschi, solamente s'intendeva, che nel Tirolo, e a Trento, e Roveredo, andava ogni di crescendo il numero del combattenti Austriaci, e che per-CapıCapitan Generale della loro Armata veniva il Marefeiallo Cante di Mercy con fei mila pertone arrivo finalmente quello Generale ful fine di quel Mele a Mantova per conoscere fui fatto lo stato delle cose, e poi se ne torno a Roveredo, per affrettare il passaggio dell'altre incamminate militie. Ma con ello veterano e valeroso Comandante parve, che s'accompagnatse anche la mala fortuna, e seco passasse in Italia. Fui egli sorpreso da una grave siusti ine a g'i occhi, ed altri dissero da un cospo di apoplessa, per cui di tanto in tanto restava come cieco. Progettossi in Vienna di richiamarlo, ma perchè sempre

fe ne sperò miglioramento, continuo egli nel comundo.

TROVANDOSI troppo vicino a quelto incendio Rina de d' Effe Duca di Modena, comincio anch'egli a provarite le perniciole confeguense. Sul principio dell'Anno prefente ecco (tenderfi le trippe Spagnuole per li fuoi Stati, e prendere quartiere neile Cirtà di Carpi e Correggio, nelle Terre di San Felice e Finale, e in altri Luoghi. Perchè s'erano precedentemente ritirati dalla Mirandola gli Alemanni, effo-Duca di Modena avea totto bensì guernita quella fua Città col proprio prefidio, ma non tardò il Duca di Lini: Generale Spagnuolo nel di 15, di Gennaio a companie colà colle fue milizie, con chiedere di entratvi, al che non fu fatta reliftenza, giacche promife di lafciare antatta la Sovranita e il Governo del Duca di Modena . Principe rifoluto di mantenere la neutralità in mezzo a queste gare. S'andava intanto ogni di più ingroffando (ul Mantovano l'Armata Celtrea, talmente che fecondo le spampanate de Gazzettieri si decantava ascendeffe a feffanta e più mila perfone, bella gente tutta, e vogliofa di mener le mani. Per impedir loro l'inoltrarii verfo lo Stato di Milano, al Generalistimo Re di Saedegna Carlo Emmanuele spedi il nerbo delle fué truppe a postarii alle rive del Fiume Oglio, è la maggior parté de Franzeit venne a custodire le rive del Po nel Mantovano di goa, stendendoù da Guaffalla fino a San Benederro, a Revere, ed anche aduna parie del Ferrarefe. All'incontro nelle rive di la da Po fi fortificareno i Tedefehi a Governolo, Oiliglia, e ne reflanti Luoghi dell' Oglio. Si trettero guarando con occhio bieco per alquante fettimane le due nemiche Armate, fludiando tutto di il Generale Conte di Mercy la maniera di pallare il Po, e dopo molte finte gli venne faito di pallacio, dove e quando men fe l'aspetravano i brantest. Nella notte leguente al primo di di Maggio, feco menando barche fopra delle carra, spinse egh sopra alcune d'esse il General di Baitaglia. Conte de Lignerale Lorenele pel Po con una man d'armati alla riva opposta in faccia alla Chiefa di San Giacomo, un miglio in circa distante da Sa Tome XII.

Benedetto. Arrampicaronfi su gli argini quegli armati, e vi prefero polto, nel qual mentre le fentinelle Franzeli sparando sparfero l'avviso de quella sorpresa. Ma il Mercy con incredibil dalgenza fatto furmare il Ponte, non perde tempo a spignere nuove truppe ris qua, in maniera che quando sopragiunitero le brigato Franzeli, vedendo ella già pallata tutta l'olto Cesarea, ad altro non pensarono che a mettersi in salvo.

GRANDE in fatti fu lo (compiglio de Franzeli, troppo sparpagliati dietro alla grande stesa de gli argini del Poa launde cursa la vocedel palliggio fuddetto, cialcun corpo d'effi colia maggior fretta polfibile prefe la tirada del Parmigiano, lasciando indietro non pochi viveri, municioni, e parte ancora del bagagno. Palso quello terroce. al Finale, a San Felice, e alla Mirandola, dove erano entrati effi. Franzesi, dapposche l'aveano abbandonata gli Spagnuoli, e tutte quelle schiere, unites poi con quelle di Guastalla, marciarono alla Sacan, Luogo del Parmigiano fol Po. Formato quivi un Ponte per mantener la comunicazione coll'Oltrepò, con alte fosse e irincee si afforzarono, e da Parma fino a quel Luogo dierro al fiume appellato Parma tirarono una Luiea, guernendola di gran gente e cannoni, ed. aspetrando di vedere, che risoluzion prendessero gli Austriaci. Conbuena disciplina dopo avere ripigliato il possesso della Mirandola, seni vennero questi sul territorio di Reggio, impadronironti anche di Guastalia e Novellara, e andarono ad alzar le tende nelle Ville del Parmigiano. Era ito frattanto il General Merry a Padova, per isperanza. di riporcare da quegli Esculapi la guarigion della fua vifta, e fenza di ius uula fi potea intraprendere di grande. Parve a gli altri Comandanta Cefares viltà si lafciare tamo in ozio il fiorito loro efercito, e però fi avvifarono di cacciare i Franzen dalla Terra di Colorno. Sol principio di Giugno con un groffo diffaccamento li portatono colà, dispetata difeta fece quel prefidio, ficche tutti coloro o perderono la vita, o reflarono prigionieri. Ma fenza paragone vi spesero gli Impritali più l'angue, essendovi rimatto accifà il fuddetto troppo ardito Genevale di Ligneville con altri Ufiquali, e molta loro gente. Videfi poi saccheggiata quella povera Terra, senza perdonare nè a a Luoghi saera, né alse d'usue del Palazzo e Giardino de a Ducha da Parma, luquali furono ivi per la maggior parte disperse od atterrate. Non riporto lode il Principe Luigi di Wirsenberg, Comandante allora pro interm dell'Armara Cefarea, perchè non a'moltraffe con tutte le forne a fin di firignere i Franzeŭ a Sacca. A hii balto di mettere in Colorno due Reggimenti. Ma nel di quinto di Giogno effendafi moffail valorofo Re di Sardegna con affai brigate fue, e de Frantefi, a quella volta, segui una calda austa con vicendevole mortalità di gente, pure si trovarono obbligati i Tedeschi di abbandonare quel sito, oramat, ma troppo tardi, penitti di avere comperato si caro un acquisto, che mun frutto, e solamente molto danno loro produsse.

Da che fu ritornato da Padova il Marejciallo di Mercy, non v'era the non-tredefic amminente qualche gran tatto d'armi, ma con iffupore d'ognuno egli fi ritiro a San Martino del Marchele Effenie a digerir la bile, e cio perche odiato dalla maggior patte de gli Ufiziali, come macellaio delle truppe, non avea trovato in effi l'ubbidiensa dovuta. Se andaffero bene con quelli contratempi gli affais dell' Imperadore, fel puo immaginare ciafcuno. Placato in fine dopo molti giorni ello Marefciallo, fe ne torno al causpo, ed allora defermino di venire a giornata co i nemici. Sarebbe staro da desiderare, che egli an si pericololo cimento folse stato meglio fervito da suoi occhi, e che le milure da lui prese fossero state, quali convengono a i più accorti Generali d'Armaie. Parve a non pochi mal conceputo difegno l'aver egli (giacché troppo difficile era l'affahre il campo contrario nelle Linee ben fortificare del Fiume Parma ) prefo un giro al mexzogiorno dena Città di Parma, con intenzione di azzuffarfi all'Occidente, dove di fortificazione grano privi i Franzefi, ma fenza far caso di lasciare esposto un fianco del suo esercito alle artiglierie della Cattà, e del potere la guernigion d'effa Città tagliargli la ritirata in cato di disgrazie. Ma egli era portato da una ferma credenza di fconfiggere i nemici, e il vero è, che penfava di triivare i Franzefi nell' accampamento loro dietro alla Parma, e non già nel lito, dove fuecedetie dipor il terribil conflitto. All'Armata Gallo Sarda non fi trovava più il Marefeialle de Villara, perché la lua soverchia età gli ayea si futtamente infraçchita la memoria, che ora dato un ordine, da li a poco dimentico del primo, ne spediva un altro in contrano. Laonde richiamato aila Corte, s invio nel di 17. di Maggio alla volta di Torino, dove forprefo da malatria chede fine a i fuoi giorni, ma nosi gui alla gioria d'effere stato uno de più sperti e rinomati. Condottiezi d'Armata de giorni fuoi. Anche il Generalifimo Carlo Emmanuele Re di Sardegna avea dato una fcorfa a Torino, per vifitar la Regima caduta inferma. Ora ellendo restato al comando dell'esercito Gallo-Sardo i due Marefeialli di Corgny e di Broglie, o fia che le fine portaffero avviso de movimenti de gi Impenali, o pure fosse accidente: moffero egino il campo, per venire anch' effi al Mezzo giorno, verifimilmente per coprire la Città di Parma da ogni attentato.

м.

ALL'improvvilo dunque nella mattina del di 20, di Giogno, feña del Sunti Pietro e Paolo, fi fcontratono le due nemiche Armate fulla fitada Maestra, o vogliam dire Via Claudia, thendendoù i Franzen dalla Curà fino per un miglio al Luogo detti la Crocerta, ben ditefi da gli alti fossi della medetima tirada. Ancorche si trovasse il Mercy soferiore di gente, per aver lafciatii molti flaccamenti indietro alla cu-Rodia de path, e tutta la fanteria non folle peranche giunta, pure altacco fungiamente la battaglia con iftrage non peve de'nemici. Co-Rò anche gran tangue l'espugnazione d'una Cassina, ma il peggio tu, ch'egh fielfo col troppo etporn aile palle de gh avverfari, ne retto si malamente colpito, che ful campo ipirò l'ultimo fiato. Non fi sa, fe al fuo hunerale toffe poi accompagnato dalle lagrime d'alcuno. Arnvata la fanteria tutta, crebbe maggiormente il fueco, le morti, # le ferite da ambe le parti, fenza nondimeno, che l'una passasse ne' confini dell'altra. A cagione di tanti fossi ed alberi poco o nulla posé operare la copiosa Cavallena Tedesca, e i soli sucili, é i picciolé. cannom da campagna, ma non mai le ferable e baionette, fecero l' embil giuoco. Da molti fa creduto, che il Principe Lingi di Wirrenderg, nmasto Comandanie in capo dopo la morte del Mercy, non sapelle qual regolamento avelle prefo il defunto Generale, e però penfatte più alla ditefa, che all'oftefa. Ed altri immaginarono, che le fofse sopravivuto il Mercy, egli avrebbe o riportata vittoria, o sacrifidata la maggior parte delle sue truppe. La conclusione tu, che questofanguinolo cumbattimento duro fino alla notte, la qual pole fine al vicendevol macello, ed amendae le Armate rimatero ne ioro campi a confiderare e compiagnere le loro perdite per tanti Ufiziali e foldată e uccili o feriti, tenza lapere qual dellano tolle roccaro alla parte contrana. Non aspetti alcuno da me d'intendere a quante mighata ascendelle il danno dell'una o dell'altra Armata, infegnando la sperienza, che ognuno fi itudia d'ingrandire il numero de'nemici, e di finimure quello de propij. Calcolarono alcuni, che almen dieci mila perfone tra go unce gli altri restaltero freddi ful campo. Quel che è certo, erafouna delle parti nella norte al trovare tanta copia di morti e fefitt, fi crederce vinta, e fi sa, che i Comandanii Francefi tenuto Configlio meditavano già di titirarfi a i trincieramenti della Sacca, e a decampare da contorm di Parma, quando verfo la messa notte giunfe loro la grafa nuova, che i Tederchi levato il campo erano in viaggio per tomarfene verlo il Reggiano. Socivati cotanto di gente fi travarono esti. Cesarei, e priss di vettovaglie e ticaggi, e in vicinangad'effa Città nemica, che loro fu necessario di retrocedere. Era ferito unche lo stello Principe di Wirtumberg.

Vinast în quefi tempi Parma mita piesa di Gallo-Sardi feriti. a una procefficine continua per due giorni fulla Via Claudia di Leiti Tedetchi, non curati da alcuno, de quali parte ancora nel viaggio andava mancando di vita, fpettacolo compatitionevole ed ortido a chi contemplava in effi l'umana miferia, e i frutti amari de l'Ambition de' Regnanti. Sel fine della battaglia per le potte, e con grave pericolo di cadere in man de' Cefarer, il Rei di Saidegnii pervei le al campo. Fu creduto migliore contigno. Inon infeguire i filiggit vi nemici, e nel di feguente simulo bunna parte dell'efercito Galio bardo verto Guastalla per is oggiarne i Tedeschi. V'era dentro un piendio di milice ducento perfone, e per difettenzione de Comandanti Cetarei niuno avvito fui loro invisto della focceduta cataltrofe, lannde trovandofi quella gente forovvedura d'arrignette, di munizioni e di viveri, fu i bbligaca a renderfi prigioniera. Giunfe intanto l'efercito Telesco a pallare il Fiume Secchia, dopo aver lafciare finette memorie di rubeno per dovunque paísa , e a fin da mantenere la comunicazione colla Mirandola e col Mantovano, fi diede tofto ad afforzarii su gli armiti d'ello Fiume, ficcome parimente fecero i Francch nella parte di ia, con aver posto il He di Sardegna il quartier generale a San Benedetta. Avea nella precedente Primavera il Marejciallo di Viliari penfato a ftendeze la fua giurisdizione anche ne gli Stati di Modena, si per afficurach di questa Città, e della foa Cittadena, come anche per ittendere le contribuzioni in quello piele meltiere favorito da i Monarchi della Terra, e praticato tanto più indiferetamente da ess, quanto più for potenti e ricchi, fensa diffinguere paefi neutrali cd innocenti da nemici. Nel di 13, d'Aprile comparve a Modena il Marchefe di Pese, Ufiziale Franzese di gran credito ed eloquenza, che sece la dimanda d'effa Citradella in deposito a nome del Re Catrolico. Per quante elibizioni facelle il Duca Rinaldo di ficurezze, ch'egh guarderebbe quella Fortezza fenza darla a 1 nem es de gli Alleati, faldo: sterce il Pezè in csigere, e non men di lui ii Duca in negare si fatta. cessione. Andosfene percio fensa aver nulla guadagnaro quell'Utiaiale, e il Duca a cagion di quelto guerni di qualche mighaio di fue mibase la Cittadella predetta. Ma da che dopo la battaglia di Parina fi trovaronn il infievoliti i Cetarei, spedi il Duca al Campo Gallo-Sardo l'Abbate Dumenico Giacobiati, oggidi Configliere di Stato e Stgretario Ducale, ben perfuzio di non porer più refittere alla tempe-az, e defiderolo di falvare quel più che porez nell'imminente nautragio. Difposte potcia il meglio che si possibile le ense, nel di va di Lugho fi muro al Duca con tutta la fua Famiglia a Bologna. li l'in-Tome XII.

espe Ereditano Francesca suo Figlio, e la Principesta Consorte s'erano molto prima portati a Genova, e di Li poi col tempo passarono amen-

due a Parigi.

ENTRARONO nel di 13. i Franzesi in Reggio, e nel di 20. del Mese sudderto comparve alle porte di Modena il Marchese di Mailiebati Tenente Genera e di Sua Macifa Cristianistima con buon diffaccamento d'atmati, che accordo alla Città e sue dipendente un'onella Capitolazione, reflando intatta la Giurisdizione, Dominio, a Readite del Duca, con akri patti in favore del Popolo, patti di carra, che nondurarono poi fe non pochi giorni. Che intollerabili aggravi, che eforbitanti contribuzioni imponellero polcia i Franzesi a gli Stati suddetti, non occorre, ch'io lo ricordi, dopo averne affai parlaro nelle Agrichità Estensi. Divennero in oltre esti Stati il teatro della guerra, senendo a Cefarei la Mirandola, e sutto il ballo Modenete, e a Franzen Modena, Reggio, Correggio, e Carpi. Il Fiume Secchia era quello, che dividea le Armate, le quali andarono godendo un dolce ozio fina alla metà di Settembre, ma fensa lasciarne godere un bricciolo a i poveti abitanti. Al comando dell'armi Imperiali era inianto statomiviato da Vienna il Mareiciallo Conte Giufeppe di Koningfegg, Signore di gran fenno, che tosto derecmino di svegliare gli addormentari memici. Trovavati in quetto tempo attendato a Quittello il Marefeiallo Francese Conte di Brogno con parte dell'esercito, guardando i passi della Secchia. Con isforzate marcie, e con gran filenzio full'Alba del di 15. d'ello Settembre ecco comparite il perbo maggiore de gli Alemanni, valicar la poca acqua del Fiume, forprendere i pichetti avanzati, è poi date improvvilamente addoffo al campo Franzele. Nonebbero tempo colu nel fonno i foldati di prendere l'armi, non che di ordinar le schiere. Solamente si penso alle gambe. Fuggi in camicia il Marefeiallo di Broglio, a il Signore di Caraman suo Nipote, Colonnello e Brigadiere d'ella Armata, ellendon opporto per facilitare al Zio la ritirata, refto con almi Ungiali prigioniero. Andò a facco tatto il campo, tende, bagagii, armi, monizioni, e le argentene de maggiori Ufiziali. Era molto splendida e copiosa quella del Conte di Brogho, la cui Segreteria resto anch'essa in mano de' viocitori. Per questa disavventura su da li innanzi esso Maresciallo, benche personaggio di gran merito e mente, guardato di mal occhio alla Corte di Francia, e col tempo si vide endere. Rimafero per tale irruzione tagliata fuoti molti corpi di Franzeli, che si renderono prigiuni, altri ne futono prefi a letto nel campo, tal che fu creduto che tra motti e prigious vi perdefero i Franzen da tre e forfe più mila perfone. Maggiore lenfenza paragone (archbe flata la perdita loro, se non si sossero shandati i Tedeschi dietto al ricco spoglio dei campo, e non avellero trovato, allorche presero ad inseguire i nemici, varie Fosse e Canali, cufinditi da qualche truppa Franzese, che mardarono di troppo i lor pasfi. Ebbe tempo il Re di Sardegna di rittrarii colia sua gente da San Benedetto, conducendo seco cannoni e bagaglio, piezicato non dimeno per viaggio. Solamente due Battaglioni restati in quel Monistero con altri Franzesi capitati colà, dopo avere ottenuti patti onessi,

fi renderono a gl'Imperiali.

REDOTTO in fine con gran fretta tutto l'efercito Gallo-Sardo a Guastalla fuore de quella Catà, e fra a due Argen del Po e del Crostolo vecchio, si diede con gran fretta a formare alto e forti trincieramenti i nel qual tempo furono anche abbandonati Carpi e Correggio da i prefidi Franzeti, che fi rittrarono al groffo della loro Armata. A quella volta del para traffe tutto il Cetareo efercito, e paco li sterre a vedere un aliro spaventevole fatto d' armi. Molto fu pos disputato, se a questo nuovo conflisto si venisse per accidente, o pure per rifoluta volontà del Marefeia'lo di Koningfese. Giudicarono alcum, che per una fearamuccia inforta fra groffe nemiche partite, a poco a poco andalle crelcendo l'impegno, tanto che in noe tutte le duc Armate entrarono in ballo. Pretefero alem, che il Koningfegg, troppa fede prettando al Principe di Wirtemberg, afferente, come cola certa, che la Cavalleria Gallo Sarda era palfata oltre Po a cercar foraggi, determinatie di tentar la fortuna. Persona di credito mi allicuto, non altra intenzione avere avutosi Generale Cefarco, che di riconoficere il campo nemico, ma che inoltranfi due o tre fuoi Reggimenti vennero alle mani con un corpo di Franzefi. laonde la barragha divenne a poco a poco univerfale. Ufcità perció de loro trincieramenti i Franzen un ordinanza di battaglia . nella martina del di 19 di Settembre fi azzuffarono i due possenti efercin, e fulle prime dut bei Reggimenti di Corazze Cefaree cadugi in un'imboleata, rimalero quali disfatti. Al primo avvilo il Re Sardo, che fi tiovava di la da. Po, corfe a rinforzar l'Armara colla fua. Cavalleria, e tempre cella spada alla mado in compagnia de'due. Marefeialle di Coigny e di Brogho, atrefe a dar gli ordini opportuni, trovand fi coraggiolamente in mezzo a i maggiori pericoli. Giocarono so questo constitto terribilmente le artiglierie d'ambele parti , facendo fquarci grandi nelle fchiere opposte, le sciable ebajonette non affettero punto in ozio, e però tanguinola oltremodo muset la pugna. Parve, che il Principe Luigi di Wiriemberg an-M 4

delle cercando la morte: tanto arditamente fi fo n'e egli addollo al nemica, e in fatti retto ucciso sul campo. Ora piegarono i Franzesi, ed ora i Tedefchi, ma in fine chiarito il Koning'ezz, che non fi potea compere l'oile contrana, prefe il partito di far l'inare a raccolta, e di ritirarii calla migliore ordinanta, che fa polibile. Si dille, che i Franzeli l'integuiffero per un tratto di thrada, ma non è certo. 🛧 Quanto montaffe la perdita dell'una o dell'altra parre, refta tuttavia da faperfi. Indubitata cofa è, che vi peri gran gente con multi infigné Ufiziali di prima riga e fubalterni, e maggior fu la copia de feriti, la quale afcefe a migliara. Si attribuirono i Gallo Sardi la vittoria, e qua fenza ragnona, perché reflacono padrom del campo, di quattro Stendardi, e di qualche pezzo di camone, e i Savoiardi riportareno in monfo un paio di timballi. Ebbe l'avvertenza il Marefeiallo Celazeo nello fleffo bollore del poco prospero confleto di spedir opdine, perche fi formaffe, o fi armaffe gagliardamente il Ponte di comunicazione col Mantovano ful Po, e fu ben fervito. Ne fi dee tacere, che il Marchefa di Mailleboiz, durante la battaglia fuddetta, con tre mila cavalli di la dal Po corfe per forprendere Borgoforte, ed impedite la comunicazione del Ponte, ma non fu a tempo, anai-

ben ricevuto, non pensò che a tomarfene indietro.

VENNE ne' feguenti giorni a notizia de' Fransch, altro non trovarti nella Mirandola, che lo feurfo prefidio di trecesso Alessansi. con poca arugheria. Parve questo il tempo d'impidronitiene. Scelto pertale impresa il suddetto Tenento Generale Maillebots, uomo di grande ardire ed attività, comparve fotto quella Piazza con fei mila combattenti , con osto groffi pessi d'artigliena cavati da Modena , e con altri cannoni, e fenea riguardi e cerimonie alsó tofto una batteria ful cammino coperto. Effendo poi coría voce, che dieci mila Tedeschi venivano a sargh una visica, con cum i suoi arnesi ha presto a ritirarsi. Ma scopertasi salsa questa voce, egli più che mai vogliofo e isperanzito di quell'acquisto, ternò fotto alla Piazza, e con tutto vigore rinovo le offele. Fatta la breccia, fi preparava già a scendere nella fossa, quando venne a sapere, che il Koningsegg segretamente avea fatto shlare alquante migliaia de fuoi a quella volta , e formato un Ponte ful Po a questo effetto , pero da laggio Comandante nel di 12, d'Ottobre singgio, e tal fu la frena, che lafciò indietro tutta l'artiglieria. Niun'altra confiderabile imprefa fu fattanel resto dell'Anno, se non che ostinatosi il Conte di Koningseggiti stare colla sua gente in campagna tra il Po e l'Oglio, gran tormento diede all'ofte Gallo-Sarda, obbligata a gravi patimenti, alloggiando #

do e dormendo i poveri foldati non più sulla terra, ma su i sanglii e nell'acqua. Non tossi il Re di Sardegna, che più duralle ranto assanno delle miliate, e decampato che ebbe le ridusse a quartieri di verno, ma sì mal concie, che entrata fra loro un' Epicemia ne'seguenti Mesi sbrigò da i guai del Mondo una parte d'essi, e non solo essi, ma chiunque de' Medici, Chirurghi, e Cappellani assisterono ad essi come pur troppo si prevo nella Città di Modena. La intirata loro aprì il campo a i Cesarei per passar l'Oglio, ed impadronirsi di Boszolo, Viadana, Catalmaggiore, ed altri Luoghi. E al Principe di Sassona Hudburgausen mulci con sinti Cannoni di legno di sarpaura al Comandante di Sabbioneta, che non ebbe difficultà di renderla a patti onorevoli. Con tali imprese terminò nell'Anno prederla a patti onorevoli. Con tali imprese terminò nell'Anno prederla a patti onorevoli. Con tali imprese terminò nell'Anno pre-

fenie la campagna in Lombardia,

Ct chiama ora un'altra memorabile scena, parimente spettante a quest' Anno, e all'Italia. Siccome accennammo, era già stata prefa nel Gabinetto di Spagna la rifoluzion di valerii del tempopropizio, in cui fi trovavano impegnate l'armi di Cefare al Reno e in Combardia, per la conquifta de i Regni di Napoli e Sicilia. Ogous vedea, che le mire de gli Spagnuoli con tanti Legni in mare, con tanta. Cavallena e. Fantena, già pervenuta in Tofcana, e che andava ogni di più crefcendo, tendevano a paffar colà. Maggiormense ancora se ne avvide il Conte Don Giulio Visconit, Vicere allora di Napoli, il quale bensì per tempo fi accinfe a far la poffibile difefa " con fortificare specialmente Gaeta e Capoa , e provvederle di gento, e di tutto il bifognevole, ma per trovarti con forse troppo finilze a si pencolofo cimento, con replicate lettere facea istanza di foccorfi alla Corte di Vienna. Ne ricevè molte speranze i a riserva nondimeno di alguante reclute e d'altre poche militie, che del Litorale Austriaço e dalla Sicilia per mare andarono capitando colà, fi scrolfero tutte in famo l'altre promesse. Il quartier Generale dell'efercito Spagnuolo (otto la direzione del Conte di Montemer nel Gennaio di quest' Anno era in Siena. A quella volta si mosse da Parma anche il Reale Infante Don Carlo, ed effendo nel di quinto di Febbraso paffato in vicinanza di Modena, faluiato con falva Reale dalla Citzadella, arrivò poi nel di dieci felicemente a Firenze. Porto egli feco gli arredi più preziofi de Palazzi Farnefi di Parma e Piacenza, ben prevedendo, che gli fi preparava un più magnifico alloggio in altre parti. Anche il Duca di Lina saccolte le truppe Spagnuole, ch'erano sparse ne gh Statt del Duca di Modena, e abbandonata. la Micandola, andò ad unich all'efercizo ful Sancic. Da che ful fino di Febbraio fi fu mello alla testa di si bella e poderola Armata esto Reale Infante, tutti si mossero alla volta di Roma, e nel di quindici passarono sopra un preparato Ponte il Tevere. Nello ilesso tempo per mare capitò a Cività vecchia la numerosa Flotta di Spagna, ed otto Navi d'essa veleggiando oltre, nel di 20. s'impossessarono delle Itole di Procida ed Ischia. Furono sparsi per Napoli e pel Regno Manifesti, che promettevano per parte dell'Infante diminuatoni d'aggravo, e pravilegi e perdono a chi in addietto avea tenuto il partito Imperiale.

contro la Corina di Spagna i

STAVANO intento (peculando i Satrapi della Politica, se gli Spagruoli troverebbero opponizioni a i confini. Niuna ne trovarono. e pero avendo esti declinara Capoa, e pastato il Volturno, giuntero a Sant' Angelo di Rocca Canina. Era fluta su quetto disputa fra à due Generali, Carraja Italiano, e Traun Tedeico. Precendeva l'un d'essi, cioe il primo, che voznaste più il conto a sguernire le Piazze. di prefidi, e raccolta tutta la gente d'armi Alemanna, doversi formare un'Armata, che andaffe a fronte della nemica, per tentare una battaglia. Succedento quetta felicemente, pareva in talvo il Regno. All'incontro col ditendere i foli Luaghi forti, Napoli, era perduta, e chi ha la Capitale, in breve ha il selto. Sutteneva per lo compano al Conte Traun il tener divise le foldateiche nelle Fortezze; perchè venendo i promelli foccutti di venti mila armati dalla Germania, Napoli fi farebbe facilmente ricuperata . Prevalle quell'ultimo fentimento, el fu la rovina de Cefarei, che munitimforzo riceverono, el perderono tutto. Dopo la disgratia fui chiamato a Vienna il Generale Carrafa , fedèle ed onoratifismo Signore , impotato di non avere ben fervito l'Augusto Padrone. Ando egli, ma non gli su permisso di entraro in Vienna, ne di parlare a Sua Mieftà Cefarea. Per altro portò egli feco le chiare fue giuftificazioni. Fu detto, che l'Impera lore con fua Lettera gli avelle ordinato di raunar la gente, e di venire ad un fatto d'arms, e che altra Lettera del Configlio di guerra fi prag ugnefle con ordine tutto contratto. Aveva il Conte Don Giulio Vijconia Vicere preventivamente inviata a Roma la Moglie col meglio de" tuoi mobili, e a Gaera le Scritture più importanti, ed egli tleffo dipoi prele la strada di Avellino e Bartetta, per non ellere spettatore della inevitabil rivoluzion di Napoli, che tutta era in ilcompiglio, e che ferisse a Vienna le seuse e discolpe della sua fedeltà, se sprovvedura di chi la fostenesse, era forzata a cedere ad un Principe, che si accostava con efercito si potente per terra e per mare. Giunto pertanto nel di nove d'Aprile il Reale Infante coll'offe fua a Maddalori, lungi quattordici miglia da Napoli, vennero i Deputati ed eletti di quella Real Cirtà adinchinarlo, e a prefentargli le chiavi, coprendoli come Grandi di Spagna, secondo il Privilegio di quella Metropoli. Nel seguente giorno dieci su spedito un distaccamento di tre mila Spagnuoli, che pacificamente entrarono in Napoli, e l'Infante passo alla Cirtà di Aversa, fissando ivi il suo quartiere, finartantochè si fossero ridotte all'ubbidienza le Fortezze della Capitale. Contra di queste, preparati che surono tutti gli arnesi, si diede principio alle ossilità. Nel di asi, si arrendè il Castello Sant'Ermo con restare prigioniera la guernigione Tedesca di secento venti persone. Due giorni prima anche l'altra di Baia, dopo aver sentite alquante cannonate, si tende a discrezione. Consisteva in secento sessanti soldan. Il Castello dell'Uovo durò sino al di terzo di Maggio, in cui quel presidio, esposta bandiera bianca, restò al pari de gli altri prigioniero. Altrettanto secenei di sesso de esso Mese Castel Nuovo.

DAPPOTCHE'fu libera da gli Austriaci la Cierà di Napoli , vi sece il solenne ingresso nel di dieci di Maggio l'infante Reale Don Carso fra le inceffanti allegrie ed acctamazioni di quel gran Popolo. Nobili fuochi di givia nelle fere feguenti atteffarono la contentezza d' ognuno, ben prevedendo, che questo amabil. Principe, cosi ornato di Pietà, e tanto inclinato alla Clemenza, avea da portar quella Corona se capo. In fatti nel di quindici d'esso Maggio giunse Cornere di Spagna col Decreto, in cui il Cattolico Monarca Filippo V. dichiarava quetto fuo Figlio Re dell'una e dell'altra Sicilia, avvilo che fece raddoppiar le feste ed allegrezze di un Popolo, non avvezzo da più di ducento anni ad avere Re proprio. Tutti i faggi riconobbero. quale indicibil vantaggio fia l'aver Corte, a Ra, o Principe proprio. Trovavanti in Bazi già adunati circa fette mila foldati Cefarei . Perché voce li sparse, che sei mila Croati aveano da veture ad unirsi a questa picciola Armaia, il Capitan Generale Spagnuolo, cioè il Conte di Montemar, a fin di prevenire il loro atrivo, col meglio dell' esercito sun , sacendolo marciare a grandi giornate, corse anch'egh a quelle parts. Nel di 27. di Maggio trovo egli quella gente in vicimanza di Bitonto in ordine di battaglia, e t tto attacco la suffa con effi. Ma quella non fu auffa, perché lubito fi difordinarono, e diedero elle gambe gl'Italiani , che erano i più , e furono seguitati da gli Alemanni. La maggior parte resto presa, e gli altri si falvatono in Bart. Nin si poté poi cavar di testa alla gente, che il Principe di Belmante Marchele de San Vincenzo, Comandante di quel Corpo di truppe, non avelle prima acconciant i fuoi affait con gli Spagnuoli,

gracché da bla non molto fu offervato ben vido e favorito da loro. Anche gli abitanti di Leccemolla sollevazione presero quanti Tedefchi fittovarone in quella contrada. In ticonofcenta de rilevanti fervigi, prestati al nuovo Re di Napoli, fu il Conte di Montemar dichiatato Duca di Bitonio, e Comandante de Caffelli di Napoli con pentione annua di cinquanta mila Ducati. Impadron ronti polcia gli Spagnuoli di Brindifi e di Pefcara, con reltar prigioni di guerra qua' prefide. Ma cio, che più stava loro a cuore, era la Citta di Gaera, Piazza di gran polfo, e ben provvedura di gente, viveri, e munizioni per la difefa. Nel di 31. di Luglio fi portò per mare colà il giovine Ne Don Carlo, ed allora l'efercito apri la trinciera. A taleaf-Sedio comparve anche Carlo Odoardo Principe di Galles, Primogenito del Cattolico Re Gracomo III. Stuardo, che fu accolto dal Redi-Napoli con dimostrazioni di distinta stima ed amore. Ma quella forte Piazza con istupore d'ognuno non reliste che pochi giorni alle battene nemiche, è nel di lette di Agosto la guerrigione Tedesca cederre il posto alla Spagnuola. Perché quegli abitanti ricusarono di venire ad un accordo col Generale dell'Artiglieria, videro trasportate a Napoli ruite le lor Campane, effend inc restate solamente alcume preciole in due o tre Conventi. Bella Legge, che e questa di pumir le innocenti Chiefe con si barbara spogno. Ciò fatto, fi secero tutte le disposizioni necessarie, per passare alla conquista della. Siculta.

NEL di ay. d'effo Mese d'Agosto essendosi imbarcato il Capitana Generale Conte di Montemar, mile alla vela il gran Convoglio, numerolo di circa trecento Tarrane, cinque Galee, cinque Navi da guer-🖚 , due Palandre , e-molti altri Legni minori . In victitanza di Paiermo approdo felicemente foi fine del Mele quella Flotta, laonde il Senato di quella Metropoli, ficcome privo di difensori, non tardo a far colà la fua comparía, per atteffare "offequio di quel Popolo alla Real Famugha di Spagna. Addobbi anfigni , firepitole acclamazioni folennizzarono nel di due di Settembre l'ingresso in Palermo del fuddetto Montemar già dichiarato Vicerè di Sicilia. Paísò egli dipor coi forte dell' Armata a Meffina , i cui Cittadmi aveano già ottenuta licenta di rendeth, giacche il Principe di Lobcovitt Comandante aves muratur prefidj da i Castelli di Matagriffone, Castellazzo, e Taormina, per difendere il folo Caftello di Gonzaga e la Cittadella, Mapoco stette a rendersi esso Castello di Gonzaga con quattrocento uomini, che rimalero prigionieri, però tutto lo sforzo de gli Spagnuoli fi rivolfe contro la fola Cittadella, difefa con indicibili valore da quel-

quella guernigione. Trapani, e Siracula furono nello stello tempo affediate. Altro più non rettava nel Regno di Napoli, che la Città di Capoa, riculante di littometterfi all armi di Spagna. Entro v'era al General Cefareo Conte Traun, che si softenne sempre con gran vigore, e fovente fi lafciava vedere a i nemici cun delle forinte. Una d'effe fece hen dello threp to, perche effende fi per le pioggie ingroffato il fiume Voltumo, e rimafti taghati fuori circa milie Spagouoli, perchè fenza comunicazione col loro campo il Traun ufcito con quali rutta la guemigione, è con de piccioli carnoni coperti fopra delle carra, parre ne itefe morti ful fuolo, altri ne tece prigionieri. Ma in fine niuna (peranza rimanendo di foccorfo, e volendo ello Generale (alvare il prefidio, capitolo la refa di quella Città e Caffello nel di 11. d'Ottobie, fe in termine di fei giorni non gli veniva aiuto, o non folle (egusto qualche atmifizio, con altre condizioni. Però venuto il termine, turono feortati quegli Alemanni fino a Manfredonia e Bari, per effere trasportan a Triefte. Ed ecco rutto il Regno di Napoli all'ubbidienza del Re Carlo, a cui nel prefente Anno fi videro di tanto in tanto arrivat nuovi rinforzi di gente, munizioni, e danaro. Fra tanti foldati fatti prigionieri ne i Regni di Napoli e Sicilia, la maggior parte de gli Italiam, ed anche molti Tedeschi, si arrolarono neil esercito Spagnuolo. Ma perciocchè essi Alemanni, tofto che fe la vedevano beila, defertavano, fu prefo il partito d'inviatne una parte de gli arrolati, e il refto de prigioni in Mpagna. Di là poi futono tra portati in Affrica nella Piazza d'Orano, dove trovarono un gran follo da pallare, le più ventva lor voglia di defertate.

MAGGIORMENTE fi riaccese in quest' Anno la ribellion de Corsi, dove quella brava gente già impadronitasi di Corte, sul fine di Febbrato diede una rotta al presidio Genovese uscito della Bastia, e nei di 19-di Marzo sconsisse un altro Corpo dessi Genovesi. Continuaziono poi pel resto dell'Anno le iblievazioni e le azioni militari con varia sortuna in quell'Isola. Roma vide in questi tempi per la protezion di Viennia, e per lo sborso di trenza mila scudi, alquanto migliorata la condizione del Cardinal Coscia, che resto liberato dalle Censure già promulgare contra di lui, ma non già dalla prigionia di Castello Sant' Angelo. Un insigne regalo sece il Pontesice Clemente XII. al Campidoglio con ordinare il trasporto colà della bella raccolta di Statue antiche satta dal Cardinale Alessanto Albant, ed acquistata dalla Santita sua col prezzo di sessionale mila Scudi. Ma nel di sei di Maggio si trovo tutta in conquasso essa città di Roma, per esserii verso il

meszo di attaccato, il fuoco ad un caltello di leguami fulle foonde del Tevere, dirimpetto al quartiere di Ripetta, e alla Piazza dell'Oca. Spirava un gagliardo vento, che di mano in mano ando portando le fiamme a gir altri caffelli circonvicini, e ad alcum pochi Magazzini di Legna, e alle Cafe di quali tutta quell'Itola, di maniera che circa quattro mila perfone rimatero fenza abitazione, e vi perderono i loro mobili. Per troncare il corio, a si spaventoso incendio, su di methici. trasportar colà alcum Cannon da Cattello Sant' Angeio, che atterrando varie cafe, non permitero al Fuoco di maggiormente anoltrare. a fulli pafii. Guai fe penetrava a gli akti Magazzini di fieno e di logna. Incredibile fu il danno, non minore lo spavento. Fece il benefico Papa diffribuir tofto due mila Scudi a quella povera gente. Nell' Anno prefente, ficcome vedemmo, provo l'Augusta Cata d'Austria. an Italia rante percoffe , è nè pure in Germania porè efentarfi da altre difavventure per la troppa fuperiorità dell'armi Franzeli. In quello bilogno di Celare l'oramai vecchio Principe. Eugenio di Savoio ripiglio. l'usbergo, e paíso con quelle forze, che porè raunare, a fostener le linee di Erlingen. Quand'ecco due possenti eserciti Franzesi, l'una condutto da i Matetetalli e Duchi di Bervich e Noveber, e l'altro dal Marchefe d' Asfeld, che quali al prefero in mezzo. Gran lode riporio il Principe per la Rella fua intirara , fatta da Maeltro di guerra , perché seppa mettere in salvo le attiglierie è bigagli , è mottrando di voles cimentarii , faggiamente li ridulfe in falvo fenza alcun cimento con entri i fuoi. Fu poi affediara l'importante Fortezza di Filisburgo da i Franzeti, e con si fatti trincieramenti circonvallata, che ritornato il Principe con ofte poderola per darle soccorlo, altro non pote fare, che effere come (pertatore della refa d'ella nel d) 11. di Lugho. Gran. gente collo a i Franzeli l'acquilto di quella Piazza, e fra gli altri molsi Ufiziali vi lasciò la vita il fudderro. Duca di Berrich della Real Cala Stuarda , uno de più grandi e rinomati. Condottieri d'Armate da ... giorni fuoi. Una palla di cahnune privo la Francia di si accreditato Generale. Niun'akra confiderabue imprefa fegul pofcia nell'Anno pre-Sente in quelle parti, nulla avendo voluto azzardare al Principe Eugenio, a cagion de gli infaulti fuccessi dell' Armi. Cefaree in Italia . E tal fine con tante vicende ebbe l'Anno prefente, in cui con occhiotrangosilo (lettero Inglefi ed Obandeñ mirando), deliqui, dell' Augusta. Cafa d Austria, quaticché nuila importatfe loro il fempre maggiore ingrand-mento della Real Cafa di Borbone. Col tempo fe n'abbero a pestire .

Co.

Anno di Cutto adcenzza. Indizione XIII. di Clemente XII Papa 6. di Carlo VI. Imperadore 15.

Ram cordoglio provò in quest' Anno Carle Emmanuele Re di Sary degna, per avergh la morte rapita nel di tredici di Germaio la Real fue Corkette, cice Pol ffena Criffina & Hoffia Rhintels Rolem-Ango, Principella amabinilima, e dotata di rare Virtà, giunta all'anno ventetimo nono della fua età, con laferar dopo di se due Principins , e due Principelle. Ebbe bilogno il Re di tutta la fua Virtà per confolarfi nel a perdita di una Conforte di merito ranto fingolare. A fimile funelto colpo toggiacque nel di 13. del fuddetto Genzaio in Roma anche la Principeffa Mena Clementina, Figlia di Giacomo Sobiefchi, Principe Real di Polonia, e Moglie di Giacamo III Sinardo Re Cattolico della Gran Bretagna, da lui sposata nel Settembre del 1719, m Montefialcone. Tali furono le Eroiche Virth, e maffimamente l'inaggivabil Pietà di questa Principella, che vivente fu da ognuno riguazdata qual Santa, e merito poi, che le fue infigni azioni foffero tramandate a i posteri come un esemplare delle Principesse Eroine. Arricchi di due Eigli il Real Conforte, cioè di Carlo Odoardo Principe di Galles, nato nel di 11. di Dicembre del 1710 e di Arrigo Benedesao Duca di Yorch, nato nel di fei di Marzo del 1727. Suntuccislimo Funerale, qual fi conveniva ad una Regina, le fu fatto per ordine del fommo Pontefice Ciemente XII. rella Chiefa de Santi Apoltuli. Porzato al cadavero fuo nella Bafilica Varicana, difegno esso Santo Padre di ergerie un Maufoleo non inferiore a quello della Region de Svegio Criffing. Attendeva in questi tempi il magnanimo Pontefice ad ncerescere gli ornamenti di Roma colla gran facciata della Basilica. Lateranenie, è con abbeilire in forma formamente maeftola la Fontana di Trevi. Nello stesso tempo erano occupate le rendite sue 🙈 provvedere d'un inligne Lazzaretto la Cinà d' Ancona. Ereffe parimenre un magnifico Seminario nella Diocefi di Bifignano, affinché ferville all'educazione de' Giovani Greci. Buone fornme ancora di danaro spedi al Cardinale Alberroi Legato di Ravenna, asfinché divertifio a due Frami Ronco e Montone , che iminacciavano per l'altersa de' loro letti l'eccidio a quell'antichillima Città.

MARAVICLEE de valore e de prodenza avea fatte finqui il Principe di Laicever in fostenere l'affediata Cittadella de Mestina, e più ne avrebbe fatto, se non gli fossero venute meno e viven e le municione.

Coltretto dunque non dalla forta dell'armi, ma dalla propria penuma, finalmente nel di 22, di Febbraio espose bandiera bianca, ottenno onorevo i condizi ini, e lascio poi sclamente nel fine di Marzo in potere de gli Spagnuoli quell'importante Fortezza. Maggior fa la resistenza, che tece pel fuo vantaggiolo fito, e per la valorola condotta del Generale Marchefe Roma, la Città di Siracufa, ma berfagliata per mare e per terra da bambe ed artiglierse, nel di 16, di Giugno anch'effa, con patti timili a quei di Meffina, fi diede per vinta. Va re-Rava l'unica l'integra di Trapani, tuttavia ditefa da gli Alemanni. Non patro il di att. dello stesso Giugno, che anch'esta piego il colio all'armi vincunci di Spagna, di maniera che iutta l'Ifola e Regno della Sicilia rellò pacificamente fuggetta al giovane Re Don Carlo. S'era già fin dal Mele di Febbraio mello in viaggio per terra quello grazialo Regnante alla volta dello Stretto per paffare colà, e prendere in Palermo, fecondo I antico Rituale, la Corona deile due Sicuse. Aren ato a Meilina, vi fece il fuo pubblico ingresso nel di nove di Mar-20, accolto con fomma allegressa da quel Popolo. Dopo molti giorm di ripoto, imbarcato pervenne fercemente nel di 13, di Maggio a Palermo. Deifinato il di terzo di Luglio, giorno di Domenica per l'incoronatione di Sua Maettà, con indicibili magnificenza fu efequita quella funzi ne . Di poi di che , scorrato da numerosa El eta , egli se ne torno per mare alla fua refidenza di Napoli, cove felicemente arrivo nel di dodici del fuddesso Luglio. Per tre giorii furono tatte intigni fefie in quella gran Città con belliffime macchine, e ricchiffime aluminazioni, facendo a gara ognuno per comprovare il fuo giubilo al Reale Suvrano. Avea molto prima d'ora conofciuto il Capitan Generale Duca di Montonar, che non occorrevano più tante truppe nel Regno di Napoli , e percio nel Febbraio di quett Anno fi meffe con alquante migliata d'effe, e valicato il Tevere passo in Toscana. Soa intenzione era di levare a i Tedefchi le Fortette pofte nel Littorale di esta Toscana. Nunvi rinforzi gli agrivarono di Spagna, laonde nell'Aprile thede principio alle offilira contra di Orbitello , e nel di fedicia rempefrare cult arrigheria il Forte di San Fil ppu. Perché cadde una bomba nel magazzano della polve di quetto Forre, il prefidio ne capitolo la refa, e reito prigionicie, dopo aver fottenuto per ventinove giorni le offete de i nemici. Altrettanto fece dipin Porto Ercole. Perche premure maggiori chiamavano effo Dica di Menremir in Lorabazdia, fotlecitamente per la via di Fiorenzuola ittrudo egli le fue enifuse alla volta di Bologna, avendo faiciato filamente un corpo di genre ai blocco d'Orbitello, Passas, che si arrende poscia sul principio del Mese de Luglio.

CORREVA il fine di Maggio, quando palsò pel Modenele quell' Armata Spagnuola, che li faceva atcendere a venti mila perfone di varie Nazioni, e s'invio verso il Mantovano di qua da Po, per cominciarla campagna unitamente co' l'canzen e Savorardi. Era già pervenuto n Milano nel di 11. di Marzo Adriano Maurigio di Neaglica, Maresciallo di Francia, in cui gareggiava la felicità della mente colla bonta del cuore, la generofità it illa i, lendidezza, per comandare all'eferaito Franzele. Si rennero vari coniigii di goerra fra i Generali Alleati, è venuto che fu a Cremona nei di dieci di Maggio Cario Estareaucle Re di Sardegna, Generalistimo deil efercito, turono regolate le operazioni, che si dovesno fare nell'Anno prefente. Paffato dipoi il Re a Guaffalla, fi diede ognuno a fare ga occorrenti preparamenta di artig'ierie, barche, viveri e munisioni. Ritornato parimenie era da Vienna il Marefeiallo Cente di Koningleggi al comando dell'offe Cefasea , e già atrivati a Mantova alcuni nuovi Reggimenti.Tedefchi , e molte reclute. Contuttoció non li contavano nell efercito fuo fe non ventiquattro mila foldati. Jaddove quel del Collegati era afcendente a quali due terri di piu. Divila quello in tre Cerpi, che poteano chiamaríctre poderot eferciti, marcio ful fine di Maggio verfo il Mantovano. Dappoiche il Noaglies prefe Genzaga, facendo prigione quel preficho, tutte le forze de gli. Allean marciatono per paffare il Pole il Frume Ogho. Furono i lor movimenti prevenuti dal Koningfegg, che ritiro da San Benederto, da Revere, e da g'i altri Luoghi i prelidi, e lasciò agio a gli Spagnuoli di pattare nel di 13. Giugno oltre Po ad Othigha, che nello iteifo tempo con Governolo retto abbandonata da" Tedeschi. Avendo i Franzesi valicato il Po a Sacchetra, e il Re di Sardegna l'Oglio a Cannetto, il Koningleggi, che non voleva leffere tolto in mezzo da queste tre Armate, con lodatistima provvidenza ando rinculando , e dopo aver lasciati in Mantova sei mila bravi combattenti, e mandati innanzi i bagagli, i malati, e molti Cannoni edi attrecas, s'invio verso il Veronete. A misura che i nemici s'ingliravano , anch' egli profeguiva le fue marcie, finché gitrato un Ponte full' Adige a Buffolengo, benché alquanto infeffato da gli Spagnuoli nella reproguardia, conduffe a falvamento tutta la fua gente ful Trentino, e parte ne fece shlare verfo il Tirolo.

ALTRO dunque più non rettava in Lombardia a i Tedefchi, se non Mantova e la Mirandola, e mentre tum si aspettavano di veder l'asfedio deil una e dell'altra. Mantova retto solamente bloccara in gran longanzione, e il Duca di Montemar verso la metà di Luglio si accinse all'aspugnazione della Mirandola. Dentro v'era un valoroso Coman-Tomo XII.

N. dan-

dance, cook il Barone Stenz, che quantiinque fi trovalle con foli novecento foldati in una Città e Fortesza, che ne efigeva tre mila, pure fi preparo ad una gagliarda difeta. Non prima del di 27, di Luglio fu aperta la trinciera fotto questa Piazza, e profeguirono pot le offele coi pallo delle tartarughe, a cagion d'alcuni Fortini alsati all' intorno, che impedivano gli approcei de nemici. Bombe ed artigliome fecero per tutto il feguente Agolto, grande strepito e danno, fensa pero che li sgomentattero punto i ditentori, e curreche foste formata la breccia, e col messo d'una mina, e d'un affako prefo anche uno di que' Foriini , pure farebbe coftato molto più tempo e fangue a gli Spagnuoli quell'affedio, le il valorole Comandante della Catà non avelle provata la faralità delle Piazze Tedesche, ordinariamente mal provvedure dei bilognevole per fottenerfi lungo tempo controa i nemici. S'era egu ridotto con folo trentafei palle da cannone, e con tre o quattro birili di polveraccia, già erano confumate le vettovaglie. Pero dopo avere per più d'un Mele fatta una gloriola refutenga, nel di 31. di Agosto con esporre bandiera bianca si mostro dispolto a renderit. Relto prigioniera di guerra la guernigione di fecento nomini. Sbrigato da quelta faccenda il Duca di Montemar, tutto fi diede a follecitar l'affedio di Mantova, il cui blocco veramente venne più stretto. Si stesero i Franzesi dietro la riva del Lago di Garda per impedire, che da quella parte non isboccaffero i Tedeschi; giacche l'Armata loro s'andava ogni di più ingroffando nel Trentino e Tirolo. Ma ancorche il Montemar facefle venir dalla Tofcana gran copia d'artiglierie, di barche fulle carra, e di affaiffime munizioni ed attrecci, per imprendere una volta l'affedio fuddetto di Mantova ( perenocche, secondo la comune opinione, si credea, che quella Catà conquistata dovesse restare allegnara a gli Spagnuoli ) pure non si vedeva rifoluzione alcuna in queito affare dalla parte de Franzefi, che aveano in piedi certi fegreti negoziati, ne da quella del Re di Sardegna, a cui non poten piacere, che gli Spagnuoli dilatailero tanto l'ali in Lombardia. Tenuro fu un congresso tra il Generalissimo di Savota, Duca di Noagues, ed effo Montemar nel di 22. di Settembre, in cui fece al Generale Spagnuolo delle doglianze per tanto ritardo " e fi seppe, ch'egh in quella congiuntura si lagno col Noaglies, per aver egh lasciaro fuggire da Goito il Maresciallo di Koningseggienza infeguirlo, come potes, al che rupofe il Marefeiallo Franzele. Signor Conse , Signor Coure, Goito non é Bitomo , e il Koningfegg nen è il Principe de Belmonie. In fomma tutto di fi parlaya d'affediar Mantova, e Mantova non fi vide mai affediata , benchè molto riftretta da gli-SoaSpagnuoli, facendo foiamente de 1 gran movimenti i Collegati verfo il Lago di Garda, e verfo l'Adige, per impedire il paffo all'Armata Cefarea, che crefetata di fotze minacciava di calare di bel nuovo in Italia.

Semme ava intanto a gl'Intendenti, che tanta indulgenza del Franzeli verio. Mantova, Città di cui le morti e malattie aveano ridotto. quan a nulla il presidio Tedesco, indicasse qualche occulto mittero, È questo in fatti si venne a svelare nel di 16, di Novembre, perchè il Marefeiallo Duca de Noaglies spedi al Generale Kevenhuller, a cui era appoggiato il comando dell'efercito Imperiale. I avvifo di una Sospention d'armi tra la Francia e l'Imperadore. Taie maspetrara nuova non fi può esprimere quanto nempielle non men di stupore. che di confolazione e di allegrezza tutti i Popoli, che foggiacevano al pelo della prefente guerra, cioè di milizie defolarnei de paefi, dove paffano, o s'annidano. Onde avelle origine quelta vigilia della sospirata Pace, fra qualche tempo fi venne poi a sapere. Motivo di fogghignare ful principio di quella guerra avea dato a gl'intendenti la Corte di Francia con quella pubblica sparata di non pretendere l'acquito di un palmo di terreno nel mui vere l'armi contra l'Augusto Carle P/ poiché altro non intendeva ella, che di riportare una foddisfazione alle fue giulte querele contro chi avea fatto cader di capo al Re Sianielao la Corona della Polonia. Troppo eroica in vero farebbe stata cosi infolica moderazione della Corte di Francia in meggo alla fehena delle fue armi. La foddisfazione dunque da lei richieffa fu la feguente. Era stata la Francia costretta nelle precedenti Paci alla re-Antuzion de i Ducati di Lorena e Bar; ma non cefio ella da li mnanai di amoreggiare que bei Stati, a) comodi al non mai abbaftanga. angrandito Regno Franzele Ora il Cardinale di Fleury, primo Ministro. del Re Cristianistimo Luigi XV. che per tutta la presente guerra renne sempre filo di Lettere con un Ministro Cesareo in Vienna, o pure con un fuo Emissario segreto, che trattava col Ministero Imperiale, fempre spargendo semi di Pace - allorché vide l'Augusto Monarca ftanco, e in qualche disordine gli affan di lui, propose per ultimar questa guerra la cession de i Ducan della Lorena e di Bar alla Francia, mediante un equivalente da darfi all Alterra Reale di Francesca Stefano Duca allora e possessore di quegli Stati . L'equivalente era il Gran Ducato di Tofcana. Itragionevole non patve all' Augusto Monarca la proposizione, e venuto segretamente a Vienna con Plenipotenza il Signor de la Baume, nel di terzo d' Ottobre furono fottofentta i Preliminari della Pace, e portati a Verfaglies per la ratificazione. RESTO in effi accordato, the il Re Stenulae goderebbe fue vita na-

Na

tural durante il Ducato di Bar, e poi quello ancora di Lorena dopo la morte del vivente Gran Duca di Tofcana, e che il dominio di effi Ducati s'incorporerebbe poscia colla Corona di Francia. Che il Duca di Lorena fuccederebbe nella Tofcana dopo la morte d'eño Gran Duca Gian Gajlone de Medice, e intanto fi menterebbero pretid; ftramen in que le Piazze. Fu riferbat i ad ello Duca Francesco il Titolo colle rendite della Lorena, finche divenisse assoluto Padrone della Tofcana. Che la Francia garantirebbe la Prammanca Sanzione dell'Imperadore, il quale riconiferrebbe per Re delle due Sicilie. l'Infanty Reale Don Carlo. Che a Carlo Emmanuelle Re di Sardegna Cefare cederebbe due Città a fua elezione nello Stato di Milano, cioè o Novara, o Tortona, o Vigevano, e all'incontro fi reflituirebbe all'Imperadore il rimanente dello Siato di Milano. In oltre in compenio deile due Città da cedetti al Re di Sardegna, fi darebbono a Sua Maestà Cefarea quelle di Piacenza e Parma con gli annesti Stati de la Cafa Farnele. Tratatoro gli altri Articoli di que Preliminari, per folamente dire, che il fuddetto fegreto negcziato cagion fu, che in quelta Campagna. ne al Reno, ne in Lombaidia 6 fecero azioni militari degne di memoria, e che gran tempo e fatica vi volle, per indurre il Duca di Lorena alla cessione de suur antichi Ducati, e ani abbandono di que suoi, umatifimi Popoli. Acconfenti egli in fine a quello factifizio, perché Cefare già gle deffinava un ingrandimento di gran lunga maggiore, ficcome vedremo fra poco. Per quella impensata concordia. tirato che fu il fipario, fecondo a particolari riguardi chi fi rallegrò, e chi fi rattrifto. Non ne etaltò già il Re di Sardegna, percle comune voce fu, che la Francia nella Lega gli avelle promella la metà dello Stato di Milano, e quello già prima era flato conquillato. Tuttavia moftrò quel favio Regnante con buona maniera di accomodarli a i volen di chi dava la legge, ed eleffe poi in fua parte Novara e Tortona. Ma allorchè giulle a Madrid questa inaspettata nuova, chi sa dire le gravithne doglianze, nelle quali proruppe quella Real Corse contra de Frances? La tratturono da aperti mancatori di parola, mentre non folamente, niuno accrefcimento lafciavano alla Spagna in Lombardia, ma le toglievano anche l'acquiffato cioe Parma e Piacenza; ed in oltre aveano comperata la Lorena non con altro prezzo, che colla roba altrui, cioe colla Tofcana, già ceduta co precedenti Trattoti alla Corona di Spagna. Pretendeva all'incontro si Cardinal di Fleury de aver fatte giulte le parie, perche reflavano all'Infante. Don-Carlo i Regni di Napoli e Sicilia, i quali incomparabilmente valevano. più de i Ducati della Tofcana e di Parma e Piacenza. Imperciocché:

quantunque colle fue sole forze si fossero gli Spagnuoli impadronni di que' due Regni pure principalmente se ne doveva asse vere l'acquisso a gli eserciti di Francia, è a tante spese tatte dal Re Crittianissimo, per tenere impegnate l'armi di Cesare al Renn e in Lombardia, senza che queste potessero accorrere asia ditusa di Napoli e Sicilia. E se l'Imperadore sacrificava le sue Ragioni sopra que due Regni, a lui già ceduti dalla Spagna, e indebitamente poi ritolii sagioni volleva, che in qualche maniera fisse compensato del suo sacrifica.

INTORNO a cio lasciamoli noi disputare. Quel che e certo, restò di Caffo il. Generale Spagnuolo Duca di Montemar, allorche intefe que-Ra novuà, e tanto più perche il Duca di Noughes gli fece sapere, che penfaffe alla propria ficurezza, giacche egli avez ordine di non pre-Rargli affillenza alcuna. Poco in fatti li flètre ad udire, che i Tedefchi calavano a funa dalla parte di Patiova e Trentino , e quafi volavano alla volta di Mantova. In sì brutto frangente il Montemar ad altro non pensò, che a talvarii. Mode in fretta le fue genti dall'Adsge, lasciando induetro molti viveri e toraggi, e si riduste di qua da. Po. Ma eccosi giugnere a quello stesso Fiume i Cefarei, ed eg i allora dopo aver melli circa fettecento uomini nella Mirandola, e spedito un diffaccamento a Parma, tanto più affretto i palli per astivare a Bologna, credendo di trovar ivi un ficuro afilo, per effere biato Pontificio. La disgrazia porto, che qualche centinato d'Uffeti nel di 17 di Novembre comincio a comparire in vicinanza di quella Città. Non-volle cimentarii con quella canagha il Generale Spaginiolo , edenimati i fuoi a marciare con follecitudine, prefe la ffrada di Pianoro e di Scancalatino, per ridutti in Tofcana. Aveva egli in quel di invitara ad un folenne convito molta Nobilià Bolognete dei uno e dell' akto feffo, e già fi mettevano tutti a tavola, quando gli attivo l'avvifo, che a appreffava il nemico. Alze fli egli allora beufcamente, e immaginando, che tutto I efercito Cefareo avelle tatto l'alc, prefecongedo da quella nobil brigata, cionandoli a cintinuare il prauso. Ma dal di lui efempio aneiriti tutti, con grande fcompiglio li tititazono alla Citta, lafciando che gli Spagnuoli facellero altrettanto verfo-In Montagno, hurono quetti infeguiti alla coda eta gli Ufferi, che per buon pezzo di cammino andareno predando bagngh, e imprigionando chi poco speditamente de pedoni menava le gambe. Essendo rimafto fuori di Boligna la Spedale dicfa apageun i, dove fi movavano enca mille e cinquecento malati, fu fe junktiari. Non fi pote impedire a i medelimi Ufferi l'entrare nella steffi Città, e il far na prigionieri quanti Spaguunii poterono (coprire, che non erano Rati a tem-Tome XII. po da

po di feguitare l'improvvila e frestolola marcia dell'eferento. Di quefra violenza acremente si dolfe il Legato Pontifizio, ma non per quefro essa cesso. Grande strep to in somma fece questa curiosa metamortoli di cose, e il mirare senza colpo di spada i vincitori in pochi di comparir come vinti. Pervenuto dunque il Duca di Montemar in Toscana, quivi si diede a fortificare alcuni pasti, con inviare nulladimeno parte della sua gente verso il Sanese, a fine di potersi occor-

rendo ritirare ada volta del Regno di Napoli

In tale stato erano le cose d'Italia, non restando nemiciaia se non fra Spagnuoli e Tedefchi, quando il Duca di Noaguer fi moffe per abboccarii con ello Duca di Montenar, e per concertat feco la maniete piu dokt di dar fine, fe era pofibble, a questa pugna. In passando da Bologna fece una vilita a Rivaldo d'Efte Duca di Modena, che intrepidamente finguli avea fofferto i efilio da fuoi Stati . e gli diede correti speranze, che goderebbe anch' egli in breve i frutti deli intavolata Pace. Ancorche il Muntemar non avesse istruzione alcuna dalla fua Corte, pure alla perfussione del faggio Noagles fottotenife una fospention d'armi per due Mesi fra gli Spaganoli e Tederchi risolugione, che fu poi accerrata anche dalla Corte di Madridi. Aveano besi preveduto i Ministri dell'Imperadore e del Re di Francia, che granfatica avrebbe durato il Re Catrolien Filippo V. ad inghiortire l'amara pillola di una Pace, manipolata fenza di lui, e in danno di lui; ed infieme aveano dividato un potente mezzo per condutre quel Monorca ad approvare i Preliminari fuddetti, o almeno a non contrattarne l'elecuzione. Si videro percio fenza complimento o licenza alcuna, improvedamente inoltrarfi e stendersi circa trenta mila Alemanna fotto il comando del Marefeiallo Conse da Kevenhutter per gli Stati della Chiefa Romana, cioe pel Ferrarefe, Bolognefe, e Romagna, congrugnere alcum d'effifin nella Marca e nell'Umbria, circondando in tal guifa gran paete della Tofcana, per fare intendere a gli Spagnuoli, the le negallero di confenni per amore all'accordo, l'eforcimo della forza ve le potrebbe indurre. Tocco all'innoceme Stato Ecclefiallico di pagar tutte le spese di questo bel ripiego, perche obbligato a fomministrar foraggi, viveri, ed anche rilevanti contribuzioni di danaro llatanto rigorofissimi ordini soccarono da Roma, che nulla si desle a questi incivili ospiti, e il Candinale Mojca Legato di Ferrara, che fi othno gran tempo ad efeguida ed literate, cagain fu di un incredibil danno a gi infelici Ferrareti, perché i Tedefchi viveano a diferezione nede lor Ville. I favi Boiognefi all'incontro, e il Cardinaie Albova: Logato di Ravenne, che susendeano a dovere le cifre di quelle Let «

le Lettere, non tardacono ad accordarfi con gli Alemanni, mercè di un regolamento, che minorò non poco l'aggravio a' loro paesi. Voce corfe in questi tempi, che il Daca di Montemar consupevole del poco piacere provato dal Re di Sardegna per la concordia fuddetta, facelle penetrare a quel Sovrano delle vantaggiole propolizioni per trarlo ad una Lega col Re Cattolico, e che ello Re gli infpondelle di avere abbaftanza imparato a non entrare in alleanza con Principi, che follero più pitenti di lui. Si può tenere per fermo, che i labbricatori di novelle inventarono ancor quella, giacche niun d'effi gode il privilegio d'estrar ne' Gabinetti de i Regnanti, e la Corte di Torno ne prima ne poi moltro d'essere persuata della Massima suddetta. Continuo ancora nell'Anno presente la ribelhone de Corfi; e perché i Ministri della Repubblica di Genova esistenti in Corsica fecero un armifizio con quella gente, fu disapprovata dal Senato la loro rifoluzione. Giugnevano di tanto in tanto rinforzi di munizioni ed armi a i follevari, che faceva dubitare, che fotto mano qualche gran Potenza fosfiasse in quel suoco. Inteses parimente, che que' Populi pareano determinati di reggersi a Repubblica, ed anche aveaou stefe le Leggi di questo nuovo Governo, ma senza averne dimandata licenza a Genovefi. Dopo avere Papa Clemente XII. difficultato, per quanto poté, al Reale Infante di Spagna Don Luigi, a cagioni della fua fanciullerca età, l'Atervescovato di Toledo, fu in fine obbligato ad accordargliene le rendite , e nel di 19. di Dicembre di queff' Anno il creo anche Cardinale, tornandoli a vedere l'uso od abuso de Secoli da noi chiamati barbarici. Non potea effere p'à bella in queil' Anno l'apparenza de raccolti del grano, quando all'improvvila sopragiunse un Vento bruciatore, che seccò le non peranche mature spiche, e infieme le speranze de mienton. Però al flagello della Guerra fi aggiunfe quello di una si rembil Careftia, che non v'era memoria di una fomighante a questa. Il peggio fu, che la maggior parte delle Provincie più ferrili dell'Italia foggiacquero anch' elle a quefto di attro. Guai se non v'erano grans vecchi in inferbo, che convenne fat venire da lontani paeti con gravi fpete: farebbe venuta meno per Le strade innumerabile povera gente.

#### 200 ANNALID'ITALIA:

Anno di CRESTO MDCCXXXVI. Indizione XIV. di CLEMENTE XII. Papa 7. di CARLO VI. Imperadore 26.

TL primo frutto, che fi provò della Pace conchiusa fra l'Imperado-📘 re e il Re Criftianifimo, founto nell'Imperia e. Città di Vienna. Gracche Dio avea dato all'Augusto Carlo VI. un Figlio maschio , e poi lel ravile, penso ello Monarca di provvedere al mantenimento della nob listima fua Cafa coll'unico ripiego, che restava, cioè di provvedere de un degro Marito l'Arciducheffa Maria Tereja fua Figha Primogenita, gà deitinara alla fucceffione della Monarchia Authriaca in difetto di Malchi. Grande era l'affetto d'effo Imperadore verto di Francesco Stefano Duca di Lorena, sì per le vantaggiole lue qualità di mente e di cuore, come ancora pel fangue Austriaco, che gli ciscolava nelle vene. Questo Principe to scelto per Marito d'esta Arciduchessa. Era egh in età di ventifette Anni, perchè nato nel di otto di Dicembre dei 1708, e l'Arciduchella era già entrata nell'Annodiciottesimo, siccome nata nel di 13 di Maggio del 1717. Con totta magnincenza ed inelplicabile allegria nel di 11. di Febbraio fegui il Maritaggio di questi Principi Reali colla benedizione di Monfignoro Domenico Paffianei Nunzio Apoltolico, e continuarono dipoi per moltigiorni le feste e i divertimenti, gareggiando ognuno in applaudire ad un Matrimonio, che prometteva ogni maggior fedestà a que Popoli, e dovea tar nvivere ne' lor d'Gendemi l'Augusti. Casa d'Austina deena deil'immorranta. Ma I Iriperial Corre ebbe da li a non molto tempo motivo di molta triffezza per la perdita, che fece del Principa Francesco Eugenio di Savaia, Eroe sempre memorabile de nostri tempi . Nel di 2) d'Aprile termino egli i luoi giorni in età di lettante due anni : Principe , che per le militari azioni, fi mengò il molo d'Asvanabace, e d'effere tenuto pel più prode Capatano, che s'abbia in questo Secolo avuto I Europa, Principe, diffi, riguardato qual Padre da tutte le Ceferee miliaie, ficure, che l'andare fotto di lui admna battaglia, lo fteffo era, che vincere, o almeno non effere vinto; Principe di fomma faviezza, di rara (plendidezza, per cui fece anfigni fabb iche, ed impiego fempre gran copia di artefici di varie professioni, ed accophi indo colla gravità la correlia, neilo stesso tempo li conciliava la filma e l'amore di rutti. L'intero catalogo di tutte l'altre fue belle don e Viriù fi dee raccogliere dalla funebre Orazione, in onor luo composta dal suddetto Nutizio, ora Cardinale Passonei, e da più d'una Storta di chi prese ad illustrate ex proj. Jo la Vita e le giori se gesta di lui. Quale si conveniva ad un Principe di al chiaro nome, e cotanto benemento della Casa d'Austria, su il l'anerale, che per ordine dell'Augusto Carlo VI. gli venne satto in Vienna.

ERA già flabilità la concordia fra i due primi Monarchi della Criflianità, contuttoció fi peno forte in Italia a provarne gli effetti. Non fapeva digerire il Re Cattolico Filippo Vi pre iminari, c ie privavano il Re di Napoli, e Sicilia fuo Figlio del Ducato della Tofcana, e ipe-Bialmente di Piacenza e Parma, Città predilette della Regina E' [abeita Farnele lua Conforte. Conveniva nondimeno cedere, perche così defiderava la Corte di Francia, e così comandava la forza dell'agani Cefaree, delle quali fi, mirava come attorniara la Tofcana , ma di far la ceffione ed approvarla non se ne fentiva esto. Re di Spagna la vogha. Percio andarono innanal e indietto Corriett, e fempre venivano nuove difficultà da Madrid, e guerra non era in Italia, ma centinuavano in esta i mali tutti della guerra. Imperciocche ne gli Stati della Chiefa s'erano innicchiati con tante foidatefche i Generali Cefarei, ne per quanto si raccomandalle con calde Lettere il Pontesice. Clemente XII. alle Cotti di Victina e Parigi, appariva di polizione aleuna di liberar que' paeti dall'infoffiibile lur pelu. Nella Totcana stava faldo I efercito Spagnuolo , ficcome ancora ne g<sup>1</sup>. Stati di Milano e di Modena fi ripolavano le Armate di Francia e di Sardegna alle fpefe de gl'intelici Popoli , (pulpati oramai da tante contribuzioni ed aggravi Dal Mare(cialta Duca de Noaglies tu spedito in Tescana il Tenente Generale Signor d. Laurrec, personaggio di gran saviezza e definvoltura, per concertare col Duca di Montemar il rit to de l'armi Spagnuole da quede Piazze, el da Parma el Piacenza, ma ficcume il Montemar non riceveva dalla fua Corte, fe non ordini imbrogliati e milla concludenti, così nè pur egh fapeva rispondere alle premitte de Franzen, se non con obbliganti parole, scompagnate nondimeno da" fatti. Venne l'Aprile, in cui i Franzen Luciarono affatto Libero a gl' Imperiali il Ducato di Mantova, e perchè divettero intervenir delle minaccie, a gli undici di effu Mele gli Spagnuoli fi ritirazono dalla Mirandola, dopo averne effratte le tante municioni da lot preparate pel fospirato affedio di Mantova, lasciandovi entrare quattrocento Tedeschi colà condomi dal Generale Cesareo Conso di Wallendonk, il quale reflirul ivi nell'efercizio del dominio di Duca di Modena. Conoscendo del pari effi Spagi-uoli, che ne pur poteano sostenere Parms e Piacenza, fi diedero per tempo ad evacuar quelle due Città, afporesportandone non dirò tutti i preziosi mobili, arredi, pitture, Libroria, e Gallerie della Casa Farmese, ma fino i chioti de Palazzi, non
senza lagrime di quel Popoli, che restavano non solamente privi del
propri Principi, ma anche spogliati di ranni ornamenti della lor Patria. Ostre a ciò inviarono alla volta di Genova tutti i Cannoni di
loro rigione, e vi unirono ancora gii altri, che erano anticamente
delle tresse Città o pure del Far eti. Risaputo si cio da i Tedeschi, sul
fine d'Aprile il Generale Conte di Reventa lei spinse in fresta colà il
suo Reggimento con trecento Ussen, che ari varino a tempo per serziar quelle artiglierie e sequestrarle, pretendendole doti delle Fortezziar quelle artiglierie e sequestrarle, pretendendole doti delle Fortezzia di Parma e Piacenza: intorno a che su dipos lunga lite, ma col

perderla gli. Spagouoli .

On a affinché non apparisse, che il Re Cattolico cedesse in gesta alcuna gli Stati fuddetti all'Imperadore, o ne approvatte la ceffione, i tuoi Ministri, affolute che ebbero dal Giuramento piettato al Reale. Infante quelle Comunità, prima che artivusfero i Tedetchi, abbandonarono Parma e Piacenza e gli altri Luoghi, de quali nel di tre di Maggio fu prefo il possesso dal Principe di Loscovii; Generale Celareo. Avea finqui Rinaldo d' Effe Duca di Modena ecraggiofamente. softenuto il suo voloniario etilio in Bologna, nel mertre che gl'innocenti fuoi. Popoli fi trovavano eforbitanteniente aggravati da Franzefi, fenza alcun titolo infignoriti di questi Stati. Non volle più titardare il magnanimo Re Criftianiffimo a queito Principe il ritorno nel suo Ducato, e pero per ordine del Duca di Monglier nel di 13. di Maggio laterazono i Franzeti libera la Citta e Cittadella di Modena . € në gjorni feguenti anche Reggio e gli altri Luoghi d'effo. Sovrano ... Pertanto nel di 14 d'effo Mese se ne torno il Duca di Modena alla sua Capitale, dove su accolto con si threpitose acciamazioni del Popolo, tellimoniante dopo tanti guai il giubilo fuo in rivedere il Principe proprio, chi egli iteffo andato a dirittura al Duomo, per pagare all'Altiffimo il rebuto de ringraziamenti, non pote ritenere le lagrime. al riconofcere l'inveterato amore de Suddin fuci. Intanto fi riduffe addoffo all'infelice Stato di Milano tutto il pefo delle milizie Franzefi, në viz appariva, che gli Spagnuoli fi volessero inidare dalla Tofcana, ne i Tedetchi da gli Stati delia Chiefa, effendo effi pervenuti fino a Macerata e a Fuligno Solamente si offervo, che il Duca da Montener comincio ad alleggeriffi delle tante fue milizie, inviandane parte per terra verfo il Regno di Napoli, e parte per mare in Catalogna. Similmente nel Mele di Luglio s'incamminatono alla volta della Germania alcunt de' Reggimenti Celarei, che opprimevano

il Ferrarele, Bolognese, e la Romagna. Ma non per questo mai si vedeva data l'ultima mano alla Pace per le differenti pretensioni del Principi. Il Re di Sardegna oltre al Novarese e Tortunese, esigeva cinquantasette Feudi nelle Langhe. Nel Mese d'Agristo venne la commissione di soddisfatio, il che sece scingliere i incanto, perciocchè nel di 26. d'essa Mese i Gallo Sardi mascizzono a gl'Imperiali il possisso di Cremona, e nel di 28. quello di Pizzighettone. Nel di sette di bettembre entrati che furono due Reggimenti Cesarei nella Città di Milano, finalmente da quel Castelio si riviro la guerrigion Franzese e Piemontese, lasciandolo in potere d'essi Imperiali. Già erano stati consegnati i forti di Lecco, Trezzo, e fuentes, e Lodi. Poscia nel di nove entrarono gli Alemanni nelle Fortezze d'Arona e Domodoscela, e sinalmente nel di undici in Pavia con che retto evacuato tutto lo Stato di Milano dalle truppe Gallo-Sarde. Videsi anche in la sinalmente del di Milano dalle truppe Gallo-Sarde. Videsi anche in la sinalmente del di Milano dalle truppe Gallo-Sarde. Videsi anche in la sinalmente di Milano dalle truppe Gallo-Sarde. Videsi anche in la sinalmente del di Milano dalle truppe Gallo-Sarde. Videsi anche in la sinalmente di milano dalle truppe Gallo-Sarde.

che libero lo Stato della Chiefa dalle milizie Alemanne.

1

17

Ma per conto della Tofcana, benche gran parte de gli Spagnuoli. foffe marciata a Levante e Ponente, pure muna apparenza viera, che il Duca di Maniemar volcifa dimettere Pila e Livorno. Sulla iperanta d'entrare in quelle. Cirrà , o per far paura a gli Spagnuoli, invio il Generale Kevenhuller un corpo di truppe Cefarce in Lunigiana, e lui Lucchein. Ad altro questo non servi, che ad aggravar quelle contrade, ed accoffandofi il verno , fu egli anche obbligato a richiamatle in Lombardia, fenza aver mello il piede in Tofcana. Duravano tuttavia le discrepanze della Corre di Vienna col Re delle due Sicilie, edi anche col Re Cattolico, perciocche avea ben l'Imperadore inviata. la fua libera ceffione de i Regni di Napoli e Sicilia, ma il Reale Infante nella cestion sua della Toscana, Parma, e Piacenza voleva riferbarti tutti gli Allodiali della Cafa Medicea e Farrele. Similmente pretendeva il Re Cattolico, che venendo a mancare in Toscana la Linea Mafcolina del Duca di Lorena, dovellero quegli Stati pervenire alla Spagna : laddove effo. Duca intendeva di ottenerli liberi , e ten-28 vincolo alcuno, come erano gli Stati di Lorena, da lui ceduti alla Francia. Per cagione di quetti nodi arrivo il fine di Dicembre. fenza che foltero an melle nelle Piazze della Tofcana l'armi Celaree. Rissler anche fastidicio al Pontefice Comenie XII l'Anno prefente. La fanta Sede , tanto venerata in addietro, e rispettata da tutti i Principi Cattobei, provo un diverso tranamento ne tempi cortenti, perché pareano congiurate le Potenze a far da Padrone ne gli Stati della Chiefa, fenta il divinti riguardo alla fablime Dignità e Sovianità Pontifi-214. Gia s'è veduto quanti malanni foffenifero fenza alcun loro demerno per tanti Meli delle truppe Cefatee le Legationi di Bologna, Ferrara e Ravenna, le cui Comunità benche dal benefico Papa follero in si dura opprefione lovi enute con gran copia di danaro, pure rimalero efienuare e cariche di debiti per l'elorbitante pelo di tante contribuzioni.

Da disavventure d'altra sorie non ando esente ne pure lastessa Roma. Quivi s' erano potiati non pochi ingagiatori. Spagnui li, che fenza confento del vecchio Papa, per divitto, o per tovefcio arrolavano gente. Chi sa quel mestiere, facilmente concepità, che non pochi difordini ed avanie occoriero, perchè molti ingannati, e fenza fapere qual impegno prendeffero, o per propria bal i laggine, o per altrus malifia, fi ritrovavano venduti. Ora i padri depigravano i figli perduti, ora le mogli i mariti, e scoperto in fine, onde venife il male, i Trafteverini nel di cy, di Margo improvvilamente attrigopari in numero di cinque o fei mila perfone, cortero alle cate di quegli Ingagiatori , e dopo aver liberati a furia gl' mgagiati , s'avviazono al Palezzo Farnele, dive ruppero tutte le finellie, e gittarono a terra l'armi dell'Infante Don Cirlo. Al primo avvito di quefto difordine comando totto il Governator de Roma, che gli Svizzen, le Corazze, e i Birri accorreffero al riparo. Furo io questi dalla funa di quella gente ritpinti, ne si pote impedire, che non passasse la sbrigliata Plebe al Palazzo del Re Cattolico in Piazza di Spagna, dove uccife un Ufiziale, e feguirono a tre morti e terite. Ma nella Domenica delle Palme fi riaccele la tedizione , perché finiti i Traffevenità co i Borghigiam andarano per istoreat le Guardie melle a i Ponti. li più ardito d'esti tu steso morto a terra, persocche infunati i seguaci fuperarono il pallo, e mifero in fuga i foldati. Anche i Montigiam da un'altra parte li molfero, e feguirono ferite di chi per ac-Cidente fi trovo passar per le strade. Voile Dio, che non poterono giugnere di nuovo al l'alazzo di Spagna, dove erano preparati cento cinquanta fuciberi, e quattro Cannoni, carichi a carioccio e granmale ne feguna. Per rimediare a quello feoncerto, furono la tera in-\*satt il Princ pe di Santa Croce fedele Austriaco, e il Marchese Crofrenze uno del Confervatori, a parlamentare con follevati, a quali richiefero la libertà a gl'ingagiati del loro Rione, e la liberazion di alcuni già carcerati per cagiun de la follevazione, e il perdono generale a tarri. Ortenne o quanto denderavano, e dappoiché videro loro mantenuta la paro a, andarono poi tutti heti e idando. Viva il Papa. Si pubblico poteta un rigorofo Editto contro gi Ingagiatori ; e perche coftoro non cellavano di fare il folito giunco, feguirono alcune altre contele, delle quali a me non occorre di far menzione.

Un disordine ne prò dietro un altro. Per la nuova del tentapro fattu in Roma contra de gli Spagnuoli, fi fermarono su quel di Velletri circa tre mila foldati di quella Nazione, che erano in viaggio ulla volta di Napoli, e mancando loro i foraggi, fi diedero a ragitare i grant in eiba. Per queita cagione nel di az- d'Aprile fi mile an armi tutto quel Pop lo, risoluto non solo di vietare il passaggio per la loro. Città a quelle, milizie, ma di forzarle a partirfi, e il venne alle brutte . Accorfe cola il Cardinal Francesco Barberino, ma non poté calm re il tumulto. Per questo in Roma si accrebbe la guernigion de foldan . Volarono intanto Corneri a Napoli e a Madrid , e fi tratto in Roma col Cardinale Acquaritia delle feddisfazioni nchiefte per l'iniulto de Trafteverini . Perché non furono , quali 6 efigevano , eflo Porporato con altro di Belinga li titito da Roma, fece levar l'arani di Spagna e di Napoli da i Palazzi, e ordino a mitti i Napoletani e. Spagnuoli di u cire della. Città nel termine di dieci giorni. Da Napoli fu faito ufcire il Nunzio del Papa. Anche in Madrid grave rifentimento fu fatto con obbligar que la Corte il Nunzio. Apostolico a marciare fuori dei Regno, con chiudere la Nunziatura, e proibise ogni ricorfo alla Dateria, gaftigando in tal maniera l'innocente Pontence per eccessi non suoi, è a quali non aveano mancato issue-Missifri di apprellar quel rimedio, che fu p sibile. Peggio ancora avvenne. Nei di fertimo di Maggio entrate le milizie Spagnuole in Veiletri, piantarano in più luoghi le forche, carcerarono gran copia di perfune, e com zifero poi mille infolenze e vio enze contra di quel Populo, il quale fu forzato a pagare otto mila fiudi, per efimerfi dal facco. Una truj pa estandio di Granatieri Spagnutili paffara ad Ofitia, incendio le capanne di que Salmari, faccheggiò le officine i ed altri intimareno alla Città di Palestrina il pagamento di quindici mila Scudi, pel gran reato di aver chiute le porte ad alcuni, pochi. Spagnuoli, che volevano entrarvi. Altri affanoi ancora provo il Papa dalla parte del Tedefehr, per effere flato carcerato un Ufiziale Cefare i, ed altri dalla Corre di Francia, il cui Ambasciatore si rituo da Roma per cagion del a nom na li un Vescovo fatta dal Re Stanislao . e non accentata dal Papa. Boshvano parimente le note controversio colla Corre di Savora . In fomma fembrava , che legnuni de Potentata con abulo della fua Potenza ii facesse lecito d'insultare il sommo Pontence con totto il fuo retto operare, alle quali officie egli nondimeno altre atmi non oppole, che quelle della manfueradine e della pamenza. In meszo nulladimeno a tali burratche fi offervo, effere itato dichiarato Vicere di Sicilia il Principe. Den Berrolomes Confini Nipote di sua Santità, personaggio dotato di singolar saviezza: il che

fece maravigliare più d'uno.

Anche la Conica in questi tempi apprestò alla pubblica curiosità una Commedia, che diede molto da discorrere. Duravano più che mai le turbolenze in quell'Ifola con grave dispendio della Repubblica di Genova i quando neli Aprile condotto da una nave Inglefe procedente da Tunifi, cola sbirco un perfonaggio incognito, feco conducendo dieci Cannoni, e molte provvisioni da guerra, ed anche danaro. Fu accolto da follevati con gran giora ed onore, e prefo per loro Capo , anzi nel di quindici d'ello Mele fu onorato col titolo di Re di Carlica: cola, che non li può negare, benchè almi diceffero solamente di Vicere, perchè fi pretendea, che sosse stato inviato colà da qualche Potenza, che aspirasse al dominio di quell'Isola. Sul principio non era conofciuro, chi fosse questo si ardito e fortunato Campione, ma fivenne poi feoprendo, e i Genoveli con un lor Manifesto il dipinsero co i più neri colori di uomo senza. Religione, di un truffatore, di un Alchimista, e come il più infame de viventi, o pubblicarono ancora contra di lui una groffa taglia. La verità fi è . che coffui era Teodoro Anionio Barone di Newoff, nato fuddito del Re di Pruffia, e di Cafa Nobile, che da Ventunere dopo averfatto di molti viaggi per le Corti d'Europa, ora in lieta, ora in trafta. fortuna, avea in fine laputa cogliere nella rete vari Mercatanti, affinche l'affiftellero in questa impresa, con promettere loro mari e monti, allifo che folle ful maettufo Trono della Cortica. Prefe egli con vigore quel Governo, creo Conn e Marchesi con gran liberalità; istirul un ordine Mintare di Cavalien appellati della Liberazione, e na aspettava ognuno delle meraviglie. Manon finì l'Anno, che parve finira anche la fortuna di questo Comico Regnante, e divulgossi, che dope aver egli cominciato ad efercitare un'autorità troppo difponea, attivando a puture chi non efeguiva a puntino gli ordini fuoi, la Nazion de Corfi non tardo a convertire l'amore in odio, e poscia in dispregio, perché mas non companyano que tanti soccorfi, che fulle prime aveva egli promello. Perianto temendo egli della vi-1a, segretamente imbarcatosi nel di 12. di Novembre, comparve a Livorno, travestito da Frate, ed appena sbarcato prese le poste, senza laperli per quai parie. La verità nonduneno fu, non effere stata fuga la fua, perche egli prima di partirfi , nel di quarto di Novembre pubblico un Editto, con cui costitui i Ministri del governo dusante la fua lontananza. Andò egli per proccurat nuovi rinforzi a quella Nazione.

ERA

ERA, ficcome dicemmo, reftato vedovo Carla Emmanuela Re di Sardegoa, e volendo paffare a'le terze nozze, intavolo il nuovo fuo maerimonio colla Principella Eufabena Terela, Sorella di Francejco Stefano Duca di Lorena, in cui concorrevano, oltre all'intigne Nobilra , le pou rare dots d'animo e di corpo . Era nata nel di quindici d' Ottobre del 1711, dal Duca Lespoldo Giufeppe, e dalla Ducheffa Elifabetta Cariotta d'Orleans, Sorella del già Filippo Duca d'Orleans Regente di Francia. Fu pubblicato in Vienna quello Maritaggio, e fi andarono di ponendo le parti per effettuarlo colla convenevol magnificenza. Nell'Anno presente la mortalità de' Buot cominciò a serpeggiare pel Piemonte, Novarele, Lodigiano, e Cremonele il che di fommo danno mulch a quelle contrade, e di grande spavento a gli altri paesi, che tutti si enalezo in guardia per elentarii da si terribile eccidio. Provoffi in varie parti del Regno di Napoli, e dello Stato Ecclefiaftico lo stello flagello. Rifonavano intanto per Italia le prodezze dell'armi Ruffiane contra de Turchi, perché dall'un canto s'impadromroro dell'importante Fortezza d'Afof, e dall'altro penetrarono anche nella Crimea, dove lasciarono una funesta memoria a que Tarran, affasfini in addieero della Ruffia e Polonia. Gran gloria per quefto venne all'Imperadrice Rufliana, se non che i progressi suoi cagion surono, che la Porta Ottomana, pacificata con lo Scach Nadir, o fia Tamas Kulican. Re della Perfia facelle uno firaordinario armamento, e dichiaraffe la guerra contra di lei . Era Collegito d'effa Imperadrice dans l'Augusto Carle VI. e cominciosti per tempo a scorgere, ch'egh era per impugnare la spada in difesa di lei, al qual fine tutre le miliaie Alemanne cavate d'Iralia , ed altre della Germania sfilarono verso la baffa Ungheria a i confini de Turchi. Non meno il Ministro di Francia, che quei delle Potenze Maritime molto fi adoperarono, per diftorre fua Macfià Cefarea da quelto impegno, ma non ne ricavazono se non dubbiose risposte, perché l'Imperadore avea fatto esporte a Costantinopoli varie doglianae e minaccie, ed aspetgava, se facestero frutto. Era ne gli unm addietro nata in Inghilterra una Setta appellara de Liberi Muraton, confiftente nell'union di varie persone, è quelle oidinariamente nobili, ricche, o di qualche mento particolare, anclinate a follazzarfi in manieta diverfa dal volgo. Con folennità venivano ammeffi i nuovi Fratelli a questo ishtuto, a loro fi dava giuramento di non rivelare i fegreti della Società. Rannavanti colloro di tanto in tanto in una cola eletta, per loro congresfo, chiamata la Loggia, dove paffavano il tempo in lieti ragionamenzi . e un delizioti conviti, conditi per lo più da finfonte muficali. Veminul

rificulmente aveano esti preso il modello di si fatte conversazioni da gli annchi Epicurei, i quali per atteffato di Cicerone e di Numemo con fomma giovialità e concordia pall'avano l'ore in fomiglianti ridotti. D'Inghilterra fece passaggio in Francia e un Germania questo rito, e in Parigi fu creduto, che si contassero sedici Loggie, alle quali erano afcritti perfonaggi della primana Nobiltà. Allorche fi tratrò di creare il Gran Maitro, più brogli fi fecero ivi, che in Poloma per l'elezione d'un nuovo. Re. Si tenne per certo, che anche in alcuna Città d'Italia penetraffe e prendesse piede la medesima novità . Contuttoche protestaffero costoro, essera prescritto dalle loro Leggi, di non parlare di Religione, ne del pubblico Governo in quelle combricole, e folle fuor di dabbio, che non vi fi ammetteva il fesso femineo, ne ragionamento di cose oscene, nè v'era tentore d'altra forta di libidine i nondimeno i Sovrani, e molto più i facri Pastori stavano in continuo batticaore, che sotto il segreto di tali Adunanze, renduto impenetrabile pel prefo giuramento, fi covalle qualche magagna, pencolofa e forfe pregiudiziale alla pubb'ica quiere e a i buoni collumi. Però il Sommo Pontefice Clemente XII. nell'Anno presente stimò suo debito di proibire, e di sottoporte alle Censure la Setta del Liberi Muratori. Anche in Francia l'autorità Regla s' interpofe per dissipar queste nuvole, che in fami da li a non molto tempo fi riduffero in nulla, almeno in quelle parti e in Italia. Fu por cagione un tal divieto e rovina, che più non credendofi tenuti al fegreto i membri d'essa Repubblica, dopo il piacere d'aver dato lungo tempo la corda alla pubblica curiofità, rompeffero gli argini, e divolgaliero anche con pubblici Libri, tutto il Sistema e Rituale di quella novuà. Trovossi, terminare essa in un'invenzione di darsi bel tempo con titi ridicolofi, ma fostenuti con gran gravità, nè altra maggior deformità vi comparve, se non quella del giuramento del segreto preso sul Vangelo per occultar così fatte inezie. Ridicola cosa anche fu, che in una Città della Germania dall'ignoranza e femplicità venne spacciato, e faito credere al Popolo, autore della medefima Setta chi scrive le presenti Memorie.

## Anno MDCCXXXVII. 209

Anno di CRISTO MDCCXXXVII. Indizione XV. di CLEMENTE XII. Papa 8. di CARLO VI. Imperadore 17.

🛕 LLA per fine spuntò nell'Asno presente la tanto sospirata iride da Pace in Italia con allegressa melpherbile ditutti i Popoli, e quansangue tal ferenità non folie efente da qualche nebbia per le non mai quier- precenhoni de i Potentati, pure ceffando affatto lo frepito dell' armi in queste parti, giufto motivo ebbe cialcuno di callegratiene Finqui offinatamente erano perfiftite in Livorno e Pifa le guernigioni. Spagnuole, sensa voler cedere alle truppe l'edesche, dispotte secondo i Preliminari a prenderne possesso a nome del Duca di Lorena. Fu detto che feguiffe in Pontremoli il cambio delle ceffioni faite da fua Maestà Celarea a i Regni di Napoli e Sicilia , e dal Re delle duo Sicilie a i Ducati di Tofcana, Parma, e Piacenza. Può dubitarfene , da che fi feppe , che il Re Cattolico Filippo V. non volle in quell' Anno fottoferivere effi Preliminari, ed è certo, che Cirlo Re di Napoli e Sicilia fi rifervo certe pretentioni, che avrebbero potuto intorbidat la concordia. Comunque fosse, il Generale Spagnuolo Duca de Montemar sul principio di quest'Anno, giunta che su a Livorno una buona quantità di Legni, in quelli imbarcò il prefidio di effa Città. ed altre fanterie Spagnuole miviò verfo le Fortezze della Maremma. di Siena, dopo di che fenza far ceffione alcuna di Livorno, nel di nove di Gennaio abbandorò quella Città, dove restò la sola guernigione del Gran Duca Gian-Gaffina . Lafciarono gli Spagnuoli nella Tolcana la memoria di molti aggravi inferiti a quegli Stati. Perranto da li ad alquanti giorni entrato in Tofcana il Generale Tedesco. Wallendonck con alcuni Reggimenti Cefarei, prese a nome del Duca di Lorena pollello di Livorno, con preffare giuramento di fedeltà al Gran Duca , le cui miliare infieme colle Tedesche cominciarono a montare la guardia. Diffribul estandio alcune di quelle foldatefche in Siena , Pifa , e Porto Ferraio , le quali offervarono miglior disciplina , che le precedenti. Pochi Mefi pallarono, che il prefidio Spagnuolo d'Orbiteilo abbifognando di legna per ufo proprio, e per le fortificazioni, ne fece richiefta al Gran Duca. Perche rispolla non veniva , un großo diffactamento, d'esti Spagnuoli passò a tagitate sul Sanese circa mille e secento alberi. Ne surono fatta deglianae, ed aweebbe questa violenza potuto cagionar delle nuove rotture, se la Corte di Vienna, o fia il Duca di Lorena, non fi fulleto nea tro-Town XII.

vati ne' gravi impegni, de' quali fra poco parieremo. Colla pasienza

6 fop) quel difordine.

LETANTO angustisto dal male d'orina, e da altri incomodi di corpo il Gran Duca Gian-Gaffane de Medies fi ridulla a gli aftremi di lua. vata, e nel di nove di Luglio con fegui di molta Pietà restò liberato da i penfieri ed affanni del Mondo. Era Principe di gran monte, di fomma affabilità, e di una volontà tutto inclinata al pubblico bene i e quantunque la fua poca famità il teneffe per lo più riftretto in camera o in letto, pure valendofi di faggi ed onorati Ministra, mantenne fempre un'eletta Giulbeig, e in vece di accrescere i pesti a' fuoi sudditi , più tosto cercò di sminuirli. Liberale verso la gente di merito, proiettore delle Lettere, e sommamente Caritativo verso i Povers, tal memoria lasció di sè, che chianque avea spartato da Lui vivente, ebbe poi a compiangerlo morto. In lui finì la Linea maschile dell'intigne Regnante Cala de Medici, con disavventura mospircabile dell'Italia, che seguitava a perdere i suoi Principi naturali; ma fenza paragone riulci più fenfibile a i Popoli della Tofcana, è quali indamo s'erano lutingati di poter tomare a Repubblica i nè folamente restarono senza i Principi Medicei, che tanta gloria e tipetto aveano finqui procacciato a Firenze e alla Tofcana, ma vemvano a reftar fottoposti ad un Soviano, certamente benignissimo e gunerolo, pure obbligato da fuos interelli a fare la retidenza fua fuori d'Italia. Gran fortuna è l'avere i Principi propri. L'averli anche difettoli, meglio è regolarmente, che il non averne alcuno, giacché lo ffesso è che l'averli lontani, mentre fuori de gli Stati tidottà. in Provincia, voluno le rendite, e dee il Popolo foggiacere a' Governatori, i quali non fempre feco portano l'amore a paefi, dove non han da fare le radici. Dopo la morte di quello Principe contuita quiete il Principe di Craon, è gli altri Ministri Lorenesi, preseto il poffesso della Toscana a nome di S. A. Reale Francesco Siefano Duca di Lorena, Genero dell'Imperadore, che fu proclamato Gran-Duca. Profitto ben la Francia di quefto avvenimento, perche le cefsó l'obbligo dipagare ad ello Duca di Lorena quantto millioni e mezzo di Francia, finché egli folle entrato in polleflo della Tofcana. La vedova Elettrice Palatina Assa Mana Luigia de Medici, Sorella del defunto Gran Duca Gian Galtone, prefe anch' ella il possesso de'mobili & Allodiali della Cafa paterna, afcendenti ad un valfente incredibile, ne folamente ne gli efiftenti nella Tofcana, ma anche in Roma, nello Stato Ecclefieftico, e m altri paefi. Tuttavia non tardò a faltar fuort una feintilla, che i faggi ben previdero potera un di prodwire.

durre qualche incendio. Cioè Carlo Re di Napoli e di Sicilia prese In scorruccio per la morte d'esso Gran Duca, ed antieme il rivolo di Ereditario de gli Allodiali della Casa de Medici, siccome Principe già adottato dalla medesima per Figlio; ed altrettamo sece anche il Cattolico Re Filippo V. suo Padre. A tal pretensione non s'era trovato finera ripiego. Furono finte per questo Proteste giuridiche tanto in Firenze, che in Roma. Alla vedova Elettrice su etibito molto di autorità nel Governo, premendo al novello Gran Duca tenersi amica questa Principesta, Donna tanto ricca, e di mirabi, talento e sa viezza. Ma se ne scusò ella per cagion della sua avanzata età.

Esse compimento in quest Anno il Maritaggio di Carla Emmanuele Re di Sardegna colla Principella Elifateira Terefa Sorella del fuddeno Duca di Lorenz. La funzione fu fatta in Luneville, dove il Preeure de Carignana foftenna le veci del Re-dopo di che fi mile in viaggio esta novella Regina alla volta della Savora. Nell'ultimo giorno di Marzo pervenne ella a Ponte Beauvostin su i confini, ed effenduti già portato cola il Re con tutta la Corte, è con accompagnamento magnifico. di Guardie e militare, fu ad incontrarla, conducendola poi a Scient-Bery, dove prefero per una fettimana opolo. Nella fera del di 11. d' Aprile fecero i Reali Spoti il magnifico lero ingreffo in Torino fra la gran foila de' fudditi e foreftiers, accorfi a quelle fefte, e fra l'ale della fanteria e cavalleria, mentre intanto le artigherie facevano un incessante plauso alte loro Maestà. Non quella sola sera si videro illuminate le firade di Torino, ma anche nelle feguenti, ne mancarono funchi ambasati, ed altri funtuofi diversimenti in si heta congiuntura. Pallava in questi tempi non heve disputa fra esto Re di Sardegna, e la Corre di Vienna, giacché egli pretendeva la Terra di Serrava le por diffretto di Tortona laddove i Cefarei la teneano per dominio ffaccato da quella Cirtà. Continuavano intanto i maneggo della facra Conte di Roma con quella di Madrid, Portugallo, Napoli, e Savoia per le controverse verrents con elle. Rallegroß dipor quella gras Città al vedere nel Marzo di quest'Anno ritornati colà i Cardineli Acquerrie e Belluga con indixio di sperata riconcibazione. Per trattarne venne a Roma, come Mediatore, il Cardinale Spinelli Attivescovo di Napoli, perfonaggio di gran credito e di obbliganti maniere, e vi comparve ancora Monfignor Galliani Gran Limoliniere del Re delle due Sicilie, per esporre le presentions de quel Monarca. Finalmente nel di 17 di Settembre fi vide qualche apparenza di aggiustamento fra la fanta Sede e i Re di Spagna e di Napoli, il the reco incredibil confolazione a Roma: quantunque in quelli utimi tempi non fuccedelle 2010

mai discordia e concordia alcuna, in cui non iscapirasse sempre la Corte Puntificia. Non finicano per questo le pretensioni, nè si maprirono peranche le Nunziature di Madrid, e di Napoli. Contuttocio la Datena comincio a far le sue spediaioni. Per le dissernate di Portogallo.

a di Savoia, ripiego alcuno finora non fi trovò

Aveano i tanti taccheggi fatti da i Tarian della Ruffia, col condurne (cheave mogliata d'uomini, commolla in fine a rifentimento Anne Imperatrice d'uffa Ruffia, non folla contra de que malhadiers, ma contra gli tleffi Turchi, i quali con tutte le quetele e protefte de Ruffrance may non vollers apportative rimedio. Due (not valente Generali con due possenti Armate nel precedente Anno aveano data una buona lezione a quegi Infedeli, il Lafil col prendere la Fortezza di Afof. e il Musici, con una terribil invalione nella Crimea. Fece per quello il Sultano del Turchi, già pacificato col Perfiant, un gagliardo armamento contro i Ruffiant, e quantunque a interponeffe l'Augusto Carle VI per trattar di pace, non ne riportò che belle parole, infifiendo sempre i Turchi nella reflituzione d'Asof. Lega difensiva era fra esso imperadore e la Russia, e pero non volendo Cesare lasciar soperchiare da i Mufulmam I Imperadrice fuddetta, avea spedito a i confins dell'Ungheria la maggior parte delle tue forse, e dichiarato Goneralifica d'effe Francejco Siefano Daca di Lorena, divenuto in queff' anno Gran Duca di Tolcana. La direzion dell'armi Cefarae fu data al Generale Seckendorf, Protestante di protessione, con doglianza del sommo Pontefice, il quale non manco di promettere fusfidi di danaro a Cefare per queita guerra. Un bel principio fi diede ad esta colla prefa della Città di N. la , per cui furono cantati più Te Deum. Ma non paíso molto, che fi videro andare a precipitio tutti gli affari dell' Imperadore in quelle parts. Comandava il Seckendorf ad una fioritiffima Armata, capace di grandi imprefe , avendola alcuni fatta alcendere ino ed ottanta mila valoroli combattenti. Quel Generale in vece di tener unite tante forze, e di affediar da idinero la forte Piazan di Widin, o pure di tentar l'acquilto della Rollina, sparii in varg corpi e diffaccamenti i efercito uo, e niun d'elli riporto (e non percolle e disonore, turrache i Musulmani fuil- prime fi travaffero più d' un poco fmilas di forze in quelle parti. Il Principe di Hildburganica. mviato con poche mighaia d'armasi forto Bermluca Capitale della Boffina, tutt. perdè i funt attrecci, è grin gente, è ringragio la fortuna d'efferfi potuto falvar colla fuga. Nella Cipazia verfo Vaccupe fonto Widin, furono bamun gl Impenali, e Nista venne ricuperata da i Turchi. Si perdè il Seckendorf interno ad Ufitza, cioè asi una bi-

# Anno MDCCXXXVII. 113

cocca, e la prese: questa su l'unica sua prodezza. I Turchi la ricuperareno pos nell'Anno seguente. Andarono lamenti a Vienna, laonde richiamato egli alla Corte, lascio il comando al Generale Est pris
ed estendo staro pusto in carcere, su contra di lui dato principio ad
un processo. Non istimarono veramente i saggi, che questo personaggio avesse punto mancato alla sede e all'onore. Il suo delitto, secundo il sentimento d'altri, su quello di non saper sare il Condottier d'
Armate: mestiere sorse il più difficile di sutti, benchè non mancasse

chi l'elentava da quello difetto.

CERTAMENTE non avea più la Corte Cefarea un Carlo Duca di Loeena, un Principe Eugenio, ne un Marasciallo di Staremberg, ne i Capraen, në i Veseroni, në altri fimili përforaggi di gran mente e favia condotta, che lapellero diriggere un elercito a danni del nemico e difenderfi alle occorrenze. Per altro facendo conoscere la sperienza, che talvolta de belle. Armate Cefaree combattono col bifogno i il Seckendorf a iduffe ançor questo per fua discolpa, certo essendo, che a cagion della mancanta de viveri per più giorni, quell'efercito fi mantenne come potè in vita colle panocchie del Frumentone, o fia Grano Turco, maturo in quel paefe, o pur con folé progné, trovaté per avventura in que botchi. Non manco genie, che fi figurò, effere mancata la benedizione di Dio all'Armi dell'Imperadore in quelta guerra, perchè fecondo il Trattato di Pafferowitz la Tregua di fua Macità Cefacea. colla Porta Ottomana durava ancora, ne terminava fe non nell'Anno 1742, prerendendo percio i Turchi, che Cefare non fosse in liberia dopo esso Trattato di collegarsi colla Russia a danno loro, ne gli sosfe lecito di romperla contra d'effi. A me non tocca di entrare in sì fatto ci-me, e molto meno di stendere le ottuse mie pupille ne Gahinerii della Divinità, baftandomi di rifetire gli sfortunati avvenimenn di quella campagna contra de gl' Infedeli nella Servia, Boffina, Moldavia, Valacchia, ed altri Luoghi, e che per le tante malattie si trovò al finire dell Auro quafi della metà fremata la dianzi si poffente Armata Imperiale. Ne si dee tacete, che allora più che mai si sciolfero le lingue e maledizioni de Cristiani contra del Conte di Bonneval Franzele, già uno de'Generali dell'Imperadore, il quale, privo per altro di Religione, avea abbracciata quella de Turchi. Entrato costui al fervigio della Pirra col nome di Bassà Osmanno tutto s'era dato adistruire i Turchi dell'i difeiplina militare de Cristiani, e su creduto, che i doeumenti (uni influifero in in poco alfortunati fuccessi dell'Armi Turchesche si dell'Anno prefente che de i due fuffeguenti. Dicevati, che quetto infame Ringgato foffe il braccio dritto del Primo Vilire. Se la fortuna non Tomo XII.

### 214 ANNALI D' ITALIA.

fi fossa dichiarata in favore de Turchi, (giacchè in questo medesimo tempo in Nimirow nella Polonia irattavano di Pace i Plempotenziari Cesarei, Russiani, e Turchi) si potea sperare qualche pronta concordia con vantaggio dell'Armi Cristiane. Intanto d'altro passo procederono le due Armate dell'Imperadrice della Russia contra de' Musulmani. Perciocche il Generale Conte di Munich nel di 13, di Luglio s'impadronì della riguardevol Città di Ocaakow situata al mare, con grande mortalità e pragionia di Turchi, con acquisto di molta artiglieria, e di un ricco bottino. Seppe anche ditenderla da essi Turchi, accordi ad assentia. Parimente il Generale Lasci torno di nuovo a tare un'intinutà di Duoi, e lascio dapertutto memorie del suro militare in vendetta de gl'immensi danni e mali recati per tanti anni addietto in vendetta de gl'immensi danni e mali recati per tanti anni addietto in vendetta de gl'immensi danni e mali recati per tanti anni addietto

da que Tartan alla Ruffia.

Fu si presente Anno I ukimo della vita di Rinoldo d' Efte Duca di Modena, che nato nel di 15. d'Aprile dell'Anno 1655, e cresto Duca nel 1694, avea con fomma faviezza finqui governato i fuoi Popoli. Nel di 16. d'Ottobre fpiro egli l'anima. Perchè nelle Antichità Eftenti io espoti tutto quel di lodevole, che si offervo in questo Principe ( e fu ben molto ) 10 mi dispenso ora dal ripeterio, bastandomi dire, che per l'elevatezza della menre, per la Pieià, è pel faper tenere le redini di un Governo, fi mento il concetto d'uno de più faggi Principi di questi tempi. Lascio dopo di sè un Figlio unico, cioè Francesco Principe Ereditario, nato nel di a di Luglio del 1698 e tre-Principelle, cion Benedeira Ernefla, Amalia Giofeffe, ed Enricheira Duchessa Vedova di Parma. Sul principio delle ultime turbolenze, nelle quali û trovarono involti anche gli Stati della Cafa d'Ette, s'e-a portato il suddetto Principe Francesco a Genova colla Principella sua Conforte Carlotta Aglas, del Real Sangue di Francia, Figlia di Filippo Duce d'Orleans, già Reggente di quel Regno. Nell'Anno 1715paffarono amendue a Pangi, per impetrar folhevo a gl'innocenti Popoli de loro Ducati dal Cristianistimo Re Luigi XV. e per vegliare a al interefi propri, e del Doca Rinaldo Padre e Suocero. Venuto l' Autunno, fi portò ell'i Principe a vilicar le Città della Fiandra, ed Ollanda, ricevendo daperrutto distinti onon, e di la passo in Inghile terra, dove gli furono compartite le maggiori finezze dal Re Giorgio II. che in quello Principe confidero trasfulo il fangue di que glorina Antenati, da'quali era d'Icela anche la Real Cala di Brunsvich. Finalmente nella Primavera dell' Anno prefente fe n'ando a Vienna pet mchinare il gioriofo Augusto Carlo VI. da cui, e dall'Imperadrice Ve-

# Anno MDCCXXXVII.

dova Amelia fus Zia materna, e da tutta quella Corte, fu graziolamenta accolto. Esendofi acceta in questo tempo la guerra in Unghena, i' invoglio anch'egli di quell'onorato mestiere, e tenendo compagnia a Francejio Duca di Lorena e Gran Duca di Tofcana, e al Principe Car-🌆 di lui Fratello, intervenne alle azioni della fopradetta fi enturata campagna. Nel tornariene egli a Vienna, intefe la morre del Duca Rinaldo fuo Padre, e pero congedarofi dalle Auguste Maesta, s'invioverto I Italia, e nel di quairro di Dicembre felicemente giunfe a Modena, ricevuto con giubilo da'fuoi fudditi, che attefa fa di lui molta intelligenza, è spezialmente l'amorevol suo cuore, concepitono per tempo viva (peranta d'orrimo governo, fecondo l'ufo de fuoi Maggiori, tutti buoni e benefici Principi. Aveva egli già procreati due Principi viventi, cioè Ercole Kinaldo (no Primogenito, nato nel di 12, di Novembre dell'Anno 1717, ed un altro venuto alla luce nel di 19, di Settembre del 1736, in Parigi, a cui polcia nel folenne Battefimo fu posto il nome di Benedetto Filiggio Armando, e viene oggidi chiamato. il Principe d'Este, e quattro Principelle, cioè Maria Terefa Felicita,

Manide, Fortunaia Moria, ed Elijahena.

Piu'che mai continuò in questi tempi la ribellian della Cortica, con trovarii bloccate da que Popoli le cinque o fei Forteste, che fole restavano in porere della Repubblica di Genova. Correvano futro di voci incerte di quegli affati, negando alcuni, e prefendendo altri, che duratte in queil Itola l'autorità del Baron Teodoro, e che da lus fi riconofcellero i foccorfi, che andavano giugnendo a que follevati, con voce ancora, ch'egli ritzmerebbe in breve al comando. La verità fui, che ello era pallato in Ollanda, dove prevalendo le illanze de fuoi crediton, per qualche tempo ti tiposo nelle carceri, e restò pofeia liberato. Tale era la fua attività ed eloquenza, che impegnòaltri Mercatanti a concorrere nelloni difegni, e si dispose a rivedere la Cortica. Ora i Genoveli per defiderio di metrere fine a quella canerena, li avvitatono in questi tempi di ricorrere al patrocinio del Re-Crithaniffimo, affinché il fuo nome è la potenza dell'armi (ue mettefle in dovere quella si alterata Nazione. Penetrato il lor difegno, non tralafciarono i Corti di rapprefentare a Verfaglies, quanti aggravi aveano finora follecto dal Governo de' Genoveli. Ciò, che ne avveniffe, lo vedremo all'Anno feguente. Nel prefente ful Piacentino e Lodigiano feguito l'Epidemia de Buoi con terrore di tutti i vicini. Anche il Monte Vetuvio nel di 19 di Maggio fi diede a vomitat fiamme, pietre, e bitume, che raffreddato era fimile alla fchiuma di ferto. Per dodici migha fino al mare correndo la fiumana d'effo bitume CSEXO-

cagionò la rovina di molti Villaggi, Conventi, Chiefe, e Cafe. Le Città d'Ariano, Avellino, Nola, Ottaiano, Palma, e Samo, e la Torre del Greco, fommamente pattrono, e ne fuggirono tutti gli abitanti. Alcun Luogo vi restò coperto dalla cenere alta ( se pure è credibile ) quali venti palmi. Orazioni pubbliche fi fecero per questo in Napoli, Città che si travo ben piena di spavento, ma altro incomodo non foffi), che quello della caduta cenere. Menta anche memoria per istruzione de posteri una delle pazzie di questi tempi, cioè il già introdotto Lotto di Genova, che fi dilato in Milano, Venezia, Napoli, Firenze, Roma, ed altri paesi. Dissi pazzia, non già de' Principi, che con quelta invenzione moffravano la loro induffria in fapercavare dalle genti fenza lancerra il fangue; ma de Popoli, che per l' avidità di confeguire un gran premio, s'impoverivano, dando una volontaria contribuzione a gli accorti. Regnanti, con ilcorgerfi in fine, che di pochi era il vantaggio, la perdita d'infiniti. Nella fola Roma danarola, in cui fal principio ebbe gran voga elfo Lotto, e fi faceanopiù Estrazioni in un Anno, si calcolò, che in ciascuno de primi Anni sigiocasse un millione di scudi Romani. Per lo più ne pur la metà ricornava in borfa de giocatori. Il gran guadagno restava parte a i Conduttori del Giuoco, e parte al fommo Pontefice, che di questo danaroà ferviva per continuar le magnifiche Fabbriche da lui intraprefe.

Anno di Cristo Mocceenti, Indizione 1. di Clemente XII. Papa 9. di CARLO VI. Imperadore 28.

OMINCIAVANO a pelar gli anni addosso al Pontesice Clemente XII. Era anche caduto infermo di maniera, che più d'una volta fi dubitò di fua vita, ed alcuni Porporati aveano già dato principio a i fegreti lor maneggi: il che rifaputo dai Papa, cagion fu di qualche rifentimento. Questi avvisi della mortalità, e il desiderio del fanto Padre di lasciare la Sedia Apostolica un pace con tutte le Potenze Cattoliche, il rendè più follecito ad accordanti colle Corti di Spagna e di Portogallo. Nel di 20. del precedente Dicembre aveva egli promofio alla Porpora Monfignor Tommafo Almeida Patriarea da Lisbona, servi questo passo a placare in buona parte, se non in tutto, l'animo di Giovanni V. Re Portoghese: Principe inflessibile in ogni fua pretentione e dimanda; il che fece aprir la Dateria per quel Regno, e in Lisbona fu splendidamente accolto il Nuosio Ponnfizio. Almettanto avvenue in Ispagna. Per le differenze colla Corte di Napoh, tumoché reclamaffero i Ministri Cefarei, pure fua Santità nel Magno condificefe ad accordare l'Investigue delle due Sicilie all'Intanje Reale Don Carlo de Borbone. Infocie in queste temps un imbroglio fra ello Pontence, e la Reggenza del Ducato di Tofcana, a cagion di Carpegna, Scavolino, e Montefeltro, Stati pretefi per ragioni antiche dalla Repubblica Fiorentina, effendo in tatti paffate le militie Lorenefi a prenderne il possetto. Messosi l'affare in disputa, perchè la Corne di Vienna abbilognava in questi tempi de i soccorsi del Papa per la guerra Turchesca, fi venne por smorzando la lite, e refto libera quella contrada dall'armi del Gran Duca. Era già gran tempo, che fi trattava dell'accafamento del fuddetto Re delle due Sicilie, e perencehè ragioni politiche non permilero, che a lui foffe accordata in Moglie la feconda Arciduchella Figlia del regnante Augusto, restà poi conclusio il fuo Maritaggio colla Real Principella Maria Amalia. Figha de Federigo Augusto Re di Polonia ed Elettor di Sassonia, appena giunta al età di quattordica anni. Nel di 19 di Maggio a nome d'esto Re su sposata esta Principesta dal Fratello Federigo Cristiano, Principe Reale ed Elettorale, e nel di 24 d'ello Mele, accompagnasa dal medefimo, imprese il suo viaggio alla volta d'Italia. Con Corte sumerola venne fino a Palma Nuova confine dello Stato Venero Don Gariano Boncompagno Duca di Sora, Kelto dal Reper Maggiordomo maggiore della novella Regina, e direttore del fuo viaggio per Italia: Principe per le fue Virtu mentevole d'ogiu maggiore impiego, Nel di 29. del Mese suddetto arrivata a 1 confini della Repubblica essa Principella, svi trovo il Veneto Ambalciatora colle Guardie dellinato alla Maesta fua, e le si presentò parimente il Duca di Sora con tutta la Corte a les deffinata.

Fu allora, che propriamente s'avvide quella graziola Principella d'effere Regina, si magnifico e spiendido su l'accoglimento fattole per dovunque passo dalla Veneta generosità. Invogliatati all'improvvito di dare un'occhiata alla mirabil Città di Venezia, dopo avere per altra via incamminato il suo gran seguito ed equipaggio a Padova, essa nel di due di Giogno imbarcatati col Real Fratello, col Dues di Sora, e con pochi altri Cavalieri e Dame, su condorta pel Canale della Giudecca in faccia alla Piazza di San Marco, e fatto un giro pel Canal grande fra il rimbombo delle artighene ando vedendo e ammirando i superbi Palazzi, e l'altre grandiose Fabbriche di quella Dominando i superbi Palazzi, e l'altre grandiose Fabbriche di quella Dominante. Finalmente alle due ore della notre seguente sece l'ingresso nella Catà di Padova, dove spezialmente trovò un trattamento Reale.

Colà s'era portato Francelio III. d'Effe Duca di Modena colla Principeffe Banederra ed Amalia Sorelle fue, per inchinare la Regina loro Cugina, da cui poscia riceverano ogni maggior finezza d'amore e di flima. A 1 confini del Ferrarele si presentò alla Maesta sua il Cardinale Melea (pedito dal fommo Pontence con titolo di Legato a Lasere a complimentaria, e ferviria fino a Ferrara, dive con folenne apparato di quella Città entro, partendone poi nel di feita di Giugno. Per tutto lo Stato Ecclefiathico trovo gara fra le Città in farle onore, ficcome anch'ella dapertutto lasció belle memorie della sua zara genniezza e liberalità. Paíso dipor per Loreto, e nel giorno (g. del fuddetto Mele artivo a Portello, cioè ai confini del Regno. Quivi trova il Re Coulorie, che l'introdulle in un valto e Real Padighone co i vicendevoli complimenti ed abbracciamenti. Nel di aa. d' esso Giugno secero le loro Miestà l'enerata in Napoli fra le giulire acciamazioni di queli immento Popolo , fra gli archi trienfali , e fra le stupende macchine ed illuminazioni, che furono poi coronate da altre tuntuolissime feite, continuare ne seguenti giorni. Poco su quetto in paragone del di due di Luglio, in cui fegut il folenne ingresso del Regi Spoli in ella Città di Napoli , la quale da tanti anni dilavvezza dal vedere i luci. Regnanti, in quella occatione diede uno spettacolo d'indicibile magnificenta ed allegretta, dalla cui maggior deferizione io mi dispento. Adora fu, che il Re Don Carla istitul l' Ordine, de li Cavalieri di San Gennaro, e di effo decorò i principali Barom di Napoli e Sicilia , e alcum Grandi Spagnuoli .

Con tutti i maneggi finora fatti fra l'Imperador Carlo VI. a il-Criftiantilimo Re Luigi XV. non s'era peranche giunto a flabilire un Trattato difinitivo di pace. A quelto fi diede l'ultima mano in Vienna nel di 18, di Novembre fra i fuddetti due Monarchi , e fu fottoscritto da i Plemporenziari non solo d'ess, ma anche da quei del Re-Cattolico Filippo V. di Don Carlo Re delle due Sicilie, e del Redi Sardegna Carlo Emmanuele. Rimalero con poca mutazione confermata i precedenti Trattati di Pace, e la Francia nominatamente accettò e promife di garantire la Prammatica Sanzione formata dall'Augufto. Regnance. Vi fu regolato tutto quello, che apparteneva in Italia alla celhone de Regni di Napoli e Sicilia, e delle Piazze manitime della Tolcana pel fuddetto Reale Infante, e della Tolcana pel Duca di Lorena , e di Parma e Piacenta per l'Imperadore , e di Tortona e Novara, e ricile Langhe pel Re di Sardegna. Qual foffe il giubilo di tutta l'Italia all'avvito di questa concordia, non si può abbastanta viprimere, luangandoù ognano di godere per gran tempo i frutti e le

dela

### ANN'O MDCCXXXVIII, 119

delizze della tanto defiderata Pace, che oramai sembrava con pro-Rabile chiodo fiffata. Non fi godeva già in questi rempi un egual (ereno neil Imperial Corte de Vienna, perche anche nell'Anno prefes-🗱 muna fencità, anzi parecchi difastri provarono in Ungheria l'armi Celaree. Quantunque ancora in quest' Anno passasse al comando di quell'eferente il Dura di Larena, con aver feco per principal direttore delle azioni militari il faggio e valorofo Conte di Koninfegg, pure ebbero effi a fronte il gran Vitire con forze di lunga mano fuperiori alle Cristiane. Le frequenti footrerie Turchesche per la Servia, e un possente armamento di Saiche nel Danubio, portarono il terrore fino alla Città di Belgrado, da dove fi murarono in gran coma à benestanti. Per l'Ungheria superiore di là dal Real Fiume marció il Komingfegg , e nel di tre di Luglio a Cornia venne alle mani con un corpo di venti e più mila Mululmani, e lo (confiffe i Questa vittoria agevolò la presa del Forte di Meadia nel di nove d'esfo Mefe, dove fu accordata buona capitolazione al prefidio Turchefco.

Gta' s'incamminava l'ofte Cefarea al foccorfo di Otfova affodiata da i nemici, quando giunfe la liera nuova, ch'effi a precipizio s' erano dati alla fuga, lafciando nel campo tende, bagagli, mumittoni, ed artigherie. Tanto più allora manimiti i Critiani penfavano già di continuare il viaggio a quella volta, ma eccoti avvilo, che il Visire avea trasmello un finforzo di venti mila uomini a i fimatili da Orfova. Non fi offereb allora la confuera intrepidezza del coraggioli Alemanni, ne più li pensò ad Orfova. Accortili gl Infedeli della lor disposizione, s'inoltrarono sino a Meadia, dove segui un fanguinofo conflitto. I due Reggimenti Valquez e Marulli, compofla d'Italiani , fecero delle maravighe di coraggià con vergogna del Tedeschi, i quai pure sono in credito di tanta fortezza. Bitiraronii i Cristiani con permenere a' Turchi di ricuperare i Forti d'essa Meadia. Posto di nuovo l'affedio da esti Infedeliad Orsova, su quella Piazza coffretta alla refa con grave pregiudizio de la vicina Città di Belgrado , terro alla quale ando ad accamparír il Mareferallo di Koningfegg. Si conto per regalo della fortuna, che i Turchi non faceffero maggiori progressi, e sebben anche Semendria e Villapanca furono sottomelle, pure poco apprello fi videro abbandonate da effi. Non avea il Koninglegg più di quaranta mila guerrieri Tedeschi, laddove il gran Vifire ne conduceva cento venti mi'a. Ma in altri tempi trenta o quaranta mila. Alemanni battavano a far delle grandi, prodezze contro, le grof-Le armate de gh Ottomani. O fosse dunque, che l'insquo Bassa Benserto è, che quella campagna riusci non men deplorabile della pracedente per li Cristiani, è convenne alzare il guardo al Trono del Dio de gli eserciti, i cui giusti giudiaj son coperti da troppe tenebre. Nei Russiani ebbero miglior mercato. Furono esti costretti a sar saltare tutte le fortificazioni di Oczokow, e a rittrarsene. Presero bensì nella Crimea la Fortezza di Precope, ma poi dopo averno demolite le sortificazioni e spianare le lince, e recati gravissimi daneni a quelle contrade, se ne tornarono indierro. Fu da esti tentato si passaggio del Niester, ma senza poter ottenere l'intento Comparve in quelti tempi alla Corre di Costantinopoli, e vi su ricevuto con distinto onore Giuseppe Figlio del su Principe Ragoraki, il quale dismentico delle grazie a lui companite in addietro dal elementissimo Augusto, se ne suggi alla Porta, per ravvivar le sue presensioni sopra la Transilvania, e sece credere al Gran Signore di avere in quel-

la Provincia e in Ungheria un'infinità di feguaci.

Ne' pure in quest Anno si seppe cola credere de gli affari della Corfica, perché ruttodi a buon mercato fi (pacciavano bugie, Efaltavano alcunt la gran copia di l'occorfi dati a' Corfi non meno di gente che di munizioni, artigliene, ed armi: foccorfi, dico, i quali ii diceano invieri colà dal Baron Teodoro, e che altri attribuiva ad una Poten-24 , la guale fegreramente reneffe mano a quella ribellione , addirando con cio la Corte di Spagna , o pure di Napoli. Negavano altri quette miove, e foiter cano ecliffata affatto la foriuna dell'efimeto Re-Tendoro. Sul principio dell'Anno fu sparfa voce, che questo Ventumere da Orano fosse di nuovo sharcato in Corsica i a fi vedevano progem lodevoliffimi pubblicati fetto fuo nime, per far fiorite il commerzio di quell'Ifola colla erezion di varie Saline, con aitendere alle Miniere, con fabbricar Cannoni, e Mulini di polve da fuoco, e con incoraggir l'Agricoltura, e la Pefca. Ma non fi verificò il di lui arrivo. Fu benst vero, che nel di quinto di Febbraio sbarcarono alla Batha, Capitale di quel Regno, tie mila nomini di trup e Franzes. fotto il comando del Conte di Bosfieux. Aveano i Genoveli implorato il patrociaio della Francia in quetto loro troppo lungo e dispendiolo difattro, le pure non fu la Corre di Francia, che attenta ad ogin foglia, che fi muova in Europa, per fospetto, che gli Spagnuoli un di non fi prevaleffero di quella follevazione per impadronirfa della Corfica, efibi alla Repubblica le fue forze, per terminar quella pugna. Certo e, che colà furono trasportate le suidette miliaie, non gui con animo d'infierne contre quella valorofa Nazione, a cui non.

mancavano delle buone ragioni, ma per istudiar la via di pacificarla coll'esbizione di oneste condizioni. In fatti se ne trazzo i si rimisero à Corsi riverentemente alla Giustizia e saviezza del Re Chiliani simo i diedero anche de gii ostaggi i e per questo si sece pausa alle ostilità,

ma fenza che feguille accordo alcuno . VENUTO il Settembre fi tomo a spacciare come avvenimento indibitato, che il Baron Tendoro con tre Valcelii di bandicia ftraniera era nel di 13. d'ello Mele giunto in Corfica a Porto Vecchio. con fare intendere a i follovati la provvision delle artigliene, armi, e munizioni da lui condotte su que navigli e che perciò di nuovo 6 foße faita un unione univerfale de Corfi, per mantenergh l'ubbidienza. Si vide auche la lifta di tutto il fuo carico, e fu afficurato. che nel di 16 del fuddetto Settembre fcefe a terra fra i Viva di un gran concerío de Popolo, ma che pofera nel di 15. de Ottobre s' era ritirato a Porto Longone, o pure in Sardegua, e cio perché futono intimorm i Corfi da una Lettera circolare del General Franzele, che minacciava loro l'indignazione del Re. Cristianistimo, se più ubbidivano al Barone fuddetto. Aggiunfero, ch'egli era dipocapprodato a Napoli, dove d'ordine della Corte fu catturato, e in appresto fasto uterre del Regno. Non so so dire, se vere o finte fossero tutte queste particolarità. Se un giorno qualche sedele, e ben informato Scrittore ci darà la Storia di tante scene di quella Tragedia, puo (perarfi , che rimarrà allora dilucidato il vero dalle molie c asle sparse per l'Europa di quell'emergente, tale certamente, che facea dello strepito dapertutto. Fermosti per alcuni Mes il Principa Real di Pulonia e Sallonia. Federiga Criftiana in Napoli, godendo la denaie di quella gran Città, Corre e territorio, ma infaftidito alquanto per la rigorofa Etichetta Spagnuola, che non gli permetteva ne pur di trovarii a tavola colta Regina Sorella. Dopo aver que-Ro Principe lasciato in quella Corre e Città illustri memorie della fua munificenza e gentilezza, arrivo a Roma nel di 18. di Novembre, e prefe adoggio nel Palazzo del Cardinele Annibale Albani Camerlengo. Potè allora quella grati Città conoscere in lui una rara Pierà, costumi angelici, pregio di tutta la Real numerofa Figliolanza del Re di Polonia ( e percio grande onore del Cartoheilmo ) ficcome ancora l'avvenenza del luo volto, e molto p.u l'altre belie dott dell' animo fuo. Altro alla perfezione di quetto Principe non mancava, se non robustezza maggioro nelle gambe. Nulla aveano servito a lui per quello i Bagni d'Ifchia. I divertimenti di quello generolo Principe erano il commercio de Letrerati, e la vista di tutte le Chiese, Antichità, Gallerie, e cole più rare di Roma. Anno

#### ALL AMMALI D'ITALIA.

Anno di CRISTO MDCCXXXIX. Indizione 11. di CLEMENTE XII. Pape 10. di CARLO VI. Imperadore 19.

CUL principio di quest'Anno furono rivolti gii occhi de i curiosi al-🕽 la comparia in Italia di *Francefeo Duca di Larene* e Gran Duca di Tulcana, il quale coll'Acciduchella Mana Terefa (ua Conforte, e col-Principe Carlo di Lorena fuo Fratello, e con Corte ed equipaggio spiendido nel di 18, del precedente Dicembre era giunto a i confini del Veneto dominio, dove gli fu fatto un folenna e magnifico accoglimento per parte della Repubblica. Desideravano questi Principi di confolare colla graziola los prefenza i nuovi Sudditi della Tofcana, emfieme di riconoscere, un che consistesse il cambio da essi fatto della Lorena. Ma perciocché in questi tempi s'era forte dilatata la Peste per l'Ungheria, Croazia, ed altre Provincie, che tutte aveano libero commerano coll Auftria ed altri paefi fottopoffi in Germania a Sua Maeffa Impenale. la Veneta. Repubblica avea feveramente bandite tutte quelle contrade, nè permetteva commerzio di chi procedeva dalla Germania, per venire in Italia, impiegando quel rigore, che in altri tempi è stato l'antemurale della salute sua, e delle Provincie Italiane. Grande flima ed offequio professava il faggio Senato Venero a quegli illoftn. Principi, ma più estandio gli ftava a cuore la pubblica ficurezna us temps tanto pericolofi. Però non aktimenti accordò loro il palfaggio per li fuoi Stati, che colla condizione di fare una difereta conrumacia. Loro perció fu affegnato ful Veronefe il Palazzo del Conte Michele Burri, dove per qualche giorno fi ripofarono. Ma perchè a' infalliditono in breve di quella nobil prigione, fece il Gran Duca istanza a Venezia, astinché gli si abbrevialiero i giorni della contimacia i e non venendo imposte concludenti impazientatasi quella nobiliffima brigata, nel di undici di Gennzio prefe da sè fleffa la licenza d'andarfene, e palso a Mantova. Nel di 14 artivatono questi generofi Principi a Modena, accobi colle maggiori dimostrazioni di shma e di unire dal Duca Francefco III. e dalle Principelle fue Sorelle , e qui fi fermarono godendo de divertimenti loro preparati fino al di 17. in cui fi moffero alla volta di Bologna, e di la continuarone il viaggio fino a Firenze. Il di an di Gennaro fu quello, in cui fincero il folenne loro ingresso in essa Città fra la gran calca del Popolo , e della copiola foretteria , fra la incellanti acclamazioni di que' fodditti, che con archi trionfalt, infigni illuminazioni, ed apparati

maestosi, e col Giuoco ancora del Calcio, espressero il loro giubilo verso. Dominanti pieni di tanta Clementa e gentilezza. Poscia nel di primo di Marzo si portarono a Pisa, e di la a Livorno, nelle quali due Città ebbero motivo di ammirare i nobilissimi e suntuosissimi spettacoli e divernmenti, spezialmente nell'ultima preparati a gara ed eseguiti in loro onore da Toscani, Inglesi, Franzesi, Otiandesi, Giudei, ed altre Nazioni. Videro anche Siena, portando poscia con loro un alto concetto di si belle, deliziose, e grandiose Città, simili alle qualiti certamente non le potea mostrare il per aitro riguardevole Ducato della Lorena.

Dono aver dato buon festo a gli affari economici e militari della Tolcana, la Gran Duchessa Maria Teresa sul fine d'Aprile, defiderofa di veder Milano, fi mife in viaggio, e nel di 19. amivo a Reggio, dove in occasion della Fiera si trovava la Corte Estense, ed ivi non folo gode, ma anche ammitò una delle più fplendide e fingolari Opere in Mufica, che fi facessero allora in Italia: ranta era l'abilità de Cantanti, e la vaghezza delle Scene. Avea prese il Gran Duca Francesco suo Consorte la resoluzione di passar per mare a Genova, e di la trasferirli a Torino, a fin di vilitare la Regine di Sardegua fua Sorella. Ma 110 per imbarcarfi a Livorno, trovo cotanto 121 collera il mare, che mutato penliero, e prefe le poste per terra, all' improvviso raggiunse in Reggio la Real sua Consorte. Se n' andarono poscia nel primo di di Maggio alla volta di Milano; ma il Gran Duca col Principe Carlo da Piacenza s'inviò verso Torino, deve giunto nel di tre, ricevette ogni maggior finezza da quella magnifica Corte. Comparvero poi anche quelli due Principa del di fei a Milano, e dopo qualche giorno le ne tornarono tutti in Lamagna, avendo lasciato dapertutto viva memoria della somina for benignità ed amabili coftumi. Andava in questi tempi sempre più il Pontefice Clemenes XII. sentendo a peso de gli Anni, di modo che si trovava bene spesso per la debolezza confinato in letto, e sopra tutto perde l'uso della villa. Contuttocio continuando il vigor della fua mente, non tralafeiava punto di accudire non meno al Secolare, che all'Egelefiaftico governo. Anche in letto teneva Conciftoro, ed ascoltava le vane congregazioni. Dopo parecchi Meli di loggioreo in Roma, finalmente fe ne parti il Real Principe di Salfonia Federigo; portando feco la gioria di una fingolar Pierà, e di avere efercitara sì gran Laberalità e Cortesia verso grandi e piccioli, che di lui durerà in quefte parti una ben lunga memoria. Venuto per la Toscana, giunse nel di 11. di Novembre a Modena, dove fi fermò per tre giorni a goden delle cose più rare di questa Corte, e dipoi passò a Milano, con animo di quiodi portarsi a Venezia per li divertimenti del seguente Carpevale.

Sur fine del precedente Anno, e ne primi Mefi del preferite, corfero di nuovo false voci, che il Baron Teodoro fode sbarcato in Corfica, e vi fi trattenesse incognito; e la cumofità d'ognono era attenta ad offervare, qual frutto producessero i maneggi del Conte di Boiffieux Comandante delle truppe Franzesi in quell'Itola, per paeificare i follevati. Pareano disposti i Corti ad abbracciar l'accordo efibito loro con alcune vantaggiole condizioni, ma una fola non ne fapesno digenze, cioè quella di dover confegnare tutte le lor armi ; perchè non fidandosi de' Genovesi, troppo duro e pericoloso sembrava ad effi il privarsi di que'mezzi, che soli poteano sar eseguire la propolta Capitolazione, calo mai che a quelta li mancalle. Ricalcitrando dunque esti a si fatta concordia, si mise in tella il Boisseux di parlate d'altro tenore, ed inviò un diffaccamento di truppe al Borgo di Bigugha, per costriguere colla forza quegli abstanti a ricevere la legge. Era il di 13. di Dicembre del 1738. li venne alle mani, è vi restarono uccisi e prigioni non pochi Franzesi, che talun sece ascendere a centinala, il che fu creduto una faifa efagerazione. Quefto fatto dall'un canto maccele il fuoco ne' Corfi, e dall' almo eccitò lo sdegno della Corre di Francia contra d'essi, perche il Re, udito l' affare, giudico effere quelto non più impegno de' Genoveli, ma deila fua Corona. Percio diede ordine, che paffaffe colà con un buon. tinforzo di truppe il Marchefe di Maillebois Tenente Generale atto 🛍 farfi ubbidire, poschè quanto al Conte di Boiffieux, egh per infermità lasció in questi tempi la vita nella Bastia. Intanto le Gazzette spacciavano a più non pollo nuove, cioè che il Baron Teodoro fi trovava in Corfica i che a Don Filippo Infante di Spagna era deffinato il dominio di quell'Ifola , è tamo più perché s'intefe flabilito il Matrimonio. di quello Principe con Madama Luigia Elifaberia di Francia, Primogeruta del Re Criftianiffimo Luigi XV. Matrimonio, diffi, che fupor compiuto e fulennizzaro in Verfaglies nel di 16. d'Agosto dell' Anno prefente. Teodoro dovea effere Vicere di effo Infante, fua vita natural dutante. Signi tutti della sfaccendata gente erano queffi, ne in quelle Regie Corti apparve mai pensero di voler pregiudicare a i directi della Repubblica di Genova .

La venta fi è, che il Marchefe di Maillebois sbarcò in Corfica con delle nuove truppe, e ficcome perfonaggio di grande arrività, pubblicò tofto un Proclama, ordinando a tutti il Corfi di deporte l'armi,

a di rimetterii alla Clemenza di fua Maestà Crithanifima in pena d' effere trattari da ribelli. Perchè i follevati sisposero con un Manifello, modelto sì, ma che finiva in dite: Melius eff mori in bella, quem videre mala gentis noffra: quel Comandante spedi in Provenza nd imbarcare altre miliaie. Ora da che fi vide in buon arnese, venuto il Mele di Giugno, usci in campagna con tutte le sue forze. il terrore marciava avanti di lui , e però non tardarono gli abitanti delle Pievi di Aregno, Pino, Sant'Andrea, Lavatoggio, ed'altre, ch'io tralascio, a rendersi a i di lui voleri. Anzi i principali Capi de follevari andarono a trattare con ello Maillebois, protestandosi progei di sotromettersi a gli ordini venerati del Re Cristianissimo, con isperanca, che Sua Maestà si degnerebbe di proteggerli, e di rendere loro buona giulhaia. Pertanto non fini l'Anno prefente, che tuttique Popoli, a riferva di pochi offinati, depolitate in mano de Frannefi le loro armi, accettarono il perdono, e fi moftrarono abbidienti, invafati intanto da una dolce lufinga di non dover più tornare fotto s Genoveli, ma che tutto quel mercato folle per dar loro un Principe della Real Cafa di Borbone. Tale era anche la comune immaginazione de gli (peculatori de i Gabinetti Principefchi. Nè faceano cafo effi dell'offervare, che per configlio del Maillebois i primari Capi della ribellione uscivano di Cortica, e fi ricoveravano in Tofeana, Napoli, e Stato Ecclefiaffico, Intanto i Franzefi fi riduffero a quartieri d'inverno, e la moggior parte d'essi provò fiere malattie, e all'incontro il Maillebois fensa mifericordia facea impiecar tutti coloro , che follero coin con armi da fuoco , o connuuaffero sella fedizione.

Sente ribrezzo la penua mia, ora ch'io sono per accemare la lagrimevol campagna satta dall'armi Cristiane nella Servia ed Uogheria nell'Anno presente. Nulla avea ommesso l'Imperator Carlo VI. per formare un'Armata capace di ricuperar la gloria perduta ne' due precedenti Anni, e di reprimere gli ssorzi de gli orgognosi Ortomani, i quali per li passati prosperosi avvenimenti aveano alzata sorte la testa, e si rideano di chi loro parlava di Pace. Non mancò il Pontesse Climente XII. di spedirgli un dono di cento mila scudi, e il Duca di Modena Francesco III. gl'invio due battaglioni di ottocento uomini l'uno. Un gran corpo di valorose milizie Bavaresi e Sassone, ed altre d'altri Principi della Germania, erano marciate per tempo alla volta di Belgrado. I più discreti calcolavano quell'esercito almeno di settanta mila combattenti; e si sa qual bravura alligni in petto alla Nazion Tedesca. Trattossi di scegliere il supremo Comandante di Tomo XII.

st fiorita Armata, e fu propollo il Marefeiallo Cente Olivere Wallie, come creduto il migliore de gli altri anche per teffimonianza del fu Marefetallo di Staremberg. Fama corfe, che a tal elezione ripugnafie l'ottimo e giudiziolo Augusto Monarca, per le relazioni più volte a lui date, che questo Generale fosse uomo impetuoso e bestiale, e che avesse il segreto di farsi poco amare da gli altri del che aveva egli lasciato anche in Italia e in Sicilia più di una memoria. Ma il buon Imperadore, siccome quegli, che ordinariamente giudicava meglio de gli altri, ma poi si arrendeva al parere de i più, credendo, che a tante teste avesse da cedere il sentimento d'un solo, si lassiciò indurre a concedere al Wallis il supremo comando dell'armi in questa campagna. Andò esso Generale a mettersi alla testa di quell'otercito, e trovò che il Gran Visire veniva con un'Armata ascendente a sessiona mila Turchi, ma che andava ogni di più crescendo per

altri rinforat di gente, che sopravenivano.

TROVAVASE il Walis col grosso dell'efercito suo a Zwerbrosck, quattro Leghe diffante da Belgrado, quando intefe, che un corpo di Turchi era ito a postarsi nel vantaggioso posto di Crotska, tre Leghe lunge dal suo campo, e tosto lo sconsigliato Generale, dopo ever tirato nel suo parere il Consiglio di guerra, prese la risoluzione di andarli ad affabre nel di aa. di Luglio, Fefta di Santa Maria Maddalena, vogitofo di feaccierli da quel posto, prima che vi si innesesaffero. Diffi, (configliato, perche preffata troppa fede alla fola relazione d'una spia doppia, non cercò prima di chiamrs, se si trovalle an Crotska non già un diffaccamento, ma bensì tutta l'Armata de' Mufulmant col Gran Vifire, e già in parte trincierata, e perchè aves. bensì ordinato al Generale Neuperg di passare il Danubio, e di vemire ad unich feco col fuo corpo confiftente in circa quindici mila feldati, ma poi fenza volerlo aspettare a cagion dell'emulazione, che era fra loro, attacco la mischia. Quel che è più, perche volle affalire i nemici ben postati fra boschi, e con istrade si streite ed intralciate, che non fi potè formare, se non una heve linea, e questa esposta alla moscheneria de'nemici, i quali la battevano per fianco. allorché volte moltzarii o rettocedere. Oltre a ciò marciò maanai il Wallis con foli quattordici Reggimenti di Cavalleria, e diciono compagnie di Granatien, fenza effere fecondato dalla fanteria, che tardi policia arrivo. Che ne avvenne dunque? Refto quali interamente disfatto da 1 Turchi quel corpo. Sopragiunta la fanteria per fostenere la ritirata di chi era restato in vita, fi trovo, anch' ella impegnata nel fanguipolo combattimento. Male paísó anche per quelli, ed offinato6 il Marefeiallo nella speranza di rompere i nemica, allorchè giunse il Neuperg colle fue militae, commo la battaglia fino alla norte, che pole fine al macello. Quanta gente perdellero i Turchi, non fi pote sapere, fu creduto che molta. Ma seppesi bene, che l'Armata Cofarea vi riceverre una terribil percolla, perdè il campo della barraglia, e restà si estenuara e confusa, che nel di seguente si muro di la dal Danubio, lasciando Belgrado espotto all'alledio, a cui totto si accinfero i Turchi. Voce comune fu, che almeno fei mila foffero i Tedefchi uccifi, e forfe altrettanti i fenti. Che maggiore nondimeno folle la perdita, si pon) arguire da quanto poscia avvenne. Videsi allora, che differenza fra un faggio ed accorto Generale, ed un altro di tempra divería, che non sa remporeggiare occurrendo, né conofce qual fia il tempo, e quale il teo per allalue i nemici. Il Principa Eugenia, benche posto fra Belgrado , Città allora de Turchi, e fra la poderola ofte d'effi Mufulmani, quando conobbe il tempo, riportò un'infigno vittoria. Il Walbs, tuttoché avelle alle spalle Belgrado, ubbidiente a lui, e potesse fermarii nelle Lines d'esso Principe Eugemo, e schivare il pericololo cimento, pure fenza effere forzato, volò e cercare la sovina non men dell'efercito Cefarco, che della propria riputazione i e fi sa, che in vedere ii gran flagello, esclamò. Non ci fara una pal-Le anche per me? Che in questa battagna stoffe a' fianchi del Gran Vifire l'infame Conte di Bonneval, fu comunemente creduto, e a lui ettributo l'ufo delle Buonette nella fanteria Turchefca, e alle fue legioni l'avere con tant ordine e bravura combattuto que Barbari.

Punt qui non fini la catena delle difavventure. Strinfero toffo i Turchi Li Città di Belgrado, e cominciarono col cannone e colle bombe a rempettaria. O tra, che il Marcheje di Villanneva Ambaferatore del Re di Francia, spedito da Costantinopoli al Gran Visire col giornaliere affegno di cento cinquanta piastre fattogli dal Gran Signore, movelle tolto parola di Pace, o che in altra maniera peocedelle l'affare, fuor di dubbio è , ch'egli ne fu mediatore. Ando il Conte di Neuperg nel campo Turchesco a trattarne; non ebbe la libertà di uscir quando volle, ma gracche avez plempotenza dal Wallis, firmie an pochi giorni la concordia, cedendo a gli Ottomani la Servia tutra con-Belgrado, le cui foitificationi 6 avellero a demolire; ed in oltre adeffi rilafciando Orfova, e la Valacchia Imperiale. Appreffo fi vide l'inaspeciata scena, che senza aspeciare risposta e ratificazione alcuna dalla Corra Cefaret, fu ben tofto confegnata a gl'Infedeli una Porta di Belgrado. Persone trovateli in quella brutta danza softenevano, non eslere munito si stafciato l'efercito Cefereo, che non avello posuto impedire un si gran precipiato di cole; a che quella Pace lu un imbroglio straordinario, di cui non s'intefero giammai i misteri, ma si provarono ben le trute confeguenze. A rendere maggiormente deplorabile la prefente catattrofe di cofe, fi aggiugne, che il felice elercito dell'Imperadrice Rustiana di circa ottanta mila persone, comandato dal Generale Conto di Munich, passato per Polonia, valicò il Nietler; diede nel di 28, d'Agoilo una memorabil rotta a i Turchi e Tarraru s'impadron) deila rigomata Fortezza di Coczimi, entro vittoriolo nel di 14. di Settembre in Jaffi Capitale della Moldavia, di modo che si quella. Provincia, come la Valacchia, restavano sottratte al giogo de' Turchi. Un poco di tempo, che aveile a pertato il Wallis, li trovava aftretto il Gran Vilire ad accorrete contro i vincitori Ruffiani, ed unendafi allora l'armi. Cefaree colle Ruffiane, poteano sperar maggion progretti contro il comune Nemico. Cagion fu la Tregua flipolata fra Celare e la Porta, che l'Ambasciator Franzete Marchele di Villanuova nel di 18, di Settembre inducesse anche il Plenipotenziario della Russa alla Pace, con restare Alos smartellato affatto, e reshuro tutto l'occupato a i Turchi in Europa. Porrato che fu a Vienna l'avvilo di sì gran nembo di friagure, non li può dire, quanto fe ne affliggesse l'Augusto Carlo VI, si per la scemara riputazion delle sue armi, come per la perdata di si importante Piazza, e per la maniera di questo avvenimento. Diede anche nelle (manie tutto il Popolo di Vienna contra del Wallis, e del Neuperg, talmente che la vita loto non farebbe stata in falvo, se fosfero capitati allora cola. Proruppero extandio in voca ingiuriofe contro il Marchefe di Vinanziora Ambafciatore di Francia, come di Ministro venduto a la Porta, quafiche egliin tale occasione avelle affastinati gli affasi dell'Imperadore, per le quali dicene fi rifenti non poco l'altro Ambalciator Franzese di Vienna Delle autoni ancora de i suddetti due Generali si altamente rimase difgustato I Imperial Ministero, che spedi subito ordine in Ungheria. pel loro arresto, e che fosse formato il processo de lor mancamenti. Anzi pubblicò essa Corre un Manifesto, dove espose iutte le disubbedienze e la mila condona d'amendue, la quale avea necefficato l'Augusto Manarca ad accertate una si vergognola Tregua, giacché la troppo affrettata confegna di Balgrado troncava il pallo ad ogni altra risoluzione. Non si puo già senza sdegno rammentar cosi dolorosa Tragedia, se non che debito nostro e di ottinare il capo davanti a gli occulti giudizi di Dio.

Proctoro Stato in Italia é San Marino, finiato dieci m glia lungi da Rimini fra gli Stati della Chiefa e della Tofcana, Confete effo in un Borgo con forte Rocca, fituato sopra la sommità d'un monte : con cinque o fei Caffella o Comunità da effo dipendenti, ma ornero d'una invidiabil prerogativa, perche quel Popole indipendente da ogm Principe, fi governa a Repubblica forto la protezione del Romaso Pontefice, il quale nondimeno vi conterva qualche diretto di Sovranità. Diede neli Anno prefente quella Repubblica un busii pafcolo a a Novellith per una impentara mutazione iva fuccedura. Era tuttavia Legato di Ravenna il Carl nale Giuno Alberoni. Rappresento egit a Roma, trovarfi malcontenti que Popoli della propria Libertà, perché il governo era caduto in Oligarchia, c de che ventiano efficiiranneggiati da alcuni pochi prepotenti, e pero fospirar esti di suggettarii al toava e ben regolato giverno della Chiefa Romana, ed averne molti di loro tatte replicate istanze al medefimo Cardinale. Le laggie rispotte della lacra Corte furono, che ello Porporato, fusfittendo l'oppressione e il desiderio suddetto de Sanmannett, si portatte a" confini del loro paefe, e quivi aspetiasse coloro, che volontariamente venifero ad implorar la fua Protezione, e qualora la maggiore e par fana parte del Popolo di San Mazino fi trovatfe volonterofa di paftare fotto l'immediata dominio della Santa Sode, ne ftei deffe un Atto autentico, e andaffe a prendere il poffesto, con facultà di regolar ivi il Governo, è di confermar futti i lor privilegi a quella genta. Bisto questo al Cardinale, perché fenza tante cerimonie, e senza fermarii alie turmalità de i confini, fi portaffe improvvilamente a San-Marino, dove chiamo ancora ducento foldati Rimineti, e tutta la Sbirraglia de la Romagna, e si sece dare il possesso della Rocca, che si trovo sprovveduta di turto. Polcia nel di 15 di Ottobie ad una Meffa folenne chiamò i pubblici Rappresenianti del Borgo, o sia della Città, e dell'altre Comunità a preffare il Giuramento di fedelta alla Santa Sede. I più giurarono, ma molti ancora pubblicamente ricufarono di tarlo, ed altri le n'erano fuggiti, per non accontentire a quello facrifizio. Ciò non offante, prefe il Cardinale giuridicamento al possesso, vi pose un Governatore, e diede buone regnie pel governo in avvenire. Ma poco fleitero a giognere al Santo Padre i richiami e le querele de i Sanmarinelli, è in rupprefentare ada Santità fua effere proceduta quella dedizione, non della libera elezione del Popolo, ma parre caste ratinghe, e parre dalle minacere, in una parora dalla prepotenza e violenza del Cardinale, che gli avea forpreti con genti armate, ed avez fatto carcerat varie persone, e tacchegg at qualitro o cinque cafe de a renitenta alla dedizione, con pretendere ancora nata la persecuzione del Legato da alcune sue private palliani, ed impegni. Tome XII.

Ngua'anumo giutto del Pontence, e de a più laggi ed accreditati Cardinali, fece grande imprellione quelto ricorio e doghanza, e tanto più perché il Legato Alberoni non aveva efeguiti gli ordini a lui preferitii nelle Lettere del Cardinal Firma Segretatio di Stato, ne fi conformavano colla vernà molte delle cofe da lui rapprefentare ai Papa, come con fua Lettera effo Segretano di Stato fignificò al medefimo Alberoni nel di 14. di Novembre. Percio il Santo Padre alieno da ogni prepotenza, e da ogni anche menoma ombra d'ulurpazione, non approvò l'operato fingui. Tuttavia perchè non pochi de Sanmarineli veramente di cuore bramavano di lottoporfi alla fanta Sede, deputò Commillano Apoltolico Montignor Enneo Ennquez, Governatore di Macerata, perfonaggio colpicuo pel lapere, per la prodenza, e per la foanota integrita, ( che oggidì Nunzio Pontifizio alla Real Corte di Spagna , va accrefcendo il capitale del fuo mento ) con ordine di portarfi a San Marino, di prendere i voti liberi di quella gente, e di annullargli Am precedenti, qualora fi trovaffero contrari alla retta intenzione della Santità fua, e di preferivere pofeia per bene d'ello Popolo un faggio regolamento, a fine di efentario (pezialmente dalla foperchieria) di chi in ogni Governo, fenza effere Principe, tende a dar legge a tutgi gli altri. Intanto i Sanmarinefi, da che fu partito di là il Cantinale Atterent, pubblicarono un Manitetto, dove fi vide esposto, come angrafto e violento tutto il procedere di quelto Porporato , la ciu pennanon istette in ozio, e procciarò di ribattere le ragioni e i lamenti di quel Popolo. Grande strepito faceano parimente in questi tempi per l' Italia, anni per l'Universo, le mirabin azioni dello Scach Nadir, o fia di Tamar Kuhchan Sofi de la Perlia, che non contento di avere neuperata la Provincia di Candahar, e prefe l'altre di Cabul e Lahor, postò l'armi vittoriole fino al cuore del valhifimo Imperio del Gran Mogol, o fia dell'Indoftan, con dare una temble (confitta a gl'Indiana nel di 22, di Febbraio, con occupare la stessa Capitale Delhi, ed impadronissi, oltre ad altre ricchezze, del tamoto giorellato Trono di quel Monarca, cioè di un Principe avviliro qual Sardanapalo nella voragine de piacen. Ma le e vero, che fulia buona fede portatofi a lui lo ftefso Mogol, sesse riteriuto prigione, e che esso Kulichan sacesse in Delluun macello di ducento mila perfone, questo nnomato Eroe, quello nuovo Tamerlano, denigro di troppo con tal tradimento e con tanta ciudeltà la propria gioria.

Anno di CRISTO MDCCXE. Indizione III. di BENEDETTO XIV. Papa 1. di CARLO VI. Imperadore 19.

E SERCITO' in quest' Anno la Morte la sua potenza sopra alcune del-le più riguardevoli Principesche teste de la Cristianità. Il primo a tame la pruova fu il fommo Pontefice Clemente XII. già pervenuto all'età di anni ottantotto. Pel pelo di tanti anni s era da molto tempoinfievolita la fua fanità, gli occhi più non gli fervivano, e cottretto a vivere per lo più in letto, quivi impiegava il refiduo delle force della mente e del fuo buon volere nella commutation del Governo, aiutate in cio dal Cardinale Corfini (no Nipote , e dal gottofo Cardinale Firras-Segretario di Stato. Ebbe egli il tempo di ricevere le informazioni fpedute da Monfigere Enerquez Commissano Apostolico intorno a gli affari di San Marino, dalle quali rifultava, che avendo effo Prelato esplorata la Libera intenzione del Contiglio di quella Città e del Clero a de Capi delle Communità, la magg or parte s'era trovata costante nel defideno dell'antica tua Libertà. Il perche egli fecondo la facoltà a lui data, avea rimello que Popoli in pollello di tutti i lor Privilegi, calfando gli Atti del Cardina'a Alberoni. Corono il buon Pontefice il fine del fuo governo, col contermare quella determinazione, ricavuta in apprello con gran plaulo dentro e fuon d'Italia da ognuno, ma nun già da effo Cardinale Alberoni, il quale formo mfto, ma pubblicò poi dopo qualche anno, un Manifeito in difefa propria, di cui fommamenté il dolfe la Corte di Roma, per aver egli intaccato il Minifero, e mefse in luce tenza licenza le Lettere a lui scritte dal Segretario di Stato, Ora il decrepito Pontefice nel di fetto di Febbraio passo a mighor vita, dopo aver governata la Chiefa di Dio nove Anni è metto con lode di molta prudenza, selo e giuftiata, glorinfo per avere ornata Roma di magnifici edifiaj, eretto uno Spedale per li Fancivili esposti, fabbricato l'infigne Palazzo della Confusta, articchito il Campidoglio d'una impareggiabile copia di rare Statue, e d'altre Antichità, e la Bibboteca Vaticana di preziofi Manuferitti Orientali, portati in Italia. da Mansignor Assembni primo Custode della medelima, e per aver proceurato a Ravenna, e ad Ancona molti comodi ed ornamenti. Non fi sa, che la già ricch fima Cata fua profittalle con arti improjne. ne con efortitanza della di lui fortuna, avendo il Pontefice anche in eió fairo comparire la moderazione fua, a febivato ogni eccello del Нероніто. NEL

NEL di 18. di Febbraio si chinsero nel Conclave i sacri Elettori, e cominciarono i lor maneggi colle confuere discrepanze delle Fazioni. Abbondavano certamente in quella infigne adunanza perfonaggi. digniffimi del Triregno, pure con illupore d'ognuno non fi venne per meli e meli ad accordo alcuno, talmente che duro la lor prigionia per sei Mest continui: dilazione, di cui da gran tempo non s'era veduta la fimile. Sa Iddio, quindo vuole, feoncertar le mifure e gl'imbrogis de gli uomini, e chiaramente in quella congiuntura li fconcerto, perche alzo al Pontificato, chi n'era fommamente meritevole, ma non era flato proposto in addietro, ne punto aspirava a si gran Dignità. Andavano a vele gonfie la Fazione Corfina e i Cardinali Franzefi e Spagnuoli in favore del Cardinale Pompeo Aldrovandi Bolognese, perfona, che in acutezza e prontezza di mente, e nella ferenza de gla arcani della Polnica avea muno, o pochi pari. Tuttavia al Cardinale Annibale Aibani Camerlengo, Capo della Fazione de gli Zelanti, parve, che a questo degno suggerro mancasse alcuna delle doti, che si engano in chi ha da ellere inneme Principe grande, e quei, che più importa, ottimo Pontence. Pero seppe egal così ben intralciar le cofe, the non fi grante may a 1 von fufficienti per l'elezione dell'Aldrovandi, il quale da che vide preclufa a se stello la strada per falue: più alto, generolamente ii adoperò perche l'elezione cadelle in uno de gli altri due ben degni Porporati della Patria fua, cioe ne Cardinals Vincenzo Lodovico Com, e Prospero Lambernat Improvvilamente adunque, come eccuan dalla voce di Dio, nel di 16. d'Agosto inclinarono gli animi concordi del facro. Collegio, nella perfona d'effo Cardinale Lambertini, che era ben lontano da i delideri di questo pelo ed onore, e nel di luffeguente ne fecero la folenne elezione, poi canonizzata dai plaufo univerfale di chiunque conofceva il fingolar mento perfonale di lui.

Priese egli il nome di Benedetto XIV, per venerazione al lanto Pontefice, da cui era thato decorato della lacra Porpora. Eta egli nato in Bulogna di Casa antichistima e Senatoria nel di 31, di Marzo del 1677, e pero giunto ali'età di sessatarinque anni. Dopo aver satti i principali suoi studi in Roma, ed esercitate con gran sode varie Cariche nella Presatura, su nel 1718, dichiarato Cardinale da Papa Benedetto Arcivescovo di Bologna. Divendo il Romano Pontefice essere Maestro nella Chiesa di Dio, non si potea sceghere a si alto Ministero persona più propria di lui per la sua gran perizia de Canoni, e dell'Erudizione Ecclesiastica, di cui già avea dato illustri pruove con dell'Erudizione Ecclesiastica, di cui già avea dato illustri pruove con

quattro Tomi de Servorum Dei Beauficanone , a de Santiorum Canonigatione, e colle Istrugioni fue Pastorali intorno alle Feste della Chiefal, e al Sacrifizio della Melfal, e con un'altra utilifima Raccotta de Decifioni ed Editti , speitanti alla Disciplina Eccletiati ca , da quali si raccoglie quanto ampia lia la lua Letteratura, e ardenie il luo Zelo . talmente che da più e più Secoli no i era Itata provveduta la Chiefa di Dio di un Pontefice si dotto e pratico del Pastorale Governo. A quetti pregi fi aggiugneva quello de fuoi coflumi, fin dalla tua prima età incorrotti, la delicatezza della cofcienza, ed una cuttante professione e pratica della vera Pierà. Miravasi auche in lui una rara vivacità di spirito, e quantunque ego tolle impallato di un nitro, che facilmente prendeva tuoco, pure quetto tuoco non durava che momenti, perche tulto imorzato dalla fua imperante Virta. Ora il novello Pontence nella fera delto thello di 16 d'Agosto pubblicamente paisò alia vitita della Batilica Vaticana, per quivi venerare il faotifimo Sucramento, e fare orazione alla facra tomba de i Principi de gla Apolloli. Fo quivi, the l'immento Popolo, accorto a vedere il fospirato Pattore, arretto con vive acclamazioni il fuo giubilo. Segui poi nel di sa d'ello Mese la funzion foienne della sua Coronazione, dopodi che fi applico eg'i vigorofamente si Governo, avendo fcelto per Segretario di Stato il Cardina'e Volenti Gonzaga, Prodatario il Cardinale Aldrovandi, Prefetto dell'Indice I Cardinate Querini Vescovo di Brefeia, Segretario de Memoriali Monfignor Giufeppe Livizzani, e confermato Segretario de i Brevi il Cardinaie Paffichet.

Manco eziandio di vita nel di 31, di Maggio Federigo Guglielmo Re di Pruffix, a cui succederre il Primogenito, cioe Federgo III. Principe di foisiti fommamente guerrieri, del che poco ffuremo a vedere gli effetti. Similmente termino i fuot giorni nella notre del di 28. di Ottobre Anna Irranorra Imperadrice della Gran Ruffia, glonofa per le fue imprese contra de Tartan e de Turchi, dichiarando fu a Succellore il fanciallo Principa Giovanni, nato dalla Principalla Anna fua Nipote, e dal Principe Anionio. U no di Hiunavich e Luneburgo. Ma fra le morti, che tommamente intereffarono l'Italia, unza l'Europa tutta, quella fu dell' Imperadore Carlo VI. Era egli pervenuto all'età di cinquantacinque anni e pochi giorni, età florida, accompagnara da una comperente fanità. Defiderava ognuno e sperava, che Dio longamente Lifeialle in vita quell'ottimo Augusto, perche mancante an lui la diftendenza matchile della gioriutifima Cafa d'Auffria, che perpiù di quattro Secoli con tanta lode, avea, governato l'Imperio. Romano, ben fi prevedeva, che la non mai quieta ne figua. Ambigione de Potentaes avrebbe aperta la porta a un feminario di liti e di guai. Progensucavan ancora, che poco sarebbe rispettata la Prammatica Santione, da loi faggiamente flabilita, e creduta antidito valevole a risparmiate. i tempu maa. Ma akumenti dilpole la divina Provvidenza, i cui occulti giudizi tanto più fon da adorare, quanto meno ne intendiamo le eifre. Sorpreso quello Monarca nel di quindici di Ottobre da dolori melle vifcere, da gagliardo vomino, e da febbre, ando in pochi di peggiorando, e però dopo aver data con tenerezza alle Figlio Arciduchelle la paterna benedizione, e preli con fomma divozione i Sacramenti della Chieta, coraggiofamente incontrò la feparazione dalla vita prefente, acca luta nella notte precedente al di 20, del Mefe fuddetto. Era defiderabile, che un'egual costanza d'animo per altro conto fi foile trovata in questo infigne Augusto, giacche non fi dee lacere quello, che il Padre Agostino da Lugano Cappuccino, rinomato fra i lacin Oratori, ed ora Velcovo di Como, confesso nella funebre Orazione del Monarca medelimo. Cioè , che portatoli Monfignor Paolacci Nunzio Apostolico, oggidi Cardinale, a complimentare la Maesta sua Cesarea nel di lui giorno Natalizio, e ad augurarle lunga ferie d'anni, il buon Imperadore gli rispote, quello effere l'ultimo della fua vita i Interrogato del perche i replico di non poter fopravivere alla gran perdita tatta di Belgrado, antemurale della Criftianna. Paísò dunque ad un mighor paete Carlo VI Imperador de Romani. a teffere il cui grandiolo elogio non ebbero, ne han bilogno alcuno le penne di chieder piuto dall'adulazione tanta era la fua Pietà, capitale ereditario dell'Augusta sua Cafa, tanta la Saviezza, per cui non trascorie mai in quelle debolezze, alle quali e sottoposto chi più fiede in alto , tanta la Clemenga e Bonta dell'Animo fuo , che folamente fi rallegrava in far grazie, in beneficar le persone degne, e in fovvemre a i povem, e folamente ripugnanza provava a i gaftighi. Non minoltrero lo maggiormente nelle fue vere lodi, e chiuderò in una parola il fuo titratto, con dire, ch'egli fu un efemplare de' Principi tavi e buoni, e fe cofa alcuna in lui non fi approvo, fu qualche eccello della Rella tua Bontà, coftume quali trasfuso in loi per eredità da fuoi benigniffimi Antenari.

L'Ascto' egli Erede universale di tutti a suoi Regni e Stati l'Arciduchessa Maria Teresa Primogenita sua, Moglie di Erancesco Stefano Duca di Lorena, e Gran Duca di Toscana. Principessa, che siccome per la beltà potca competere colle più brile del suo sesso, cost per l'elevatezza della mente, per la saviezza de suoi consigli, ed anche per sorza generosa di petto, gareggiava co i primi deil'altro sef-

ío.

so . Tosto su ella riconosciuta da i sudditi per Regina d'Ungheria e Buemia , ed Erede di tutti gli Stati e domini dell'inclita Cara d'Au-Aria. Diede ella principio sa graziole maniere al luo governo col rimettere in libertà i Generali Seckendort, Walus, e Neuperg, e colf isminuire d'alquanti aggravi i suoi Popoli. Dichiaro ancora Corregente dell'Authriaca Monarchia il Gran Duca suo Conforre, colle qua-la azioni, e con altre tutto lodevoli, contermo ne' Sudditi suoi la spesanza di provare come rinato nella Figlia l'impareggiabil Augusto Carlo VI. Ma che i poco duro questo bel sereno. Nel di tie di Novembre fu pubblicato in Monaco da Carlo Alberto Elenore de Basse a una Protesta perfervatrice delle sue ragioni sopra gli Stati della Casa d'Aufina; në egli volle riconoscere per Regina ed Erede, di effi Stati la Gran Duchella fuddetta. Si tondavano le pretentioni d'effo Elettore fopra il Tettamento di Findinando / Imperadore, in cui fecondo la Copia efiltente in Monaco fi leggeva, che la Primogenita dello flesso Augusto succederabbe na i dua Regni d'Unghana a Boamsa, caso che non vi foffere Eredi Majchi de i ere Fraselli deila medefima. Da ef-La Primogenia, cioè da Anna d'Anfina discendeva l'Elettore steffo. Perche egh fempre ricuso di approvare la Prammatica Sanzione, fi Rudio l'Imperador Carlo VI, vivente per mezan della Corte di Franeia , di calmire sì fatta pretentione , con far conofcere difettofa quella Copia, di Testamento , tuttoche autenticata da un recente Notaio . perché nell'Originale d'ello Teltamento non li leggeva quella parola Mafche, ma folamence un cafo che più non vi foffero Legiti mi Eredi. de e tre fuse Fratelle, o fimili parole Tedefche, le quate atterravano totto l'edifiato formato dalla Corte di Baviera. Effendo poi paffato all'altra vita ello Auguito, la Regina, a fin di charire l'Eleitore e il Pubbiico tutto di questa venta, prego i Ministri di tutti i Sovrani, che fi trovavano in Vienna, e maffinamente quel di Baviera, di raunarfi un di in cafa del Vicecancellière Conte di Sintaendorf, per efaminare il Protocollo ed Originale del fopra enunziara Tettamento. Tutti l'ebbero fotto gli occiu, e i attentamente offervanible, trovarono tale effere l'espressione del Testatore Ferdinando Augusto, quale si so-Reneva in Vienna. E perciocche il Ministro Bavarese non contento d'aver come gli altri ben confideratà la ventà di quede parole, porto anch'ello Protocolo ad una fineltra, per offervar meglio contro la luce, se alcuna reschiatura o frode avette alterato il primario carattere, ne vi trovo alterazione alcuna, non pute ritenerli il Vice-Cancellière dalla collera, e dal prorompere contra di lui in rifentimenti per tanta diffidenza. Ma che quelto ripiego nulla ferville a diflorra

storre l'Elettore dal proposito suo, non andrà molto, che ce ne accorgeremo, giacche fondava egli la pretension sua anche sopra il contratto di Matrimonio della tuddetta Anna d'Austria coi Duca Alberto di Basiera, e sopra altre parele del Testamento stesso di Ferdinando I. Augusto. Un al ra patrimiene perimente moveva la Corte di Basiera, e questa assar sondara e plausibile, cioè un credito di alcuni milioni a lei dovuti, sin quando l'armi Basareti concortera a liberar la Boemia dall'usurpatore l'alatino del Reno, per li quali era stata promessi un'adequata ricompensa. Restava tuttavia attesa questa paretità, ne gli Austriaci erano mai giusti a darne la piena sodoritazione.

Videst intanto la Francia, i co me garante della Prammatica Sangione, abbondare de le più doloi espressioni d'amiciera verto la nuova Regera di Ungheria, benche fleutafie molto a riconofceila per tale. Ma nello stello tempo facea preparamento di milizie e d'armi, edaltreitanto facevano dal canto loto gli Spagnaoli, e il Re delle due Sicilie Cio, che pei for rele agnuno, fu il vedere Federigo III. Re novello di Prufua, nel mentre che profestava un gaghardo attaccamento a gl'intercisi della Regina Maria Tirria, entrare improvvitamente, prima c'ia terminalle l'Anno, colle (se armi nella Sielia, copunciando egis primo il ballo , e dando principio a quelle rivoluatom, che già il e mofcesano messtabili, perche defiderava e sperasa più di uno di protittare dei deliquio parito da i Augusti. Cata d'Aufina. Di quefto mi filerboso di parlate all'Anno feguerte. Gii affani della Cortica in quell'Anno fommin'il azono motivi di inulte (pecula-210m à l'eurion. Als udire a Franzell, tutta I It la era gia fottomella migh ordinal arol, malinon appunya pure uni bar ume , che ne toffe rilateraro il poffetto e dominio intero alla Repubblica di Genova i ne che 1. Franzeli pentattero a rittractene, anzi aspetravano effi un rintorgo di nuove truppe, perche le malattie aveano di troppo effenuare le lorforze. Ail incontro li trovavano de i corpi di malcontenti, tuttavia follevati, e chiaramente fi korgeva, che la fola tarza riteneva gli alen fortomelli in dovere, prevedendoù, che dada partenza de Tranzeli altro non li poreva aspettare, che il riforgimento de fegren mali umori in quella Nazion feroce. Fra il Ministri dell'Imperadore e del Re Criftianifims in Parigi tenute furono varie conferenze, per rimettere la tranquiantà nella Cornea, ma non fe ne videro mai gli effetni. Litanto da qued l'Oa prefe commisto il Barone di Proft, Nipote del fu Re Teodoro, che finqui s'era con gran pericolo di cadere in man de Franzeli trattenuto fra a follevati neue montagne. La ma patgenza mavigori non poco le speranze de Genoveil. Doro

Dopo effersi per più Mesi fermato in Venezia il Real Principe di Polonia Felengo, dopo aver goduto de glimigos diversimenti a lui dati da quella magnifica. Repubblica in più funzioni finalmente nel fine di Maggio prefe la via della Germania per ritornatfene in Saffonia, con laterare anche a quella Dominante gioriofe memorie della fua gentilezza e munificenza. Fu in questi tempi, che la Real Corto di Napoli, tutta intefa a rimettere e far fiorire il Commerzio in quel Regno, fi avvisò di permettere a gli Ebrei, già cacciati a'iempi di Carlo V Augusto, il ritorno colà, e di poter fissar ivi l'abitazione. A questo fine furono loro conceduti ampustimi Privilegi ed esenzioni, tali nondimeno, che cagionazono flupore, anzi ribrezzo ne Crifliani, perche fu loro accordato di non portar fegno alcuno, di abitar dovunque volcilero, di ular bastone e spada, e di poter acquiftar Stabili, e infino Feudi, con graviflime pene a chi li moleffaffe. Pero da varie parti dell'Europa cominciarono a comparir colà uomini di esta Nazione, vantandosi di volere e poter esti supplire ciò, che i Napoletani potrebbono fare , ma pare che non lappiano fare da se fteffi. Se quella Corre vide ed accenò volentieri questi baldanzosi foreflient, d'altre umore fu bene il Pop lo , e massimamente gli Ecclefiaffici di quella si popoiata Cirtà, che non si poteano attenere dal declamare contro d'effi anche pubblicamente. Il Padre Pepe Gefu ta " nomo di molta fantità, e in gran concetto presso la Corte stessa, non rifino mai di detriffare dal pidpito l'introduzione di quella gente . Giu ile anche un Cappuccino a tanta arditezza di dire al Re, che la Maeità fua non avre be mai fuecettione mafetule, finche non licengiaffe gl'introdotti Ebrei. Ma col tempo fi vide ceffire, e per altromesso quello ondeggiamento. Cioe tali fegreti infulti ando facendo quello (capeffrato Popolo ail odiata Nazione Giudaica, che niun di coftoro ofava di aprir pubbliche botteghe. Giunfe la plebe fino a minacciar loro un tutale ettermino, fo per avventura non fuccedeva la confuera liquetazione del Sangue di San Gennaro, perché quella creduto gran male fi farebbe attribuito al demento di Ofpiti tali, fegrett odustert del Cristianesimo. In somma tanto crebbe col tempo il timore ne'medefim. Giudei, che a poco a poco andarono sfumando da Napoli, e le alcuno ve ne resta, è perchè poco ha da perdete, e sa fottearfi alla conofcenza del Popolo. Riufci per lo contrario di molta fuddisfazione a' Regnicoli un Trattato di Pace, e Navigazione, flabiato in Cottantinopoli dal Re Dan Carlo colla Porta Ottomana nel di fette d'Aprile per messo del Cavalier Finocchietti fuo Plempotenziano, per cui fi aprì la libertà del Commerzio fra i Turchi e à Regn

## 138 ANNALI D'ITALEA.

Regni di Napoli e Sicilia, a cessò ogni ostilità fra esti, con isperanna ancora, che il Gran Signore impegnerebbe in un Trattato simila le Reggenze di Algieri, Tunisi, e Tripoli. Di sè, e non del Sovrano, amento al bana de suoi Popoli, a'ebbe a dolere chi non profittò di così bella apertura a i guadagni. Fa poi dichiarato Ambasciarore il Principe di Francavilla, per passare alla Porta, con superbi regali da presentatsi al Gran Signore.

## Anno di CRISTO MDCCXLI. Indizione IV. di BENEDETTO XIV. Papa 2. Vacante l'Imperio.

A LEE speranze concepute dalla Cotte e dal Popolo Romano intorno al novello Pontefice Benedeuto XIV. 6 videro ben prefta corrispondere i fatti. Trovosti, che seco su quell'augusto Trono era paffara la confuera fua giovialità, affabilità è corretta, e il costante abborrimento alia softenutenza e al fasto. Molto più si scoprì, aver egli aecettata quella pubblica. Dignità , non già per vantaggio proprio, o della fua nobil Cafa, ma unicamente per proceurare il ben della Chiefa, per giovare alla Camera Apostolica, e per quanto sosse posfibile al Pubblico tutto. Pochi poterono uguagliarfi a questo buon Pontefice nel Diantereffe, e nella Liberalità. Cio, che a lai perveniva o di rendite proprie, o di regali, gli ufciva totto dalle mani. I Poveri spemalmente participavano di quefte rugiade , e faccheggiavano il fuo privato erano. Un folo Nipote ex fratre aveva egli, cioè Don Egano Lam-Aerria. Senator Bolognefe. Gli ordino di non venire a Roma, fe non quando l'avelle chiamato, e poi fempre fi dimentico di chiamarla. Anzi all' offervare la tanta fua munificenza verso de gli altri, folamente ristretta verso d'esso supore, parve a non pochi, che l'animo suo per troppo abborrire gli eccessi de gli antichi Nepotismi, cadesse poi nel comtracio eccello, o ha difetto. Per vari bilogni o inconvenienti de'tempi paffati trovò egli la Camera Apottolica aggravata da una gran foma di milioni di fcudi, e de trutti corrispondenti, e di molte spese superflue. Impossibile conobbe la cura di si gran male: pure si appli-Cò per quanto pote a procacciarne il follievo, cominciando da sè flefso col risormare la propria tavola, è il proprio vestire è trattamento , e non ammeriendo le non il puramente necellano. Giacchè era mancato di vita, durante il Conclave, il Cardinale Ottoboni, conferì ello Pontefice la carica di Vicecancelliere al Cardinal Rufo, che generonorofamente rilafeió in benefizio della Camera la maggior parte del foldo annello alla medelima. Si pingue era in addietro la paga delle milizie Pomphaie, che ogni femplice foldato potea dirii pagaro da Ufiziale, e così a proporzion gli Ufiziali fleffi. Dal Sanco Padre fu mformato il falario non men de gli uni che de gli altri, e del foldati ne risparmiò cinquecento, non già callandoli fenza mifericordia, ma ordinando, che mancando effi di vita non fi reclutaffero. Trovò anche maniera di liberar la Comera Apoltolica da varie pentioni addolfate alla medelima da i Pontefici, troppo liberali della roba altrii. In una parola, tanto fi adoperò, ch'effa Camera ripigliò gran vigore, e dove in addietro abilanciava nelle spese, cominciò a sperar

de gli avanti.

MAGGIOR premura ancora ebbe il vigilastiffimo Pontefice per la Riforma della Prelatura e del Ciero, facendo fapere ad ognuno, che non promoverebbe a gli Ufizi ed impieghi, se non chi sel mericasse coll'arreftato della vita ben coffumata e conveniente a perfone Ecclefiaftiche, e coll'applicazione a gli studj. A questo fine furono poscia dalla Santata fua iffique quattro diverse Accademie, nelle quali spe-Bialmente fi efercitallero i Prelatt efiftenti in Roma in compagnia de più cospicui Letterati di quella gran Meiropoli, dovendovisi trattare de Canoni e Concily, della Storia Ecclefiaftica, della Storia ed Erudisione Romana, e de i Rin facri della Chiefa. Propofe in oltre il Santo Padre di ritormare il Luffo maffimamente della Nobiltà Romana, sì per efentare le illustri Cafe da dispend), talvolta superiori alle rendité loro, con far debiti, al pagamento de quali fi trovava poi o molta difficultà, o pure impotenza, come ancora per ritener nello Stato il tanto danaro, che n'esce, per soddisfar le pazze voglie della Moda. Si tennero su questo vana Conferenze, e fi videro l'aggi progetti proposti da i Conservatori della Città. Ma chi lo crederebbe è tanti offacoli, tance riflettioni in contratto (capparono fuoti, lopra tutto per opera di chi profitta della balordaggine de gilitaliani, che sà bel difegno rimale arenato. Istituì ancora una Congregazione di cinque Porporati, per elaminar la vita e i coltumi de i destinati alla Digustà Episcopale. Di questo passo procedeva lo zelantissimo Pontesice Benedetto XIV. con accrescere il suo merito presso Dio e presso gli Uommi. Invio egli meanto col carattere di Nunzio firaordinamo alla Dieta dell'elezione del nuovo Imperadore Monfignor Doria, Figlio del Principe Dona, dichiarato Arcivescovo di Calcedonia, che con funtuolo equipaggio i incamminò alla volra della Germania.

provarti le perniciofe confeguenze della morte del buon Imperador Carle VI. Sal fine dell'Anno precedente il giovine Federigo III. Re di Pruffia, fenza far precedere dimanda o stida alcuna, con venticinque gula foldati e buon treno di arrigheria era corfo ad impadionirfi di alcunt Luoght della Siefia Austriaca, non già, diceva egli, per alcuna mala intenzione fua contro la Corre di Vienna, ne per inquietare l'Imperio, ma folamente per fostenere i suoi diritti sopra alcuni Ducati. e Territori di quella Provincia, la più ricca e fruttuofa, che fi avesfe in Germania l'Augusta Casa d'Austria. Susseguentemente dipoi pubblico un Manifesto, in cui dedusse i sondamenti di quelle sue prerentions, dichiarando nullo un Trattato di concordia, conchiuto nel 8686, fra la Corre di Vienna e quella di Brandeburgo. Intanto perchè non fi aspettava nella Slesia una si fatta tempesta, ne vi fi trovava preparamento alcuno per relistere, nel di tre di Gennaio dell'Anno presente, non su difficile al Prussiano d'entrare in Breslavia, Capitale di quella Provincia, e di occupare altri Luoghi, nè pur pretefi mel suo Manifesto, dopo di che ridusse le sue milizie al riposo. Ancorche per quello inalpettaro colpo li travalle più d'un poco confula la Corre di Vienna, pure adunato che ebbe un corpo di circa venti mila veterani foldati, lo spinse in Islesia sotto il comando del Marefeiallo Conte de Neuperg, con ordine de tentare una battagha. S' anoltrò questo Generale sino a Millovirz in poca distanta da Brieg. ed ivi incontratoli col grollo dell' Armata Pruffiana, nel di dieci d' Aprile dell'Anno prefente venne con effa alie mani. Sei ore continuo duro l'atroce combattimento, in cui tiufe) alla Cavalleria Auftriaca. di rovesciar la Prussiana, e si vide anche più d'una volta piegar l'ala finitira d'effi Pruffiani ; ma in fine trovandoli di lunga mano fuperiori. de forze nemiche, e in maggior copia le loro artiglierie, che tecero di brutti squarci nelle schiere Austriache, su obbligato il Neuperg a siturarli, e a lasciare il campo di batraglia a i Prustiani, che riportarono bensì virroria, ma a costo di molnissimo loro sangue. V'era in persona lo stesso Re di Prussa, che diede gran segni d'intrepidezza, e di bel regolamento ne movimenti delle sue armi. Dopo di che nel di quattro di Maggio egli s'impadroni di Brieg, una delle più belle Cirtà della Slefia. Succederono poscia vari negoziati per l'amichevole via di qualche aggiuttamento, e fe fossero itati ben accosti per tempo i configli dell'Inghisterra ed Ollanda, avrebbe probabilmente la Regina, col facrifizio di una parte della Slefia, potuto confervar l'altra, ed acquetar le presentioni del Re Pruffiano. Ma ficcome Principella di gran coraggio, e troppo renitente ad acconfentire, che reitafse vulnerata la Prammatica Sanzione, più tosto volle esporsi a perdere tutta quella bella Provincia, che spontaneamente cederne una porzione. Inesplicabil allegrezza intanto avea provato la Corte di Vienna per un Arciduchino, partorito dalla suddetta Regina nel di 13. di Marzo, cui furono posti i nomi di Gioseppe Benedeiro. Per questo

dono del Cielo folenni feste furono fatte INTANTO ecco alzarfi dalla parte di Ponente un più nero e minacciolo temporale. Già Carlo Aiberto Elettor di Baviera aveva in pronto un efercito di circa trenta mila combattenii, e ful fine di Agosto emprovvifamente ando ad impolieflatti dell'importante Città di Pallavia, con promettere di non intorbidat quivi il dominio civi e del Cerdinale di Lamberg Vetcovo elemplatissimo, e Principe benignissimo di quella Città. Ma un nulla fu questo. Finqui non ostante il grande apparato di guerra , che fi faceva in Francia , non altro s'udiva , che intenzioni di guella Corte di fostenere la Prammatica Sanzione, di cui ella non dimenticava d'ellere Garante. Ma verlo la metà d'Agoftoecco con tre Corpi, o per die meglio con tre eferciti i Franzesi valicaro il Reno entrar ne le Terie dell'Imperio, con far correre voce per mezzo de fuoi Ministri nelle Corti, che questo si gagliardo movimento di armi non era per diftorli da gli impegio della Garantia fuddetta, ma beasi a folo oggetto di afficurar la quiere della Germania, e la libera elezione d'un Imperadore. Quelte ed altre fimili proteffe. del Gabinetto di Francia, non si sapeano digente da gl'intendenti in Germania, i quali gridavano effere vergognofa cola lo spaccio di esse , quando chiaramente ognuno scorgea, che le Armate Franzesi usucamente tendevano a dar la legge al Corpo Germanico, e a forzare chiunque s'opponesse alla promozione dell'Eletior di Baviera alla Corona Impenale, e ad uniró con esto Principe contro la Regina d' Ungheria Imperciocche, diceano esti non e più un mistero il dirsi nella Corte di Francia , effere venuto il tempo di abbaffare una volta la Cafa di Austria, quella Cafa, che finqui avea tatto il possibil argine al maggiore accreteimento della non mai fazia Potenza Franzese. E pero diverti trasportare lo Scettro Celareo in altro Principe, che per la debolezza delle fue forze non ofaffe në poteffe contraffare a 1 volen della Francia, e che per ilnervare l'Auftriaca Regina, d'uopogra spogliaria del Regiio della Boemia, dappoiche il Re di Prussa avea fatto lo stesso della Slesia. A questo fine si vide non folamente posto in dubbio, ma anche negato alla Regina il Voto della Boemia nell'elezione del futuro. Imperadore, tenza che valeffero le ragioni e protette della medefima . Favorevoli ancora a i dilegni della Francia

Tomo XII.

£ provarono gli Elettori Palatino e di Colonia ; nè molto flette lo £efto Federago Augusto Re di Polonia, ed Elettor di Saffonia, a prendere Parmi, e ad unité co' Bavareti e Franzeti contro la Regioa. Dal Re-Cristianistimo tu dichiarato General Comandante delle suo milizie l'Elettor di Baviera, con prorestare, che queste non altro erano, che aufiliarie di effo Elenore, per fostenere i legittimi diretti della di lui Ca-Sa, gracché non negava la Corte di Francia d'aver ben accettata e gafantita la Prammatica. Sanzione Auffriaca, ma aggiugneva , che queffo. a avea da intendere fenza pregiudizio delle ragioni altrui . Dicevano alcura, non laper, ne pur la gente douzanale, capire queste raffinate preexioni dei Gabinetto Franzele, perche le parea, che l'aver giurato di mantener l'unione de gli Stati della Cafa d'Auftria , lo stesso tosse, che promettere di non impegnar l'armi per difcioglierla , nè paffar differenza fra chi s'obbliga di non uccidere uno, e poi prefta il pugnale, o porge in altra maniera aiuto ad un altro par levargli la vita. Gridavano perció , bandita la buona fede da quel Gabinetto , e a nulla più fervire le pubbliche Paci, quando con tanta facilità fi faceano nafcese apparenti ragioni e feufe di romperle. Per quello ch'io ho incefo da buona parte, ripugno force il Cardinale di Fleury primo Munifico. all'imbarco della Francia in questa guerra, perchè assas conosceva le Leggi dell'ouore e del Giulto, ma da un tale Fanaticismo fu preso allora tutto il Configlio del Re Crubanifimo, che gridando ognuno all' nema per cosi favorevol occasione di deprimere l'emula Cafa d'Au-Stria, e infieme il Romano Imperio, forzato fu ello Cardinale di cadere alla piena, e di cominciar questa nuova Tragedia.

Ona da che si trovo l'Elettor di Baviera inforzate da venti, elmi discro trenta mila Franzesi, più non indugio ad entrare sul fine
di Settembre nell'Austria con impudronissi di Lintz, Eeos, Steir, ed
altri Lunghi, dove ti sece prestare omaggio da que Popoh. Avea proposto il Duca di Beliisse nei Consiglio di Versaglies, che si mandasse
in Baviera una potente Armata, con cui s'andasse a dirittura a Vienma, ma il Cardinale di Fleury non l'intese cost, e mando poco. Tale nondimeno per questo su la costernazione nella Città di Vienna, che
ognuno a momenti s'aspetrava d'essere ivi stretto da un assedio, e ne
usoi gran copia di benestanti col meglio de loro essetti. Da molto
tempo si tratteneva la Regina col Gran Duca Conforte in Presburgo,
dove avea ricevuta la Corona del Regno di Ungheria. Cagion su di
movimento de i Gallo Bavari, ch'essa immantenente sacesse portar
colà da Vienna il tenero Arciduchino, co' più preziosi mobili della Coete, Archivi, e Bibuoteca Imperiale. Con un si pateuco discorso rap-

prefentò polcia a i Magnati Uegheri il bilogno delloro forcorfi, e la fidanza fua nel loro appoggio a fedeltà , che traffe la lagrime da gli occhi d'ognimo, è tutti giararono la di iti dileta, è detto fatto , rannarono un efercito di trenta mila atmata, con promella di più rilevanti aiuti. Colto nondimeno ben caro ad ella Regnante l'acquillo della Corona Ungarica, e dell'affeito di que' Popoli, perché le convenne comperatio coll'accordar loto var; privilegi, e la libertà di coscienza, non senza grave discapito della Religione Cattolica in quelde parti. Mirabili fortificazioni intanto si fecero in Vienna, copiose provvitioni e munizioni ei s'introduffero, ed oltre ad un forte pretidie di troppe regulate, prefe l'armi tutta quella Cittadinanza, rifoluta di spendere le vite in difesa della Patria, e dell'amatissima loro Regnante. Ma o sia, che l'Elettor Bavaro ristettesse alle troppe difficultà di superare una si forte e ben guernita Città, al che gran tempo e fatica fi efigerebbe , o più tofto ch'egli penfaffe non all'Austria. sua al Regne della Boemia, dove spezialmente terminavano i deliderj e le Geranze sue, certo è, ch'egli dopo la metà d'Ortobra s' invio a quella volta, culla maggior parte delle fue, truppe e, delle Fransefi, che andavano sempre più crescendo. Trovavati allore la Boeania (provveduta affaito di forze per reliftere a quello torrente. Contuttocio non manco il Principe di Lobkowitz di raccogliere quelle poche truppe che pote, ed avendole unite con un diffaccamento invisiogli del Conte di Neuperg, fi appigliò alla difefa della fola Cina di Praga , dove formo de i magazzini fuperiori anche al bifogno fun

Di cento e due altre Città ( che così quivi si chiamano anche i Borghi e le Terre groffe di quel Regno ) poche altre v'erano capaci di far buona resistenza. Verso la metà di Novembre comparve la poffente Armata Gallo-Bavara fotto Praga , e fatta inutilmente la chiamata al Comandante Marefeiallo di campo Oglivi, fi dispose alle oftilità . Non mancavano ragioni e pretentioni al Re di Polonia ed Elettor di Salfonia Federigo Augusto III. nell'Eredità della Casa d'Austria , 🐞 giacche vide Pruffiani e Bavarefi tutti rivolti a prendeme chi una parte, e chi un'altra, non volle più stare a segno, ed accordatosi coll' E. lettor di Baviera, entro anch'egli nella danza, e (pedi moiti Reggimenn fuor, e un groffo treno di artigliena all'affedio di Praga. Di vaftifirmo giro, come ognun sa, è quella Città, perche composta di gre Carà. A ben ditenderla û richiedova un' Armata intera, e questa mancava, perchè era ben giunto il Gran Duca Francesco col Principa Carlo de Lorena suo Fratello a Tabor, menando seco un buon eseresto , ma non tale da poteró cumentare col troppo (upersore de ne-

mici. Servì più tosto l'avvicinamento d'essi Austriaci, per astrettar le operazioni de gli Alleati. In fatti nella notte del di 15. venendo il di 16. di Novembre, ordinò l'Elettor Bavaro un affalto generale a Praga, i Saffoni spezialmente si segnalarono in quella sanguinosa azione. Presa fu la Città, ma così buon ordine avea dato l'Elettore, ch' esta resto esente dal sacco. Ben sre mila furono i prigionieri. Dopol'acquilto della Capitale si fece l'Elettor Bavaro proclamare Re di Boemia nel di nove di Dicembre, e citò gli Stati di quel Regno a prestargli l'omaggio. Convien confessarlo, tra perché non pochi erano quivi mal foddisfatti del paffato governo, e fecondo la vana speranza de Popoli, fi lafingavano molti altri di metare in meglio il toro stato col cangiamento del Principe, e ranto più perchè non dimentico l'Elettore di spendere largamente le carezze e le speranze a quella gente : apertamente, ma i più in lor cuore accettationo con giola questo novello Sovrano. Per la cadura di Praga si retiro ben in fretta il Gran Duca coll'efercito Cefareo alla volta della Moravia i ma anche cola paffarono i Pruffiam , e riufe) loro d'impadronnii d'Olmuta.

Capitale d'esta Provincia.

MENTRE era la Regina d'Ungheria attorniara e lacerata da tanti. nemici in Germania, un altro minacciolo nembo li preparava contra di lei in Italia. Avea bensi il Cattolico Re Filippo V. accettata la Prammatica Sanzione Auftriaca; pure appena tolto fu di vita l'Imperador Carlo VI, che fi diede fuoco nella Corte di Spagna a forti pretentions non fopra qualche parte della Monarchia Auftriaca, ma fopra di tutta. Era, come ognun sa, l'Augusto Carlo V. padrone anche di tutti gli Stati Auffriaci della Germania, e de Paesi bassi. Ne fece egli una cessione a Ferdinando I. suo Fratello, ma si pretendeva, che mancando la discendenza maschile d'ello Ferdinando, sustigli Stati dovessero tornare alla Linea Austriaca di Spagna. Su questi fondamenti, che a me non tocca di claminare, il Re Cattolico, fiecome discendente per via di femmine dal suddetto Carlo V. aspirava al dominio dello Stato di Milano, e di Parma e Piacenza, giacchè non era da penfare a gli Stati de la Germania, troppo lontant e inparce afferrati da altri Pretenfori. Vero è , che parve avere quel Monarca posta in obblio la solenne Rinunzia da lui fatta nel Trattato di Londra dell'Anno 1718, a tutti gli Stati d'Italia e Fiandra posseduri dall'Imperadore , ma per mala forte, torto o tagione che s'abhiano i Principi, ordinariamente le loro liti non ammettono o non trovano alcun Tribunale, che le decide, fuorche quello dell'armi. Diedesi dunque la Spagna a formare un possente armamento, e ordinò all'Infante Don Carlo Re delle due Sicilie di fare akrettanto. Ecco pertanto cominciar a giugnere verso la merà di Novembre ad Orbitello, e a gli altei Porti di Tofcana, spettanti ad esso Re Don Carlo, vari imbarchi di truppe, munisioni, ed artigherie provenienti da Barcellona. e da Napoli. Parimente ad effo Orbitello arrivo nel di nove di Decembre il Daca di Moutemar, destinato Generale dell'armi di Spagna. m Italia , e da che nel Regno di Napoli fu fatta una maffa di circa dodici mila foldati, fo chieflo alla Corte di Roma il paffaggio per gli Stati della Chiefa. Gran gelofia ed apprenhone diedero alla Tofcana si fatti movimenti, e come le fi aspettalle a momenti un'invasione da quella parte, fi prefero le possibilit precauzioni per la disesa di Lavorso, a d'altri Luoghi. Ma perciocche premeva alla Francia, che non fosse inquietate la Toscana, siccome paese permutato nella Lorena, e garantito dal Re Crittianiffimo, ben prevedendo effa, che l'acquifto d'esta Lorena rimarrebbe esposto a pretenhous, qualora sosse uccupato da altri il Ducato della Tolcana: perciò fu fotto mano fatto antendere al Gran Duca, Duca di Lorena, che non temesse sconcerti a quegli Stati, e questa promessa si vide religiosamente mantenuta dipoi dalla Corte di Francia. Per confeguente le speranze de Napolifpani à rivolfero tutre a gli Stati della Lombardia.

NON istava intanto in ozio la Corre di Vienna, cercando chi la falvatte dal naufragio di sì gran tempetta. Fu spedito in Olfanda, e a Londra il Principe Wincarlas di Lidenfiein, per muovere quelle Potenze in aiuto fuo, con far valere i tanti motivi di non lafciar crescere di soverchio la già si aumentata possanza della Real Casa di Borbone, e di non permetiere l'abbastimento dell'Augusta Casa d'Austria, dalla cui confervazione e forza principalmente dipendeva la Libertà e falute della. Germania, e delle stesse Potenze Marittime. Trovossi mel Re Giorgio II, e ne'Parlamenti d'Inghilterra rutta la più defiderabil disposizione di softenere secondo gli obblighi precedenti la Prammatica Sanzione, e d'imprendere la guerra contra de Franzeli, diftruttoti della medefima. Non furono così favores oli le risposte de gli. Ottandefi, perché troppo rincreteeva a quella. Nazione di rinunziare a i rilevanti profitti del Commerzio, finora mantenuto con Franzefi e Spagnuoh. Fu anche creduto, che non mancaffero in quelle Provincie de i Pentionari della Francia, ed altro percio non fi porè ottenere, se non che le Provincie unite puntualmente foddisfarebbono a gli obblighi e patti della loro Lega, col fomministrare venti mila combattenn in foccorfo della Regina, venendo il cafo della guerra. Quanto all' tralia , comincio per tempo la Corte di Vicnoa i fisoi negoziati con Car-Tome XII.

Carlo Emmanuele Re di Sardegna, ficcome Sovrano potente, e pile de gli alter interessato nel tentativa, che il Re di Spagna e delle due: Sicilie meditavano di fare in esta Italia. Perciocche per contodella Repubblica di Venezia ben presto si scoprì, che secondo le saggie fue Maffime faceva ella bens) un confiderabil aumento di truppe nelle sue Città di Terra ferma, ma coll unico disegno di tenerfi neutrale, giacché forze non le mancavano per fare rispetitare la sua indifferenza e neutralità. Avea fulle prime il Re di Sardegna fatto indagare a fentimenti della Corre di Madrid in riguardo alla perfora e forse fue nella prefente rottura. La ritrovò così perfuafa della propria potenza , che non fi credea ne bifognofa dell'aiuto altrui per conquittare lo Stato di Milano, nè affai apprentiva dell'oppolizione, che poteffe farle il Re Sardo, forfe perchè s'immaginava col mezzode gli amici Franzeti di ritenerlo dall'imprendere un contrario impegno Solamente dunque gli efibi un tenue bricciolo dello Stato di Milano, con prometta di ricompentario a mitura del fuo foccorio, e della felicità de medirati progrefii. Quetta ed altre ambigue risposte congiunte alla conofcenza del pericolo, a cui resterebbe esposta la Real Cafa di Savoia, quando cadeffe in mano de gli Spagnuoli lo Stato di Milano, cagion furono, ch'effo Re di Sardegna prendeffe altro cammino. Rifletteva egli, che il Re Cattolico, avea bensì nel Trattato del di 13. d'Agosto del 1713, approvata la cessione fatta dall'Imperadore al Duca Victorio Amedeo suo Padre del Monferrato, Alessandria, ed altre porzioni del Milanese, ed in obre ceduto nella forme più obbliganti il Regno di Sicilia al medefimo Duca; e pure da li a non moko tento di spogliarlo d'esso Regno, potersi perciò tamere un pari trattamento per gli Stati della Lombardia paffan in dominio della Cafa di Savoia. Applicoffi dunque il Re Carlo Emmanue-4 a maneggiare gli affari fuoi colla Regina d'Ungheria, e col Re-Britannico, e a fortificar le sun Piazze, e ad accrescere le sue genti d'arms, per avere un pronto una pollente Armata al bifogno, barcheggiando intanto, finchè venille il tempo di fingnere qualche partito .

DURANTE l'Anno presente il Pontesice Benedene XIV. il cui cuore non ad altro inclinava, che alla pace con tutti i Potentari Cattolici, siccome Padre amancialimo d'ognuno, determinò di mettere fina alle differenze insorte sotto i suoi Predecessori, e durate per lo spano di trent'anni fra la Santa Sede, e le Corone di Spagna, Portogalio, due Sicilie e Sardegna. S'erano già sinalite sotto il precedente Pontesice molte delle principale difficultà, nè altro mancava,

the la conthiution de gli accords. Al di lui buon volere e faviezza non fu difficile il dar l'ultima mano a questi Trattati si nel presente, che nel fuffeguente Anno, così che tornò la buona armonia con tutti, e le Nunziature si riaprirono, e la Dateria riassunse le sue spe dizioni. Intenta eziandio la Santità fua al follievo della povera gense, nel Margo di quest' Anno introdusse l'uso della Caria bollata per li Contratti e Scritture, che fi avellero a produtte in giudicio, liccome aggravio ridondante fopta i foli Beneftanti, con ifgravate nel medefimo tempo il Popolo da vari altri impolti fopra l'olio, fete crude, buoi, ed altri animali. Ma perciocche non mancarono perfone, le quali contro la retta intenzione di lui amphando quelto aggravio della Carta bollata, ne convertivano buona parte in lor procon gravi lamenti del Pubblico: il Santo Padre provveduto di buona mente per non laterarii ingannare da Minultri, coraggiolamente da li a due anni abolt ello aggravio, e ne riportò fomma lode da tuten. Nel di 17. di Giugno dell'Anno prefente diede fine a) fuo vivere il Doge di Venezia Laigi *Pifan*e, stimatistimo per le sublimi e race fue doti. Fu poi fuffituito in esta Dignità nel di 30 del suddetto Mese il Cavaliere e Procuratore Pierre Grimani, personaggio di granfaviezza, chiariffimo per le fue cofpicue Ambafcerie, e verezano ne maneggi e nelle Cariche di quella faggia Repubblica, Infieri parimense la Morre contro una giovane Principella degna di lunghistima vita Questa su Etifabeita Terefa, Sotella di Francesco Duca di Lorena, e Regnante Gran Duca di Tofcana, e Moghe di Carlo Emmanuele Re di Sardegna. Era ella giunta all'età di ventinove anni, mefi otto, e giorni diciotio. Avea nel di 11. del fopradetto Giugno dato alla luce un Principino, appellato poi Duca di Chablais con fomma confolazione di quella Corre. Ma fi convertirono fra poco le allegreaze in pianti, perche forprefa ella Regina dalla febbre. Migliarina, pericolosa per le partorienti, nel di tre di Luglio rende l'anima al suo Creatore. Non si può assat esprimere, quanta grazia avelle quella Principella, per faris amare non folo dal Real Contorte, ma da tutti, ne quanta fofle la fua Pietà e Carità verso de Poveri. La maggior parte del luo appanaggio s'ampiegava in Limoline, e mancandole talvolta il danaro, ella impegnava alcuna delle fue giore, del che informato il Re, le riscoieva, e granofamente gliele facea inportare. la fomma univerfale fu il cordoglio per quella perdita, e dolce memona refto di tante fue virtà, ficcome ancora reffarono due Principi e una Principella, frutti viventi del fuo Matrimonio.

Da gran tempo era stabilito l'accasamento del Principe Ereditario

di Modena Ercole Rinaldo d'Este, Figlio del regnante Duca Frances co III. colla Principessa Maria Teresa Cibò, che per la morte di Don Alderano Duca di Massa e di Carrara suo Padre era divenuta Sig ora di quel Ducato. Per la non ancor abile età del Principe s'era diffenta finguì l'elecuzione di questo Maritaggio; ma finalmente le gli diede compimento nel Settembre dell' Anno prefente, ficche ful fine di ello Mele fu condotta ella Principelli con funtuolo accompagnamento da Don Carlo Filiberio d'Efle, Marchese di San Martino, e Principe del Sacro Romano Imperio, alla volta di Salluolo, dove si trovava il Duca e la Duchessa Carlotta Aglae d' Orleans, i quali andarono ad incontrarla a Gorgano, e folennizzarono dipoi con molte feste la sua venuta. Stavano intanto i cumosi aspettando di vedere dopo tante dicerie è lunari, qual esito o destino sossero per avere gli affari della Corfica, tuttavia fluttuante, e non mai pacificata. Perchè le truppe Franzesi aveano quivi preso sì lungo riposo, sognarono à Novellisti, che la Repubblica di Genova fosse in trattato di vendere quell'Ifola alla Francia, o di permutaria con qualche altro Stato, o di darla all'Infante di Spagna Don Filippo Genero del Re Cristianistimo. La vanità di sì fatte immaginazioni in fine si scopri. Non terminò l'Anno prefente che la Corte di Francia, entrata in impegni di maggior confeguenza, richiamò il Marchefe di Maillebois colle fue truppe in Provenza laonde la Corfica, accorrendo ogni di nuovi banditi, e sciolta dal rispetto e timore de Franzess, torno a poco a pocoal folito giuoco della ribellione, con isdegno e pentimento de i Genoveli, che tanto aveano speso in proccurar de i Medici a quella cancrena. Con tali fuccessi arrivò il fine dell' Anno presente. Anno, che con tanti preparamenti di guerra prometteva calamità di lunga manomaggiori al feguente; ed Anno, in cui oltre alle rivoluzioni dell'Austria, Boemia, e Siesia, altre se ne videro nella Gran Russia, alla quale ancora fu dichiarata la guerra da gli Svezzeti collegati colla Porta Ottomana, ma con tornare ella guerra folamente in ifvantaggio della Svezia medefima, non affillita poi da i Turchi, ne capace di far fronte alle fuperion forze della Ruffia.

Anno di CRISTO MDCCXLII. Indizione V. di BENEDETTO XIV. Papa 3. di CARLO VII. Imperadore 1.

Ditt' d'un Anno correva, che restava vacente il feggio Impersale, non tanto per li diverú antereffi od inclinazioni de gli Elemeri, quanto per la disputa insorta intorno al Voto della Boemia, il quale veniva contraftato o negato da chi o per amore o per forza feguitava le struzioni della Francia, per effere caduto quel Regno in Donna, cioe nella Regina d' Ungheria. Maria Terefa d' Auftria. Ma da che Carlo Alberto Duca ed Elettor di Baviera fi fu impadronito di Praga Capitale d'esta Boemia, e nel di 19 del precedente Dicembre îi fece prestare omaggio da 1 Deputati. Ecclesiaftici e Secolari delle Città Boeme, forzate finqui alla fue ubbidienza fi procedè finalmente nella Cirià di Francoforte all'eleasone di un nuovo Imperadore nel di a4. di Gennaio dell'Anno prefente. Concorfero i voti, de gli Elettors nella persona del suddeno Elettore di Baviera, che da li innanzi fu minolato Corlo VIII. Augusto. Centro di tale elezione la Regina d'Ungheria non lascio di far le occorrenti Protefte. Comparve poscia in quella Città il novello Imperadore nel di 11, del Mese suddetto, accolto con incredibil magnificenza, e nel di 11. di Febbraio fogul la funtuota funti ine dell'incoronamento fuo. Suffeguentemente nel di otto di Margo con gran folennità fu coronata Imperadrice de' Romani I Augusta Maria Amelia d'Austria Conforte del nuovo Imperadore. Non fi porca vedere in più bell'auge l' Elettoral Cafa di Baviera, giunta dopo piu Secoli a riavere il Diadema Imperiale, divemita padrona del Regno di Boemia, e di parte dell'Austria, ed affiflita dalla porentiffima Corte di Francia. O prima d'ora, o in quefta errcoftanze, fi trovò in tal cofternazione la Corte Auftriaca per fentarii fola e abbandonata in quetta gran tempetta, e dopo aver perduto tanto, in pericolo ancora di perdere molto piu, fe non anche tutto che nel fuo Configlio perfona vi fu, che flimo bene di perfunder la Pace anche col facrificio della Boemia. Fu quetta una floccata al cuore della Regina. Altro Confighere poi fi fabbrico un buen luogo nella grana della Maestà sua per l'avvenire coll'animare il diles coraggio, e conchindere, che s'avea a fare ogni poffibil retificaga, confidando nella protezione di Dio per la buona caufa, e colmoffrare, a quali vicende sia fottuposta la fortuna anche de più pojents. la fatti fi allesti un buon armamento, fi osci in campagna, o

molto non tardo a venir calando cotanta felicità del Bavaro Augusto. Imperocché avendo la Regina ammanite moke forse, co vecchi fuoi Reggimenti, e colta giunta di gran gente accorfa dall'Ungheria: fulprincipio del presente Anno il Gran Duca Francesco suo Contocte col General Comandante Conte di Kevenuller, Governatore di Vienna, dopo avere ricuperato la Città di Stair, ed Eens, ando a mettere f affedio alla Città di Linta. Nello stesso s'impadronirano gli Aufinaci di Scarding, e nel di 16. o pire 17. di Gennain diedero una rotta ad un graffo carpo di Bavareli condotto fotto quella Pianza dal Marescialio Bavarese Conte Terrigh. La Città di Lintz, benche formita d'un prefidio confiftente in più di fette mila Gallo-Bavari, pure nel di 13. dello stesso Mese si arrende con patri onorevoli, essendo restata libera la guernigione, ma con patto di non prendere per un Anno l'armi contro la Regina d'Ungheria patto, che fu poi per alcune ragioru mal offervato. Ciò fatto, funosamente entrarono ghi Austriaci nella Baviera Braunau, e Passavia furono costrette ad arrenderli i il terrore fi stefe fino a Monaco Capitale d'essa Baviera, la quale mancando di fornficazioni e di gente, che la poteste sottenere, nel di 13, di Febbraio con condizioni molto oneste venne in potere degli Austriaci. Ed ecco quati, a riferva d'Ingolifad, e di Straubinga, la Baviera fottomessa alla Regina d'Ungheria, ed esposta alla desplazione portata dall'armi vincitrici, cioè i poveri Popoli condennati a far penitenta de gli alti difegiii del loro Sovrano. Manco intanto di vita in Vienna l'Augusta Imperadrice Amalia Guglielmina di Brunsvich. Vedova deli Imperador Giufeppe. Il giorno 10. d'Aprile fuquello, che la conduste a godere in Cielo il premio dell'insigne sua Saviezza e Pietà, di cui anche resta in essa Città un perenne monumento nel religiofissimo. Monustero delle Salefiane da esta fondato e dotato, e la di lei. Vita data alla luce per decoro della Cattolica Religione.

Contincianono in questi tempi ad udirsi in armi Ungheri, Panduri, Tolpasci, Anacchi, Ulani, Valacchi, Licani, Croati, Varasdini, ed altri nomi strani, genti di terribil aspetto, con abiti barbanci, ed armi diverse, parte di loro mal disciplinata, atte nondimeno tutre a menar le mani, e spezialmente professati una gran divozione al bomno. Parve in tal occasione, che ne passati tempi non avesse conosciuto i Augusta Casa d'Austria di posseder tanta miniere d'armati, essendosi eda per lo piu servita delle sole valorose miliate Tedesche, e di qualche Reggimento d'Usferi e Croati. Seppe ben la fargua Regina d'Ungheria prevalersi di tutte le sorge de'sioi vasta

State

Sinti, e con che vantaggio lo vedremo andando innanzi. Continuò dipoi la guerra non meno in Boemia, che in Baviera fra i Gallo-Bavari e gli Auffriaci, nel qual tempo ancora profeguitano le offilità fra questi ultimi e il Re di Profia nella Slefia. Da che l'esercito della Regina d'Ungheria fi trovo fommamente ingroffato fotto il comando del Principe Carlo di Lorena, affiffico dal Marefeiallo Conto di Koningfegg, e dal Principe di Liftenflein, i Pruffiani giudicarono meglio di ritirarli da Olmurz con tal fretta, che lasciarono indietro granquantità di viveti e molti cannoni, con che titorno tutta la Moravia. ell'ubbidienza della legittima fua Sovrana. Trovaronfi poi a fronte mel di 17. di Maggio le due nemiche Armate, Austriaca e Prustiana, e il Principe di Lorena, che ardeva di vogha di azzardare una battaglia, foddisfece al fuo appento nel Luogo di Czaglau. Alla Caval-Jeria Austriaca riusci di far piegare la Prussiana, ma perché si perdè a faccheggiare un Villaggio, rimaffa la fanteria (provveduta di chila sostenesse contro le forze maggiori Prussiane, bisogno battere la ritirata, e lasciare il campo in potere de nemici. Secondo il solito, tanto l'una che l'altra patre canto maggiori i vantaggi. A udire glà Auftriaci, vennero quatrordici ftendardi, due bandiere, e mille prigionieri in loco mani, e la Cavalleria nemica rellò disfatta. Gli altrà all'incontro vantarono presi quattordici Cannoni con alcuni Stendardi, e fecero afcendere la moitalità, prigionia, e diferzion de gli Au-Rriaci a molte migliaia. Da li innanzi fi cominciò ad offervare una inazione fra quelle due Armare, finche si venne a scoprire il misteros e fu perché nel di undici di Giugno muscì al Lord Indfori Mimiltro del Britannico Re Giorgio II, di Rabilir la Pace fra la Regina d'Ungheria e il Re di Pruffia, a cui reftò ceduta la maggior parte della grande e ricca Provincia della Slesia, essendosi ridotta a questo facrificio la Regina per li configli della Corte d'Inghilserra, e per la brama di shrigarii da si potente nemico. Questo accordo conchiuso in Breslavia, ficcome feoncerrò nun poco la Corre di Francia, e del Bavaro Imperadore Carlo VII. così fers), ad effa Regina per riforgere ad accudir con più vigore alla relistenza contro gli altri suoi podesoli avverlary. Per quella privata Pace, che musci cotanto fruttuola a Federigo Re di Pruffia, anche Federigo Augusto Re di Polonia ed Elettor di Salfonia laviamente prefe la rifolizzione di pacificarli colla Reffa Regina, al che non trovò difficultà veruna.

SBRIGATE in quella maniera da quel duro impegno l'armi Auftriache, fi rivolfero alla Boemia, e andarono in cerca de Francefi. Trovavanti in quelle parti con grandi forze i Marefrialli di Belliste, e di

Broglio. Essendo nondimeno superiori quelle della Regina, furoan aftretti a cedere vari Luoghi, e finalmente fi riduffero alla difesa della vasta Città di Praga. Colà in fatti comparve il Principe Carlo di Lorena ful principio di Luglio col Marefeiallo Conte di Koningfegg. e con un' Armata di più di feffanta mila combattenti. Circa venti mila erano i Franzesi , parce postati nella. Cirtà, e parte di fuori sotto il Cannone della Piazza, ma apparenza di foccorfo non v'era, nè fi fidavano que Generali della copiofa. Cittadinanza, in cui cuore era già tifotto l'affetto verfo la Cafa d'Austria, massimamente dopo averprovato que nuovi ospiti secondo il solito troppo pesanti. Desiderò il Bellisle d'abboccarfi lo col Principe di Lorena, o col Koningfegg, e fu compiaciato da quest'ultimo. Si sciolse la lor conserenza in fumo, perche avrebbono i Franzefi lasciata Praga, purche se ne potesfero andar tutti liberi co i loro bagagli, laddove pretefe il Marefeiallo Authriaco di volerli prigionieri di guerra. Se tanta durezza folle por lodata, nol so dire. Certo è, che i Franzeli stimolati dal punto d'onore, li sostennero per più mesi, ed avvennero accidenti, per li quali fu convertito l'affedio in blocco. Ne ufcì co i Figli il Maresciallo di Broglio, e felicemente si falvò. Tornati poscia gli Austriaci. a strignere quella Città, prese il Maresciallo di Bellisle così ben le fue misure, che nel di 17 di Dicembre con circa diecr mila nomina, bagaglio, e cannoni da campagna, fe ne ritiró, e guadagnate due marcie pervenne in falvo ad Egra, benché pizzicato per tutto il viaggio da gli Uffen e Croati. Perde ega un quella ritirata almeno tremila perfone o uccife, o diferrate, o morte di freddo, e quali tutta. l'amglieria, i bagagli, è fino i propri equipaggi. Ciò non offante se gli Austriaci vollero mettere il piede in Praga, forono obbagati adaccordare una Capitolazione onorcyole allo imilzo prefidio rimalto in ella Città, accordando in fine ciò, che ful principio avrebbeto poturo con loro vantaggio concedere, e che avrebbe risparmiato un gran farque sparso sotto la Città medesima,

Non provarono già un' egual prospentà nella Baviera l'armi della Regina d'Ungheria. L'affedio e bombardamento della Città di Straubinga nel Mefe d'Aprile a nulla giovò per forzare alla refa quella Fortezza. Perché fi sapez, che i Franzesi comandati dal Conte d'Arcours venivano con ischiere numerose ad unirii col Generale Bavarefe Conte de Seckendorf, e giunfe a Monaco una falfa voce, che già s'appressavano a quelta Cuttà, il Generale Sieni nei di 19, del Mese fuddetto precipitofamente fi mirò da effa Città di Monaco colla gueraugione Austriaca di quattro mila persone, lasciandovi un solo pic-

aolo

ciolo corpo di gente. Allora i Catadini fi mifero in armi, e i villant miegurono e moleftarono non poco la ritirata d'effi. Scoperta poi la fallità della voce, ed irritati gli. Auffriaci, ad altro non penfirono, che a mentrare in effa Città. Vi trovarono quel Popolo rifolisto ada difela, e fu mifericordia di Dio, che non veniffero all'affalto, perchè a questo avrebbe tenuto dietro uno spaventevole sacco. Accordo il Maresciallo di Kevenulier nel di sei di Maggio una nuova Capitolazione a quegli abitanti, gli affati de quali nondimeno moko peggiorareno da la innanza, finche ful principio di Ottobre giunfe la loro redenzione. Avea il Seckendorf neuperara la Città di Landshut, dopo di che s'incamminò alla volta di Monaco. Quivi non l'aspettarono gli Austriaci, perche molto inferiori di force a i Gallo Bavari, e ne afportarono quanto mai prierono con danno gravistimo di quell'infehce Popolo, il quale diede in trasporti d'allegrezza al vedere nel diseite del Mese suddetto mentrare in quella Città le miliate dell'Augusto. loro Duca ed Imperadore Carlo VII. Ripigliatono pofcia i Bavarefe Bourgausen, e Braunau, laonde tutta la Baviera torno prima che terminalle l'Anno all'ubbidienza del fuo Sovrano. Fu poì condotto in Baviera un poderolo rinforzo di truppe dal Marefoialio di Broglio, o continuatoro le offilira, ma fenza alcun altra imprefa di grado. Întanco quello sfortunato paele era il teatro delle calamità, perchè divorato da amici e nemici. Est anche superiore alla credenza il numeto del Francello morti di malattie, o uccifi, o fatti prigionieri nella Boemia e Baviera - Facevanti in questi tempi de i gran manegei in Inghilterra ed Olianda, per muovere quelle Potenze alla difeía della Regina d'Ungheria. La mutation del Ministero in Londra cagion fu. che il Re Britannico, e quella potente Nazione fi disponessero ad entrare in ballo, tanto più perchè li fentivano irritati dal vedere la fomma franchezza de Franzesi in rimettere contro i parti le forisficazioni di Dunquerque. Percio fi cominciarono i preparamenti della guerra in Frandra per l'Anno feguente, ma non fi potè altro ottener da gli Ollanderi, se non che darebbono il loro contingente di venti mila foldate, a cui erano tenuti in vigor delle Leghe precedenti. Non mendi loro, anti più vigorolamente fi milero in arnele anche i Franzefi. per far buon giuoco in quelle parti-

VEGNIAMO oramai all'Italia, condennata anch'ella a foffense i pernicioli influsti delle gare ambiamie de Regnanti. Da che su fatta gran maisa di Spagnuoli ad Orbitello, e nell'altre Piazze de'pretidi, sotto il comando del Duca di Montemar, si mise questa in marcia, ed entrata di Febbraso nello Stato Ecclesialtico, andò a prendesti riposo

## ES4 ANNALI D' ITALIA:

in Foligno, e con lentezza mirabile activo poi finalmente fino a Pefaro. A quella volta ancora s'inviarono dipoi le milizie Napoletane, spedite dal Re delle due Sicilie, per umifi con quelle del Re suo Padre. Ne era Generale il Dava di Caftropignano. Intanto ful Genovefato andarono sharcando altre minue procedenti dalla Spagna, e maggiornumero ancora se ne aspertava. Per quanto si seppe, le idee della Corre del Re Cartolico erano, che il primo più possenze corpo di gense venific alla volta di Bologna, e l'altro dal Genoverato verso Parma. Grande armamento in quelli tempi avea faito anche Carlo Essmanuele Re di Sardegna, ma fenza penetrarii qual moluzione folle emis per prendere, se non che i più prevedevano, che andrebbono le fue torac unite con quelle della Regina d'Ungheria, si perché così portavano gl'interesti suoi, non piacendogli la vicinanza de gli Spagnuoa, come ancora perche potea sperar maggiore ricompensa da esta Regana. Reco maravigha ad alcuni l'aver quello Real Soviano pubbacari due Manifeth, ne quali erano rapportate le fue pretentioni topra le Stato di Milano, ficcome Difcendente dail' Infanta Catterina Figha di Finges 11. Re di Spagna. E pure pattava quetto Sovrano di concerto in cio colla Corte di Vienna, con cui finalmente li venne a fenprire, ch'egli avea stabilito nel di primo di Febbraio un Trassas provvifignair, per ditendere la Lombardia dall'occupazione dell'armi firaniere. In tale Trattato compatve la rara avvedutezza del Marchele d' Ormes fuo primo Ministro, perché refto esso Re di Sardegna colle mana sciolte, cioe in libertà di ritirarti, quando a lui piacesse colla fula intranazione di un Mete innanzi, dall'Alleanza della Regina. Animatofi trovo egli spezialmente a tala impegno dalla sicurezza datagli dal-Cardinale di Fieury primo Ministro di Francia, che il Re Cristianissimo Luigi XV, non intendeva di (palleggiar l'armi del Re Cattolico Fi-Lippa V. per conto dell'Italia. Svelaronti folamente nel Mefe di Mazgo quelli arcani, e il Re Sardo, da che ebbe ririrato dalla Savoia gli Archivi, e tutto ciò, che era di maggiore rilievo, comincio a far marciare parte delle sue truppe alla volta di Piacenza. Verso la metà del medefimo Melo anche il Marefoiallo. Otto Ferdinando Conte di Traun Governator di Milano spedi a Modena a rappresentare al Duca Froncefco III. E Efte la necessità, in cui il mettevano i movimenti de nemici Spagnuoli, di avanzarii con vari Reggimenti ne Principati di Correggio e Carpi. La licenza non fi porè negare a chi fe la potea presdere anche fenza richiederla. Perciò vennero a postarsi gli Austriaci un quelle parti, tirando un cordone verfo la Secchia, e penetrando anche 🗪 Reggiano.

Thoyossi in un grave labirinto in quelli tempi il Duca di Modeun, giacché fi muravano due nemiche Armete venir l'une da Levante, e l'altra da Ponente, con tutte le apparenze, che egli e i fuoi Stata rimarrebbono esposti a deplocabili traversie, e forte diverrebbero il reatro della guerra, perché ognun brama di far, le può mai, queffadanza in cafa altrui, e più risperto si porterebbe a gli Stati della Chiefa, che a i fuoi. Ognun sa, in cafi di tanta angulha, quanto fia pericolofo il partito della neutralità per chi ha poche forze, giacche fenza farfi mento ne coll'una ne coll'altra parte de i contendenti, fi foggiace alla difgrazia d'effere divorato da amendua, e a peggio ancora, se avvien che l'un de gli eferciti prevaglia, troppo facilmente fuscitandofi fospetti e ragioni per prevalerli in fiio pro de gli Stati e delle Piazze altrui. Perfualo dunque ello Duca, che col tenerii neutrale non fi facea punto merito con alcun di effi, e verifimilmente gli avrebbe avan nemici tutti e due: 6 appighò alla rifoluzione di abbracciar uno d'effi partiti. L'offequio ed affetto, ch'egli professava all'Augusta Cafa d'Austria, e al Gran Duca di Tutcana, il confighavano ad unisfe con loro, ma troppo pericolofo era per un Vaffallo dell'Imperio il presidere l'armi contro dell'Imperador Carlo VIII, nemico delle fuddette Porense, e l'adenze alla Regina d'Unghena, la quale in vece d'unviar nuove genti alla difefa deil'Italia, avez richiamata di là da'monn una parte di quelle, che qui fi trovavano, ed avea in oltre confellato ad un luo Minultro venuto in Iraba, di non poterti impegnare a sostener quelli Stati, e tanto anche fece intendere al Papa, e a i Venestani per loto governo. Manteneva il Duca buona corrilpondenza colla Corte di Torino, ma quella il più che porè gli tenne occulto di Trattato di Lega conchiusa con quella di Vienna. Oltre a cio ne pur comportavano gl'interedi della propria Cafa al Deca d'aver per nemici l'Imperadore e la Spagna, flante l'effersi scoperto, che la Casa di Baviera nudriva delle pretentioni fopra la Mirandola e fuo Ducato, e il faperfi, che Don Francefro Pico, già Duca d'ella Mirandola, protetto da gli Spagnuoli ne confervava dell'altre, e che fopta la Contea di Novellara, e fopra il Ducato di Massa si erano svegliate lits, mal fondate fenza dubbio, ma che nel Tribunale Cefareo, le fosse flato nemico, avrebbono forfe avuta huona formina. Il perche moffoil Duca di Modena da tali riflessioni, cerco più tosto di aderire alla parte de più puffenti Potentati della Criftianità, cioè dell'Imperado-18, e de i Re di Francia e Spagna. Aveva egli per fua difefa in armi un bel Reggimento di Svizzeri, e un akto d'Italiani, che era mterrenuto alla battaglia di Crothka mella Servia, in tutto tre mila foldatı.

dan. In oltre avea quattro mila de' fuoi Miliatotti Reggimentati, difeiplinati, ben vellitti, ed armati, e circa quattrocento Cavalli fra Corazze e Dragoni fulfitito non lieve, uniti che foffero ad una giulta Armata, oltre alla Cittadella di Modena, e alla l'ottezza della Miran-

dola.

Fy ben accolta in Madrid la proposizione del Duca di entrat secoin Lega, ma mentre si andava maneggiando in tanta lontananza questo affare, non si sa come, ne trapello l'orditura a i Ministri della Regina d'Ungheria, o pure dei Re di Sardegna. Verso il sine di Marzo eraŭ avanzato, ficcome dicemmo, esto Re Sardo fino a Piacenza, facendo intanto sblare le fue troppe alla volta di Parma, ed ivi aveztenuto Configlio di guerra col Marefeiallo Conte di Traux Governatori di Milano, giacche l'Armata Napohipana s'era inoltrata fino a Rimimi. Si venne ancora intendendo, che il groffo corpo di Spagnuoli sbarcato in più volte ful Genovesato, senza più persare a far irruzione. dalla parte del Parmigiano, s'era come amico incamminato per la Toscana a fine di accoppiarsi coll'altro maggiore de i Duchi di Montemar e Cajlropignana. Non fenza maraviglia delle persone tece quella gente un gran giro. Se fosse calata pel Giogo a Bolagna, e colà fosse pervenuto il Montemar, nulla era più facile, che il patfar fino ful Parmagiano, e il prevalerii poi delle buone dispolizioni del Duca di Modena, ed unirfi feco. Ellendo giunto a Parma nel di 10. d'Aprile il Re di Sardegna, portoffi parimente effo Duca di Modena nei di due di Maggio con tutta la Corte al deliziofo fuo Palazzo di Rivalta, tremiglia lungi da Reggio. Colà fu ad abboccarfi feco nel di fei d'effo. Mele il Marchele d'Ormen, primo Ministro del Re di Sardegna, che tofto sfoderò una copia informe del Trattato, pretefo intavolato dal-Duca colla Corte di Spagna. Onoratamente confesso il Duca d'aver fatto de i maneggi a Madrid, ma che nulla s'era conchiufo, nè fapea, le li concluuderebbe, e quelta era la ventà. Calde iltanze fece l'Ormea, per indutto alla neutralità, ma perchè il Duca ben previde, che accordando quelto primo punto, pafferebbe la precentione a richiedere in pegno una almeno delle fue Piazzo per ficurezza di fuafede, non volle confenure, e prefe rempo a penfarvi. Per molti giotni polcia li ando dilpurando, ellendo palfato il Duca a Saffuolo con tutta la sua Famiglia, nel qual mentre il Duca di Montemar, che per pou fettimane s'era fermato coll'efercito filo in Forth a divertiffi con un'Opera in Mutica, finalmente fi moffe alla volta di Bologna. Fama correa, che i Napolispani ascendeilero a quarantacinque mila perfone: erano ben molto meno, ancorchè il Montemar aveffe ricevuto Tofcana Parea quelta nondimeno un'Armata da far gran fatti, le non che la diferzione, da cui non va efente alcuno de gli efercisi, li troro flupenda in ella, fuggendo spezialmente quegli Alemanni, che sutiono prefi nell'apparente battaglia di Bitonto, e in altre azioni, allorche su conquitato il Regno di Napoli dall'Infante Dan Carlo. Giorno non v'era, in cui qualche centinato d'essi Napolispani non difertaffe, attribuendone alcuni la cagione all'aver lakciata cotanto in ozio quella gente, ed altri all'aspro trattamento de gli Ufiziali, giacchè
non si può credere per difetto di paghe, perche se ne scarseggiavano
gli Ufiziali, al semplice soldaro non mancava mai l'occorrente soldo.

Dono la metà di Maggio comparvero ful Bolognefe le truppe Napolispane, e a poco a poco vennero nel di 10. a poltarsi alla Samogma, e nel di 19, si stefero sino a Castelfranco. Certa cosa è, che se il Montemar fi toffe inoltrato di buon'ora fino al Panaro, ficcome allora fupenore di forze, avrebbe potuto occupar que fiti, e ffenderfi a coprir Modena, e a pallar anche verlo Parma, flante l'avere ful principio dell'Anno per mezzo del Conte Sensiore Zambeccari chiesto ed ottenuto dal Duca di Modena il paffaggio. Parve dunque, ch'egli non per altro fosse venuto in quelle vicinanze, se non per builare esfo Duca di Modena, il quale inianto fi andava schermendo dal prendere rifoluzione alcuna fulla (peranza, che lo stesso Montemat passasfo a difendere i fuoi Stati del che non gli mancarono delle lufinghevoli promelle dalla parte del medefimo Generale Spagnuolo. Diede agio quella mazion de i Napolispani al Maresciallo Cante di Treun di ben postarii alle rive inferiori del Panaro con dieci mila Tedeschi, e fimilmente a Carlo Emmanutte Re di Sardegna, paffato nel di 19. di Maggio foito le mura di Modena, di andare unch'egli a fortificarfi alle rive fuperiori d'effo Fiume. Di giorno in giorno s'ingreffarono le sue militie fino a venti mila persone, giacche gli era convenito laferare un'altra parte delle fue truppe alla guardia di Nizza e Villafranca, e a i vari confini del Piemonte, per opporfi a i difegni d'un' altra Armata di Spagnuoli, che s'andava formando in Provenza contro i fuoi Stati, e che dovea effere comandata dall'Infante Dan Filippo, già pervenuto ad Antibo. Nel di 17. di Maggio prefero pacificamente i Savotardi il poliello della Città di Reggio, da cui precedentemente avea il Duca di Mudena ritirate le truppe regolate. Durava intanto una specie, ma assai dubbiosa, di caldia sta esso Duca, dimorante in Saffaolo, e gli Austriaco Sardi, aspettando questi, che giugneffero al loro campo Cannon, Mortari e Bombe, per poter par-Tomo XII.

lare dipol con altro linguaggio. Non aveva il Duca finqui conchiufo accordo alcuno colla Corte di Spagna, e nè pure ricavato da essa un menomo danaro per fare quell'armamento, come ne dubitavano gli Austriaco-Sardi, pure non sapea indursi a cedere volontariamente la Fortezze di Modena e della Murandola, richieste da gli Allean, perché quanto si trovò egli s'empre deluso dal Duca di Montenar, largo prometintore di cio, che non osava d'intraprendere, altrettanto abbortiva di non companire alla Corte di Spagna qual Principe di doppio cuore, perche quivi si tarebbe infallibilmente creduto un concerto co a Collegati la forza, che gli avesse fatto cedere quelle Piasze

Parist egli dunque il partito di abbandonar tutto alla diferezione di chi gli era addoffo coll'armi, e dopo aver meth quattro mila nomini di prefidio nella Cittadella di Modena, e tre mila in quella della Mirandola, nel di fer di Giugno colta Duchessa. Conforte, e colle due Principelle Sorelle, lafcian i Figli colla Nuora in Saffuolo, che poi col tempo fi riunicono con lui, prefe la via del Ferrarefe, e ando a ntirarfi a Crespino, e di la passò poi al Cataio de gli Obizzi sul Padovano, e finalmente fi riduffe a Venezia, portando feco il coraggio, cottante compagno delle fue traversie. Perchè aveva egli lasciato ogni potere ad una Giunta di fuoi Cavalieri e Ministri in Modena, furono spediti Deputati al Re di Sardegna, e dopo avere ottenuta la promessa d'ogni miglior trattamento, nel di otto di Giugno aprirono la porte della Catà a circa mille e cinquecento Savoiardi, che ne prefero quieramente il possesso, con provat da li innanzi, quanta sosfe la Moderazione e Clemenza del Re di Sardegna, quanta la restitudine de luoi Ministri, e la disciplina de luoi foldati. Comandante in Modena fu destinato il Conre Commendatore Cumiana, Cavaliera, che non lalciava andarfi mnanza alcuno nella Prudenza, e fapea l'arre di fath amare e shimare da ognuno. Nel di 11. di Giugno fu dato principio alle oft lità contro la Cittadella di Modena, alzando terra dalla parte del Mezzodi fuori della Città i Savosardi, è i Tedefchi da quella di Serrentrione. Perche gli affediati fecero una vigorofa fortita, necellario fu il rinforzare il campo con molta gente. Erette due diverse batterie di Mortati nel di seguente cominciarono a tempettare esfa-Cittadella con Bombe di di e di norre, e seguito questo sagello sia per tetto il di 17. Non avea il Duca Francesco avuto tempo di provvedere esta Cittadella di case matte e di ripari contro le Bombe, e però in breve fi trovò sconcertata la maggior parte di que casamenti, non restando luogo alcuno di mposo e sicurezza alla guernigione. Esfundofi nel di alla alsate anche due Batterse di Cannoni contra d'effa-FortesFortetta, il Cava'iere del Nero Genovele, a Comandante della modelima, nel giorno apprello capitolo la tela, reltando prigioniere di guerra il prefidio. Ulci poi nel di quinto di Luglio un Editto del Ra Sardo, in cui dichiaro non effere intenzione della Regina di Ungheria nè lua, pendente la dimora delle loro trappe ne gli Stati di Modena, a durante l'affenza del Duca, di attribuirli verun Gius di permanenta Sovranità e Dominio in esti Stati, ma quella fola autorità, che in si fatta lituazion di cole veniva dal diritto della Guerra, e dalla comuna loro difesa parmessa. Futono occupate tutte le rendite Ducala, a

tolte l'armi a tutti gli abitanti tanto della Città che furenfi.

MENTRE à facea quelta terribil linfonta forto la Cittadella di Modena, fi flava più d'uno afpertando qualche prodezza del Generale Spagunolo Duca di Montenar, che colle sue genti era postato a Castelfranco, ficcome quegli, che era decantato per Conquittatore di Reges. Ma per di'avventura non fece egli mai movimento alcuno per attaccare gli Authriaco Sardi al Panaro, tuttoche sparfi in una linea di molte miglia su quelle rive, e benché dalla parte di Spilamberro e Vagnola non avelle argini quel Fiume. Crebbe anche maggiormente lo thipore ne gl'intendenti, perché almen quattro mila combattenti Alleati erano impegnati nelle trincee fotto la Cittadella, e nella fera quartro akti mila venivano dai Panaro a tilevat quetti altri, laonde il campo d'effi reffava alleggerito, di otto mila persone. È pure con tutta pace flette il Montemar contando le bombe e cannonate de nomici, sparate non contra di lui, e spertatore tranquillo delle sventure del Duca di Modena, di modo che alcuni giunfero a fospettare intelligenza del medefimo cul Re di Sardegna, o che un fegreto ordina del Cardinale di Florry avelle polto freno alla fua bravura ( tutte sufuffiltenti immaginazioni ) ed altri in fine il fecero a credere, ch'egli folse solamente un valoroso Generale, allorchè avea che fare con gente incapace di reliftere, o avelle accordo con lui di non reliftere. Crebbero moko più le maravighe, perché nella notte del di 18. di Giugno esso Montemar lavò il campo da Casteltranco, ed inviandosi con surn i fuoi a San Giovanni e a Cento , mandò i malati ne' Borghi di Ferrara. Poteva impadronirfi del Finale, dove falfo è, che fi grovaffero fortificati i nemici, come egli pofcia volle far credere. Giunto bensi al Bondeno nella notte de 116. di Giugno, e quivi p sto e forsificato un Ponte (ul Panaro , sped) di qua dieci o dodici mila de' fuot. Non vi era periona, che non s'aspettaile, chi egit imprendelle la difefa della Mirandola, e che anzi v'entraffe, giacchè il Cavaber Marfinoni ivi Comandante gli avea chieflo foccorio, e l'avea invitato a ven.

nire. Ma nulla di questo avvenne, senza che mai s'intendesse, perchè egli facesse quella scena di marciar colà e di passare il Panato, per poi nulla operare. Vi su anche di più. All'avviso della di lui marcia, il Re di Sardegna e il Conte di Traun, spedirono la maggior parte della lor Cavaileria al Finale, per vegliare a' di lui andamenti. Trovavasi questo corpo di gente senza Fanteria, e senza artiglierie; e pure con tutte le forze dell'esercito suo il Montemar in tanta vicinanza non pensò mai a molestarlo, non che a sorprenderlo: condotta,

che maggiormente eccito le dicene contro il di lui onore. CON tutto fuo com ido s' era intanto trattenura in ripofo a Modena l'Armata Austriaco-Sarda fenza apprensione alcuna del Montemar, quando nel di nove di Luglio fi mile in viaggio alla volta della Mirandola, dove giunta, diede principio nel di 13. a gli approcer, ben corrisposta dalle amglierie della Città. Ma da che anche le batterie de Cannoni e de Mortati cominciarono a fulminar quella Pias-2a, e fegui in essa l'incendio di molte case: la guernigione, già chiarita, che niun penfava a foccorresta, nel di 22, del Mete fuddetto dimando di capitolare, restando prigioniere, finche il Ducadi Modena s'inducesse a cedere anche le Fortezze di Montalfonso, di Sestola, e della Veruccola la gli Alleati, con promessa di restiturle alla Pace, e queste poi furono cedute. Pertanto con breve perpezia fi vide spogitato di tutti i suoi Stati il Duca di Modena, il quale in mezzo a si pericolofi imbrogli provii tante contrarie fatalità, che niun petrebbe immaginarfele, ma ch' egli coraggiofamente fopportò. Videsi appresso dettinato Amministrator Generale d'essi Stati per le due Corone il Conte Belteame Cristiani, il quale tante pruove diede dipor della fua onoratezza, attività e prudenza, che fapendo accoppiar infieme il buon fervigio de fuoi Sovrani colì amorevoleaxa verfo de i l'opoli , meritò poi d'effere creato Gran Cancelliere della Lombiedia Austriaca, e di riportar le lodi d'ognuno, dovunque si stese la sua autorità. Finqui era stato il Duca di Montemar. placido offervatore del deffino della Mirandola, come fe a lui nulla importaffero i progressi de' suoi nemici. Cerramente non hi di sua gloria l'efferti portato al Bondeno, ed aver paffato il Panaro folamente per mirare anche la caduta d'essa Fortezza, sotto gli occhi suoi, Da più perfone ben informate fi fotteneva, che l'efercito fuo non oftante la diferzione foffesta numerava tuttavia circa trenta mila combattenti, ed erano in viaggio quattro mila. Napoletani per unirfi conlui. Si strignevano nelle spalle gli Ufiziali dell'Armata stessa di lui al mirar tanta inazione, con tali forze, e sì buona fituazione. Ora

appena seppe egli la resa d'essa Fortezza, che finalmente determino di fare un premeduato bei colpo : colpo nondimeno, che parva a molti poco onorevole al nome Spagnuolo. Cioè prefe la marcia coll'efercito suo verso il Ferrarcie e Ravennate con fretta tale, che non minore li offerva in chi è rimatto (confitto, laterando indietro carriaggi e munizioni non poche. Ma non furono pigri gli Auftriaco-Sardi a muoversi anch'esti, e venusi per Cattesto San Giovanni a Bologna, s' avviarono per la Strada Maettra nella Romagna, (perando di raggiugnere i fuggitivi Napolispani. Questi per buona ventura aveano avuto gambe mighori, e pervenuti nel di ji. di Luglio a Rimino, quivi li diedero a fare un gran gualto, cioé a fortificarli con trincieramenti, spianate, e tagli d'albers in grave desolatione di quel Popolo . Pareva oramai inevitabile qualche gran fatto d'armi in quelle ifreriezze, estendo pervenuti colà anche gli Alleati, vogliosi di far pruova dell'armi foro, quando nel di 10, d'Agosto il General di Monsemar fece ben mottra di aspestar con piè fermo i nemici, anti di voler venire a battaglia, ma all'improvviso decampo anche di là, ritirandofi follecitamente a Pefaro, e Fano, dove precedentemente era-

no state premesse le artiglierie e bagagli.

CHIUNQUE nelle precedente guerre avez mirato il Principe Eugeaio con soli trenta mila armati tenersi sorre contra l'esercito Gallifpano, quali il doppio numerolo di gente, al vedere la tanto diverla condotta di quest'altro Generale, non sapea trattenersi dallo stupore, o dalla centura. E non è gia, che follero si infievolite le di lui forze, giacché la maggior diferzione fu in quella fua precipitofa rilitata , è ció non oftante egli flello si vanto poscia, in tempo che i Napolerani s'erano feparati da lui, di aver laterara al Conte di Gages fun Succestore un Armara di diciotto mila combattenti , atti ad ogni maggiore imprefa, ma che tali per difgrazia non erano stati in addictro. Strana cola fu , ch' egli allegalle per motivo di quell'altra ritirata ciò, che ficcome diremo, avvenne in Napoli folamente nel di 19. d'esso Mele. Ando egli dunque dopo varie frettolose marcie a intanarsi nella Valle di Spolent, dove gli sembro d'effere un sicuro, stante l'avvilo che i Collegan aveano risoluto, di lasciario in pace . Tenato in fatti configlio dai Re di Sardegna e dal Marefeiallo Conte di Traun, prevalle il parere del primo di non passare di la da Rimino, e di non più infeguire chi combatteva, colle fole gambe. In oltre pel fingolare rispetto ed affetto, ch' effo file Sardo professava al fommo Pontefice Benedetto XIV. gli premeva di non maggiormente effere d'aggravio a gli Stati della Chiefa: motivo, che l'avea an-Tomo XII. Rτ

che trattenuto in addietto dai paffare colà dal Modenefe. Quel nondimeno, che viè più preponderava nell'anuno foo, era il bilogno de
propri Stati, che il richiamava colà per guardarii dalle minaccio di
un altro efercito Spagnuolo. Sicche da li a non molto fi videto ritornare al Panaro su quel di Mudena le schiere e squadre AuthacoSarde Nel di 31. d'Agosto arrivò a Reggio il Re di Sardegna, u
vi si fermo sino al di sei di Settembre, in cui venutegli nuove disgufiose di Piemonte, sullecitamente s'inviò alla volta di Torino, dova shiava intanto la maggior parte delle sua militie. Lesciò pochi
fuoi Reggimenti nel Modenese sotto il comando del Centi di Aspremont, il quale unitamente col Conte Traun a'andò fortificando in va-

ri fitt di qua dal Panaro, e maffimamente a Buonporto.

In quetti medelimi tempi accadde una novità in Napoli, per cui granremore e tumulto fu in quella Capitale. Nel di 19. d'Agosto comparvero a vista di quel Pario sei Navi da guerra Inglesi di tessanta Cannom, quattro Fregate, un Brulotto, e tre Galcotte da Bombe. Confe a funa il Popolo ad offervar quella fquadra, e la Corre entrata in apprentione, spedi nel giorno seguente il Consolo Inglese al Comandance di essi Legni, per esplorare la di lui intenzione. La rispostafu , che se il Re non cestava di affittere i nemici della Regina , ogli teneva ordine di devaftare quella Città colle bombe i e che lasciava tempo di due ore a fua Maeltà per nfolvere. Indi-cavato fuori l'o-rologio, comincio a contante i momenti. Niuno mai in addietro avea penfato a provvedere il Porto e la fpiaggia di Napoli di ripari perfomigliante minaccia, e në pur fi trovava nel Cattello del Porto provvisione di polve da fuoco. Pero fenza perderfi in molte discussiomi quella Corre, nel breve fuddetto spatio di tempo accessò la Neutrainà, e spedi Lettere mostrate al Comandante Inglese, colle quali richiamava il Duca di Caffropignano colle fue truppe nel Regno. Ciò ottenuto, fenza commettere alcuna offilia fece vela la fquadra Inglese verso Posente. Il pericolo presente servi appresso di ammaefiramento, per abare fortini a baftioni, muniti di artiglierie, di maniera da non paventar da li innanzi, chi tentalle di accoltarii con palandre e galcorre per Glutar colle bombe quella Metropoli. Refta por efeguito l'Ordine Regio, e le miliaie Napoletane staccatefi dalle Spagnuole tornarono a 1 quamieri nelle loro contrade, con che fi nduffe l'efercito Spagnuolo, ficcome dicemmo, a circa diciotto mila perfone, che poi prefe quartiero parte in Perugia e parte in Affia e Foligno. Fir in questo medetimo tempo, che la Corte di Spagna , avvedutafi un poco troppo tardi d'avere raccomandaen la fortuna e l'onore delle fue armi ad un Generale, che sì male corrispondeva alle fue sperange, richiamò un lipagna il Duca di Monsemar, e adirata contra di lui, comando, che non fi avvicinalle alla Corre per venti Leghe : Fece quello pallo (vanire le immaginazioni de' fuoi parziali, perfusti in addietro, ch' egli teneffe ordini di non annardar battagica e di falvar la genre, facendoia folamente ben mepar le gambe, per schivar gl'impegni. Ando egli, e duré non peco la sua disgrazia alla Corre. Ma perchè egli son mancava di aenici e di merito per altre fue belle doti, col tempo fu rimeffo sa granin. Videfi un Manifelto fuo, con cui fi studió di giustificar le acioni fue in questa campagna, ma nulla farebbe più facile, che il far conofcere l'infulfiftenza delle fue fcufe, a maffimamente fe uscissero alla luce i biglietti da lui scritti al Duca di Modena, e alla Majandola un queñe emergenzo. Refto dunque al comando dell'efercito Spagnuolo il Tenente Generale Don Giovanni di Geges Fiamsmugo, che pel valore, per l'avvedutezza, e per la (cienza milizare potea fervire di maestro a gli altri. Nel di 14 di Settembre, in eut s'inviò il Momemar verlo la Spagna, il Gages in tre colonne moffe l'efercito suo alla volta di Fano, siccome consapevole del ralevante (membramento dell'Armata Auftriaco-Sarda), e alla metà di Ottobre arrivò a postar le sue genti alla Certosa di Bologna, e m quelle vicinanze, con alzare trincieramenti ed altri noan da difefa. Accorfero anche gli Austriaco-Sardi alle rive del Panaro, e mifero alquanti armati in Vignola e Spilamberto. Si flettero poi fino al fine dell'Anno guatando da lontano le due Armate, a il Marefciallo di Traun mife il suo quartier generale a Carpi.

Un'altra guerra intanto ebbe il Re di Sardegna, per cui fu obbligato a rettiturfi in Piemonte. Fu comunemente creduto, ch'effo Real Soviano non aveffe tralafciato si nel principio che nel profegumento di questa guerra, di far varie proposizioni di partaggio della Lombardia alla Corte di Spagna per mezzo del Cardinale di Fleury, che sempre si mostrò ben assetto verso di lui. Tali progetti riguardavano equalmente i vantaggi della Real Casa di Savoia, e dell'Infante Don Filippo, a cui si cercava un riguardavole stabilmento in essa Lombardia, e mossimamento in Parma e Piacenza. Città predilette della Regna Elifaberia Farnese sua Madre. Fu del pari credito, che la Corte del Re Catrolico non aderiste a cedere parte delle meditate conquiste, perchè avida di tutto, ed assa persuasa della Corte di Francia nelle dispute di questi due pretendenti, non della Corte di Francia nelle dispute di questi due pretendenti, non

fi porè penetrare, se non che su giudicato da moltr, ch'essa accon-Centifie benst a qualche acquifto in Lombardia nel fuddetto Infante Don Filippo, ma non già si pingue, che alteraffe l'equilibrio dell' Italia, e poteffe un di nuocere alla Francia stessa, ben prevedendoss, che non durerebbe per fempre la buona armonia fra quella Corre e quella di Spagna. L'aver dunque la Spagna dato a conofcer il fuo genio troppo valto, fece immaginare à gl'interprett de Gabinet-ii, che percio il Cardinale mun foccorfo di gente volette fomminustrarie contra del Re di Sardegna, tuttochè esso Porporato neavalle dall'erario Spagnuolo grolliffime menfali fomme di danaro, per divertire la Regina d'Ungheria dalla difesa de gh Stan d'Italia. Si oppose aucora per quanto potè esso Cardinale alla venuta in Proven-24 dell' Infante Don Filippo, tuttoché Genero del Re Cristianistimo Luigi XV. ma non potè impedire, che la Regina di Spagna non l' inviaffe colà di buon'ora ad afpettar l'unione di un corpo di truppe, ascendente a più di quindici mila Spagnuoh, che patte per mare , parte per terra andò arrivando ad Antibo e ad altri Luoghi della Provenza. Più tentativi fece questa Armata nel Luglio ed Agosto, ora per pasture il Varo, ora per penetrare nella Valle di Demont; ma sì buoni ripati avea fatto il Re di Sardegna, e sì possenti guardie avea mello nel Contado di Nizza, che indarno li provarono gli Spagnuoh di pallare colà, e tanto più vana milei ogni loro speranza, perche l'Ammiraglio Inglese Matteus con poderola Flotta si trovava în que Mari e contorni , per foftenere le milizie Savoiarde. Nella stella maniera andarono in fumo le lor minaccie contro la Valle di Demont, e in altre sboccature verso l'Italia. O sia che le repuate relistenze facessero canguar disegno, o pure che le vere mire fin da principio non fossero verso quelle parti. in fine sul principio di Settembre l'efercito Spagnuolo comandato dall'Infante, che fotto di se avea il Generale Conse de Glimer, Governatore della Catalogna, entrò nella Savoia, e nel di dieci d'ello Mefe s'impadroni della Capitale, cioè di Sciambery, con cuare i Popoli a rendergli omaggio, e con intimat gravi contribuzioni.

L'Avviso di tale invasione quel su, che soffecitò Carlo Emmomole Re di Sardegna a rendersi in Pierconte, e ad affrettare il ntorno colà di buona parte delle sue truppe, dimorate per tanto rempo sul Modencse. Appena ebbe egli unite le convenevoli sorze, che nel suo Consiglio espose la risoluzione da lui sormata di sindar dalla Savoia i nemici. I più de'suoi Usitiali arringarono in contrario, adducendo la mançanza de'suagazzani e soraggi in quella Provincia,

e il

4 il pericolo delle nevi per quelle site Montagne. Ma l'animolo Sovrano ebbe una ragion più possente dell'altre, cioè il suo coraggio e la fua volontà; e percio verfo la metà d'Ottobre marciò l'elercito fuo per più parti alla volta della Savoia. Non fi fentì voglia l' Infante Don Filippo di aspettarli, perché non arrivava il nerbo della fua gente a quindici inila perfone. Bairoffi pertanto in facrato, cioè forto il Forte di Barreau nel territorio di Francia, lafetando abbandonata tutta la Savoia al suo Soviano. Pervenne il Re sino a Monmegliano, e quivi il risperto da lui professato al Re Cristianissimo e a gli Stati della Francia, fermo il corfo a i paffi delle fue truppe. e ad ogni altra imprefa. Cio fatto attefe egli a riordinar le cofe di quel Ducato, a mettere in armi tutti que fudditi, fomminifrando loso fucili, giacche erano stati difarmati da gli Spagnuoli, e a rinforzar varj fiti e Forn, per opporti ad ulteriori tentativi de'nemici. Venne il Dicembre, e venile anche finforzato il campo Spagnisolo, da un buon corpo di truppe, con prenderne il comando il Marchefe, de la Mine, giacché il Come de Glimes era frato richiamato in lipagna. Allorché gli Spagnuob fi videro affai forti, rientrarono nella Savoia, e 6 ritrovarono le semiche Armate alla vigilia di un fatto d'armi . Forfe non l'avrebbe schivato il Re di Sardegna, ma chiarito, che quand auche la virtoria fi fulle dichiarata per lui, non puteano le militte fue fustiftere nel verno in un paefe fprovveduto affatto di grami e di foraggio, determino più tofto di ricondurfi in Piemonie ful fine dell'Anno. S'avverò allora, quanto gli aveano predetto i fuoi Ufinish, cioè, che l'Alpi dividenti l'Italia dalla Savoia gli farebbono guerra. S'erano in fatri caricate di nevi, è pur convenne paffarle, ma con gravistimi difagi, e con perdita di molta gente perfeguitata da i netnici, e di vari attrecci ed artiglierie, e vie più di cavalla, mula, e carnaggia laondé le lu molta la gloria d'avere leaceisti a nemici dalla Savoia, resto esta ben contrapesara dal molto danno. di quella o forzata o volontana ritirata. Solamente nel di tre del feguente Gennaio arrivo il Rea Torino col Principe di Cangnano, e intanto gli Spagnuoli tornarono in pieno pollello della Savoia, tenza che que Popoli faceffero reliftenza alcuna, moltrando la sperienza, ghe per quanto i Sudditi amino il loro Principe, pure anche peù d' effo amano sè steffi. Soggiacque nell'Anno prefente la Città di Lavorno ad una deplorabil calamità, per avere il Tremuoto verfo la metà di Febbraio cominciato a fenotere le cafe di quegli abitanti. Altre 6mult feoffe is fecero polesa udire ful time d'effo Mele con tale indifcreterra, che varia Chiefe ne patirono rovina, e moltifime cafe nu

rimasero si desolate, o colle mura si smosse, che i padroni d'esfe salvatisi nella campagna o nelle navi, più non si attentavano a riabitarle. Fu in quest' Anno, che il sommo Pontesice Benedeno XIV. ruttochè non poco agatato e distratto per l'aggravio inferito a' suoi Stati da tante milizie straniere, che quivi, come in casa propriagiravano o sissavano anche il lor soggiorno: pure intento sempre al Padral Governo, pubblico nel Mese d'Agosto una risentita Bolla contra di chi non ubbidiva a i Decreti della santa Sede intorno a certi siti Cinesi già vietati, e ciò non ostante permessi da alcuni Missionari a que novelli Cristiani. Tali pese intimò, e tali ripieghi presense, che si potè promettere da li innanzi un'esatta osservanza delle Costituzioni Apostoliche.

Anno di CRISTO MDCCXLIII. Indizione VI. di Benedetto XIV. Papa 4. di CARLO VII. Imperadore 2.

TOCCO'al territorio di Modena di aprire in quest'Anno il teatre delle azioni militara con una non lieve battaglia. Sapea il Conze di Gages, che gli Austriaci e Sardi restavano divisi in più corpi e Lusghi, e che i principali posti da loro guerniti di gente, erano il Finale e Buonporto, amendue sul Panaro, e però penso alla maniera di sorprendere uno de loro quartien. Poco dopo il principio di Febbraio, affinche non si penetrasse il suo dilegno, finse un considerabil furto a lui fatto, e nascoso il ladro in Bologna. Pertanto fece istanza al Cardinale Legato, che si chiudessero le Porte della Città, e si lasciasse entrat gente, ma non uscitne alcuno. Fermosti egli nella stessa Città con alquanti Ufiziali, affaccendati in traccia del pretefo ladro. Sull'alba del feguente giorno due di Febbraio s'invió la picciola Armana fua alla volta di San Giovanni e di Crevalcuore, e nel di feguente paffato il Panaro fra Solara e Campofanto, quivi stabili ed afficurò un ponte. Nulla di ciò, ch'egis sperava, gli venne satto, perchè la notte stessa, in cui da Bologna fi mosse l'esercito suo, persona nobile parziale della Regina d'Ungheria, mandò giù dalle mura di quella Città Lettera d'avvilo di quanto manipolavano gli Spagnuoli, a chi frettolosamente la portò a Carpi al Maresciallo Conre di Traun. Furono perció a tempo spediti gli ordini alle truppe esistenti nel Finale di rittracci, ed altri ne andacono a Parma, ed altri fai, dove si trowavano milizie Auftriaco-Sarde. Raunate che furono tutte, il Marefeiallo unitofi coi Conse di Afprenent Generale delle Savourde, nel dopo pranzo del di otto del fuddetto Febbraio ando in traccia del Gages, che rittratofi a Campofanto, e coperto dall' un canto dalle nve del Panaro, dall'altro a'era afforsato nella Parocchiale e in varie cafa di quel contorno. Correva allora un freddo atrocifimo, e al bel feteno erano stati per più notti i poveri foldati in armi e in guardia. Venne il tempo di menar le mani, e si attaccò la sanguinosa zusta, che per esfere allora il Pienilumo, duro sino alle tre ore della notte, in cui gli Spagnuoli dopo avere spogliati i suoi morti, e mandan innanzi i feriti, si rittarono di là dal Panaro, e suppero il Ponte i poscia sollecitamente si restituirono al loro campo sotto Bologna, giacchè il Marescialio di Traun non giudicò bene di permettere ad altri, che a gli Usferi, d'infeguiri di là dal Fiume, e forse non potè di più perchè senza ponte. Secondo il solito delle battaglia, che restano indecise, ciascuna delle parti si attribul la vittoria, e non manco ragio-

me sì a gli uni, che a gli altri di cantare il Te Deum .

CERTO è, che gli Austriaco Sardi rimasero padroni del campo di bottaglia, e coftendero gli avverlari a murarfi, e che il Marefeiallo di Traun, benché malconcio dalla gotta, fece maraviglie di fua perfoga, e che gla furono uccifi fotto dun cavalla, e tutta anche la notte sterre a cavallo d'un altro. Del part è cerro, che gli Spagnuoli o per inavvertenza, o per non potere inviare l'avvilo, o pure per coprire la loro mirata, lasciarono indietro m una Castina un Battagliona di Guadalaxara, che fece bella difefa, ma in fine fu obbligato a resperfi prigioniere di guerra. Consilteva in più di trecento foldati , e circa ventotto Uficiali con tre bandiere, oltre a quali cento altri prigioni. Gli efferti poi mostrarono, che la peggio era toccara a gli Spaginuali. Contuttoció è fuor di dubbio, che il Generale Conte di Goger û trovava inferiore di forze, per avet dovuto lafciare circa due mila persone di la dal Fiume a custodire la testa del Ponte, per sospetto che i nemici spediffero genti a quella volta. Nulladimeno sul principio riufci alla Cavalleria Spagnuola di rovefciar la Cavalleria Tedefca dell'ala finifira, e di merrerla in fuga, e fe il Duca di Atrisco in vece di perdersi ad infeguirla verso la Mirandola, fosse ritornato più prefto al campo contro la nemica fanteria, comune fentimenpo fu , che l'Armata Auftriaco-Sarda rimaneva disfatta. Otto furono gli stendardi, e due i timbali presi da gli Spagnuoli. Ebbero prigiomen il Governatore di Modena Commendatore Cumiana, e i Tenenti. Generali Conse Ciceri e Peicler, che furono miafciati fulla parola, l' ultimo de quali sopravisse poco alle sue ferite. Presero in okto ventidae

tidue altri Ufiziali, e circa ducento foldan. Quanto a i morti e feriti ognuna delle parti elagerò il danno de'nemici, facendoli alcendero fino a quattro mila, ed anche più, con pofcia fininuire il proprio. Funondimeno creduto, che restasse molto indebouta l'Armata Spagnuola , le che abbondando effa d'Ufiziali molto più che quella de gli Alleati, più ancora ne periffere, o restaffero feriu, e che fe non furoso maggiori i vantaggi riportati da ella, forfe ne fu maggiore la gloria, perché fin la fua intirata mento plaului, ficcome fatta con tal ordine e legretezza, che non le ne avvidero i nemici, le non aliorche mirazono attaccate le fiamme al Ponte sul Panaro. Secondo 1 conti de gli Austriaco Sardi, non arrivò a due mila il numero de i loco morti, ferìti , e rimafti prigioni. Në fi dee racere , che il Conte di Afpremont favioe valorofo Comandante Generale, debe militate Savotarde, talmento si chiamo offeto per una Lettera a lui mostrata, in cui si prediceva, che le truppe del Re di Sardegna, venendo un conflitto, fi unirebbono con gli Spagnuoli, che non guardo milure nell'esporsi a i perico-It. Per una palla, che il colpì nelle reni e palsò alle parti inferiori, fu portato a Modena, dove dopo effere stato per più giorni fra i con-Sini della vita e della morre, fasalmente nel di 17. di Febbraio pago il tributo della natura, compianto non poco per le fue degne qua-lità. Funelta memoria della battaglia di Campolanto refto in quella Villa, e neile circonvicine, perche nel di feguente, dappoiche gli Austriaco Sardi si videro liberi da gli Spagnuoh, vollero compensarsi del bottino, che non aveano potuto fare addoffo a i nemici, con dare al facco a gl'innocenti abitanti di effe Ville. Per quella crudeltà fu detto, che mostrasse gran dispiacere il Maresciallo di Traun, Cavaliere di buone viscere, contro il cui volere certamente quello avvenue; ma fenza potere feulare la poca precausione fus in prevedere ed impedire gli eccessi della militare avidità. Avvisito nondimeno del difordine, spedi totto guardie alle Chiese, e il meglio che pote, provvide al refto.

En ast ben ritirato dopo la battagha suddetta il Conte di Gages pe' trincieramenti suoi presso Bologna, e gli aveva anche accresciunti, sacendo vista di voler quivi, come prima fissare la permanenza sua. Non ando molto, che si conobbe, quanto gli sosse costato quel combartimento, essendosi ridetta l'Armata sua, per quanto su creduto, a poco più di otto o dieci mila persone. Sperava egsi de i rinforzi da Napal, ma per quante premure ed ordini venissero dalla Conta di Madrid, che pure sembiava dispotica nelle due Sicilie, il Ministero del Re Don Carlo, atteso l'impegno della neutralità concordata

con gl' Inglesi, e il timore della lor Flotta signoreggiante nel Mediterraneo, lempre ricuso d'inviar loccorfi al Gages, a riferva di qualche partita, che icito mano trapelava colà. Ail incontro dalla Germania era calata gente ad ingroffare l'efercito. Auffriaco , e già il Mareferallo di Traun avea (pedito ful Bolognefe e Ferrarefe circa dodier mila armari, che minacciavano di paffare anche in Romagna perimpedire a gli Spagnuoli il trasporto de viveri e toraggi da quella. Provincia. Pertanto il timore di reftar troppo angustiato, sece prendere al Gages la risoluzione di mandare innanzi le artiglierie e i malati, ed egli poi nel di 16. di Marzo levato il campo marciò alla volta di Rimino, e quivi si sece sorte col savore di quella vantaggiosa situaziope. Da che Francesco III. d'Este Duca di Modena si poeto a Venezia dopo l'occupazion de'fuoi Stati colla Duchella e Figli, s'era ivi fempre trattenuto fulla speranza, che i maneggi suoi, o la fortuna dell' armi facellero tornare il fereno a' propri affari. Nulla di quelto avvenne, ma la generola Corre di Spagna non volle già abbandonato un Principe, non per altro abbattuto, se non per l'aderenza sua alla Corona Spagnuola, e per non aver voluto accordar co i nemici di effa . Gli conferì dunque il Cartolico Re Filippo V. la Carica di Generaliffimo delle fue armi in Italia, con falario convenevole ad un pari fuo. Giudico anche bene la Duchessa sua Consorte Carlotta Aglae d' Orleans di passare a Parigi culla Pracipessa Fel cua sua primogenira, per implorare il patrocinio del Re Crithanifimo Luigi XII nel naufragio della fua Cafa. Nel di 4. di Maggio arrivo questa Principesta a Rianino , accolta dall'efercito Spagnuolo con ogni dimottrazione e filma, e paffara per la Tofcana al Golfo della Specia, e quindi a Genova, fulle Gatere di quella Repubblica fu poi trasportata in Francia, gracche l'Ammiraglio Matteus le fece rispondere, che una Principella della lua nalcita e del luo grado non avea bilogno di pallaporto, e si recherebbe a sommo onore di poterla servire egli stesso. Alla stessa Città di Rimino pervenne nel di nove d'esso Mese anche il Duca di Modena , incontrato dal Generale Gages , e da futta l'U6minità, e quivi fra il rimbombo delle artigliene prefe il i uffesto della carica fua. Intanto il Marafetalla di Trana richiamò a quarneri ful Modenefe l'efercito Auffriaco , e fe a cuisofi , che non lapeano incendere, perch'egh non marcialle a Rimino per isloggiar di là gli Spagusoli, ne avessero chietta la ragione a lui, siccome General prudenta, loro l'avrebbe faputo rendere.

NEL Luglio di quest'Anno arrivarono al Porto di Genova quattordici Saiche Catalane e Maiorchine, cariche d'artigliene e mumzioni di guerra, defunate per Orbitello, da inviani poscia al campo Spagnuolo. Trovolla per quelto in grave impegno il Senato Genovele, perche l'Ammiragho Britannico dopo avere inviati alquanti Valcelit a bloccar queile Saiche, fece protettare a 1 Genovett, che la permettellero lo sbarco di que bronzi, s'intenderebbe rotta con loro ogni neutralità. Indarno reclamarono esti, che nel Porto loro era libero ad ognuno l'accello. Dopo molte dispute convenne capatolare, e fu concordato che que Cannoni e munizioni fi condurrebbono a Bonifacio in Corfica, ed ivi fi cultodirebbono fino alla pace. In esta Cortica mostravano sustavia gran renitenza que Popoli a rimetterfi fotto il dominio della Repubblica di Genova. Non vi fi parlava più del Barone di Newoff, Re di pochi giorni, quando coltui (opra una Nave Inglese di settanta cannoni nel Febbraio di quest' Anno giunfe a Livorno, e paíso dipor alla Cortica. Verso la spiaggua di Balagna chiamo egli alcuni de Deputati di quelle Comunità, per intendere i lor fentimenti, con far delle belle sparate di soccorà e d'untelligenze con de i Potentati. Ma avendo quella gente affai conofciuto, queste effere parole, e non fatti, il mandarono in fanta pace i riculando un Re venuto a sfamarfi alle (pefe loto i e non già ad siutarli. Tornoffene questo venturiere in Ollanda ed Inghilterra a cercar migliore fortuna, ne più fi parlò di lui. Avea finquì Carlo Emmanuele Re di Sardegna mantenuta buona corrispondenza colla Corte di Francia, mostrandosi sempre disposto a rintar le sue anmi dalla difefa della Regina d'Ungheria, e di abbracciar la neutralità, o di far altri patti, giacche nel Trattato provvitionale s'era riferbata la facoltà di poter rinunziare alla prefa Alleanza, qualora la Corte di Spagna, gli facesse godere qualche rilevante vantaggio. Era il Cardinale Andrea Ercole di Fleury, primo Ministro di Francia, il mediatore di quello affare. Ma venne a morte quel degno Porporato nel di 19. di Gennaio dell'Anno prefente, e (econdo le vicende del Mondo l'alta riputazione di fui guadagnata in vita per le fue dolcimaniere, per la prudenza nel governo, e per molte altre fue belle dogi e Virtà, calò non poco dopo la fua morre. Attriburono alla di Inicondotta i Franzesi tutte le calamità loro avvenute in Boemia e Baviera, e lagnarons di lui, per non avere in tempo di pace alleggesito abbastanza il Regno d'aggravi , aggiugnendo in oltre , ch'egh fapeva accumulare, ma non polcia spendere a tempo, per far muscire i difegni utili alla Monarchia Franzese, e ch'egli avea tenuro finqui m un letargo il Re Cristianifimo, senza lasciargh far eso del suo spirito, pieno di generolità, e capace d'ogni bella imprefa. O SIA

O sta , che la Corre di Spagna non confenulle mai a partiro , che proponesse il Re di Sardegna, o che questi si servisse delle ciibizioni della Spagna per fare miglior mercato con alter: certo e , ch'egli nello rteffo tempo fu in negoziato colla Corte di Vienna e di Londra. Poco profitrava egli colla prima. Più conditeendente provo egli il Re Britannico Giorgio II. con rapprefentargli, che non conveniva a' prop ) intereffi il continuare in quella guerra fenza ficurezza di qualche frutto e ricompenia, aver egli perduto le rendite della Savoia a reftur esposti a maggiori pericoli turu i suoi Stari, ed effere enormi la spese, ch'egli facea, e perchè? per salvare la Regina, i cui Stati nulla finora aveano patito. Adoperosti dunque il Re Inglese, per indurre la Corre di Vienna ad un Trattato, che fermalle il Re di Sardegna nell'umone colla Cafa d'Austria, mercè di un adeguato compenso alle perdite e spese, ch'egli avea tatte, ed era per tare. Non lapea il Ministro di Vicana arrendersi, ma giacche la Corre di Torino. facea giocare il non occulto fuo maneggio colle Corti di Francia e di Madrid; e s'ebbe paura, che fra loro feguille qualche accordo, a cui avrebbe tenuto dietro la perdita di tutto lo Stato di Milano, perció finalmente condificele la Regina ad afficurarti di quel Reale Sovrano. Adunque nel di 13. di Settembre nella Città di Worms, o fia Vormazia , relló conchiufo un Trattato de Lega fra la Regina d'Ungheria, e i Re d'Inghilterra, e di Sardegna, e ciò in tempo che fi credea, e li spacciava come ficura l'alleanya d'esso Re Sardo colla Corti di Francia e Spagna. Aucorchè questo Trattato di Worms non folle pubblicato, pure ne trapelarono alcune particolarità, ed altre vennero alla luce per gli effetti, che ne feguirono appreffo. Cioè fu accordato nel nono Articolo di cedere al Re di Sardegna il Vigevapasco, e tutto il territorio posto alla riva Occidentale del Lago Maggiore, abbracciando Arona e tutta la riva meridionale del Ticino, che scorre sino alle Porte di Pavia, e la Città di Piacenza col suo territorio di qua dal Po fino al fiume Nura , reftando alla Regina il Piacenturo di là da Po-, e quello ch' è di qua dalla Nura . Fu detto, che nel Configlio del Re di Sardegna alcun fosse di parere, che non fi avelle a prendere il pollello di tali acquifti, le non finita la guerra, e che prevaleffe il parere di chi configliava l'anteporre il cetto prefente all incerto futuro.

PER questo Trattato parve, che la Corte di Francia testasse non poco irritara contra del Re Sardo, e certamente dopo esser ella stata finqui resistente a dar biaccio all'armi Spagnuole per far conquiste in Italia, si vide all'improvviso cangiare registro, con accordare all'infan-

Infante Don Filippo alquante migliaia delle fue truppe. Ora perché il Re di Sardegna avez si ben guerniti e fornficati i paffi, che dalla Savoia conducono in Piemente, oltre alle Fortezze, che afficurano quel varco determinareno gli Spugnuoli di tentare qualch'altro paffaggio; e lafeiati in Savoia circa quaitro mila foldati di pretidio, patfatono a Brianzone verfo la Valle di Cattel Delfino . Conofciuti i lor difegra . ful fine di Settembre utili Re Sardo l'efercito suo nel Marchesaro di Saluazo, e postofi alla testa d'esto, mascio per opporti a i tentativi de' nemici. Calarono i Gallispani ne primi giorni d'Ottobre pel Colle. dell' Agnello, per San Veran, e per altri titi, e quantunque s smpadronistero del Villaggio e Forte di Pont, pure ebbero sempre a fronse a Savorarda, che in più d'un Luogo li rispinsero, e diedero lor delle busse. Perranto da che s'avvidero, estere troppo pericoloso, se non impossibile, l'inoltrars, è tanto più perché comincio a soccar la neve in quelle montagne, batterono nel di nove del fuddetto Mefe in gitirara , patfando di nuovo nel territorio di Francia , ma con grava loro difagio, e con lafeiare indierro dodici cannoni da campagna, che vennero in potere de Savoiardi, e colia perdita di molta gente, la quale o non volle o non poté per cagion della neve tener loro dietro, altre la perdira di alcune centinata di muli, e di una parte del bagaglio. Torn ffene indierro anche il Re Carlo Emmanuele coll'efercito fuo , il quale non ando efente da molti patimenti per l'orridezza della stagione, seco nondimeno riportando la gloria di aver bravamente respiriti i nemici. Furono cantati Te Deve non solamente in Torino, ma anche in Modena per così felice impresa. Perche la Regina d'Ungheria ebbe bilogno di uno sperto Generale in Germania . richiamò cola il Maresciallo Conte di Traun Governatore di Milano. Lascio egli in queste parti grata memoria del suo discreto ed onorato procedere, della sua moderazione ed affibilità, del suo difintereffe, e di multa. Cantà verso i Poveri, secome ancora della discipina, ch' egli fece offervare alle milizie fue, fempre acquartierare in Carpi, Correggio, e Luoghi circonvicini. Nei di 12, di Settembre arrivo & rilevarlo il Principe Criftiano di Lobkowitz, dichiarato Capitan Genegale e Governatore dello Stato di Milano. Era preceduta una finiltra voce, che in compagnia di lui veniffe la fierezza e la barbarie. La finenti egli ben tolto, fattoli conofcere Signore di buona legge, e di molia amorevolezza in queste parti. A lui non pico debbano gli Stari di Modena, perche regolandofi con maffime diverse da quelle del Traun, del bero di liberarie dal peto del e Authrache miliate, per paffare a Rimino, con difegno di cacciar di la gli Spagnooli, i quali fenza rilchio alcuno teneano viva nel cuore d'Italia la guerra.

In fatti fut principio di Ottobre fi moffe effo Principe a quella volta con tutte le fue forse. A riferva di alquanti cannoni e di molte munnioni, che spedite dalla Spagna erano in viaggio, sharcate già un vicinanza di Cività Vecchia (pel quale sbarco fecero gl'Ingless doglianze e minaccie al fommo Pontefice ) mun miforzo di gente era mai giunto al campo Spagnuolo. Però il Daca di Medena, è il Conse Gager, attefa l'inferiorità delle forze, non vollero alpettar la vilita de gli Auftriaci, e paffati alla Cattolica, andarono poi a far alto a Pefaro, nella qual Cirtà fi afforzatono, tlendendo la lor gente fino a Fano e Sinigaglia. Formarono ancora vari trincieramenti al fiume Foglus con varie batterie di cannoni. Fermoffi il Principe di Lobcowitz a Forti, e parte della fua gente fi porto a Rimino, Città ben perfegrotata dalle disgrazie in questi tempi . Perchè la sua Cavalleria in quelle threrte campagne non poteva operare, parve ch'egli non penfalle a maggiori progreffi. Segutrono dunque delle fearamuccie folaanente fra i Micheletti e gli Ufferi, e perciocché questi ultimi con vatie schiere di Croati e Schiavoni in numero di circa quattro mila perfone s' erano postati alla Carrolica, il Duca di Modena, con uno staccamento de fuoi combattebu per una parte, il General Gages per un'altra, e il Generale Conte Mariani per mare in varie barche, ne' primi giorni di Novembre s'inviarono con ilperanza di forprenderli . Ma un temporale in mare spinse le barche a Sinigaglia, e il Gages. sbaghò la firada; laonde il folo Duca co fuoi arrivo colà, e indarno afpettò i compagni. Avvifati intanto gli Auffriaci del difegno de gli Spagnuoli, con gran fretta fi falvarono a Rimino, infeguiti poi per molto di strada da a Micheletti . Fermaronti poi pel restante dell' Anno in que postamenti le due nemiche Armate, per aspettare stagioni più propria per le azioni militari. Ebbero anche apprentione gli Aufinaci dell'Accidente che fegue.

GRANDE strepito, maggior timore cagionò in quest' Anno per Italia e per tutti i Littorali del Mediterranco ed Adriatico la Pelle, ch' era entrata, ed aveva preso piede in Messina. Colà approdò nel di ao. di Marzo un Pinco Genovese vegnente da Missolongi di Levantu, e carico di lana e frumento. Esibi il Padrone d'esso una parente falsificata, come s'egli procedesse da Brindisi. Gis su prescritta la contumacia di molti giorni, nel qual tempo egli morti, e su occultamente trasugata qualche mercatanzia nella Città. Insorto poi sospetto, che in quel Pinco si annidasse la Pette, su esso con tutto il suo catico dato alle samme. Ma già il malore era penetrato nella Città; e cominciò a mancar di vita chi avea commerziato con que traditori.

Tono XII.

Secondo il pefiimo coftume de' Popoli, che troppo abborrimento pruovano a confessarii affaliti da questo orribil male, si andarono luangando i Messiness, che per tutt'altro fossero avvenute quelle morti i a però non vi pofero quel gagliardo riparo, che occorreva in sì brutto frangente, effendofi permeffe proceffiont ed unioni del Popolo nelle Chiefe, cioè il veicolo più proprio per dilatare il male. Ora appena ebbe fentore del sospetto di Peste in quella Città Don Barn-Ismos Corfins Vicere di Sicilia, che ne dimandò informazione, e fi trovarono i pru de Medici Meffineli, che attestarono, quella non effere vera Peste, ma un male Epidemico, ancorché companifero abhaflanza i Buboni, se con lode o vitupero dell'Arte loro, non occorre, ch' 10 lo dica. Ma il faggio Vicerè non fidandofi di quella Relazione, inviò tre Medici da Palermo alla visira di quegl'infermi , a tutti allora conchiusero, trastarsi di quella vera Pethilenza, che spopola le Citrà. Fu dunque sul fine di Maggio dato all'armi, ristretta Messon. con un cordone di milizie, e perche il male era paffato di qua dallo Stretto, ed aveva inferta la Città di Reggio, ed alcunt altri Luoghi della Calabria , la Corte di Napoli anch'essa prese di buone precauzioni, per prefervare il refto del Regno. Bandi rigorofiffimi ufcirono per tutia l'Italia, e si arrivo ne Littorali del Mediterraneo a tanta crudeltil di non voler concedere menomo sbarco a molti poveri Mellineli, che s'erano falvan in barche per Mare, quafiché non fi poteffe affegnar loro qualche sito da far la contumacia, senza lasciarli morte di fame. Non vorrebbono in simil caso essere trattati così quegl'inumani. Gran parte por del Popolo di Messina in poco più di tre Messi pert, ne folo di Peste, ma anche di fame, essendoti trovata la Città sprovveduta di grano, e quantunque fossero loro, spediti di tanto mi tanto de i foccorti per ordine del Re e del Vicere di Sicilia, pure non baftarono al bifogno. Tal difcordia poi paffa fra due Relazioni, che or ora accennerò intorno al ruolo de gli estinti in quella Città e Contado, che ereglio ho creduto di non attenermi ad alcuna d'effe.

MARAVIGLIA su, che essendo in campagna le Armate, cioè gente, che non vuole legge, si salvasse l'Italia da questo accidio. Anche per l'Anno seguente si continuarono i rigori delle guardie e contumacie, coschè termino in fine col male anche la paura. Se tali diligenze avessero usate i nostri Maggiori, non avrebbe in altri tempi fatta cotanta strage con dilatarsi la Peste. Ne pure in avvenire passera da i paesi de Turchi esso male, o passando non si dilaterà, ogni qualvolta si osservino le buone regole inventate per preservarsi. Questa sunestissima Tragedia, o sia l'esatta Relazione della Peste suddet-

to, fi truova data alle flampe in Palermo dal Canonico Don Franceico Teita, con tutta gli Editti in tal congiuntura emanati. Un'altre affai cumofa e molto unle Relazione di quella Tragedia in verfi sdruccioli ho io avuto fotto gli occhi, fatta dall'Abbate Enea Melani Religiole Gerololimicano, che di tutto era ben informato. Fu ella frampara in Venezia nel 1747. Oltre a cio fi pari in quest' Anno l' influsso. de Raffreddors per gli Scats della Chiefa, di Venezia, e Tofcana, che traffero al tepoicro molte migliaia di perfone. Manco parimente di vita Maria Anna Linfa de Medici, Figlia di Cofimo III Gran Duca di Tofcana, e Vedova di Gian Guguelmo Euror Polanno, a citi non avez data prole. Principella di gran Pietà e Savietza. Era nata nel di undici d'Agosto del 1667. Fatti molti riguardevoli legati, laftio 🐠 rede de gli stabin, mobil , e giore della sua Cala il Duca di Lorena, cioè Francesco Stefano, qui divenuto Gran Duca di Toscana. Le protefie fatte contra di tal disposizione dal Re delle due Sicilie Don Carlo, nonebbero certamente la forsa, che seco portò il possesso. Giunse ben a tempo questa ricca eredità al Gran Duca, per valersi de'molti pregion arredi , argenti e giole in aiuto della Regina d'Ungheria fua Conforte, lagrandoù indarno in lor cuore i Fiorentini al vedere trasportass altrove s tefors ed ornaments della loro Città. Nel di nove di Settumbre fect il fommo Pontefice Benedette XIV. la tanto fospirata Promossone di vennifene Cardinali, perfone tutte di merito, tre de quali fi rifervo in petto. Quanto alla Germania, dove più che in altra pach fu bollente la guerra, appena (puntò la Primavera, che la Regiria d'Ungheria, dopo avere ipedita una potente Armata contro la llaviera, paño col Gran Duca Conforte e Cotreggente in Buemia, e nel di dodici di Maggio folennemente ncevette in Praga la Corona di quel Regno. Nel di neve d'effo Mese all'Armata Austriaca, comandata dal Principe Carlo di Lorena, e dal Mareferatio di Kevanhalder venne fatto di dare una rotta a i Gallo-Bavari, politati alla rive del fiume Inn., con fare molti prigionieri, è coll'acquitto di quattro cannons e di vari Stendardi. Dopo di che il vittorialo efercito fi spinse addoffo alla Città di Dingelfing, che abbandonata da Franzefi, non fi sa, fe per aver effi potto il fuoco a i magazzini, o pure per barbane de Croan , resto quasi curra preda delle hamme. Anche la Città di Landau venne in loro potere, e la attribuito un fimile incendio d' ella a i Franceii, che le diedero anche il lacco prima d'andurfene. Riciraronfi in fretta panmente da Deckendorf, e da Landiut. Perché parea, ch'esti Franzesi facestero perguo de gli stesti nemici, non si puòdire, quanto odio concepirono contra di loro i Bavaren. Arrivavano

già le scorrerie de nemici in vicinanza di Monaco, e però l'Impera-For Carlo VII che nel di 17. d'Aprile era tornato in quella fua Capitale, non trovandosi ivi sicuro, nel di otto di Giugno per la seconda volta fe ne ritiro, inducendoti coll'Imperiale Famiglia ad Augusta. Akrettanto andava facendo il Marefesallo Franzele Conte di Braglio, al quale fi ridulle in falvo fotto il cannone d'Ingolitat , e poficia fi flacco anche di là all'approfimarti de gii Auffriaci, ed abbandono fino Donawert. Nel di nove del Mele suddetto rientiarono esti Austriaes in Monaco, e in poco tempo fi renderono padroni di quafi tutta la Baviera, e dell'alto Palatinato, con acquillo di gran copia d'artiglieme, launde l'Imperadore fi riduffe poscia in Francosorte. Furono poi cagione quelli rovesci di fortuna, che il Gabinetto del Re Cristianisfimo giudicalle a propolito di far proporre alla Regina d'Ungheria delle propolizioni di Pace. Pareano queste assaudiferete, perché si facea. contentare la Corte di Baviera di un ritagho della Monarchia Auftriaca, per quanto fu detro, cioe nella Briscovia, e il Re di Prussia d' una porzione della Stefia. Ma il buon vento, che allora correa in favor della Regina, e gonhava le vele di speranze maggiori, ed esseitio di pochi ii faperii moderare nella proipera foriuna, non le lafciò accettare la propolla concordia, aliegando ella lempre di non poterpermettere, che fi fotogiseffe il vincolo della Prammatica Sanzione, afl'adato coll'approvazione e giuramento di tante altre Potenze. Se n' ebbe forfe a pentire col tempo.

NEL prefente Anno, e nel di 17 di Giugno fegui una finguinofa battaglia a Dettingen fra l'efercito Franzese, guidato dal Marescullo Duta di Nosglias, e l'Inglese ed Annoversano, in cui si trovava lo fiesso Re della Gran Bretagna Giorgio II. Amendue le parti gareggiarono in ispacciar maggiori i riportati vantaggi, giacché non su conflitto decaivo. Cetto e, che gl'Inglesi ramalero padrom del campo di battagha, e contarono non pochi flendardi e bandiere prefe. Vennero intanto fottomeffe da gli Auftriaci la Fortezza di Braunau in Baviera, e Friedberg, e Reichental, i prelidj de i quali Luoghi li renderono prigiomeri di guerra. Nel di 10. di Lugho la Fortezza di Stranbingen con capitolazioni oneste si rende al Tenente Maresciallo Au-Ariaco Barone di Berenclau. Softenne la Cirtà d'Egra, unicamente re-Rata in Boemia in poter de Franzett, un lunghithmo affedio, ma finalmente nel di fette di Settembre quel prefidio fi diede per vinto e prigioniere dell'armi della Regina d'Ungheria con che la Boemia interamente torno alla quiete primiera. Grande materia di discorfi fu as quest' Anno il veder cutti i Franzesi titurarii procipuolamente dalla.

Bayre-

Baviera verso il Reno, e valicarlo con passare in Alsazia. Parve, che quella si valorofa Nazione, allorché troppo fi allontana da' confini del suo Regno, o non confervi la confueta fua bravura, o non sia accompagnata dalla fortuna. Traffe anche al Reno l'efercito del Principe Carlo: efercito di gran possa, e seguirono poi vari tentativi per paffarlo, con altre azioni, dal racconto delle quali io mi dispenso. Solamente come punto, di grande importanza merita menzione, la refa della Città e Fortezza d'Ingolfiat, accaduta dopo pochi giorni di affedio nel di nove di Settembre a gli Auftriaci: Piazza la più confiderabile della Baviera. Si conobbe nondimeno, che v'intervenne qualche segreto concerto, perchè non altro fu permesso alla Regina d'Ungheria, che di effrarne l'arrighene e gli attrecci e le munizioni da guerra. Colà s'era ricoverato il meglio dell'Imperador Bavarefe, e a tutto fu portato fommo rispetto. Cento settanta cinque furono i Cannoni, trentuno i Mortari, che asportati di colà andarono a reclutare i magazzini della Regina d'Ungheria, la cui gloria crebbe di molto nell' Anno presente. Trattarono in questi tempi i Genovesi con tal serteta e dolcezza gli affari della Corfica, efibendo a que Popoli ragionevoli condizioni di vantaggio e sicurezza, che riuscì loro in fine di sinorzare un incendio di si lunga durata, e che era loro costato parecchi mellione.

Anno di CRISTO MDCCXLIV. Indizione VII. di BENEDETTO XIV. Papa 5. di CARLO VII. Imperadore 3.

PER tutto il verno del presente Anno andarono calando dalla Germania copiose reclute, ed anche alcum Reggimenti, che passavano ad ingrostate l'Armata del Principe di Lobcowitz, acquartierata a Cesena, Forth, e Rimino, conoscendosi abbastanza, altro non meditarsi, che di procedere innanzi per cacciar gli Spagnuoli da Pesaro, e da gli altri Luoghi da loro occupati. All'incontro in tale stato era l'Armata Spagnuola, che quand'anche la forza non la facesse sloggiarre, sarebbe essa obbligata a ritirarsi a cagion della mancanza de' forzaggi per terra, e perchè giravano per que'lidi alcuni Legni Inglesi, che ne impedivano il trasporto per mare. Inviarono gli Spagnuoli vari distaccamenti pel Ducato d'Urbino, o per precautarsi dall'essere assarbita da quella parte, o per sar credere di voler eglino assallire. Ma finalmente il Principe di Lobcowitz sul principio di Marzo diede la Tomo XII.

marcia al poderofo fuo efercito, rifoluto di venire a battaglia, fe gli Spagnuoli intendevano di aspettarlo di pie fermo. Nol vollero già està aspettare, per ordine, come essi diceano, venuto da Madrid, pero sul fare del giorno del di fette, fensa fuono di trombe o tambun, e con restar sempre chiuse le Porte di Pesaro, s'avviarono alla volta di Sinigaglia. Non mantenne il Conte di Gages la prometta fatta al Vescovo di Fano di non disfare il Ponte del Metauro. Alle più valorose truppe, e alle Guardie del Duca di Modena, fu lasciato l'onore della retroguardia. Nel di nove arrivò ad infestadi un grosso Corpo d'Usferi e Croati, guidati dal Conte Soro, co' quali convenne venire alle mant, e duto questa perfecuzione anche ne'di feguenti, con danno d'amendue le parti. Mentre andava unnanti il nerbo dell'Armata, la Retroguardia, che avea preso riposo a Loreto, nel di 13. d'esso Marzo forto le mura di quella Città fi vide affalita da cinque mila Austriaci, e il conflitto duro per dieci ore, con ritirarli in fine il distaccamento Austriaco. Nel proseguire il viaggio a Recanati gli Spagnooli furono falutati dal Cannone di due Navi Inglesi, che uccifero il Marefeiallo di campo Briefchi, Comandante delle Guardie Vallone, con due altri Ufiziali. Nel di 16, fu di nuovo affalità la Retroguardia fuddetta, e si combatte sino alle vent'ore con vicendevole mortalità. Finalmente nel di 18. due ore avanti giorno l'efercito Spagnuolo , lasciati molti fuochi nel campo , s'istrado verso il Fiume Tronto, confine del Regno di Napoli, e nel mezzo giorno fopra un preparato Ponte di barche cominciò a pallarlo, e da quella riva non fi mossero il Duca di Modena e il Conte di Gages, se non dopo averli veduti tutti in falvo. Andarono poi effi a prendere ripolo per quattro giorni a Giulta Nuova, e poscia furono ripartire le truppe in vari quattiers, ma dopo aver patita una grave diferzione nel viaggio. Stavano esse in Pescara, Atri, Chieti, Città della Penna, e Città di Sant' Angelo, nel qual tempo anche gli Auftriaci fi accantonarono fra Recapati, Macerata, Fermo, Afcoli, e Tolentino. Se il Principe di Lobcowitz avefle trovata ne'fuoi fubordinati. Generali maggiore ubbidienza ed amore, di peggio farebbe avvenuto alla precipitofa ritirata del campo nemico.

ALL'offervare questa brutta apparenza di cose, non tardò l'Infante Don Carlo Re delle due Sicilie, nel di 25. di Marzo a muoversi da Napoli, ed accorrere in persona anch'egli nelle vicinanze dell'Abbruzzo con quindici mila de sooi combattenti, unendosi con gli Spagnuoli, non già con animo di rinunziare alla neutralità, ma totamente di guardare il suo Regno da gl'insulti de nemici, caso che questi sosse:

re i primi a fare delle offslità. La Regina fisa Conforte per maggior ficurezza fu inviata a Gaera, non oftante le preghiere in contrano della appellara Fedeliffima Cirrà di Napoli. Non li può negare, giudicò al Princes de Lobennitz non difficile la conquitta del Regno di Napoli. Conduceva egli una poderola Armata, a cui di tanto in tanto atervavano nuovi rinforzi di gente e di munizioni. Nel Regno fteffo non mancavano de i ben affetti all' Augusta Cafa d'Austria, che segretamente faceano sperar delle rivoluzioni alla Corie di Vienna. Però venne l'ordine ad effo Principe d'inoltrarfi. Nel fine d'Aprile un corpo d'Austriaci, valicato il Tronto, penetrò nell'Abbruzzo, e trovò gente, che l'accolfe di buon cuore. Ma il Lobcowitz ful riflello, che facendo anche progreffi da quella parte, reflavano da fuperar le montagne, e che tuttavia egli fi troverebbe lontano dal cuore e centro del Regno determinò più tello di prendere un cammino più facile per le vicinanze di Roma e di Monte Rotondo, caminino appunto eletto da gli conquiftaron del Regno di Napoli. Levato dunque il campoda Macerata, e da circonvicini Luoghi, s'avviò verso la metà di Maggio a quella volta. Per lo contrario l'Infante Re appena ebbe penetrato il di lui difegno, che retrocelle a San Germano, e alle fue foraga'andarono ad unire quelle dell'efercito Spagnuolo. Ne folamente pensò alla difefa de propri confini, ma esiandio, giacché frimava che l' avesfero i nemici disobbligato dalla promesta neutralità co i tentativà fatti nell' Abbeutzo, ipinie alcum groffi diffaccamenti nello Stato Ecelefialtico a Ceperano, Fronnone, e Vico Varo, fino a giugnere co' fuoi picchetti al Tevere. Nel di 14. del Mese suddetto, giunto a Roma il Principe di Lobcowitti, ebbe una benigna udienza dal Papa, e chiamò poi quella giornata di di trionfo, ffante il gran plaufo e i viva fonori di quella Plebe. Ben regalato fe ne andò a Monte Rotondo, di la por paíso a Frafcati, Marino, Caftel Gandolfo, ed Albano. Intanto engaga anche rutta l'Armata Napolupana nello Stato. Ecclefiathico, fi divule ân tre corpt, postandosi il Re ad. Anagru con uno, il. Duca di Modena con un altro a Valmonte, e il Generale di Gages a Monte Fortino. Tutti finalmente si ridullero a Velletti, giacche si scopri invoghato l'esercito Austriaco di penerrare per colà nel Regno di Napoli. Non si potra darpace il Pontefice Benedetto XIV, al mirare divenuri teatro della guerra a paeli delle Chiefa con tanto aggravio e defolazione de'fuddità fuoi. L'unica speranza di vedere in breve terminato questo slagello, era mposta in una giornata campale, che decidesse della sortuna dell' armi. Ma non faceano gli Spagnuoli quefti conti, baffando loro di renere a bada gli avverlarj, tanto che non messellero piede nel Regno-

perché ben prevedevano, che quello farebbe flato un vincerli fenza barragha. Sul principio di Giugno arrivati gli Authraci al Monte della Faiola, ed occupato quel fito, che dominava il Convento de Cappuccini di Velletri, guivi cominciarono ad alzar batterie, per incomodate i Napolispani esistenti nella Città, i quali tenevano aperro alle spalle il commerzio col Regno, da cui continuamente ricevevano le bifornevoli provvitioni. A Nemi era il quartier generale del Lobcowitz. Perché in questi tempi era restara poca gente alla custodia dell' Abbruszo, riusci al Colonnello Austriaco Conte Soro con un distaccamento di truppe di entrare nelle Città dell'Aquila, di Teramo, e Penna. S' ebbero bene a pentire col tempo quegli (configuati abitanti di avere accoln que nuovi ospiti con tanta festa, e d'aver prese anche, se pur fu vero, l'armi in loro favore. Videti poi sparso per vari Luoghi del Regno un Manifesto della Regina d'Ungheria, contenente le tagioni. d'aver molla quella guerra, coll'animare i Popoli alla ribellione. In esso surono toccati certi tasti, che dispiacquero alla sacra Corte di Roma, ed effendofene ella doluta, proteffò poi la Regina di non aves

avuta parte in effo Manifello.

STAVANO donque a fronte, feparare da una Valle profonda, le dus nemiche Armate, cercando cadauna di ben fortificare i fuoi poffi, e di occupar quelli de nemici. Spezialmente nella Faiola, e in Monto Spino si afforzarone gli Austriaci, e i Napolispani nel Monte de Cappuccini. Fioccavano le cannonare dall'una parte e dall'aktra. Ma nellanotte amecedente al di 17. di Giugno avendo il Conte di Gages de alcuni diferrori ricavato nome della guardia, ed apprefa la fituazion de gli Austriaci alla Faiola, lito onde era forte incomodara la Regia Armata, con groffo corpo di gente fi portò all'affalto di quel posto medefimo, e se ne impadroni, con sar prigioni, olire a gli uccisi, il Generale di battaglia Baron Peltaluzzi, il Colonnello e Tenente Colonnello del Reggimento Pallavicini, ed altri Ufiziali con ducento feffanta foldati, e gli fervì poi quel fito per inquierar frequentemente gli Austriaci nel loro campo. En cagione questa politura di cole, commo penola al territorio Romano, che il Pontefice Benedeno XIV. per ficurezza e quiere di Roma chiamatte colà alcune migliaia de' miliziotti di varie fue Città. Durò poi la vicendevole finfonia delle cannonata. e bombe fotto Velletti con poco danno dell'una e dall'altra parie feno al di dieci d'Agosto, quando il Principe di Lobcowitz, animato dalle notizie prefe da un Villano di Nemi, e da alcuni difertori, determino di tentare una firepitofa imprefa. Il difegno fuo era d'impadrommi de Velletre, e de forprendere sve il Re delle due Sicilie, il DnDuca di Modena, ad altri primari. Ufissali della nemica Armata. Nella notte adunque precedente al di undici del Mefe fuddetto fece marciare alla fordina due corpi di gente, l'uno di quattro mila foldati, e l'altro di due mila per diverfe vie. Il primo era comandato da i Tementi Generali Broun, e Linden, e da i Generali di battaglia Novati a Dolon, a qualti facero un giro verfo la finiftra dell'accampamento Napolifoano, ed arrivati ful far del giorno al lito, dove erano poflati i tre Regementi di Cavallena, della Regina, Sagunto e Bothon, con alcune brigate di fanteria, le quali quantinque prive di trinciesaments non li afpettavano una visita si fatta, e tranquillamente dormivano, diedero loro addolfo, con atraccar nello stello tempo il fuoco alle tende. Molti vi reflareno uccifi, altri rimifero prigionieri i elu ebbe buone gambe, e fu a tempo , fi falvo. A gli abbandonată cavalli furono tagliati i garretti, e per confeguente toka la maniera di più fervire e vivere. La fola brigata de valorofi Irlandefi fece teffa, finche pote, ma foprafatta dalle forze maggioti, dopo grave danno, cerco di falvarii in Velletri. Dietro a i fuggitivi per quella medefima Porta entrazono gli Austriaci nella Città, e si diedero ad incendiar. varie cale per accrescere il terrore. Presero l'armi i poveri Velletrani, per difendere ognuno le abitazioni proprie, ed alquanti vi lasciasono la vita. Avvilato per tempo il Re di queffa l'orprela, balto dal letto, e vestito in freira fi iziro al posto de Cappuccini, ed era folamente in apprentione pel Duca di Modena, e per l'Ambaiciatore di Francia. Ma anche il Duca di Modena, e l'Ambafciatore ebbero alguni momenti favorevoli per tener dietto a fua Maesta fra le archibiigiate de nezuci. Emirò il General Novari nel Palazzo del Duca, fugono prefi e condotti via tutti i fuoi cavalli. Dubbio non c'è, che fe gli Austriaci avesfero attrio a perseguitare i Napolispani, e se sosso munto a tempo l'al ro corpo di gente, che dovea raggiugnerii, reftava la Città di Velierri in loro potere. Ma fecondo il folico più vogliofi i foldati di bottivare, che di combattere, fi perderono atturno a gli equipaggi de gli Ufiziali, e aile follanze de Cittadira, con far vegamente un buon bottino, spezialmente dove abitava l'Ambisciatore di Francia, e i Duchi di Cattropignano e d Atrifco. Cio diede campo ad effi Napokipana di rincorarii, e di accorrere alla difeia, e parmodarmente con furore s incitratorio le Guardie Vallone per la lunga strada di Velleiri contra de'nemici. Sorprefero il General Novati, che s'era perduto a feartabeliare le feritture del Duca di Modena, e cu-Bodiva le di lui argenterie, che verifimilmente diveano effere il promio delle fue tatiche, e il fecero prigione. Sopravenuto poi un tintorze

forzo del Conte di Gages, talmente furono incalzati gli Auffriati, che chi non rimale e uccito o prigione, fu forzato a falvarti fuori di Vel-

letti, e di lasciar libera la Città.

MENTRE si facea questa sanguinosa danza in Velletri, il Principa de Lobcowitz con altri nove mila foldati dovea portarfi all'affalto de a posti della collina fornificati da nemici. Tardò troppo. Tuttavia gli mulci di occupar qualche sito del Monte Attenusio. Ma così inces-Sante fu il fuoco de gli Spagnuoli, che quanti s'avvanzavano, rotolavano uccifi al fondo della valle, di maniera che dopo un offinato conflitto di alcune ore, furono forzati anche quegli Auftriacia battere la murata, e ad abbandonare gli occupati politi. Terminata la scena, ognuna delle parti esalto a dismisura la perdita dell'altra. I più faggi crederono, che tra'morti e prigioni de Napolispani vi restaffero almen due mila persone, fra le quali di prigionieri si contarono circa ottanta Ufiziali, e fra gli altri il General Conte Mariami, torprefo colla gotta in letto. Vi perderono anche, chi diffe nove, e chi dodici bandiere della brigata d'Irlanda. Dalla banda de gli Austriaci rimasero prigioni oltre al Generale Novati, diciotto altri Ufiziali, e molti soldati colti in Velletri, e quantunque spacciastero d'aver lafeian morti ful campo folamente circa cinquecento nomini, pure gli altri feccio ascendere la lor perdita a più di due mila persone. La ventà si è, che se mancò la felicità, non mancò già la gloria di quetto tentativo al Principe di Lebenyvitz, perché in fimili cafi nè fi poffono prevedere tutti gli accidenti, nè a tutto provvedere. Ma certo è altres), che maggior fu la glona de' Napolispani, i quali in si terribil improvvilata, e con tauto avanzamento de nemici, non folamente si seppero sottenere, ma anche rovescuarono valorosamente le loro schiere, superando una tempesta, che fece grande strepito entro e fuori d'Italia . Dopo quelto fatto reftate le due Armate ne' confueti loro posti , continuarono a falutarsi co i reciprochi spari d' artiglierie senza vantaggio de gli uni e de gli altri. Attese mianto l'Infante Re Don Carlo a rimontare la fua Cavalleria : al che concorfero tutti i Vaffalli del Regno di Napoli, ed anche quei di Sicilia. Vary duffaccamenti (pediti dal Re in Abbruzzo ne fecero in quethe temps aloggiare al Colonnello Soro co" fuoi partitanti, e tornare all' abbidienza della Maesta sua le già occupate Città. Il rigore usato contra di quegli abitanti dal Comandante Napoletano, fu detto, che veniffe detestato dalla Corte stella , e tanto più da chi senza parzialità pefava le azioni de gli uomini.

PER tutto d'Settembre, e per quasi tutto l'Ottobre stettero in quel-

le positura ed massone le due nemiche Armate sotto Velletzi, quando fi comincio a feorgere, che il Principe di Lobcovvitti meditava di decampare, e di ritirarii alla volta del Tevere, giacche inviava mnanzi verso Cività vecchia i suoi malati, e parte delle artiglierie, munizioni, e bagagli. Cerramente durante la State non erano ceffati di giugnere nuovi finforzi di gente al fuo campo, ma di gran lunga fempre maggiore li trovava il numero di coloro, che cadevano infermi, e andavano anche mancando di vita. I calci di quel paefe non fi confacevano colle complethoni Tedefche, avvezze a i treddi, le l'ana delle vicine Paludi. Pontine stendeva fin colà i pernicion suoi influssi, di modo che quanto fi travo in esso Ottobre infievolito l'esercito suo. altrertanto fi vide disperato il caso di vincere la pugna, e di obbligare i Napolispani a reirocedere. Non e già, che rettaffe esente da gravissimi guai anche l'ofte Napolispana, stance la continua diferzione, ch'effa pati, maggior di quella de gli avversari, e la gran quantità de fuoi malati, e la difficultà di ricevere i viveti, che bifognava condutte con pencolo ben da lontano, effendoli spezialmente per qualche tempo trovata in somme angustie per mancanza di acqua da abbeverar uomini e cavalli. Pure tanta fu la coltanza del Re e di tutti i fuor, che fofferirono piuttofto ogni difagio, che darla viota a i vicini nemici. Pertanto (ull'Alba del di primo di Novembre il Principe di Lobcowitz levo il campo, e un ordine di battaglia s'inviòverso Ponte Molle, per cui, e per un Ponte di barche già formato a fin di fer paffare le amgliene, nel di feguente riduffe di qua dal Tevere le genti sue Perche da Roma uscirono alcuno centinaia de perfone arrolate dal Cardinate Acquariva, che infestarono il loro paffaggio, se ne vendico poscia il Principe con dare il sacco ad alcune. innocenti Ville. Nello stesso di primo di Novembre anche l'Armata. Napolupana, trovandoù liberata da ceppi di tanta durata, con giubilo inesplicabile si mosse da Vellerri per tener dietro a i nemici. procedendo nondimeno con tanta lentezza, che ben si conobbe non aver voglia di cimentarfi con loro, ficcome quella che contava per fufficienza vittoria il vederli slontanare da quelle contrade. Nel di due, framezzate dal Tevere, i cui Ponti erano stati rotti, si sermarono in faccia le due Armate, falutandofi folamente l'una e l' altra con varie cannopate. Quivi fi trevava coll'offe fua il Re delle due Sigilie. Don Carlo, e fospirando la confolazione di vedere il Pontefice Benedetto XIV e di bactargh il piede, concertò pel di feguente l'entrata sua se Roma. Colà portofi la Maestà sua, accompagnata dal Duca di Modeno, dal Conte di Gages, dal Duca di Co-Aropefregionare, e da numerofa altra Ufizialità, e fra il rimbombo delle artiglierie di Caftello Sant' Angelo, le quali gran dispetto e mormorazione cagionatono nel campo Tedesco, su ricevuto con tenero affetto dal Santo Padre, e per un'ora continua duro il loro abboccamento.

Converso' dipoi in una delle fue dotte Paftorali il buon Pontefice, che fra l'alire cole il Re gli fece istanza di minorare il foverchio numero delle Feste di precetto ( giania già accordata da sua Santità a varie Chiefe di Spagna ) artefo il detrimento, che ne vemiva a 1 Poveri , a gli Artifti, e a 1 Lavoratori della campagna. Congedatofi il Re da lua Santità, palso dipoi a venerar nella Vaticana Bafilica il Sepolero de il Santi Apoltoli, e a vilitar le più rare cofe. del vastissimo Palazzo Pontifizio, dove trovo infigni regali preparatigh dal Santo Padre, ficcome ancora un lautifimo pranzo per sè, e per turco il suo gran seguito. Nell'inviarii fuori di Roma visitò anche la Bafilica Lateranenie, lafciando dapertutto contrafegni della fuz gran Pietà, affabilità, e munificenza. Anche il Duca di Modena ricevette dipoi una benignissima è lunga udienza dal Portefices. e laddove il Re s'era incamminato per pallare a Velletti e a Gaeta, egli se ne comò la tera al campo. Passo dipoi il vittorioso Re a Napoli, accolto da quel gran Pepolo con incessanti acclamazioni, figillo della fedeltà ed amore verso di lui mostrato in si pericolosa congiuntura. Vedesi data alla luce la descrizione del rinomato Affedio di Velletti, compolta con elegante stile Latino dal Signor-Castruccio Buonamici. Ufiziale militare del suddetto Re delle due Sicilie.

S' ANDO' ritirando l'esercito Austriaco su quel di Viterbo, e poscia su quel di Perugia, inseguito, ma da lungi, dal Napolispano,
che quantunque superiore di forze, mai non volle e non osò molestarlo. E perciocche il Conte di Giges arrivato a Foligno, serrò il
cammino conducente nella Marca, il Lobcowita, se volle venti di
qua dall'Apeninio, altro spediente non ebbe, che di prendere la via
del Furlo, per cui passando con grave incomodo delle sue genti,
andò poi a distribuirle a quartieri in Rimino, Pesaro, Cesena, Forli, ed Urbino. Fu posto il quartieri Generale in Imola. Vicendevolmente il Conte di Gages ritiratosi da Assist. Foligno ed altri Luoghi, stabili il suo quartiere in Viterbo, e mise a riposar la sua Armata in que contorni, stendendola sin quasi a Cività Vecchia. E tale
sui il sine di questa spedizione pel meditato acquisto di Napoli, che
diede occasione al tribunale de Politici ssaccendati di prosterir vario
deci-

decisioni. Proruppero i partiali del Re delle due Sicilie in encomi e plaufi per la favia condotta di lui, e de'fuoi Generali, da che avea tenuto lungi da fuoi confiniil potente nemico efercito, e tiratolo nelle angustie di Vellerri, con averlo obbligato a star ivi per ranto tempo racchiulo. Per lo contrano i ben affetti alla Regina d'Unghena fi laferazono feappar di bocca qualche difapprovazione dell'operato dal Comandante Generale Austriaco, non sapendo intendere. perché egli aveffe prefa la ristrettiffima strada di Vellerri , e si fosse offinato in quella fituazione, fenta eleggere più tofto, o prima o dappor, la via di Sora, od altra per entrare nel Regno, dove non era fuor di speranza qualche mutazione, ed una battaglia potea decidere di tutto. Ma è troppo avvezza la gente a milurar le lodi e ilbialimo delle imprefe dal folo efito loro , qualichè il fine infelice di un'azione faccia, che il faggio non l'abbia con tutta prudenza ful principio intrapreta. Difgrazia, è non colpa e ordinariamente l'avvemmento finiftro delle rifoluzioni formate da chi è proveduto di fenno. Intanto la mifera Città di Velletri respirò dal peso di tanti armati, ma non restò già esente da altri mali, perche per gli stensi paffant, e pel fetore di tanti cadaven malamente feppelliti, forfe una maligna epidemia in quel Popolo. Spedi il Pontefice gente per farne lo spurgo, ed anche ainto di pecunia; ma non lascio per questo d'esfere ben deplorabile la lor fortuna. Mentre fi facea la guerra finquà accennata nel Levante dell'Italia, un'altra più fiera, che divampò, e fi dilato in questo medesimo Anno nelle parti di Ponente, traffe a sé gli occhi di tutti. Avendo finalmente la Corte di Spagna ottenuto, che il Re Cristianissimo seconderebbe con forze gagliarde i suoi tentativi contro gli Stati del Re di Sardegna, fi videro in moto alla metà di Febbraio gli Spagnuoli, per tornare dalla Savosa in Provenza. Quivi si accoppiarono poscia l'Infante Don Filippo, e il Principe di Conty , supremo Comandante dell'armi Franzesi, e per tempo ognun fi avvide, effere le loro mire dalla parte marituma di Nig-24 e Villafranca. Contro tanti nemici folo fi trovava il Re di Sardegna Carlo Emmanuele, a cui fu in questi tempi dato l'attual pollesso di Piacenza, di Vigevano, e dall'altro paese a lui accordato nella Lega di Vormazia, ma nulla perciò egli igomentato fi flució di bea munire di genti e ripari il paese suo posto al

Parma nondimeno, che si desse siato alle trombe in terra, avvenne una gran battaglia in mare fra l'Ammiraglio Inglese Matters, e la Flotta Franzese e Spagnuola, che s'erano unue in Tolone. Queste

ste ultime la Fama amplificatrice delle cose le saceva ascendere sino a sessanta Vascelli di linea. Erano ben molto meno. Stava il Matteus co' fuoi Legni nell'Ifole di Jeres, attento a 1 movimenti de' fuoi avversary, quando giuntogli l'avviso nel di 22. di Febbraio, che usciti di Tolone aveano messo alla vela, passo tosto ad assalte la vanguardia condotta dalle Navi Spagnuole. Atrociffimo fu il combattimento verso. Capo Cercelli i l'orribile ed incessante strepito di tante. artigliene sparie il terrore per tutte le coste della Provenza, e corfero infinite persone sull'alture delle montagne ad essere spettatrici di que la fcena Infernale. Per confessione de gli stessi nemici fece maravighe di valore l'Armata navale di Spagna, comandata dall' Ammiraglio Navarro, e tanto più perchè il Signor di Court Comandante della Franzese, o non entrò mas veramente in battaglia, o se v'entro, poco tardo a ritirarli, per non vedere fconciati i fuoi Legni. Che per altro fu creduto, che se i Franzesi avessero meglio soddisfatto al loro dovere, probabilmente potea tiuscit quel conflitto con ilvantaggio de gl'Ingless, stante il non essere accorso a tempo in aiuto del Matteus il Vice-Ammiraglio Leftock, che fu poi procellato per quelto. La notte pole fine a tanto furore; ma nel di seguente li torno alle vicendevoli offele, quando il Mare, stato anche nel di innanzi affai burrafcofo, accrefciuta la collera, feparò affatto le nemiche Armate, spignendole un fierissimo vento amendue alla volta d'Occidente. Perderono gli Spagnuoli un Vafcello di feffantafet pezzi di cannone, e di novecento uomini d'equipaggio, caduto in man de gl'Inglesi sì maltrattato, che dopo averne esti estratto il Capitano con ducento nomini rimasti in vita, giudicarono meglio di darlo alle fiamme. Grande fu la copia de morti e feriti d' esti Spagnuoli; rimasero anche i lor Vascelli talmente sconcertati, che ridotti a Barcellona ed Alicante, non fi fentirono più voglia di tornare in corlo. Forse non su minore il numero de morti e feriti dalla parte de gl' Inglest, i quali anche per l'inforta tempesta patirono affaissimol, e a ridustero a Porto Maone. I soli Franzesi ebbeto salve ed illese le lor navi e genti, se con loro onore, da molti a dubito. Perchè lo stello Ammiraglio Matreus non fece di più, fu anch' egli richiamato a Londra, e fottoposto a un lungo e rigoroso procello.

INTANTO avea il Re di Sardegna fatti gagliardi preparamenti di genti e fortificazioni al Fiume Varo, giacche l'efercito terreffre del Gallispani minacciava un'irruzione da quella parte. Alle sboccature parimente di quel fiume stavano ancorate alquante Navi loglesi per

impe-

impedire il paffaggio colle loro artigheria . A nulla fervirono que' tanti ripati, perché fenta difficultà nel di due d'Aprile comparve di qua dal Varo la fanteria Spagnuola, al quale avvifo i Cirradini di Nizza, merce della facoltà loro data dal Real Sovrano, affinche non rimanellero esposti a guar maggioti, andarono a presentar la chiavi di quella Città all'Infante Don Filippo. Ripofte avea le principali fue speranze il Re Sardo ne trincieramenti fatti da fuoi Ingegneri a Villafranca, e Montalbano, che certamente parvero inacceffibili, maffimamente perché alla guardia d'effi vegliavano molte migliaia delle sue miglion truppe. Ma o sia, che intervenisse qualche Bratagemma, per cui l'Armata Gallispana, ascendente, per quanto tu creduto, a quaranta mila combattenti, fi aprific fenza granfanea il vareo a quel fortiflimo accampamento, con arrivare inalpettatamente addoffo al Marcheje de Suja , e menarlo via prigione , o pure, che a forza di funoli affalti li luperallero tutti quegli offacoli; certo e, che nel di 10. d' Aprile effi Gallispani v'entrarono. Gran refiftenza fecero i Savoiardi, più d'una volta rispinsero le schiere nemiche, e gran fangue fu sparfe, e fatta de prigioni dall'una e dall' altra parte. Si fostennero essi Savoiardi in alcuni siti fino alla notte. in cui il General Comandante Sinfan, dopo aver posto presidio nel Caffello di Villatranca, e nel Forte di Montalbano, ando ad imbarcare circa quattro mila de fuoi colle amghene, che potè falvare, in molti Legni preparati nel Porto di Villafranca, e passò ad Oneglia. Non alpetti alcuno da me il conto de morti, feriti e prigioni dali' una e dall' akra parte, e de cannoni, bandiere, e stendardi presi, perche so, che non amano di comperar bugie, che di bugie appunto abbondano le Relazioni de i fatti d'armi a mifura delle differenti paffioni . Poco poi rardarono Montalbano, e il Castello di Villafranca a fottometterfi a i Gallispani. Attese allora il Re di Sardegna a ben premunire i passi delle montagne di Tenda, assinche lasciassero i remici il penfiero di penetrar per quelle parti in Piemonte, e si diede a provveder di tutto l'occorrente i Forti fuoi nella Valle di Demont e Cuneo, prevedendoù abbattanza, che gli avveifar, farebbono per tentare di nuovo da quellaparte una calata nel luor Statra

Fu nel di (ci di Giogno, che arrivato un groffo diffaccamento di Spagnuoli ad Oneglia, trovo abbandonata quella Terra dalle milizie Savotarde, e da buona parte di quegli abitanti, che tutti fi riduffero col più delle luro fottanze all'alto della montagna. Penfavano intanto i Gallispani a voli maggiori, e in fatti avendo ripaffato il Varo, cominciarono dal Colle dell'Agnello e da altri fiti enca il

di 20. di Luglio a calar verso la Valle, dove trovarono delle forti Barricate a i passi, sostenute con vigore per qualche tempo da i Savorardi, ma poi abbandonate. S'impadronitono esti Spagnuoli di un ben fortificato Ridotto a Monte Cavallo, e poscia di Castel Delfino, e quindi per la Valle passarono alle vicinanze di Demont. Grandi spese avea satto il Re di Sardegna per ivi formare una ben regolata Fortezza, ma non era giunto a perfezionarla. Trovavali egli stesso alla testa della sua Armata in quelle parti, per opporsi a gli avanzamenti de'nemici, co' quali giornalmente accadevano ora favorevolt, ora finistri incontri. Porto la sventura, che una palla infocata gittata da Gallispani in Demont atraccaffe il fuoco a quelle fasemate, o pure al Magazzino della Miceia, e che si dilatasse l'incendio ne gli altri. Accorfero a tal viita i Gallispani, ed ebbero quel Forte colla guernigione prigioniera nel di 17. d'Agosto : dopo di che effendosi riturato il Re Sardo col suo efercito a Saluzzo, eglino paffarono nella pianura, e si diedero a strignere la Città e Fortezza di Cuneo. Sotto di quelta Piazza, mirabilmente difesa dal concorso di due fiumi, avez patito deliquio altre volte la bravuta de Franzeli, ed era venuta meno la lor perizia ne gli affed; , il che commoffe la curiofità di ognuno, per indovinare, qual efito avrebbe quella impresa. Dalla parte sola, per cui si può sar forza contra di Cuneo, avea il Re di Sardegna fatto ergere tre Fortini o Ridotti, che coprivano la Piazza. Entro v'erano fei mila parre Svizzeri e parte Piemontefi di prefidio fotto il comando del valorofo Barone di Leuron, risoluti di sar buona discla. Non valevano men di loro i Catadini, che prese animosamente l'armi, secero poi di tanto in tanto delle vigorofe fortite con danno de nemici. Finalmente si videro in armitutti i Popoli di quelle Valli e Montagne, ben affezionati al loro Sovrano. Colà accorfero ancora alcune mighaia di Valdefi, e il Marchefe d' Ormea, fortrattoft in tal occasione al Gabinetto, messos alla testa delle miliate del Mondovì col Figlio Marchese Ferrerio , sutti si diedero ad infestare i nemici, ad impedite il trasporto de'viveri, feraggi, e munizioni al campo loro, con far favente de buoni bottoni, e rovesciar le misure de gli assedianti. Giunse intanto al Reda Milano un rinforzo di Varadini, e il Reggimento Clerici col Conte Gun-Luca Pallavicino Tenente Marefetallo Cefareo, Comandante di quelle Truppe.

SOLAMENTE nella notte precedente al di 13. di Settembre aprirono i Gallispani la trincea sotto di Cuneo, e cominciarono a far giocare le batterie, e a molestar gravemente la Piazza colle Bombe ; ma fe questa pativa , non patirono meno gli affedianti , perché spello affairtí con somma intrepidezza da que Citradini e prefidiari. Continuarono poi gli approcci e le offete fino al di 30, di Settembre, in cui il Re di Sardegna molle l'efercito suo in ordinanza di battaglia. verso le nemiche trincee. O sia, ch'egh solamente intendesse di avvicinarii, e poliarii in maniera da poter incomodare il campo nemico , o pure che avelle veramente rifoluto , liccome animolo Signore, di tentare il foccorfo della Piazza: la ventà fi è, che fi venne ad un generale combattimento. Fu detto, che un Ufiziale ubbriaco portaffe l'ordine, ma ordine non dato dat Re, all'ala finifira di affalire i polti avanzati de gli affedianti, e che entrata essa in azione, s' impegno nel fuoco il reftante delle fchiere. Dalle ore dicinove fino alia notte durò l'offinato conflitto con molto fangue dall'una e dall' altra parte, ma incomparabilmente più da quella de gli alfalitori, perchè esposti alle artighene caricate a mitraglia o a cartoccio. Tuttoche per ordine del Re fi sonaffe la murara, la fola notte fece fine all'ire, ed allora fi erduffe l'efercito. Sardo ad un fito diffante un miglio e mexto di là. Fu derro, che la Cavalleria nemica ufcita da 1 ripari l'infeguille, ma la feuro della notte, e l'aver trovato un bofco di Cavalli di Frilia, impedi loro il progresso. A quanto ascendesse il danno dalla parte de'Piementefr, non fi potè fapere, fe non che conto fu fatto, che circa trecento follero tra morti e feriti i fuoi Ufiziali. Da li a pochi giorni fi fcoprì, effere state le mire del Re di Sardegna nel precedente fanguinofo conflitto quelle d'introducre foccorlo in Cunco. Ma cio, che allora non gli venne fatto, accadde pot felicemente nella notte precedente al di atto di Ottobre, in cui dalla parte del fiume Stura paísò fenza oftacolì nella. Piazza un migitato de fuoi foldati, con molti buoi ed altre prevvisioni e danaro... Era intanto fminuita non poco l' Armata Gallispana per la mortalità e diserzion delle truppe, di gravi patimenti avea sofferto si per le dirotte pioggie, e per li torrenti, che aveano impedito il trasporto de' viven e foraggi per la Valle di Demont, come ancora per l'inceffante infestazione de paesani, che faceano continuamente prigioni e prede . Si scorie in fine , ch'essa non era in forze , come si decantava , perchè non potè mai tenera corpi valevoli a i Fiumi, che formaffero un'intera circonvallazione alla Piazza. Però dopo circa quaranta giorni di trincea aperta , e dopo l'cagionata gran rovina di cafe in Cuneo, ma fenza aver mai fatto acquilto di alcuna nè pur delle fortificaziomi efferiori nella notte precedente al di 22, di Ottobre, abbruciato il loro campo, i Gallifpani colla testa bassa, e con gran fretta si levaro-Tomo XII.

no di lotto a quella Fortezza, incamminandoli alla volta di Demont. Uno sprone ancora a i lor pasti era il timore delle nevi, che li cogireffero di qua dall'Alpi con pericolo di perire nomini e giumenti per mancanza del bifognevole. Lasciarono indietro più di mille e cinquecento malati, ed infeguiti da vari diffaccamenti di fanti e caval-A, e travagitati da 1 montanari, fofferirono altre non lievi perdite e dance. Fermaroofe in Demont einque o fer mila Spagnuoli non tanto per coprire la ritirata del resto dell'esercito e delle artigliene . quanto ancora per minar le fortificazioni della Fortezza, ben prevedendo di non poterfi quivi mantenere nel verno. Effendofi poi avansato il General Piemontese Siafan verso quelle parti con un maggiori nerbo di militie verlo la metà di Novembre, gli Spagnuoli fe ne andarono, dopo aver fatto faltare alcune parti di quel Forte, a la casa del Governatore. Arrivarono a tempo alcuni Savoiardi per falva- 👵 re ció, che non era peranche faltato in aria, e s'impadronirono di alquanti pezzi di cannone rimafti indictro i nel qual mentre gli Spagnuoli come fuggitivi provarono immenti difagi , e perdita di perfone a cagion delle nevi, del rigorofo fredde, e della mancanza di vettovagha. Cost resto libera tutta la Valle, e il Re di Sardegna, avendocompensata l'infelice perdita delle Pianze maritime colla felicità di quest'altra impresa, pien d'onore si rettitul a Torino.

La Cone di Francia dichiarò in quest' Anno la Guerra alla Regina d'Ungheria per la caritativa intensione, come fi diceva, di co-Arigneria alla Pace coll' Imperador Carlo VII. e la dichiarò anche all'Inghilterra, disponendo tutto per invadere la Fiandra, con che sempre peù s' andò dilatando il fuoco divorator dell'Europa. Per quanti sforzi facessero i Ministri di Vienna e di Londra per nivare in questo impegno le Provincie Unite, o vogliam dire gli Ollandesi, nulla di più ne pur ora poterono ottenere, se non che l'Ollanda contribuerebbe il fuo contingente di venti mila armati a tenor delle Leghe. Troppo loro premeva di confervare la libertà del commerzio colla Francia e Spagna, ed altre segrere ruore ancora concorrevano a muovere que Popoli prà tofto all'amore di una tal qual quiete e neutralità, che ad un'aperta guerra. Non tardarono i Franzefi ad impoffessats di Coutray, Menin, ed altri Luoghi. Poscia nel di 18. di Giugno aprirono la trincea fotto l'importante Città d'Ipri, e con più di cento cannoni e quaranta mortari talmente l'andarono berfaghando , che nel di ag. d'effo Mefe vi entratono, dopo aver conceduta hbera l'uscita a quella guernigione. Etano principalmente animati i Franzen dalla presenza dello stesso Re Cristianismo Luige XV. che

non guardo a fatiche in questa campagna. Intanto il Principe Carlo di Lorenz. Comandante dell'efercito Auftriaco al Reno, altro non iffudiava, che la maniera di passar quel Fiome, per portare la guerra addolfo a gli Stati della Francia. Sul fine di Giogno riuteì al Generale Berenkieu de valicar ello Fiume con diece mila persone in vicinanza di Magonza, e nel di primo di Luglio altrettanto fu fatto dallo stesso Principe Carlo col grosso dell'esercito suo , che ardiramente poi procedendo mus piede nell'Alfagia in faccia de nemici. Gran confu-Bone fu allora in quella ferrile Provincia, che cominciò ad effere lagerata in parte da i Franzeli ditenfori, e fenza paragone più da i faroci Auftriaci, che colle scorrerie, e coll'imporre gravi contribuzioni, seppero ben prevalersi del loro vantaggio, e tennero nello stesso tempo bloccato Forte Luigi. Perché l'Atmata Franzese sul principio d'Agosto si andò dilatando verso Argentina, non lieve costernazione inforfe in quella stella si forte Cirrà. Il terribile scompiglio dell'Alfazia cagion fu, che lo stello Re Cristianissimo si mosse con granda forne da Pacít baffi per accorrere colà, ma caduto infermo in Mera verso la metà di Agosto, sece dubitat di sua vita. Dio il preservo, e a poco a poco fi rimife nello stato primiero di falute. Un teatro di mifene era intanto divenuta l'Alfazia, e fembrava, che l'efercito Austriaco in quel bello ascendente meditasse e sperasse avanzamenti maggiori, quando giunfe la nuova d'una metamorfoli, che forprefe ognano; cioe la Lega dell'Imperador Carlo VII. col Re di Pruffia Carlo Federigo III. coll'Elettor Palanno Carlo di Sultibac, e col Lanigravio d'Haffia Caffel contro la Regina d'Ungheria. Lega maneggista, e felicemente conchiule dall'industria e pecunia Frangele. Siupisti ognuno, come ello Pruffiano dopo una Pace di tanto suo vantaggio, e si recente, stabilità colla Regina Meria Terefe, di nuovo contra di les sfoderaffe la spada. Diede egh con un suo Manifesto quel colore, che potè a quella fua novità, allegando l'occupazion della Baviera, e l'indebita guerra fatta da essa Regina all'Augusto Capo del Impemo, alla cui difefa come Elettore egli li fentiva obbligato qualichà questo Capo non foste stato il primo a muovere contra d'esta Regina la guerra, ed ello Re Pruffiano, allorché giurò la Pace, non lapeffe, che ardeva quella guerra fra l'Imperadore e la Regina. Però la Corte de Vienna proruppe in gravi querele contra de quel Re . chiamandolo Principe di niuna fede , di muna Religione , e la Regina d'Ungheria corfe a Presburgo , per commuovère tutta l'Ungheria in foccario fuo a e non vi corfe indarno.

RIMARERO per questa maspentata tempesta sconcertate affatto la T 2 misu-

milure del Gabinetto Aultriaco, e fu obbligato il Principi Carlo di Lorena di ripaffare il Reno coll'efercito fuo per correre alla difefa della Boemia, verío la quale erano già in moto dalla Slefia l'armi del Re di Pruffia. Nel di 13. d'Agosto con bella ordinanza imprese effo Principe il passaggio di quel Fiume, e fesicemente in due giorni nduste l'Armata all'altra riva. Da i Franzest, che l'infeguivano, riportò egli qualche danno con rimanere uccifi o prigioni molti de'fuoi, danno nondimeno inferiore all'espetiazion della gente, che giudico non aver lipato i Franzeli profittat di sì favorevol occasione per nuocerg's, anzi fu creduto, che il Marefeiello Duca di Nosglies per que-Ra pretefa difattenzione folle richiamato alla Corte. Non dovettero certamente mancare a quel faggio Signore delle buone giustificaziomi. Il bello poi fa , che l'Armata Franzele, avendo anch' effa ripaffato il Reno, in vece di tener dietro al Principe di Lorena, per fra-Aprilare il suo cammuno alla volta della Boemia, rivolse i passi verso la Brisgovia per antierà di far fua la fortiffima Piazza di Enburgo. Intanto giacché fi trovò la Boemia non preparata a così impetusfo temporale, la Regale Città di Praga nel di 16, di Settembre tornò in posere del Re Pruffiano, con reltar prigioniera di guerra la guernigiope, confiftente in circa dieci mila perfone, parte truppe regolate e parte milizie del paefe. Anche la Città di Budweis corfe la medefi-2014 fortuna. Arrivato poi che fu nella Boemia il poderofo efercito Austriaco, più formidabile si rendè, perchè seco s'unirono venti mila Saffoni, attefo che Fedengo Augusto III. Re di Polonia ed Elettor da Salfonia, avea in fine conofciuta la necessità di sar argine alla smifurata avidità del Re di Pruffia, e vi s'era anche aggiunto, per quanso fu creduto, un altro impulio, cioè una ricompenia promella dalla Regina d'Ungheria. Allora cominciarono a murar faccia in quelle parti gli affari. Budweis e Tabor cornarono all'ubbidienza della Real Sovrana, e la iteffa Città di Praga fu nel di 25, di Novembre precipitofamente abbandonata da i Pruffiani nuova, che riempiè di giubilo Vienna. Rintoffa poscia il Re di Proffia colle sue sorze nelia Sielia, dove penetrazono anche gli Austriaci, unendoli tutti a maggiormente defolare quel prima si doviziofo paefe. Mentre con talfelicità procedevano l'armi della Regina in quelle parti, seppe l'Imperador Carlo VIII. ben profittare della debolezza, in cui erano reftati i prefidi Auffriaci ne' fuoi Stati della Baviera, da che il Principe di Lorena paísò in Boemia. Spinfe egli colà la fua Armata fotto il comando del Mareferallo Conte de Seckendorf, che muna fatica duro a ricupetar Monaco ed alim Luoghi, abbandonan da gli Austriaci, ed esso Augufto.

go dipoi nel di 11. d'Ottobre ebbe la confolazione di mentrar nella fua Capitale fra i plaufi dell'amance Popolo (uo. Fo in questo mentre fatto dail' efercito Franzele l'alledio della Città di Enburgo nella Brisgovia. Citta, che paren inespugnabile, tante erano le sue fortificazioni, oltre all'effere munita di due Caffelli, ma non già tale alla perizia e rifolizioni de' Franzeli, a'quali muna Piazza fuol fare lunga refistenza, quan fonon sia soccoria da pollente Armata di fuori. Lo Rello Re Criftianifsimo colà giunto ia persona non volle riveder Parigi, se prima non vide quell'importante Fortezza fottomessa all'armi sue. La presenza di questo Monarca animava la gente a facrificar le sue vite, e granfangue in fairi coftò quell'impresa a Franzesi. Ma in fine il Comandante Austriaco capitolo la resa della Città con ritirare nel di fette di Novembre la guernigione ne Caltelli, i quali poi fi arrenderono unch' esti nel di 15. d'esto Mese, restandone prigioni i disensori. Con queste si varie vicende ebbe fine l'Anno presente, ne cui ultimi giorni fi folonnizzò in Verfaglies alla prefenza delle Maeftà Criftianulime il mantaggio della Principella Felicia d'Effe, Figlia primogenza di Francesco III. Duca di Madena con Luigi di Borbon Duca di Penthievre della Real Cafa'di Francia, Grande Ammiraglio di quel Regno. Merna ancora d'effere qui riferita una gloriola azione del Regnante Pontefice Beneleste XIV. Per bisogni della Cristianità (maslimamente nel Secolo XVI. ) effendo stati contratti dalla Camera Apostolica de 1 grosti debiti, avea esta obbligati gli Ordini Monastici, e i Canonici Regolari in Italia a pagarne annualmente i frutti: aggravio affai pefante a i Morufteri, che avea anche finimuito non poco il loro (plendore. Portato da un indefesso amare alla benesicenza il Santo Padre, apri loro il campo per redimetti da quelto pelo, con permettere loro di pagare il capitale d'esti debui, e di liberarti da i feutir. Di questa grasia i più ne profittarono, con decretar anche pegenni memorie a così amorevol Benefattore, il quale nello stesso tempo agravo la Camera da a debiti corrispondenti. Fra gli altri la Congregation Casinense in attestato della sua gratitudine, fatta fare in anarmo la Statua di Sua Santità, la collocó nell'Atmo della Bafilica di Monte Catino fra l'altre di molti Pontefici, miti benemeriti dell' Ordine di San Benedetto.

Tome XII.

 $\mathbf{T}_{-1}$ 

Anno

## 194 ANNALI D'ITALIA.

Anno di CRISTO MDCCXLV. Indizione VIII.

di BENEDETTO XIV. Papa 6,
di FRANCESCO I. Imperadore 1.

E Bue principio quell' Anno colla morte d'uno de principali Atto-ri della tuttavia dorante Tragedia. Era l'uggetto a gravi infulti di podagra e chiragra l'Imperador Carlo VII. Duca ed Elettor di Baviera. Stavafene egli nella ricuperata Cirrà di Monaco , godendo la contentezza di vederli rimeflo in policilio di buona parte de fuoi Stati , quando più fieramente che mai affalito nel di 17, di Gringio da questo malore, che gli passo al petto, possia nel di so con somma raffegnazione paíso all'altra vita. Era nato nel di fei d'Agofto del 1697. Principe, a cui non mancarono già riguardevoli dotti, ma mancò la fortuna, che ne pure s'era moltrata molto propizia el fu Deca fuo Padre. Gli alti fuoi voli ad altro non fervirono, che al precipino proprio, e de faoi fudditi, condutti per cagione di lui ad inefplicabila guai. Accrebbe cerramente decoro a se stesso, e alla Casa propria coll'acquifto dell'Imperial Corona, ma poco godè egli di questo splendore in vira , ne pote tramandario dopo di se a' D feendenti fuoi. Lafeià effo Augusto tre Principesse Figlie e un solo Figlio, cioè Maffimiliono Giofeppe Principe Elettorale, nato nel di 18. Marzo del 1727. ch'egli prima di mortre dichiarò fuori di Minorità. Ora questo Principe conobbe tofto d'effere rimatto erede del Principato avito, ma infieme delle difavventure del Padre, perchè tuttavia la principal fug-Fortezza, cioe Ingolitar ed altre minori Piazze, erano in mano della Regina d'Ungheria. Oltre a ciò alquanti giorni dopo la morte dell' Augusto Padre peggiorarono glinteresti suoi, perche l'Armata Austriaca a impadroni d'Amberga, e di tutto il Palatinato fuperiore. Il peggio fu, che già si allestiva un gran rinforso di gente, per invadere di nuovo la Capitale della Baviera, o per coftringere questo Principe a prendere mifure diverfe dalle paterne.

TROVAVASI il giovinetto Elettore in un affannoso labirinto, dall'una parte spinto dalle elibizioni o promesse del Ministero Franzese per continuare nel precedente impegno, e dall'oltra combattuto da i consigli della vedova Imperadrice sua Madre Maria Amalia d'Austria, dalla Capre di Sassonia, e dal Maresciallo di Seckendors, che gli persuadevano per più utile e sicuro ripiego l'accomodare gl'interessi suoi colla Regina d'Ungheria. A queste ultime amichevoli insinuazioni sul principio d'Aprile si aggrunse il terrore dell'armi, perciocchè entrato l'

eler-

efercito Austriaco con furore nella Baviera, furono obbligni i Bavaren e Franzen ad abbandonare Straubing , Landau , Dingeilingen , Kelheim, Wilahoffen, ed altri Lucghi dell'Elettorato. Gran coftemazione fu in Monaco stello, e l'Elettore se ne parti alla metà del Me e suddetto, chiamato da i Franzesi a Manheim. Ma egli si fermò, in Augusta a streiti colloqui col Conte Coloredo, e con altri parziali della Cafa d'Auftria, e quivi in fine le perfuations di chi ghi proponeva l'accordo colla Regina, prevaliero fopra l'altre de Ministri aderenti alla Francia, i quali reftatono esclusi da i Trattati. Ricunzió dunque l'Elettore alla Lega colla Francia, accettò l'Armiflizio e la Neutrahtà, con che rettaffero in poter della Regina le Fortezze d'Ingolstat, Scaiding, Straubingen, e Braunau, fino all'elezion d'un Imperadore, ed antepole la quiere e liberazion prefente de luoi. Statialle i certe speranze di confeguir molto più coll'andare in Elibo, e continuare forto la protezion de Franzefi. Intorno a quelta fua rifoliszione e ad altre condizioni di que Preliminari di Pace, fottofcritti in Fullen nel di 11. d'Aprile, vari furono 1 fenumenti del Politici : noi li lasceremo masticare le lor sottili riflessioni. Per si fatta mutazion di colo furono coltrette le truppe Franzesi, Palatine, ed Hassiane a riticarfi più che in freita, e con grave lor danno, dalla Baviera, e da' fuoi contorni, perchè sempie insultate dalle miliaie Austriache.

PREQUENTI intanto erano i maneggi de gli Elettori, per dare un nuovo Capo all'Imperio, e ful principio di Grugno fu intimata in Francoforte la Dieta per l'elexione. Affinché essa seguisse con piena Liberth, giudicarono bene i Franzesi di spedire un grosso esercito comandato dal Principe di Conty al Meno nelle vicinanze d'esta Città di Franculorie. Tanta carnà de Franzeli verlo i loro intereffi non la Sapeano intendere i Principi e Circoli dell'Imperio, e molto meno ve lie sofferir questa violenza la Corte di Vienna. Trovavati verfoquelle parti un esereito Austriaco, ma non di tal nerbo, da porer intimare la ritirata a i Franzeli. Il faggio Marefeiallo Conte di Traun , gricche era tornata la quiete nella Baviera, ebbe l'incumbenza di provvedere a questo bisogno, e poseia ebbe anche la gloria di telicemente eleguiroc il progetto. Con un altro gran corpo d'Armata prefe egli un giro per le montagne, e Luoghi difaltrofi, e preffo il fine di Giugno arrivo ad unirfi coll'altro efercito comandato dal Conte Battayaat. A questa Armata combinata (ul principio di Luglio compative anche il Gran Duca di Tofcana Francesco Stefano di Lorena, e poco fi flette a vedere scompatire dalle rive del Meno, e intrarfi al Reno l' ofte Franzese. Resto con ciò liberata la Città di Francosorte da quell'

intollerabil aggravio, e tanto più, perchè il Gran Duca conduffe anch'egit l'efercito fue ad Heidelberga, lasciando in piena libertà i Minutri Deputati all'elezione del futuro Imperadore. Effendo poi giunto ful fine d'Agosto a Francoforte l'Eleitore & Magonya, si continuarono le Conferenza di quella Dieta, e giacche non su questa volta disdetto alla Regina d'Unghena il Voto della Boemia, e l'Elettor de Baviera nell'accordo con effa Regina avez impegnato il fuo in favore della medefima; nel di 13- di Settembre, ancorche mancallero : Vott del Re di Prussa, e del Palatino, segui l'Elezione di Francafeo Stefano Duca di Lorena, Gran Duca di Tofcana, Maritto e Correggente della fteffa Regina Maria Terefa, in Re de Romani, che affunte il titolo d'Imperadore Eletto. Molfesi da Vienna questa Regnante non tanto per godere anch' ella in perfona di veder la Coronazione dell'Augusto Conforte, a rimesso lo Scettro Cesareo nella sua potimisfima Cafa, quanto ancora per convalidare un parto voluto da gli Elettori, cioè ch' ella Regina fi obbligaffe di affiftere colle fue forse il nuovo. Augusto in tutte le fue rifoluzioni e bifogni. Fece il fuomagnifico ingresso in Francosorie l'Imperador Francesco L. nel di 11. di Settembre, e fegui poi nel di quattro di Ottobre la di lui folenne Coronazione con indicibil festa e concorso d'innumerabil gente. Si afpettava ognuno, che fecondo lo ftile anche alla Regina di lui Conforte folle confenta l'Imperial Corona. Per più d'un riguardo se ne athènne la faggia Principella, più di quell'onore a lei premendo il confervare i propej diritin, e l'amore de fuoi Ungheri e Boemi, e il porer federe da il innanzi in carrotza al fianco deil Augusto Marito. Accento nondimeno il titolo d'*Imperadrice*, e non lafeio di far rifplendere in talcongruntura la mirabil fue Munificenza, effendofi creduto da molica. che afcendeffe a qualche millione il prezzo delle giore e de regali " da esta distribuiti a gli Eleirori, Ministri, Generali delle miliaie, Soldati, ed altra gente, tanto che ne fhipì ognuso. Si refiniziono pofeia le Imperiali loro Maestà a Vienna, a vi fecero il giulivo loroangreffo nel dì 27 d'Ottobre.

CONTINUAVA intanto la guerra dell'Imperadrice suddetta col Re di Prussia, le cui armi occupavano la Siesu. Nel di otto del Gennaio dell'Anno presente in Variavia fra la suddetta Augusta Regina, il Re d'Inghilterra, e il Re di Polonia, come Elettor di Sassonia, e gli Ollandeti, su stabilità una Lega disensiva, per cui si obbligo esso Elettore di contribuire trenta mila armatt per la disesa del Regno d'Ungheria, con prodictiergh annualmente le Potenze Maritime cento cuiquanta mila lire Sterime per questo. E giacchè il Re Piussiano s'e-

🚛 mello fotto i piedi il precedente Trattato di Pace, intefe indefeffirmente la Corre di Vienna ad unire un poderolo efercito contra di lus, luti gandofi di porer profittare di questa rottura, per ricuperare la fommamente importante Provincia della Slefia dalle mani di chi aves mancato alla fede. Altri conti faceva il Re di Pruffia, le cui truppe a maraviglia agguerrite, forti, e spedite ne combattimenti, hanno in questi ultimi tempi confeguro un gran credito nelle aziom militari. All'aperiura della campagna il Principe Carlo di Loreno marcio ammofamente co a Saffoni in traccia della nemica Armata. Seguirono vari incontri, finche nel di quattro di Giugno prello Striegau e Friedberg, esso Principe, forse contro sua voglia, venne ad una grornata campale con ello Re. Tocco una gran roita a gli Aufirmaco-Saffora, non avendo si Principe affai per tempo avvernta la frantaggiofa fituazione fua, per cui non potea paffare la fua cavalletia, e la vantaggiola dell'efercito Profilano. Confessarono i vinti la perdita di nova mila persone sta uccisi, feriti e prigioni. Pretesero all' mesorro i vinciaco Pruffiani, che de loro avverfati quattro mila restaffero estinti nel campo, fette mila fossero i prigioni, fra quali ducento gli Ufiziali, coll'acquilto di (ellinta Cannoni, trentafei Bandiere, ed otro para di Timbati, okre lo spogho del campo. Furono perciù obbligati gli Auftriaci e Saffoni a ritiratti con grave difagio nella Bonmia, per attendere alla difefa, e furono cola infeguiti da i nemici. Rittroffi poscui nel Settembre da essa Boemia il Re di Prussia, e con un Manifelto, a coll'avvicuamento delle fue trappe, comincio a minacciar la Saffonia. L'infegial in queffa ritirata al Principe di Loreni, e nel di 10 d'effo Mefe a Prausnita iu Boemia andò coll'efercito fuoad affalirlo. Ebbe anche questa volta la fortuna contraria, e lasciò na mano de'nemici la vittoria, con perdita forie di tre mila perfone, di trenta pezzi di cannone, e di molte infegne. Ma ne pure il Pruffiano. pote gloriarii molto di quella giornata, perche anch'egli perdè non folo affai gente, ma anche la maggior parte del bagaglio proprio, o de fuoi Uficiali flante l'avere il Generale Trench co i fuoi Unghen attefo nel bollore della battaglia a cio, che più gh premeva, cioè o quel ricco bomno, e a far prigioniere chiunque ne aveva la guardia. Fu creduto, che se esti Ungheri senza perdeisi nel faccheggio, avesfero secondato il valor de gli Austriaci, con menar anche esti le mani, ed affahr per fianco i nemici, come era il concerso, farebbe andata in ifconfitta l'Armata Pruffiina.

On a effendoù moltrato il Re di Pruffia ne configi della Saffons, nel

co i Salfoni, e gli riufci di dare una rotto ad alquanti Reggimenti dol-La Saffonia colla morte di cirea due mila d'effi, e colla prigionia d' altremanti. Si nico diento quella vittoria un terribile (convolgimento) di cole, Imperciocche l'Elettor Saffune Re di Polonia prese le precanzioni di ritirarii colla Real Famigha, e co tuoi più prezioli arredi m Boemia, a non fini il Mefe, che le truppe Pruffiane entrarono in Mersburg, e Lipfia, e il Re loro nello fletto tempo con altro corpode gente s'impadront di Gorlitz. Inorride ognuno all'adir le smilarate contribuzioni di due milioni e mezzo di Fiorini, intimate al Popolo di Lipfia, da compartirfs poi sopra tutto l'Elestorato di Sall nia, con dartempo di fole poche ore al pagamento. Convenne contribuire quantodi danaro, giore ed argenterie, fi pore unire in quel brutto frangente, e dare buone ficuria mercantili pel retiduo. Anche nel di 15, di Dicembre (egui un altro fanto d'armi fra 1 Profisa 1, e gli Auftriaco-Saffont colla peggio de gli ultimi, dopo di che futono aperte le porte di Drefda al Re di Prussa. Per coranta felicità del Re nemico conobbero in fine tanto Federge Augusto 111. Re di Polonia, quanto l'Imperadrice Maria Terefa, la neceffità di trattar di Pace. Da Vienna dunque con Pleniporenza voló il Missifro Flagh licera a trovare Carlo Fedengo 111. Re di Pruffia, è a manegg ar l'accordo. O fia che l'Imperadrice della Ruffia minacciaffe il Pruffiano, o pure che altri riguardi movessero esso Re l'erro e, che nel di 21, di Dicembre segui la Pace fra quelle tre Poienze, uniformandoli al precedente Trattato di Breslavia , con altri patti , ch' io tralafcio . Ritiraconfi perció da A-anon molto l'armi Pruffiane dalla Saffonia, e ficcome il Re Elettore fe ne torno al godimento de fuoi Stati, così l'Imperadrice abrigata da s) Sero e fortunato as verfano, pore attendere con prù vigor da li itimanar a follenere gli affari fuoi in Itana.

GRAN guerta fu exiandio in Finndra pell'Anno prefente. Sul fine d'Aprile il valorolo Come di Suffesia Marefesallo di Francia con posente efercito fi porto all'alfedio di Tournai. V'era dentro un prefidio di nove mila Alleati, che prometteva gran cofe, e certamente non manco al fuo dovere. Lo stello Re Cristianistimo Lucge XV, col Figlio Delfino volle ancora in quest'Arino incoraggir quell'impresa colla prefenza sua, e ben molto giovo. Imperciocche nel di undici di Maggio il giovine Dica di Cambriland, tecondogenito di Giorgia II. Ile della Gran Bretagna, Comandante supremo dell'Armata de' Collegati in Fiandra, affistito dal saggio Marescrallo Come di Koningsogo (il cui consigli non furono questa volta artesi ) andò con tutte le sine surse ad allabre i Franzesi a Fontenay. Nove que dutò l'aspro com-

bartimento, in cui l'efercito Collegato fuperò alcuni trincieramenti, e fece anche piegare i nemici, ma fopragiuste le Guardie del. Recangio asperto la battaglia, e furono esti Alleati costretti a rititarsi con disordine ad Ath, con restare i Franzesi padrani del campo, di molte bandiere, stendardi, e cannoni, e con fare circa due mila prigioni. Che comperatiero i Franzeti ben caro quella vittoria, fi argomento dall'aver effi contato fra morti e feriti quattrocento cinquanta de'loro Ufiziali. Nel di 13. di Maggio la guernigione di Tournay cede la Città a gli affedianti, e fi ritiro nella Cittadella, dove con farpiù prodezza li fostenne sino al di 10. di Giugno. Le furono accordati patti di buona guerra, a riferva di non potere per tutto il prefente Anno militare contro i Franzeli. Era ello prelidio ridotro a fei mila persone. Andò poi rondando l'accorto Marefigalio di Saffonia peralquanti gioeni, fenza prevederfi, dove doveva piombare; quando improvvilamente spedi un corpo de saot, i quali dopo aver data una rotta a sei mila Inglesi, che marciavano alla volta di Gant, colla scalata s'unpadronicono nel di undici di Luglio della Reffa vafta Città di Gant, e nel di fedici anche del Castello. Copiosi magazzini di farine, biada, bifcotto, fieno, ed ebiti da foldati, fi trovarono in quella Cinà, e furono di buon cuore occupati da i Franzesi. Nel di 18. di Lugho entrarono l'armi. Galliche anche in poffetto di Oudenarde, Grammont, Aloft, e pofcia di Dendermonda, dopo di che paffarono fotto Oftenda, e verfo la metà d'Agosto ne impresero l'assedio e le

CRIUNQUE sapea, quanta gente, e che imiforato tempo custaffe il vincere quell'importante Piazza nelle vecchie guerre di Fiandra, flimava di mirare anche oggidì le stesse maraviglia di ostinara difesa. Ma non fou più que tempi, e le circoftanze ora fono ben diverfe. Il prendere le Piazze anche più forti è divenuto un mestier facile all'ingegno e valore tiell'arma Franzen. Oftenda nel di 23, del fuddetto Mese di Agosto con allapore d'ognano capitolò la refa , e quei presidio errenne onorevoli condizioni. Avendo con quella fegnalara imprefa il Re Crishanistimo coronata la fue campagna, carico di palme se nesomò a Parigi e a Verfaglies. Anche Neupurt, Forrezza di gran confeguerra nel di quinto di Settembre venne in potere de Franzefi, ed altrettanto fece Ath nel di otto di Ottobre. Un gran dire daperrutto era al mirare, con che favorevol vento procedeffero in Fiandra le Armate franzefi, e qual tracollo venifie ivi a gl'intereffi dell'Imperadrice Maria Terefa. E pure qui non fi fermo l'applicazione del Gabinetto di Francia. Sui principio di Agosto assistito qualche poco da essi EranFranccii il Cattolico Principe di Galles Carlo Odorrdo, Figlio di Giocomo. III. Stuerdo, Re d'Inghikerra, già chiamato nel precedente Anno in Francia, ebbe la fortuna di passare sopra una Fregata con alcumi suoi aderenti, e buona copia d'armi e danaro in licotia, dove su accolto con testa da molti di que'Popoli, che non tardatono a sollevarsi, e a riconoscere per loro Signore il Re di lui Padre. Prese tosto tal piede quell'incendio, che Giorgio II. Re d'Inghisterra, non tanto per opporsi a i progressi di questo Principe, quanto ancora per sospetti, che non si trovalle qualche rivoluzione nel cuore del Regno, richiamò a Londra pane delle sue truppe esistenti in Fiandra, e seco anche istanza a gli Ollandesi del sussidio di sei mila soldati, al quale erano tenuti secondo i patti, e bisogno inviardi. Contribui non poco tal avvenimento a facilitar le conquiste de Franzesi ne Paesi bassi. Non mi fermero io punto a descrivere quegli avvenimenti, perche oramat

mi chiama l'Italia a rammentare i suoi .

FERMOSSI per tutto il verno dell'Anno presente col quartier genenerale Austriaco in Imola il Principe di Lobcowitt, e si stendevano la sue truppe per tutta la Romagna. Nello stesso rempo il Generale Spagnuolo Conte de Gages faceva ripolar le fue milizie su quel di Viter-Bo, e ne contorni, lagnandoli indamo gl'innocenti Popoli dello Stato Ecclefiastico di si fatto aggravio. Diverso nondimeno era il danno loro inferito da queste Armaie, perche gli Austriaci non contenti de' naturali, efigevano anche eforbitanti Contribuzioni in danaro dalle Legazioni di Bologna, Ferrara, e Romagna. Paffati i primi giorni di Marno, giacche il Conte di Gages età stato enforzato da molti squadroni spediti dalla Spagna, e da un buon corpo di Napoletani, con esfere in viaggio altre (chiere, per unifi con lui, mile in moto i Armata (ua. alla volta di Perogia, e quindi per tre diverfe firade valico l'Apeninno, e nel di 18 cominciarono quelle truppe a comparire a Pelaro. Credevati, che gli Auffriaci postati a Rimino fusfero per far tetta; ma non li tardò molto a vedere l'inviamento de loto Spedali alla volta del Ferrarefe, per di la paffare a Mantova, e da che i Napolifpani s'inoltrarono verso Fano, il Principe di Lobcowitz, incendiati i propri magazziot, comiticio a battere la rittrata verso Cesena, Foril, e Faen-2a. Parea che i Napolitani avellero l'ali, non l'ebbero meno gli Authra-Ci, talmente che amvato il Principe fuddetto nel di quinto di Aprile 😹 Bologna coll'Armata, non le diede tipolo, e fecela marciare alla voltadella Samoggia. Ma da che cominciatono i nemici a comparire di qua da Bologna, egli posto nel di decimo di esso Mese tutto l'esercito suo th qua dal Panaro ful Modenefe.

ÁRRI-

ARRIVATO che fu da Venezia a Bologna anche Francejco III. L'Effe Duca di Modena, Generaliffimo dell' Armita Napolispana, s'agridi quella in ordinanta di bajtaglia verfo il fuddetto Panaro, e nel di i 1 d'Aprile nelle vicinanze di Spilamberto lo paiso, benche toffe accorfo colà il Principe di Lobinium con apparenza di voler dare barragha. Mafenza aver fatto alcuna prodezza, fi vide la fera tutto l'efercito. Aufinaco paffar lango le mura di Modena, efercito, che fervi di fcufa al Generale, s'altro non cercava, che di tritratti, perche comparve fantzo più d'un poco a gli occhi de molti spettatori. Venne il Lobcowitz ad accamparfi fra la Cittadella di Modena, e il Fiume Secchia, mentre i Napolispani andarone a piancare le tende al Montale, e ne' Luoghi erreonvicini fino a Formigine, quattro miglia lungi dalla Città. Si figurarono molti, che il penfier loro folle di enuare in Modena, e già il Lohcowitz avea aggiunto al Ponte alto un altro Ponte di barche, per (alvarii di là dal Fiume, qualora tentaffero i nemici di affahrlo in quel posto, saggia risoluzione, perche passaio di la non paventava di loro, e quand'eglino aveffero in akti fin fuperato il Fiume, egli se ne sarebbe tornato in sicuro da quest'altra parte. Ma alira erano i difegni de Napolifpani. Correvano allora i giorni fanti, e venstero quelli ancora di Palqua, con che divosione li pallattero i Modemeti, non fentendo altro, che la defolazione del loro paefe per le due vicine Armate, facilmente si può immaginare. Ed ecco, che nella notte precedente il di 11. d'Aprile i Gallispani alla fordina levarono il campo, e per la strada di Gorgana s'avviarono alla volta delle montagne di San Pellegrino. Un'impeniata fiera difavventura artivo ad elle: sruppe nel paffare per colà in Garfagnana, perchè colte da un'improvvila neve, che principiò a fiuccare, e trovandoli fenza foraggi e bigde in que monti, fecero orndi patimenti, legui non beve diferzione di gente, e più di cinquecento cavalli è muli lafciarono l'offa su quello balae. Calari poi nella Garfagnana i Gallifpani, sì improvvitamente arrivarono addoffo alla Fortezza di Montalfonfo, che quel Comandanse Authriaco forprefo fenza vettovaglia, fi arrende toffo col prefidio prigioniere di guerra, ed avendo poi fatto altrettanto quello della Verucola, torno tutta quella Provincia all' ubbidienza del Duca di Modena fuo legittuno Sovrano. Speravano i Garfagnini un traitamenso da amici dalle troppe Spagnuole, e provarono tutto il contrario, Paíso da la a poco quell'Armata ful Lucchefe, e stefesi fino a Massa, dando affai a conofcere, ch'effa era per volgem verfo il Genovefato, a fine di unirfi coll'altra Armata de'Gallispani, che s'andava adunando nella Riviera Occidentale di Genova, S'avvide per tempo di que-(lo

sto anch' egli nel di a3. d'Aprile sollectramente airo il campo da contorni di Modena, e s'avvio alla volta di Reggio, e di la poi ando a mettere il suo quartiere a Parma, con ispedire vari distaccamenti in Lunigiana, a sine d'impedire o frattornare il passaggio de nemici nel territorio di Genova. In fatti, allorche nei di nove di Maggio 6 misero i Napolispana a passare la Magra, ne riportarono una buona percossa, dopo di che arrivarono in fine dopo taine saticose marche a

prendete apolo nelle vicinanze di Genova.

Si venne a poco a poco da li innanzi (velando un arcano, che avea dato molto da penfare e da discorrere ne giorni addietro. Molto temno era, che la Repubblica di Genuva andava facendo un grande armamento di Nazionali, di Corfi, e di qualunque difertore, che capicava in quelle parti. Chi credea con danaro proprie d'effi Genovefi, e chi colla borfa di Spagna. Tanto gl'Inglest, padroni per la potente los Flotta del Mediterranco, quanto Carlo Emmanuele Re di Sasdegna, se ne allarmarono, ed inviatono Ministri a chiedere il perchè fi facesse quella massa di gente. Altra risposta non riceverono, se non che trovandoli da ogni parte attorniati da Armate gli Stati quella Repubblica, il Senato per propria ditefa e ficurezza avea melle infieme quell'armi. Ma i faggi, che penetravano nel midollo delle cofe, fofpettarono di buon'ora la vera cagione di tal novità. Non fu si fegreto il Trarrato di Worms, fatto del Re di Sardegna colle Corti di Londra e di Vienna, che non traspiralle accordaro al medefimo Re l'acquisto ancora del Finale, già appellato di Spagna. Del che si maravigliarono non pochi, perciocche dallo Strumento della vendita d'ello Finale fatta dall'Imperador Carlo VI. a i Genoveli, non apparifee alcana refermione, to non the quel Marchelato restalle Feudo Imperiale. Ma il Re di Sardegna volle in tal congiuntura, che 6 aveffe riguardo alle antiche pretentioni e ragioni della fua Real Cafa su quel Feudo. Dovettero ben trovarii imbroglian i Ministri della Regina per accordar questo punto, stante l'Evizione promessa dall'Augusto Carlo nella vendita, è pure convenne accordario. Sommamente reftarono irritati per questo i Genoveti contra del Re di Sardegna, e non fu perció difficile alle Corti di Francia, Spagna, e Napoli di manipolare un Trattato di aderenza d'effa Repubblica all'armi loro, mercit della promella di allicuraria del dominio e godimento di quello Stato. allorche ti tratterebbe di Pace. Altri vantaggi ancora le efibirono a tenor delle conquitte, che si meditavano nella presente guerra. Entrarono pertanto i Genoveli nell'impegno, ed aspettarano a cavarsi la male:

malchera, allorche gli Spagnuoli si avanzamno verso i loro confini. Di gran conseguenza su per li Gallispani l'accrescimento di questi nuovi Alleati, che si dichiaracono Ausiliari della Spagna, perchè oltre al riguardevol rinsorzo delle lor genti, si venne ad aprire una larga porta pel Genovesato all'armi di essi Gallispani, quando probabilmente non avrebbero essi saputo trovarne un'altra si facile per calare in Lombardia.

Gra' dalla Savoia era paffaro colle fue genti in Provenza il Reale Infante Dan Edippa, e quivi grea riceruto un buon fuffidio d'altri fanti e cavalli , a lui spediti dal Re suo Genitore, nel qual tempo ancora non cellavano di andar giugnendo a Nizza e Villafranca Sciabecchi Spagnuoli, portanti artiglierie, attrecci, e munizioni, fenza chiederne pallaporto a i nemici lingleti, i quali fembravano chiudere gli occhi a que'trasporti, ma verisimilmente non li poteano impedite. anzi andavano facendo prede di tanto in tanto. Era anche in marcia un corpo di non so quante migliaia di fanteria e cavalleria Franzese, sotto il comando del Marescriallo Marchese di Mailiebou, per vemire ad unirsi con esso Infante. Andò poi come pote il meglio l'Armata Spagnuola progredendo per le difastrose strade della Riviera di Ponente alla volta di Savona. Fu richiamato in quello tempo alla Corte di Vienna il Principe di Lobennuz, per valerfi di lui nell'importante guerra di Boemia. Ora l'elercito Austriaco informato, che il corpo de gli Spagnaoli comandato dal Duca di Modena, e rinforzato da due mila cavalli e tre mila fanti, fraccati dall'Armata dell' Infante, s'era moltrato fino alla Bocchetta, dopo la metà di Giugno. per opporti al loro avanzamento, entrò nel Genovelato, impadronendoft di Novi. Anche il Re di Sardegna, a cui la morte nel di 19 di Maggio avea tolto il Marchefe & Ormea, Gran Cancelliere, ed infigne primo Ministro suo, mandò le sue milizie ad accamparsi ne sitt. per dove potea l'Infante Des Filippo tentate il passaggio in Lottebardia. Fermaronfi gli Austriaci in Novi fino al principio di Luglio, quando il Duca de Modena unito al General Gages marcio a quella volta con tutte le forze dell'ofte Napolispana, è gli obbligo a ritiparfi a Rivalta, e neile vicinanze di Tortona. Nello stello tempo anche l'Infante coll'efercito Gallispaso, mossosi da Savona, e passato l'Apennino, arrivò a Spigno, e pel Carro venne ad impadronirfi della Città d'Acqui nel Monferrato, con fare retrocedere i Savoiardi. Parimente con altro corpo di gente il Marefciallo di Maillebois calò per la Valle di Bormida laonde fu obbligato il General Piemontefe Sinfan a ritirarfi da Garellio a Bagnafco, per coprire il Forte di Ceva. Alla metà di Luglio allorche s'intese in piena marcia l'esercito Napolispano alla volta di Capriata, e il Gallispano procedere verso Alesfandria, il Conte di Schulenburgo, General Comandante dell'armi Auftriache, ridusse le sue truppe, ( colle quali si uni anche la maggior
parte de'Savoiardi) a Montecattello e a Bassignana, formando quivi
un accampamento sommamente vantaggioso pel sito diseso dal Po e dal
Tanaro, e insieme dalla Città di Alessandria, con cui renea quel campo una continua comunicazione. Venne circa il di 23, di Luglio ad
unirsi il Reale Infante coll'esercito comandato dal Duca di Modena,
o passarono poi tutti ad accamparsi tra il Bosco e Rivalta, stendendosi sino a Voghera, Intanto su data commissione al Marchese GianPrancesco Brignole, General Comandante delle truppe Genovesi di sar
l'assedio del vecchio Castello di Serravalte, e si attese alle occorrenti disposizioni dei bisognevole, per imprendere quello di Tortona e
della sua Cittadella.

SOLAMENTE nel di quindici d'Agosto parte dell'esercito Co'legato di Spagna fi prefentò fotto esta Tortona, e perchè quella Città è priva di fortificazioni, il Comandante Savoiatdo dopo aver fostenuto per alquanti giurni il fuoco de'nemici , l'abbandono ritirando nella Cittadella, o fia nel Caftello, il fuo prefidio. Alzaronfi pofcia batterre di cannoni e mortari per berfagliar quella fortezza , e nel di 11. si diede principio alla lor sinfonia. Comune credenza era, che quel Castello farebbe lunga disesa, stante la situazione sua sopra un monte o colle, per non poter effere battuto, se non da un laro, croè dal declivio Settentrionale della Resta collina. Ma attaccatosi suoco nelle fascinate delle fortificazioni esteriori, quella guernigione nel di tre di Settembre capitolò la resa, con obbligarsi di non servire per un anno contra de gli Alleati della Spagna. S'era già ful principio d'Agosto renduto Serravalle all'armi Collegate, con restar prigioniero di guerra quel tenue prelidio. Cominciarono allora i Genoveli a raccogliera il frutto della loro aderenza al a Spagna, perchè fu conceduto ad efsi il possesso e governo non solamente di quel Castello, ma anche del Marchesato d'Oneglia. Shrigatosi dall'impedimento di Torrona il Real Infante Don Filippo, fu follecito a spedite il Duca di Vieville con un groffo distaccamento di cavalleria e fanteria e con cannoni. all'acquifto di Piacenza. In quella Città non reftava fe non il prefidio di circa trecento nomini, avendo conosciuto il Re di Sardegna di non poterla sostenere. Perchè quel Comandante ricusò di aprir le porte, gli Spagnuoli impazienti, avendo recato feco delle fcale, improvvilamente diedero la scalata alle mura verso Po, e vi entrarono

nel di cinque di Settembre. Ratiroffi la guernigione nel Caftello, lafinando esposta la Cittadinanza al pericolo di un sacco. La protezione di Elifaberia Farnefe Regina di Spagna, quella fu, che la falvò da quetto flagello, ed accor\(\alpha\) la Nobilt\(\alpha\) con far portare comeftibili alle truppe, acquetò sosto il romore. Volle il Comandante Piemontesa del Castello, prima di rendersi, l'onore di effere salutato con molte cannonate, e poscia nel di 13 d'esto Mese si rende a discrezii ne. Que prefidiary, che non erano ne Savoiardi, ne Tedeschi, ma Italiani quali tutti, fi liberarono dalla prigionia con prendere partito nell' Armata di Spagna. Ciò fatto, nel di 16. comparve a Parma un diffaccamento di Spagnuoli, che niuna difficultà irovò ad impadionirfene, giacche gli Auftriaci ne aveano precedentemente menato via il Cannone, e tutti gli attrecci, e le munizioni da guerra, e il loto préfidio ne avea prefo congedo per tempo. Volarono corrieri a Madrid conqueste liete nuove, ne s'ingannò chi credette, che la magnanima Regina di Spagna intendelle con particolar giubilo e confolazione il macquifto del fuo paterno retaggio. Fu prefo dal Generale Marchefe de Costellar il possesso di quelle Città, e di tutto il dominio già spettante alla Cafa Faruele, a nome d'effa Cattolica Regina; ed egli pubblico poscia uno straordinario. Editto, vierante ogni sorta di Giuoco d'azzardo, forto pene gravifime: regolamento invidiato, ma non ifperato da altre Città. Dopo l'acquillo di Parma fu creduto, che di quel passo vecrebbono gli Spagnuoli fino a Modena, e persuasi di ciò gli Ufiziali Savoiardi, spedirono via in fretta i loro equipaggi. Ma altro non ne legut, meditando gli Spaginioli imprele di maggior loro Vantaggio .

DIEDE in questi tempi il Generale d'essi Conce di Gages un nuovo saggio della sua avvedutezza, mostrata in tante altre militari azioni. Fatto gittare un Ponte alla Stella verso Belgioroso, spinse all'altra niva un corpo di tre mila Granatieri con della cavalleria. Pareano le sue mire volte a Milano, il che su cagione, che dal campo Austria-co-Sardo di Bassignana sossero spediti con diligenza quattro mila solidati per coprire quella Città. Ma il Gages all'improvviso sece marciare il Duca di Vieville con quella gente a Pavia. Soli cinquecento Schiavoni, parte de quali anche o malata o convalescente, si trovavano in quella Città, Città di molta estensione, laonde non durarono satica con una scalata gli Spagnuoli a mettervi dentro il piede nella motte precedente il di 22, di Settembre, con sare un acquisto di somitia importanza nelle congiunture presenti, stante la situazione di quella Città, che oltre all'essere da là da Po, ha anche il suo ponte a Tame XIII.

cavallo del Ticino. Ottenne quel tenue prefidio ratiratoli nel Caffello di potersene andare, con obbligo di non militare per un anno contra de Gallispani e loro Alleati. Per non essere ben informati gli Spagnuoli, perderono allora un bel colpo. Nel Caffello di Milano erano, fecondo la difattenzione Auftriaca, fisiontati quali tutti i Cannom, poco più di cento foldati stavano alla sua difesa, e questi senza viveri che per cinque o fei giorni. Se colà marciavano a dirittura gli Spagnuoli, troppo ventimilmente veniva quell'intigne Castello in breve alle lor mani. Nè pur Pizzighettone fi trovava allora in migliore arnese. Ebbero dunque tempo il Generale Conte Pallavicini, e il Conte Cultiani Gran Cancelhere, di provvedere con indicibil diligenza di tutto il bisognevole quelle due Fortezze, sicchè le medesime a rifero poi de susseguents attentati nemici. Intanto per mare, non oftante il continuo girare de valcelli Ingleti, andavano continuamente giugnendo a Genova parte da Napoli, e parte dalla Catalogna. muovi rinforzi di gente, di artigliene, e munizioni, deffinati al Campo Spagnuolo. La prefa di Pavia cagion fu , che il Generale Authriaco Conte di Schulemburgo collo sue truppe ripastasse il Po, per vegliare alla ficurezza di Milano, reilando nondimeno a portata di peter recarfoccorfo, merce di un Ponte ful Po, al Re di Sardegna, nimalto colle fue miliate ne'l accampamento di Baffignana. Erafi finqui effo-Re Carlo Emmanacie fermato in quel sito, attendendo a sempre più fornficarlo, e a vifitar sovente la Città d'Alessandria, a cui pure facea continuamente accrescere nunve fortificazioni. Ma da gran tempo andava studiando il Conte di Gages col Duca di Modena di farlo sloggiare di là , perché fenza di quelto nulla v' era da (perare contro-Aleffandria, Valenza, ed altri Luoghi fuperiori dietro il Po. Giacche lorg era mufcito di feparare la maggior parte delle milizie Authriache dalle Piemontefi, laterato un convenevol prefidio in Pavia, fi ridufsero di qua da Po, ed unito tutto lo sforzo del suoi. Napoletani, Franzeli, e Genoveti, nella fera del di 26 di Settembre moffero da Castelnuovo di Tortona l'esercito per passare il Tanaro, ed assaliro i forti trincieramenti, ne quali dimorava il Re di Sardegna colle fue truppe.

MARCIAVA in fei colonne questa potente Armata, e nella prima si trovava lo stesso Gages col Duca de Modena, a sin di fare in varj siri un vero o sinto assalto. Sullo spuntar dell' aurora del di 17. dato il segno della battaglia con tre razzi dalla Torre di Piovera, fanti e cavalli allegramente guadarono il siume, e da più parti, secondo il premedicato ordine, piombarono addosso a gli argini e sossi del campo

nemico. Avezno effi creduto disandare a un duto combattimento, a fi trovò, che a riferva del primo infulio a quelle trincee, non vi fuoccasion di combattere. Perciocche il Re di Sardegna, appena scoperto il loro difegno, fenza voler avventurare il nerbo delle fue genti , ordinò la rittrata, a cui gli altri diedero il nome di fuga. Eurono veramente infeguiti i Savoiardi da i Carabinieri Reali, e dalle Guardie del Duca di Modena, e da altri corpi di Cavalleria Spagnuola; ma cinque Reggimenti Sardi a cavallo, politiri lopra un'altura in ordinanza, coprirono in mamera la ritirata delle artiglierie e la lor fanterra, che quella, quantunque sbandata, parte fi ridulle falva a Va-Jenza, e parte ad Alessandria. Con sommo disordine poscia scamparono anche que Reggimenti. Al primo comore avea bene il Real Sovrano di Sardegna chiefto foccorfo al Conte di Schulemburgo, che colle fue truppe stava accampato di là da Po, ne tardo egli punto a muovers, due anche de suoi Reggimenti pallarono allora in aiuto d' ello Re, e da che videro come in rotta i Savoiardi, arditamente quafa per mezzo a a nemici, fi ritirarono a Valenza anch' effi . Ma perciocchè non furono pigri i Gallispani a marciae verso il Ponte sul Po, che manteneva la comunicazione co Piemonteli, e prefa la teffa del madefimo, voltarono due cannoni ivi trovati contro gli Resi Austriaci: quetti o perché trovacono interdetto. l'ulteriore pallaggio, o perché conobbero già finita la festa, diedero il fuoco al Ponte medefimo, e se no tomatono al loro accampamento. Stochè andò a finire tutta queta strepitosa impresa in poca mortalità di gente, in avere i Collegati acquiftato non più che nove cannoni, due Scendardi, e il bagaglio di tre Reggimenti . Si fece afcendere il numero de prigioni Savoiardi fin quali a due mila, fra quali trentafette Ufiziali, e ad alcune centinaia di cavalli, parte de quali ferm nelle groppe. Non manco in quelta disgrazia al Re Sardo la lode di aver saputo salvare la maggior parte delle sue truppe ed artigherie:

Notice o in questi tempi gl'Inglesi far provate il loro sdegno alla Repubblica di Genova per la sua aderenza alla Spagna. Presentarasi nel di 16. di Settembre una squadra delle lor navi contro la medefima Città, con alquante Palandre, cominciò a gittar delle Bombes una conosciuro, che queste non attivavano a terra, e intanto i Cannoni del Porto non istavano in ozio: tardarono poco a ritirarsi, senza avere inferito alcun danno alla Città. Passarono esti dipoi al Finale, e secero quivi il medesimo giuoco contro quella Tetra, che loro cortispose con frequenti spati di artiglierie. Isonde vedendo di nulla profistare, anche di là se si undarono con Dio. Non così avvenne alla

tanto popolata Terra, o fia Città di San Remo, dove o non seppe, o non pote far ditula quel Popolo. Secento bombe e tre mila camnonate delle navi Ingleti fecero un lagrimevol guafto in quelle cafe, ed immenio danno recarono a quegl induffrioli abitanti. Andarono mitanto gli Austriaci e Piemonteli ad uniffi in Cafale di Monferrato, vegliando quivi a gli andamenti de' Gathifpani, i quali perché Alefsandeia era rimafla in Itola, nel di fei d'Ortobre futto d'essa aprirono la impresa. Sino alla motte precedente al di dodici fi tenne forte in quella Città il Marchefe di Carraglio, General veterano del Re di Sardegna, e si tidusse poi con tutti i suoi nella Citradella, di modo che nel di leguente pacificamente entratono in essa Città i Gallispasi. Avea ne tempi addietro il Re Sardo con immense spese atteso a formir quella Cittadella di turce le più accreditate fortificazioni dentro e feori, abbondanti munizioni da guerra e provvitioni di vetiovaglie: vierano state poste, grosso era al presidio. Per queste ragioni, e per effere molto avanzata la stagione, troppo impegno effendo fembrato a' Gallifparu l'imprendere quell'affedio, unicamente fi penso a vincere colla fame una si rilevante Fortezza. Lafeiatala dunque bloccata con sufficiente numero di truppe, il resto della loro Atmara passò all'affedio di Valenza, fotto di cui nel di 17, d'Ottobre diedero principio alle offilità. Venne in quetti tempi al comando dell' Armaia. Austriaca Winculae Principe de Lettenstein, de una delle più nobile e più ricche Cale della Germania, è personaggio di somma Prudenza, e Pieta, in cui non sapea se maggior sosse la Generosità, o la Corressa. e l'Onoratezza: delle quali virtu avea lasciata gran memoria nell'Ambasceria a Parigi, e in tante altre occationi. Da che furono inoltrari gli approcci fotto Valenza, e si videto gli affedianti in procinto di dare l'affalto ad una mezza luna, il Comandante d'essa Fortezza Marchele di Baltiano ne propole la refa a gli aggreffori ; ma ricevuta zisposta, che si voleva la guernigion prigioniera, egli nella notte avanti al di 10, del Meie fuddetto con tutta fegretezza abbandonò la Piazza, lasciando dentro solamente cento nomini nel Castello oltre a molti malati. Il resto di sua gente, che consisteva in mile e novecento foldati, in varie barche felicemente fi trasporio co' suoi bagagli. di là da Poi, con aver anche danneggiato i Gallifpani, che prevedendo questo colpo, tentarono di frastornare il loro pallaggio. Entrati i vincitori in Valenza, vi trovarono circa feffanta cannoni, ma inchiodan, moiti mortan, e buona quantità di munizioni ed attrecci militari.

GIACCHE il Re di Sardegna, e il Principe di Lidenflein fi erano ntirati da Cafale coll'efercito loro di là da Po a Crefcentino, palla-

rono i Gallispani ad effa Cistà di Cafale, che aprì loco le porte nel giorno quinto di Novembre. Il Cattello guerono di fecento uomini fi moftró rifoluto alla difefa, e pero ne fu imprefa l'affedio, ma confomma leniezza, ancorche colà ridotti si fossero l'Infante Don Filippo , il Duca di Modena, il Conie di Gages , e il Mareferalto di Maitlebois. Erano cadure eforbitanti pioggie, che fuori deli ufato durarono fino al fine dell' Anno. In quel graffo terreno vicino al Po, fi trovavano roste a difinifura le strade, ed immento il fango, talmente che a muli deffinati per condurre da Valenza il Cannone e le carrette delle munisione, reflavano per istrada, è trovavano la sepoltura in quelli orridi pantani. Dall'escrescenza ed inondazione del Po firanche obbligato il Re di Sardegna a ritirare il fuo campo verfo Trino e Vercela. Imanio circa il di otto di Novembre pallarono i Frantefi. ad impadronich della Ciisà d'Afti, il cui Caftello fatta refiftenza finoal di 18. fe rende, restando prigioniere il presidio. In questi tempi, cioè nel di 17 d'esso mese comparve sotto la Bastia Capitale della Corfica una squadra di Vascelli Inglesi, che fatta indarno la chiamata al Governator Mari Genovele, si diede a fulminar quella Città con bonibe e cannonate, profeguendo fino al di feguente quell infernale perfecuzione, e poi fpinta da venti funoli, palso altrove. Reff.) [mantellara e in tal defolazione la mifera. Città, che il Governatore informato dell'avvicinamento del Colonnello Rivarola con tre mila Corfi folievati, giudico bene di ritirarfi di la ficche venne quella Piazza an poter d'esti Corfi. Per tal novità gran bishiglio ed astanno su in Genova, Intanto effendofi communti gli approcei e le offete fotto il Caffello di Catale, quel Comandante Savoiardo fi vide obbigato alla refa, con reftar prigioniera di guerra la guernigione. Volle il Marefeiallo de Marcieboir il possesso e dominio de quella Città a neme del Re Critianifimo, ed altrettanto avea fatto d'Aili, d'Acqui, e dell' alire Terre di que contorni. Si eforbitanti poi furono le contribuzioni di dinaro e di naturali impolte dal Franzeti a quel paele, che l'egliatono offore, non the compattione in chilinque le udi . Nell' Alligiano. le troppe quivi acquartierate levavano anche i tetti alie cafe per farbuon fuoco. Paíso dipoi i Infante Don Filippo, e il Duca di Modena col megho delle loro forze a Pavia. Eranti già impoffessati gli Spagruoti di Mortara, del territifimo paete della Lomelina, e di tutto l'arrico territorio Pavele con giubilo incredibile di que Cittadini, che aveano cotanto deplorato in addietto un si liero (membramento del loro diffretto. Aveano in oltre effi Spagnuoli posto il piede in Vigevano, e meditavano di volgere i paffi alla volta di Reggio e Mo-Tema XII. dena.

denas quando venne loro un affolisto ordine della Corre di Madridi

di pallare a Milano.

Si fapez, che non troverebbono intoppo a i lor paffi. Il Duca di Modena era di fentimento, che fi dove le cenere unito l'efercito fra Pavia e Piacenza, e non istenderne o (parpagliarne le forze, e il Court di Giges, quantunque disapprovasse quell'impresa, pure su forzato ad ubbidire. Marció dunque ello Gages con un grollo dill'accamento di truppe, e dopo avere ricevitti i Deputati di Milano, che gli andarono incontratad offerire le chiavit, e a chiedere la conferma de i log-Privilegi, nel di 16, di Dicembre entrò con tutta pace in quella Metropoli, e tufto diede ordine, che si barricassero tutte le contrade riguardanti quel Reale Castello. Nel di 19. del suddetto Dicembre fece anche l'Infante Don Filippo in compagnia del Duca di Modena l'ingresso in Milano, accolto con sessos acclamazioni da quel Popolo, che quantunque ben affetto all'Augutta Cafa d'Auftria, pure non potea di meno di non defiderare un Principe proprio, che stabiliste quivi la fua residenza. E su cerramente creduto da molti non folo possibile, ma anche probabile, che in questo germoglio della Real Cafa di Borbone fi avellero a rinovare gli antichi Duchi di Milano. Perciò con illuminazioni, ed altre dimoftrazioni di giubilo fi vide o per amore o per forza folenmizzato l'arnvo di questo Real Principe in quella Città. Questo passo ne facilitò poi de gli altri, cioè ? impadronirii, che fecero gli Spagnuoli delle Città di Lodi e Como. intanto il Principe de Lidenflux col suo corpo di genre si tratteneva ful Novacele, stendendost fino ad Oleggio grande, e ad Arona, e alle-Rive del Ticino. Nell'opposta riva d'esso Fiume il Conte di Gages si pose anch'egli colle sue schiere, per impedire ngin passaggio, o tentativo de gli Auftriaci. În tal politura di cole termino l'Anno presente. Anno considerabilmente infanto al Re di Sardegna, per la perdita di tanto paefe, e per tante altre persiciofe incursioni fatte da fuos nemici verso Ceva ed altri Luoghi, ed anche verso Exiles, dove le sue truppe ebbero una mala percosta nel di 11. d'Ottobre. E pare qui non terminarono le disavventure del Piemonte. Neil Anno precedente era penetrata in quelle contrade la Peste Bovina, e si calcolò, che circa quaranta mila capi di Buoi e Vacche vi periffero. Un potente mezzo per dilatare qualtivoglia Pethlenza, fuol effere la Guerra, ficcome quella, che rompe ogni argine e mifura dell' mmana prudenza. Però maggiormente si dilato quello micidial malore nell'Anno presente pel Monsecrato, e per gli altri Stati del Re di Sardegna, e di la paíso ne i diftretti di Milano e di Lodi, e giunfe ano al Piacentino di là da Po, anzi arrivò a serpeggiare nel di qua da esso Fiume, e in parte del Bresciano, con terrore del resto della Lombardia. La strage su indicibile, e chi sa quai sieno le terribili conseguenze di sì gran Flagello, bisogno non ha da imparare da me, in quanta desolazione restassero que Paesi, oppressi nel medesimo tempo dall'insossimbil peso della Guerra. Conto su fatto, che cento ottanta mila capi d'essi Buoi pensse nello Stato di Milano. Più musch sensibile a que Popoli questo colpo, che la stessa Guerra.

Anno di Cristo MDCCXLVI. Indizione IX. di Benedetto XIV. Papa 7. di Francesco I. Imperadore 2.

NEL prà bell'ascendente pareano gli affari de'Gallispani in Lom-🕻 bardız ful principio di quest'Anno 🛊 provandosi l'armi loro dominanti nel di qua da Po , a riferva della bloccata Aleffandria, ed essendo venuta la Città di Milano con Lodi, Pavia, e Como alla lor divozione, con rellare il folo Caftello di Milano, renitente a t loro volen. Lufingaronfi allora i Franzefi di poter trarre coll'apparenza di sì bel tempo Carlo Emmanuele Re di Sardegna nel loro partito, o almeno di staccario colla neutralità dalla Lega. Austriaca ed. Inglese. Da Pangi e da altre parti volavano nuove, che davano per cetto e conchiulo l'accomodamento colla Real Corre di Torino; nè fi può mettere in dubbio, che qualche maneggio, durante il verno feguiffe fra le due Corti per questo. Mao sia, che le esbizioni della Francia non foddusfacessero al Re di Sardegna; o pure, come è più probabile, e protetto dipoi effo Re per mezzo de'fuoi Ministra alle Corn Collegate, ch' egli più pregiaffe la fede ne fuoi impegni, che ogni altro proprio vantaggio, e gli premeffe di reprimere la voce sparsa, che Lustabilità nelle Leghe passasse per eredità nella Real fina Cafa: certo è, che svanirono in fine quelle voci , e si trovo più che mai il Re Sardo costante ed attaccato alla Lega, primiera, con aver egli fatto tornare indictro mal foddisfatto il Figlio del Marefeial» to de Mailleboir, che venuto a confini, porrava seco, non dicò la speranza, ma la sicurezza lusinghevole di veder tosto sottoscritto l' accordo. Stavano intanto i curioli alpetrando, che s'imprendelle l' affedio formale del Castello di Milano, giacche il ridurlo col blocco e colla fame farebbe costato de i mesi, e intanto potea mutar faccia la fortuna. Ma il Cannon groffo penava affaillimo ad effere trafportato per le strade troppo totte da Pavia a Milano, e però d'ana in altra settimana si andava disserendo il dar principio a quell'impresa. Intanto perche si lasciarono vedere alcum armita. Spagnuoli nel Borgo de gli Ortolani, o sia Porta Comatina, che è in faccia al Castelio, le artiglierie di esso Castello gastigi rono gl'innocenti padroti di quelle Case con diroccatle. Attendeva il Real Infanto Don Filippo a soliazzarsi in quella Metropoli con opere in Musica, ed altri divertimenti il Duca di Modena sone passo a Venezia per rivedere la sua Famiglia, e restituissi puscia nel Febbraio a Milano; e il Generale Gages col nerbo maggiore delle truppe Spagnuole andò a postarsi alle rive del Tienno verso il Lago Maggiore, per impedire qualunque tentativo, che potesse fare il Principe di Listensem, il quale avea pianiato il suo campo ad Oleggio, ed Arona, e in altri siti del Novarese alla riva

opposta del Fiume sudderro.

Non attendeva già a follazzi in Vienna l'Imperadrite Regina, ma con attività mirabile, a cui non era molto avvezza in addietro la Corte Austriaca Imperiale, provvedeva a i bisogni de'suoi in Lombardia. Era già stara conchiusa e ratificata la Pace col Re di Prussa. Pertanto sbrigata da quel potente nemico, essa Regina col Conforte. Augusto spedi subito ordine, che una mano de suoi Reggimenti marciaffe alla volta dell'Italia. Rigorofo era il verno, le nevi e i ghiacci dapectutto i convenno ubbidire. Gran copia ancora, di Reclute fr mife allora in viaggio. Cagion fu la fuddetta inaspettata Pace, e la spedizion di tanti armati Austriaei, a poco a poco nei Febbraio arrivati ful Mantovano, che andalle in fumo ogni difegno de gli Spagnuoli ( fe pure alcuno mai ve ne fu ) di metiere l'affedio al Ca-Relio di Milano. E perciocche s'ingroffavano forte gli Auftriaci nel di qua da Po a Quittello, a San Benedetto, ed altri Luoghi, rivoltero etti Spagnuoli i lor pentieri alla difeta di Piacenza, Parma, e Guaffalla, nella qual ultima Piazza erano anche entrati. Occuparono anche la Città di Reggio, dove quel Comandante Bofelli Piacentino s'ingegno di lasciare un brutto nome, peggio trattandola che i paesi di conquista. Fu dunque posto grosso Presidio in Guastalla, ed inviata gente con qualche arrigheria in rinforzo di Parma, ne m questi mede uni tempi cellavano di arrivare sul Genovesato munazioni e foldatefehe spedite dalla Spagna e da Napoli, paffando felicemente per mare, ancorché geraffero di continuo per quelle acque i Vascelle e le Galeotte Ingless. Anche per la Reviera de Ponente passarono verso Genova tre Reggimenti di Cavalleria, ma non si vedevano già comparire in Italia nuovo truppe Franzeli .

Die-

"Drepest, appena venuto il Mefe di Marco, principio alle mutazioni di feena, che andarono poi continuando e crefeendo in turio l'Anno prefente nel teatro della Guerra d'Italia . Il primo a fare un bel colpo , fu il Re di Surdegna , i cui movimenti finirono di diffipar le ciarle del fognato fuo accordo colla Francia. Spedito il Barose di Leuron con più di dieci mila combattenti all'improvvilo nel di cirque del Mele fuddetto, piombò fopra la Città d'Afti. Circa einque mila Franzeli con più di trecento Ufiziali fi godevano quivi un buon quartière. Spedi bensi il Tenente Generale Signor di Montal Comundante di quelle troppe al Maillebois l'avvifo del fun pericolo, infieme con ottanta mila. Lire da lui ricavate di contribuzione; ma caduto il Mello colla fcorta ne gli Ufferi, cotal disgrazia cagioni fui, che i Franzeli non fecero difela che per tre giorni, e furono obbligati a renderfi prigionieri, con fommo rammatico del Marefeiallo, il quale non fu a tempo per foccorrerli, e rovesció poi tutta la colpa di quell'infelice avvenimento ful Comandante fuddetto. Mentre egli feoncertato non poco li titiro per coprire. Cafale e Valenza , i vincitori Piemonteli taltellando in vari fiti altre picciole guernigioni Franzefi , s'inoltrarono alla volta della già languente Cittadella d' Alessandria pel sosterto blocco di tanti Mesi, seguitati da un buon. convoglio di viveri condotto dal Marchele di Gravenzana i Sminuito per li patimenti quel Prefidio, comandato dal valorofo. Marchife de Corraglio, era anche giunto a combattere culla fame, e già per la mancanza delle vettovaglie fi trovava alla vigilia di darfi per vinto: quando i dieci battaglioni Franzesi esistenti nella Città, all'udire avvicinarli il groffo corpo de i Piemonteli, giudicarono meglio di abbandonaria , inferendo in quello Spedale qualche centinato di malati, che timafero prigioin del Ru di Sardegna. Intanto per confervat la comunicazione con Genova, ritirolli il Maillebois a Novi. Quelti colpi, e l'ingroffarti continuamente verfo l'Adda, e nel Mantovano di qua da Po le miliaie Austriache, secero conoscere all Infante. Don Filippo, the l'ulteriore foggiotriofuo e delle fue truppe in Milano, era oramat divenuto pericoloto. Cominciarono dunque a sfilare verso Pavia i Cannoni grosti venuti per l'ideato assedio del Ca-Rello di Milano, ed ogni altro apparato militare. Cio non offante nel di 15. di Marzo, giorno Natalizio dell'Infante fuddetto, il Duca di Modena diede una funtuofa fella a tutta la Nobiltà di Milano. Ma da che s'intefe, che il Generale Tedesco Berenclau da Pizzighatone con circa dieci mila de' suoi , dopo l'acquisto di Codogno , s' incammuava verío Lods, de colà ritiratifi gli Spagnuole fi falvarono

quali tutti a Piacenza. Gli altri parimenae, che erano a Como, Lteco, e Tresso ed affediavano il Forte di Fuentes, tutti se ne venmero a Milano. Ma ecco cominciar a companue alle Porte di qualla Città le scorrene de gli Usteri. Allora su che il Generale Conte di Gages andò ad inimuare al Real Infante, che tempo era di
ricoverarsi a Pavia, aggiugnendo essere venuto quel giorno, ch'agli sì chiaramente avea predetto all'Altexza sua Reale, prima di muoversi alla volta di Milano. Era sul sar dell' Alba del di 19- di Marzo, in cui quel Real Principe col Duca di Modena, e col corpo di
fua gente, prese commisto da quella nobil Cità. Quanto era staro
al giubilo nell'entravi, altrettanto su il rammarico ad abbandonarla. Due ore dopo la soro partenza ripigliarono gli Austriaci il possesso
sono di Milano, ed ebbero tempo di solennizzare la sesta di Sao Giaseppe con tutti i segni di allegna, si per la selice liberasione della

Città, che pel nome del primogenito Arciduchino.

Non poterono allora i Politici conteneru dal biaumare la condotta de gli Spagnuoli, che invece di attendere ad afficurar meglio il di qua da Po coll' espugnazione della Cittadella di Alessandria, aveano voluto si imifuratamente slargar l'ali, e prendere tanto paese, senza ben riflettere, se aveano sorse da conservarlo. Esercito troppodiviso, non è per efercito. Erano sparpagnati a Gallispani per tutto il di qua da Po, ed arrivava il dominio d'effi da Alti per Piacenza e Parma fino a Reggio e Guaftalla. Tenevano Pavia, Vigevano, e la Città di Milano, ma con un Castello forte, che minacciava non meno esti, che la Città. Occupavano ancora Lodi, e le Fortezze dell' Adda. Dapertutto conveniva tener prefiój, e però dapertutto mancava un Armata, e ciò che parea accretcimento di potenza, non era che debolezza. Non fu già configlio del Duca di Modena, nè del Generale Gages, che s'andaffe a far quella bella fcena o fia comparfa in Milano, ma convenie ubbidire al Reale Infante, o ficcome è più credibile, a gli ordini precifi venuti da Madrid. Troppospesso sogliono prendere mala piega le imprese, qualora i Gabuletti. ionrani vogliono regolar le cole, e saperne più di un Generale saggio, che ful fatto conofce meglio la fituazion delle cofe, e fecondo le buone o cattive occasioni dee prendere nuove risoluzioni. Contuttoció s'ha da riflettere, che non poterono gli Spagnuoli prevedere l'improvvila Pace dell'Imperadrice Regina col Re Proffiano, no seppero figurarii, ch'ella nell'aipro rigore del verno avelle da sar volare in Italia si gran forza di gente, tutti avvenimenti, che fconcertatogo le da loro forle ben prefe mifure. A questi impensati col-

pl e vicende gli affari delle Guerre e delle Leghe son sottoposti . Anche dalla parce di Levante non tardo la fortuna a dichiararii per Farms Authriache. Nel di 16. di Marco il Generale Comundiare Coure di Arena, effendofi moffo dal Manjovano di qua da Po col fuo Corpod'Armata, diviso es tre colonne , l'una comandara da lus, e l'altre da 1 Generali. *Zuchifi e. Novaii* , s'inviò alla volta di Luzzara. e di Gualtalla. Trovavali in quelta Cirrà di prefidio il Mareferallo di campo Conce Coraffon, valorofo Ufixiale del Re di Napoli col fuo Reggimento di Albaneli, confiftence in circa mille e cinquecento delle migliori foldatesche Napoletane, ma senza artiglieria, a sprovveduto anche d'altre munizioni da guerra e da bocca. Ricorle egh per tempo al Marchefe di Caffellar, che con alquanti Reggimenti era venuto alla difesa di Parma, rappresentandogh il bisogno e il pericolo. Ordine andò a lui di murarfi a Parma, ma a tempo non aresvo quell'ordine. Intanto il Castellar con tre mila de suoi venne a postarsi al Ponte di Sorbolo, per secondare la supposta ritirata del Coraffan. Poco vi fermò il piede , perchè un groffo diffaccamento, da lui inviato al Ponte del Baccanello, affalito dal Generale Ungheso Nadasti, su forzato a tomarsene con poco piacere a Parma, lasciando indierro molti morti e prigioni. Piantati intanto alcuni peszi di groffa arriglieria fotto Guaffalla, non potendofi foftenere quel prefidio, fi rende prigioniere di guerra con gravi lamenti contra del Caftellar, quali che gli avelle facrificati al nemico. Cagion furono questi avvenimenti, che anche gli Spagnuoli esistenti in Reggio, abbandonata quella Città, fi ritirarono al Portre d'Enza, faende spedito da Modena il Conte. Martinenghi di Barco , Colonnello del Reggimento Savoiardo di Sicilia, con alcune centinaia del fuos, e con un rinforzo di Varasdini, ripigliò il polifello di quella Città; e poi passo al suddetto Ponte, per iscacciarne i nemici. Qui-🗫 fu caldo al conflitto ; 😕 persono da trecento e più Auftriaco-Sardi , con alcum Ufiziali, vi reflò anche gravemente fento lo flesso Co-Ionnello, ma se fine 6 falvarono gli Spagnuoli a Parma, lafciande abero quel fito a i Savoiardi. La perdita d'esti Spagnuoli in questi muvimenti e piccioli conflitti, fi fece afcendere a circa quattro mila persone fra diserrari, uccisi, e prigioni.

Non attava intanto oziolo dal canto fuo il Re di Sardegna. Giunto egli e ricevuto nella Città di Cafale, fra pochi giorni, cioè nel di alli di Marzo, col furore delle arrighene costrinse i pochi Franzesi etistenti in quel Castello a renderlo, col rimaner essi prigioni. Di colà poi passò all'assedio di Valenza, dove si trovavano di presidio due

Batta-

Battaglioni Spagnuoli , ed uno Svizzero ; truppe del Re delle due Sieilie. Il fuoco maggiore nondimeno si disponeva verso Parma. L'esfere in concetto i Parmigiani di Copirare più il governo Spagnuolo, che quello de gli Auffriaci, concetto fondato versimilmente nell'aver taluno della matra. Plebaglia ufate alcune infolenze al prefidio Tedefco , allorché abbandono quella Città , e fatta quel Popolo gran festa all'arrivo d'effi Spagnuoli, tale mal animo impreffe in cuore delle miliaie Austriache, che non si sensivano che minaccie di traitar quel Popolo da ribelle e nemico, e però marciavano quelle iruppe alla volta del Parmigiano, come a norre per l'avidità dello iperaio, e fors' anche promello bottino. Ma non così l'intefe la laggia ed infieme magnanima Imperadrice Regina. Conofcendo ella, qual deformità farebbe il permenere pel reato di alcuni pochi il galligo e la zovina di tante mighaia d'innocenti persone, e che un danno anche suo proprio ridonderebbe il ridurre in miserie una Città, che era e doves reffer fus mando ordine, che si pubblicasse un general perdono in favore de Parmigiani, e questo su stampato in Modena. La disgrazia volle, che alcuni di quegli Ufiziali per tre giorni dimenticatoro d'averlo in faccoccia e di pubblicarlo, e però entratono farioli i Tedeschi in quel territorio, stendendo le rapine sopra le Ville e Cafe che s'incontravano, ed anche sfogando la rabbia loro contro quadri, specchi, ed altri mobili, che non poteano o volevano asportate. Ne pute andò esente dalle griffe loto il Palazzo di Villa della Vedova Duchessa di Parma Dorotea di Neoburgo, a cui pure dovoto era tanto rispetto, per effere ella Madre della Regina. di Spagna, e Progia della Regnante Imperadrice. Si fece poi fine alfiagello, da che niuno pote scularsi di non sapere l'accordato perdono, e maggiormente dappoiché arrivo a quel campo il fupremo comandante Principe de Lidenstein, il quale con esemplar rigore di gaflight tolte di vita i disabbidienti, e massimamente i trovati i rei d'aver faccheggiate le Chiefe.

Con cinque mila fanti, e buon nerbo di cavallena dimorava alla custodia di Parma il Tenente Generale Spagnuolo Marchefe di Castaliari, ma prima d'effere quivi ristreito, selicemente avea rimandati di là dai Taro quali tutti que cavalli, giacche in caso di blocco o d'assedio gli sarebbe mancata maniera di sostentarii. Intanto il Generale dell'artiglieria Conte Gian-Luca Pallavicini con grossa brigata di Granitieri cavalli, e pedoni, ando nel di quattro d'Aprile a prendere posto inforno a Parma. Farta su la chiamata della resa dal General Comandante Copte di Broun, la risposta su, che il Castellar

deli-

defiderava di seguiftarii maggiore filma prefio di quell'Auftriaco Generale. Così fu dato principio al blocco affai largo di Parma; il grofso dell' Armara Austriaca passò ad attendarsi alle rive del Taro, mentre al lungo dell' opposta riva aveano piantato il loto campo gli Spagnuoli. Posto su il quarner generale d'esti coll'Infante, col Duca di Modena, e col Gages à Castel Guelso sulla Strada Maestra et sia. Claudia . Era già pervenuto da Vigevano (ul territorio di Milano il Principe di Lictentien colla fua armara, da lui faggiamente confervata un addietro ful Novarefe.. Ora anch' egli, dopo aver lafciato un corpo di gente a Binalco . Biagraffo , ed altri liti , per reprimere ogni tentativo de gli Spagnuoli, iuitavia Signori di Pavia, col resto di sua gente venne nel di undici d'Aprile all'accampamento del Taro, ed affunfe il comando di tutta l' Armata. Aveano ne' giorni addietro gli Spagnuoli inviate per Po a Piacenza le artiglierie, attrecci, municioni, e magazzini, che tenevano in Pavia, dando abbastanza a conoscere di non voler fare le radici in quella Città. In fatti da che videro incamminato con tante forze il Lictenstein alla volta di Parma, abbandonarono nel di cinque d'Aprile quella Città, e passarono a rinforzar la loro ofte, accampata al Fiume fiiddetto. Così quella Città morno all'ubbidienza dell' Imperadrice Regina.

Posavano in questa maniera le due poderose Armate, l'una in fuccia all'altra feparate dal folo Taro, e gli uni miravano i picchetti dell'altro Campo nella riva opposta, ma senza voglia e disposizione di azzulfarfi infieme. Conto fi facea, che cadauna ascendelle a trenta mila combattenti, avendo dovuto gli Austriaci lasciare un altro buon corpo a Pizzighettone, per afficurarfi da ogni infulto de gli Spagnuoli, che teneano un fortifismo e ben armato Ponte ful Po a Piacenza, e grofio prefiche un quella Città. I Franzesi col Marescalla de Maille-Aois tranquillamente ripofavano tra Voghera e Novi, a fin di conservare il pasto a Genova, d'onde continuamente venivano munizioni da bocca e da guerra, ma non mai vennero que quaranta nuovi Battaghom, che fi decantavano destinati per la Lombardia dal Re-Cristianissimo. Stava sul cuore del Generale Gages la guernigione ginchiusa in Parma in numero di più di sei mila armati, ed esposta al pericolo di renderfi prigioniera di guerra, giacchè fenza il brutto ripiego di tentare una battaglia non fi potes quella Citta liberare dal blocco, në viera fuffiffenza di viveri, fe non per poco tempo, e le bombe aveano cominciato a falutarla con gran terrore de Cittadini. Segretamente dunque concerto egli col Marchele di Caftellar la maantra di farlo uscure di gabbia. Nella notte seguente al di 19. d' A-

prile

prile gran movimento ii fece nell'Armata Spagnuola, s'apprellirono al fiume in più luoghi le loro schiere in apparenza di volerlo passare, e tentarono anche di gittare un Ponte. Si disposero a ben riceverle anche gli Auftriaci, tutti poffi in ordine di battaglia. In quefto mentre, cioè in quella stessa notte, il Marchele di Castellar, lasciato pocopiù di ottocento uomini, parte anche invalidi, con fellanta Ufiziali nel Caitello, alla fordina e fenza toccar tamburo, fe ne ufci colla fua gente di Parma , feco menando quattro pessi di cannone, e trenta carra di bagaglio e munizioni, e dopo avere forprefo un picciolo corpo di guardia de gli Austriaci, s'incammino alla volta della monsagna, cioè di Guardaíone e Monchierugolo, con dilegno di paffare per la Lunigiana nel Genovelato, e di là alla fua Armata. Lafciò questa gente la desolazione per dovonque passo, e non poco ancorane soffeneono le confinanti terre del Reggiano. Tardi gli Austriaci, Tormanti il blocco, fi avvidero di questa maspettata fuga. Dietro a i fuggitive fu species il Tenente Marciciallo Conte Nadalli co suoi Usfen. e con un corpo di Croati, che gl'infegui per qualche tempo alla coda . Seguirono perció vario battaglioie, ma in fine il Nadatti fu obbligato a lateiar in pace i fuggitivi, perche non poteano i fuoi cavalli caracollar per que monti, a caddero anche in qualche imbofcata con loro danno. Molti di quella truppa Spagnuola, ma di varie Nazioni, e probabilmente la metà d'est, in quella occasione difertarono. Il refto dopo un gran giro arrivo in fine ad unirfi coll efercito del Real Infante , ridotto a poco più di tre mila perfone. Non mancò poi chi genfurò il Castellar, perche avendo fotto il suo comando dieci mila foldati : creduti le migliori truppe dell'efercito Spagnuolo, per nonefferfi tinitato quand era tempo, ne avea perduta la maggior parte. Pel Reggiano tornarono indietro molti de gli Ufferi, e fi rifecero fopra i poven abitanti di quello, che non aveano trovato nel Parmigiano , faccheggiato prima da gli altri . Per la ritirata improvvifa del Castellar, che mun pentiero s'era prefo della lor falvezza, in grande spavento rimasero i Cittadini di Parma. Passo da li a non molto la paura, perché nella leguente mattina del di 20, rientratono pacificamente in quella Città i Tedeschi col Generale Conte Pallavicini Plenipotenziario della Lombardia Auffriaca, il quale tofto vi fece pubblicare un general perdono con rincorare gli affirm ed intimorin Cittadini. Poco poi li fece pregate il prefidio di quel Caffello a rendes-6 prigionière di guerra, con ottener folamente di falvare l'equipaggio tanto luo che de gli altri Spagnuoli, nfugiato in quella poco force Forcezza, che quetta appunto era stata la mua del Marchele di

Ca-

Caftellar. Trovarond in effo Caftello ventiquattro Cannoni, quattro

Mortari, ed altri militari attrecci e munisioni.

SOLAMENTE nel di 19. d'Aprile per cagion delle frequenti pioggie poterono le soldaresche del Re di Sardegna aprire la breccia sotto Valenza. Era diretto quell'affedio dal Principe di Baden Durlach. e coperto dal Barone di Leuron, dichiarato ultimamente Generale di fanteria. Continuarono le offese contro di quella Piazza sino al di due di Maggio, in cui dopo avere i Piemontesi presa la strada coperta ed aperta la breccia, si vide quel Presidio obbligato ad esponse bandiera bianca. V'erano dentro circa mille e cinquecento difenfori, a'quali tocco di restar prigionieri. Da i Franzesi intanto occupata fu la Città d'Acqui, ma acquifto che durò ben poco. Aveva già ottenuto il Ganerale Gages I intento suo di difimbrogliare da Parma il Marchefe di Caftellar, e nulla a lui giovando il fermarfi più lungamente alle rive del Taro, dove pati gran diferzione di foa gente, finalmente nel di ere di Maggio levo il campo, e s'inviò verso il Fiume Nura in vicinanza maggiore a Piacenza, per quivi cominciare un altro giuoco. S'inoltro per quello anche l'Armata Auftriaca fino a Borgo San Donnino, con istendersi poi a poco a poco più oltre, cioè a Fiorenzuola, e di là fino alla Nura Riufei a gli Uffen, che infeguivano nella loro ritirata gli Spagnuoli, di forprendere in mezzo a i loro corpi tutto il bagaglio del Duca di Modena, per effersi, a cagion d'un equivoco, mello in viaggio senza aspettare l' Armata. Argenterie, cavalli, muli, e carrozze tutto ando. Non confifte la gloria de prodi Condottien d'Armate folo in dar con vantaggio delle Lattaglie, ma anche nella maeltera di ordire firatagemmi in danno de'nemici. Ben iltruito di quello melliere fi moftro in p à congiunture il Generale Conte di Gages. Aveva egli spediti innanzi verso Piacenza wary diffaccaments, considents in dieci mila combattents, col pretefto di scortare il bagaglio, e ordinato, che sotto esta Città di Piacenza fi preparaffe loro uno stabile quartiere, nè fe n'erano accorti gli Auftriaci , etillenti di qua da Po. Prima nondimeno aveano avuto virdine circa cinque mila tra fanteria e cavalleria Tedesca di passare da Pizzighettone a Codogno, e di postacti quivi, per vegliare a gli andamenti de gli Spagnuoli, a quala per avere ful. Po a Piacenza un ben fortificato Ponte, avcebbero poruto recare infulti al di là da Pos. Alla teita d'effa v'erano i Genera i Cavriani e Groß. Contra di questo corpo di gente cruno ind nazate le segrete mene del Conte di Gages. Appena giunto a Piacenza il Tenome G nerale Pignarelli, fece vitta di disfare il Poote fuddesto: il che fervì ad addormeniare i nemici. Pofcia rimeffo

mello il Ponte nella notte del di canque di Maggio vegnendo il Ri 🕹 colla maggior parte de fuddetti Spagnuoli pafso alla fordina di la dal Po . Dopo avere avviluppati e forprefi i picchetti avantati de'nemiti, fenza che questi potetiero recame avviso alcuno a i lor Comandanti, inalpetrato arrivo la mattina feguente addollo a Tedelchi, eliftenti in Codogno, che allora faceano l'efercizio militare. Come poterono, fi mifero questi in difesa con sei cannoni ed alcum falconetti carichi a cartocció, che erano fulla Piazza; ma avanzanti gli Spagnuoli con baionetta in canna, e impadronitifi di que bronzi, gli obbligarono a murarh parte ne' Chioftri, e parte nelle cafe e nel Palazzo Trivulzio, dove per quattro ore valorolamente si sostennero facendo fuoco. Ma in fine foperchiati dal maggior numero de nemici, quer. che erano restati in vita, per mancanza di munizioni si renderono prigioni. Quali due mila futono i prigioni, circa mille e quattrocento i morti e feriti, il resto trovo scampo colla suga. La perdita dalla parte de gli Spagnuoli non fi pote sapere. Restarono in loro potere dieca bandiere, due ilendardi, i fuddetti Cannoni, e i bagagli di quelle genti, a tifetva di quello del Generale Groß, che nel darfi per vinta falvò il fuo, e quello de gli altri Ufiziali, che erano con lui. Se ne tornarono con tutto comodo i vincitori a Piatenza, ne dimenticarono di condutre colà quanti grani, foraggi, e bestie bovine poterono cogliere nel loro ritorno.

En asi postato l'esercito Spagnuolo sotto Piacenza, e quivi fortificato con buoni trincicramenti, guerniti di molta amgheria. Gran coma ancora di cannoni fi ftendeva fulle mura della Cirtà. Paffata la spianata, che è intorno ad essa Città, e sulla Strada meestra dalla parte di Levante, stava fituato il Seminario di San Lazzero, fabbrica grandiola, eresta con grandi spese dal Cardinale Alberoni, per quivi educare gratis e istruire i Cherici di Piacenza sua Patria. In quel magnifico edifizio furono posti di guardia due mila Spagnuoli, ed alsate fortificazioni all'intorno. Ma da che l'efercito Auffriaco ebbs patfara la Nura, antiofo di accostarti il più che fotte postibile a Piacensa, determinò di sloggiare di colà i nemici. Pertanto nel di 18. di Maggio fi avanzarono alla volta d'ello Seminario alcuni Battaglioni con artiglierie, e tutta la prima Linea dell' Armata fi mife in ordine di battaglia per foltenerli , con rifoluzione ancora di venire ad un fatto d'armi, se sossero accorsi gli Spagnuoli, per maggiorinente contrastare quel sito. Ma eglino punto non si mosfero, a però dopo avera quel prefidio moftrara per un pezzo la fronte a gli aggreffori , pre-

se il partito di cedere il luogo, con mirarfi alla Città. Le cannonate

contra d'esta fabbrica sparate da gli Austriaci per impadronirsene, e por l'aitre de gli Spagnuoli per incomodarghi, dappoiché le ne fureno impadroniti, fommamente danneggiarono, anzi riduffero quafi come uno schelerro quel grande edifizio. Il Cardinale, che costante volle dimorare in Piacenza, fenza punto alterarii o (comporti, ne miro l'eccidio. Con tale acquifto si stese la prima Linea de gu Austriaei in vicinanza del Seminario fuddesto, dalla parte ancora della collina furono tolte a gli Spagnuoli alcune Cafeme, il Caffello di Uffolengo, ed altri fini fino alla Trebbia, ficchè da quella parte ancora fu riftretta Piacenza. Alzatefi poi a Sań Lazzero da i Tedefchi alcune batterie di cannoni e mortari, commiciarono nel fine del Mese di Maggio colle bombe ad infeftare la Città; così che convenne a quegli abranti di evacuare i Monisteri e le Case dalla parce Orientale della medelima, benchè in fine fi riduceffe a poco il loro danno per la troppa lontananza delle batterie e de mortari nemici. Riufcì ancora nel di quattro di Giugno a gli Austriaci di occupare di la dalla Trebbia a forza d'armi il Castello di Rivalta, con farvi prigionieti circa cinquerento nomini di fanteria ed alcum pochi di cavalleria. Anche Monte Chiaro si arrendè a i medesimi Austriaci.

CERTO è , che non poco (vantaggiofa oramai compariva la fituazion de gli Spagouoli, perche confinati nell'angustie de i loro mincieramenti intorno alla Cirrà, è colla comunicazione di Genova, divenuta pericolofa per le scorrerie de gli Usferi. Peggiore senza paragono fi scorgeva lo stato di quella Cittaduianza, chiusa entro le mura, col suo territtorio e poderi tutti in mano de i nemici, senza speranza di ricavarne alcun frutto, e colla ficurezza di ritrovar la defelazione dapertutto: Scarleggiavano esti in oltre di viven, senza potersene provvedere, al contrario de gli Spagnuoli, che pel Ponte del Po fcorsendo di tanto in tanto nel Lodigiano e Pavefe, ne infectevano conenbuzioni, e ne asportavano bestiumi ed altre vettovuglie per foro ufo. Ma né pure dal canto loro aveano di che ridere gli Austriaci , perche imbrogliari dalla fagacità del Generale Conte di Gages, che coll' efferti posto a cavallo del Po, frastornava ogni loro progresso, e gli obbligava a tener divise le loro forze nel di qua e nel di là Se avellero voluto ingroffarfi molto ful Piacentino, avrebbero lasciata troppo espotti alle teorrene e a i tentativi de gli Spagnuoli e tettitori di Lodi, Pavia, e Milano. E le infievolivano l'ofte di qua, per foccorrere il di là, fi poreano aspertare qualche brutto scherzo da t nemici, a'quali era facile l'uniffi tutti in Piacenza. Cagion fu questa divisione, che sul principio di Giugno liberamente scorse un grosso Tomo XII. duffacdiffaccamento di Spagnuoli fino a Lodi. Entrato nella Città ne fece chiudere tufto le porte, volle il pagamento della Diana per due Me-fi, occupo tutto il danaro de i Dazi e della Caffa Regia, ed intimò una contribuzione al Pubblico. Pofcia prefo quanto di fale, farma, legumi, formaggio, e carne porcina fi trovo in quelle botteghe e magazzini, dopo avere ordinato, che coll'imposta contribuzione fossero foddisfatti i particolari, tutto portarono a falvamento in Piacenza.

MENTAL in questa inazione dimoravano intorno a Piacenza le due nemiche Armate, nel di tredici di Giugno fi comincio a prevedere qualche novità, ftante l'effecti moffo con tutta la fua gente ( erano circa dodici mila combattenti ) il Mareferallo di Maillebois alla volta. di Piacenza, Schivò egli nella marcia le truppe del Re di Sardegna, che erano in moto contra di lui. Per aver egli abbandonato Novi, ricca Terra de 1 Genovesi, non trovarono difficultà 1 Piemortes ad entratvi, ed impofero tofto a quel Popolo una contribuzione di ducento mila Lire di Genova. Si spinsero ancora sotto Serravalle, Terra già del Tortonese, e ceduta da i Gallispani a i Genovesi. Nel di quattordici s' unirono con gli Spagnuoli in Piacenza le troppe fuddette Franzeli, colà ancora erano flati richiamati tutti i diffaccamenti inviati di là da Po. Non mancarono spie che riferirono all'esercito Au-Ariaco questi, andamenti de Gallispani, ne molto studio vi volle percomprendere la lor voglia di venire ad un fatto d'armi. Il perchè notte e giorno stettero in zemi i Tedeschi, per non effere colti sprovilli, e fu chiamato da Fiorenzuola il fupremo Comandante Principe de Lidenstein, che colà trasferitofi per cercare riposo alla sua indispo-Saione d'alma, avea lasciata la direzion dell'aumi al Marchele Antomono Bona Adorno, Cavaliere di Malta, Generale d'aetigliena, a cui per l'anzianità del grado conveniva appunto quel comando. Fuanche richiamata al campo la maggior parte della gente comandata dal Generale Roth, the era a Pizzighetione. Dappoiche nel di quindici di Giugno ebbero preso mposo le truppe Franzesi, e dopi avere il Marefeiallo di Masilebois, il Duca di Modena, e il Generale Gages nel Configlio di guerra, tenuto in camera del Real Infante. Don Filippo , stabilità la maniera di procedere al meditato conflitto, fuil imbrunie della fera cominciarono ad ordinare col maggior poffibile filenzio le loro schiere, formando tre principali colonne, per affahre da tre parti il campo Tedefco. Tale era il loro difegno. L'ala diritta comandata dal Maillebois co i Franzesi, mesorzari da alguanti Battaglioni e Squadroni Spagnuoli, dovea pervenire alla collina, e dietro ad esta camminando assaltre alla schiena il nemico accampamento, dove ne buoni trincieramenti, ne preparamento di artigheria á extrovavano. Dovea fare altrestanto l'Ala fimilira, marciando al Pomorto per le due Vie, l'una maestra, e l'altra più breve, che da Piacenza guidano verso Cremona. Il centro o sia corpo di barraglia . che era in faccia al Seminario di San Lazzero folla Via maeftra o fia Claudia, dovea tenere a bada ed occupar l'altre forze de gli Austriaci, la prima Linea de'quali era postata in vicinanza d'esto Seminano , e la feconda non molto distante dal Fiume Nura . Conto 🗓 🚛 cea, che l'ofte Auftriaca afcendeffe a circa trentacinque o quaranta mila combattenti, e la Gallifpana a quaranta cinque mila, fe non che voce comune correa fra effi Spagmioli e Franzesi d'effer eglino supenori di quindici mila persone à i nemici, talmente che attesa la decantata prefunzione, che i più vincono i meno, non fi può dire con che allegna e coraggio uscissero di Piacenza, e fuori dellos trincietamenti le truppe. Galbípane, parendo a cialcuno di andara non adun pericolofo cimento, ma ad un ficuro trionfo. All'ofte Auftriaca non mancacono ficuri avvili di quanto meditavano i nemici, e però

si trovarono ben preparati a quella fiera danza.

Sulla mezza norte adurque precedente il di festici di Giugno marciò fegretamente il Marefetatio Franzese Maillebois colle sue miliate. e dopo aver occupato Golfolengo, credette di prendere il giro fotto la collina, ma o perche mal guidato, o perche non follero a lui noti tutti i posti avanzati de'Tedeschi, andò ad urtare in alcune Cascino guernice da i medefimi, e quivi li comincio a far fuoco, e a metter l'all'armi in tuiro il campo Austriaco. Oltre, alla strage di molti Schiavoni. Uffers ed altri, the erano, o accorfero in quella parte, feceto prigionieri circa quattrocento uomini, che tofto inviarono alla Città con due piccioli perzi di cannone prefi il che fece credere in Piacenza già sbaragliati i nemici. Tutti poi in galloria pel primo buon fuccello, marciatono verlo la firada di Quarrizola, dove il Generale Austriaco Conte de Broun, che comandava l'ala finistra, li stava aspetrando con alquanti canno ii d'un Ridotto carichi a cartoccio. Non s) costo si presentarono sui sar del giorno i Franzesi a i mineieramenre nemici, che furono fabutati con lor grave danno da que bronzi -Ciò non oftente a'fianchi e alla schiena affalirono i Ridotti de gli Austriaci, e il conflitto fu caldo, ma fenza che esti potestero supesar a gran fosti della circonvallazione. Trovandosi all'incontro espo-At alle palle due o tre de mignori Reggimenti Tedeschi di Cavalleria , ed impazientatifi, chiefero più d'una volta al Generale Lucchesi di poter uscire in aperta campagna contra de Franzesi. Bisogno in

fine elaudirli. Stupore fo il vedere, come questi Cavalli pastrono un alto e largo susto del Canale di San Bonico, e s'avventarono contro la santena Franzese. Non aveva quivi seco il Maillebois, che circa cinquecento Cavalli, essendo restato addierro il maggior nerbo della sua Cavallena del che può essere, che sosse a lui poscia famini reato di poca maestria di guerra nella Corte di Francia. Cancata dunque la fanteria Franzese dell'utto della nemica Cavallena, maraviglia non è, se cominciò a piegare e a rittrarsi il meglio che portè, ma con grave sua perdita e danno. In meno di tre ore terminò quivi il combammento, e con ciò rimasta libera l'ala finistra de gii Austriaci, porè somministrar poscia de i rinforzi alla destra, la quale nello stesso tempo era stara assaltita a i fianchi da gli Spagnuoli con-

dotti dal Generale Conse di Gages, e da altri lor Generali.

Outvi fu il maggior calore delle azioni guernere, e durò il fiero combattimento fin quali alla fera. Aveano effi Spagnuoli con gran fatica pallato il Po morto, dopo di che si scagliarono contro i Ridomi del campo nemico, alcuni ne prefero, e s'impadronirono di qualche batteria, ma vennero anche costretti dalla forza de gli avversati a rerrocedere. Per più volte rinovarono gli affalti e progreffi con far tali maravighe di valore, spezialmente i soldati Vallom, che confessirono dipoi gli stessi Austriaci, d'esfere stati più volte sull'orio di vedere dichiarata la fortuna per gli Spagnuoli. Ma così forte refiftenza fecero, e buon provvedimento diedero da quella parte i Generali Berenclau, e Bona Adorno, che futono in fine respinti gli aggressori, eposto fine allo spargimento del sangue. Fu detto, che anche il centro di battaglia de Gallispani s'inoltrasse verso il Seminario di San Latacro, e che ancora se ne impadronisse; ma che dal Conte Goram solo bravamente ricuperato quel lito. Altri v'ha, che niegano tal fatto. Benst è certo, che il General Comandante Principe di Listenficia in quefto terribil conflitto accudi a tutte le parti, esponendo se ilesso anche a i maggiori pencoli, e da che gli fu uccito forto un cavallo, allora prese la corazza. Sentimento ancora fu di alcuni, che se gli Spagnuoli avellero condutta feco la provvision necessaria di assoni e falcine, per pallare i folfi profondi e pieni di acqua de gli Auftriaci , avrebbero probabilmente cantata la vittoria. Comunque cio fofse, convien consessare, che non giocarono a giuoco eguale quelle due Armate. Tenevano i Tedeschi per tutto il campo loro delle buene fortificazioni, de fosti e contrasosti pieni d'acqua, e de i Ridotti ben guernin di amgliene. Ne gli steffi fosti acqua erano posti Cavalle de Fritta, ne quale s'infilaava o imbrogliava, che si metreva a pasfarli. Trovaronti anche le truppe Tedesche non sorprese, ma ben preparate e disposte al combartimento. Il Generale fenia Pallavicini comandando la seconda Linea, senza che tosse più frastornato da i nemici, inviava di mano in mano tinsorzi a chi ne abbilognava. Questa vantaggiosa situazion di cose quanto giovo ad essi, altrettanto pregiudicò a gli sforzi del Gallispani, obbligati ad andare a petro aperso contro la tempesta del cannoni e sucili nemici, e sermati di tanto
in tanto da i ridotti e sossi fiuddetti, per cagion del quali puco porè la
lor cavalleria sar mostra del suo valore. Però avendo anch'essi provato, che non si potea superare quella sorte harriera d'uomini, cavalli,
artigherie, e sorificazioni, finalmente tanto essi, che i Franzesi se ne
tornarono in Piacenza con volto e voce ben diversa da quella, con
cui a' erano usciti.

Non si potè mettere in dubbio, che la vittoria restasse a gli Auftriaci, e fosfero giustamente cantati i loro Te Deum. Imperciocche, oltre all'effer eglino rimatti padroni del campo, guadagnarono qualche pezzo di cannone, e più di venti fra bandiere e flendardi, e una gravillima percoffa diedero alla nemica Armata. Fu creduto, che intorno a cinque mila fossero i morti dalla parte de' Gallispani, più di due mila i prigiomeri fam, a almeno due mila i feriti, che rimathi ful campo furono anch'esti presi per prigioni, e rilasciati poscia a i nemici Ufiziali. Pretefero altri di gran lunga maggiore la loro perdita. Spesialmente delle Guardie Vallone e di Spagna, e di due Reggimenti Franzesi, pochi restarono in vita. Chi ancora dal canto di essi volle disertare, seppe di questa occasione ben prevalersi, e surono assausimi. Quanto a gli Austriaci si sa, che alcum loro Reggimenti rimasero come disfatti, ma le Relazioni d'esti appena secero ascendere il numero dellor morti, feriti, e prigionieri a quattro mila perfone. Sparfero voce all'incontro gli Spagnuoli d'aver fatto prigioni in rale otcatione più di mille e cinquecento nemici. Se ne può dubitare. Certo é, che i Franteli fi dollero de gli Spagnuoli, ma questi ancora molto più fi lamentarono de Frantefi, rovesciando gli uni su gli altri la colpa della male siufcita imprefa. Il più ficuro indizio nondimeno de ghiefiti delle battaghe, e de guadagni e delle perdite, fi fuol prendere da i sulleguenti fatti. Certo è, che i Gallispani, benchè tanto indeboliti, pure o per necessità, o per sar credere, che un-heve incomodo avessero sosterio nella pugna suddetta, più vigorosi che mai fi fecero conoscere poco dipor. Cioè qualiche nulla temessero, anzi fprezzaffero il campo nemico affediatore di Piacenza, da che ebbero laferato un fufficiente corpo di gente alla difefa delle luro (fraordina-Tomo XII.

rie fornficazioni, con più di dieci mila combattenti paffaro su i loro-Ponti il Po, ii stefero a Codogno, San Colombano, ed altri Lucelu. del Lodigiano. Un curpo ancora di Franzesi passò il Lambro, per zaccoghere foraggi dal Pavefe. Trovosti allora la Città di Lodi sa gravithmi affanci, perchè entrativi gli Spagnuoli richielero a quel Polo quindici mila facchi di grano, altretianti di avena o legala, e fei mila di farina, e tutto nel termine di due giorni. Colè essandio comparvero piu di tre mila muli, per caricar tanto grano, e condutto al loro quartier Generale di Fombio e a Piacenza. Città divenuta in questi tempi un teatro di miferie. Piene erano turre le cafe di feriti: per le strade abbondavano le braccia, e gambe tagliate, e i cadaven de morti, gran fetore dapertutto; e intanto il povero Popolo facea. le crocette per la (carfezza de viveri. Buona parte de Religiofi non potendo reggere in tali angustie, e non pochi ancora de' Nob li si ritiracono chi a Milano, chi a Crema, ed altri Luoghi. Chiunque non poté di meno, rimale esposto a molti involontari digiuni. Nelle precedenti guerre aveano le Città di Piacenza e Parma goduto di molte elenzioni e Privuega ecco che secondo le umane vicende sopra di loro provvero a dilimitora i difuffri, ma più fenza comparazione folla prima, che fulla teconda. Fra Piacenza e Genova era in questi tempi interroria ogni comunicazione, attefa la permanenza delle foldatefche Premonteli in Nova.

ANCORCHE' non delisteffero gli Austriaci di tenerii forti e copioli me loro trancieramenti fotto Piacenza, minacciando ficalate ed altre tentativa, pure il teatro della guerra parea trasportato di là da Po suf-Lodigiano fino al Lambro e all'Adda i Quivi gli Spagnuoli dall'un canto, e i Franzefi dall'altro faceano alla lunga e alla larga da padrona cull'eftermanto di que poveri contadioi ed abitanti, a'quali nulla fi lasciava di quello, che serviva al bisogno del campo e alla particolare avidità di ogni faldato. Giugnevano i loro diffaccamenti a Mangusno, e fino in vicinanta di Milano e Pavia, mettendo quel paele turto in contribuzione. Gran fuggezione ancora recavano al Forte della Ghiara, anzi allo stesso Pizzigherrone, giacché aveano gitrato un Ponte full'Adda, e ricavavano da Crema co i lor danari moire provvilioni, delle quali abbilognavano. Per ovviare a questi andamenti de gli Spagnuoli, furono spehti graffi rinforzi di gente al Generale Roth Comundante in Pizzig serti ne, e fi accrebbero le guernigioni di Cremona e Guattalla. E perr neche fi prevedeva, che a lungo andare non avrebbero potuto fuffificie i Gallifpani in quel nifretto territovio, leasa più potere neevere ne genti, ne munizioni da guerra da Gę.

THE COURT OF

Genova: corfe fospetto, che i medefimi poteffero tentare di mettersi in falvo col patiare o di qua o di la dall'Adda verso il Cremonese e Mantovano. Ma queste erano voci del folo volgo. Intanto il Rede Sardegna ferramente penfando a 1 mezzi più pronti per procedere contro i Gallispani, venne col nerbo maggiore delle sue forze verso la merà di Luglio alla Trebbia, e fece con tal diligenza gittare un Ponte sul Po a Parpanelo, e passare di là il Generale Conte di Schulenéurge con affai miliaie, che si porè afficurarne la testa, ed effere in itato di ripulfare i nemici, fe toffero venuti per impedirlo, ficcome fegui, ma tenza alcun profitto. Cio efeguito nel di fedici di Luglio, gli Auftriaci accampati fotto Piacenza, dopo aver fatto fpianare i loro Ridorri e batterie, e messe in viaggio tutte le artigherie, municioni, e bagagii, levarono il campo, e i inviareno alla volta della Trebbia , abbandonando in fine i contorni della mifera Città di Piacenza. Prima di metterii in viaggio, minarono il Seminario di San Lazzero, per farle faltare in aria, non ne fegul già il rovesciamento da effi pretefo: tattavia qualche parte ne rovino, e fe ne rifentirono tutte lo muraghe maestre, inducendos quel grande edificio ad uno stato compassionevole, benche non incurabile. Fermosti l'oste Austriaca alla Trebbia, e i Generali Marchefe Boisa Adorno, Conse Brown, e di Linden, colla Ufizialità maggiore fi portarono ad inchinare il Re di Sardegna, il quale affui fe il comando fupremo di tutta l'Armata. Tenneli poi fra ioro un Configlio generale di guerra, a fine di determinar le ulteriori operazioni della prefente campagna. Per l'allontanamento de Tedeschi ognun crederebbe, che si slargaffe di molto il cuore a gl'infeliei Piacentini dopo tanti parimenti fofferti in cosi lungo affedio. Ma appena poterono eguno paffeggiar liberamente per li contorni, che videro un ornido spettacolo di miscrie, ne trovarono se non motividi pianto. Per più miglia all'intorno quelle cafe, che non erano diruccate affatto, minacciavano almeno rovina, erano fuggiti i più de conradim; pente le bestie, si scorgeva immensa la strage de gli alberi. E come vivere da li innanzi, ellendo in buona parte maricato il raccolto prefente, e totta la speranza di ricavarne nell'Anno appresso, non restando majnera di coltivar le terre. Molto oto, non si può negare, sparsero gli Spagnuoli per le botteghe di quella Città, per provvederfi mallimamente di pagoi e drapperie, ma il refto del Popolo languiya per la poverta è penuria de grani. Per fopracarico venuti i Franzeft, nè potendo ottenere da gli Spagnuoli frumento o farine, richiefero forto pena della vita nota fedele di quanto fe ne trovava preffo de Cittadini, e ne vollero la metà per foro. Non andarono efentidalla militar perquifizione nè pure i Monisteri delle Monache. In

In questa positura erano gli assari della guerra in Lombardia, quando eccoti portata da Cortieri la nuova d'una penpetra, che ognino conobbe d'incredibile importanza per la Francia, e per chi inque avea sposato il di lei partiro. Il Cattolico Monarca deile Spagne Filippo V. godeva al certo buona falute, ma per la mente troppo affancata in addietro era divenuto per così dire una pura macchina. Affifteva a i Configli, ma più per tellimonio che per direttore delle tiloliszioni. Queste dipendevano dal senno de suoi Ministri, e più da i voleri della Regina Conforte Elifabeita Farnefe, i cui principali pentieri tendevano l'empre all'efaltazione de propri Figli. Da molti anni in qua ulavaal Re di fare di notte giorno, costume preso, allorche soggiornò as Siviglia. Nel dopo pranzo adunque del di 9. di Luglio, quando stava per levarii di letto, fu forprefo da un mentale deaguio, alcuni differo di apoplessia, ed altri di rottura di vasi, che in sette minuri il privò de vita. Manco egli fra le braccia della Real Conforte in eta d' anni fellantadue, fei meñ, e giorni venn, ellendo inutilmente accorfi 1 Medici e il Conteffore. Morto ancora il trovatono i Reali Infanti. Lafero questo Monarca fama di valore, per avere ne tanti feoncestipaffati del Negno fuo intrepidamente affifitto in perfona alle militari. imprefe, maggiore nondimeno fu il concetto, che resto dell'incomparabile fua Pietà e Religione, in ogni tempo confervata, con pari tenore di vita, talmente che fu creduto efente da gualunque menoma. colps di piena rifieffione. Tanto nondimeno i faoi Popoli, che i fuoi avversari, notatono in lui pecceta Caferia, per le tante guerre non necessare, che impovernono i suoi Suddiri con arricchie gli firameri; e per la poca fermezza ne suoi Trattati. Ma sono suggesti anche à buoni Regnanti alia difavventura di aver Mimftri, che fanno dat colore di Giultizia a i configli dell'Ambinione, e far credere la Ragione. di Stato una Legge fuperiore a quella del Vangelo. A così gloriofo-Regnante succedette il Real Principe d'Afturias Don Fordinando, figlio del primo Letto, nato nell'Anno 1713. a di 13. di Settembre da Moma Luifa Gabriella di Savaia. Avea quelto nuovo Monarca fin l'Anno 1719. spolita l'Infante Donna Maria Maddalena di Portogallo, e per quaixo appar va a gli occhi de gli uomini, gareggiava co. Padre, de non enche andava mnanzi, nella Pietà e Religione, Gran Jaggio chede egli immediatamente dell'animo fuo Eroico, col confermare tutse le Cariche (anche mutabili ) conférire dal Re suo Genitore, e fin quelle di chi avea poco curata, anzi dilprezzata la di liu perfora in qualità di Principe Ereditario. Vie più ancora fi diede a conoscere l' tatigne generofică del fuo cuore pel gran raipetto, e per le fincaze ch' egli.

egli uno verso la Regina sua Matrigna, approvando per altora tutti i latori a lei satti dai Re desunto, non volendo ch'ella si ristralle in altra Città, ma soggiornalle in Madrid, al qual fine la provvide per lei e pel Cerdinale Infante di due magnistici Palagi uniti, e di tutti a convenevo i arredi del tutto. Odervossi eziandio in lai (cota ben rara) un tenero amore verso de'suoi Reali Fratelli, e massimamente verso dell'Infante Dan Carlo Re delle due Sicilie. Per conto poi d'esta Regal Matrigna, e per vari allegnamenti fatti dal Re desun-

to, a prefero col tempo delle alquanto diverse rifoluzioni.

ARRIVATA la muova di quello inafpettato avvenimento in Italia, e in tutti i Gabinetti d'Europa, fveglio la giora in alcuni, il timore in altri, riflertendo cialcuno, che poteano provenire mutazioni di Maffime, effendo fopra tutto inforta opinione, che quello Principe, perche nato in Ispagna, turtoché della Real Casa di Borbone, sarebbe Re Spagnuolo, e non più Franzele, e che la Spagna ulcirebbe di minorità e tutela, qualiché in addietro nel Gabinetto di Madrid dominaffe al pari che in quello di Verfaglies la Corte di Francia. Non pafso certamente gran tempo, che gl'Inglesi con rivolgersi al Re di Portogallo, per mezzo suo cominciarono a far gustare al nuovo Re prepolizioni di concordia e pace. Men diligenti non furono al cerio i Franzesi a mettere in ordine le batterie della loro eloquenza, per contenerio nella già contratta alleanza con qual efito, ii ando poi a poco a poco fcoprendo. Ma in questi tempi un altro impensato accidente nempie di duolo la Corte di Francia. S'era già (gravata col parto di una Principella la Moglie del Delfino di Francia Maria Terefa, Sorella del nuovo Monarca Spagnuolo: quando fopragiunta una febbre micidiale nel termine di tre giorni troncò lo stame del di lei vivere nel di 23, di Luglio in età di poco più di vent'anni. Andava intantoil Re di Sardegna infieme co i Generali Tedeschi meditando qualche efficace ripiego, per coltriguere i Gallispani ad abbandonare la Città e l'afflitto territorio di Lodi. Fu perciò ordinato al Generale Conte di Bicun di passare il Po a Parpaneso con grosso corpo di armati, e di occupare la riva di la del Lambro. Sul principio d'Ag ifo anche lo fteffo Re Sardo colle maggiori fue forze paísò cola a fine di riftrignere gli Spagnuoli non men da quella parte, che da quella di Pizzigherrone. Uniti poscia i Piemontesi ed Austriaci ebbero forza di paffare full'altra parte del Lambro e di piantare due Ponti su quel Fiume, alla cui sissecatura s'era fortificato il Marefeialio di Maillebers, flando a cavallo del medefimo. Furono cagione tali movimenti, che gli Spagguoli & ritirarono dall'Adda, Abbandonato anche Lodi, invia-0001

sono a Piacenza le loro attiglierie e municioni, raccogliendos tutti a Codogno e Cafai Posterlengo. Precorse intanto voce, che per otdine del novello Re di Spagna Ferdinando VI. carca sei mila Spagnuo-li, già mosti per passare in Italia, non progredisfero nel viaggio, e sosse anche termata gran Iomma di danaro, che s'era messa in cammino a questa volta, tutti preludi, di cangiamento d'idea in questa Corte.

Non poteano in fine più lungamente mantenerfi nel di là da Po i Gallifpani, troppo interiori di forze a i loro avverfari, perche femprepiù veniva meno il foraggio con altre provvuloni, ne adito reflava di procacciarfene fenza pericolo. Stavano i curioli aspettando di vedere, qual via esti eleggerebbino, cioè se quella di mirratti verso Genova, o pure d'inviatif alla volta di Parma, ne mancavano gli Auffriaco Sardi di flare attenti a qualunque rifolozione, che potelle prendere la nemica Armata, al qual fine il Generale Marchele Boite Aderne con pui migliara di Tedeschi s'era postuto di qua dalla Trebbia verso la collina, per accorrere, ove il chiamasse la rittrata de'Gallispani. Fu anche spedito il Conte Gorani con alcune Compagnie di Granatieri e di cavalleria al Ponte di Parpanefo, per vegliare a gliandamenti de nemici, caso che tentallero di voler pallate il Po verso la bocca del Lambro, e per dar loro anche dell'apprentione. Tenneso intanto i Gallapani. Configho fegreto di guerra, per ufcire di quelle Arettezze. Fu detto, che fossero diversi i sentimenti del Conkglio di Guerra, e fra gli altri del Gages e Maillebois, tra quali palfarono parole affai calde. Proponeva il Gages di ridutti in Piacenza, dove non mancavano provvisioni per due ed anche per tre ferimane, perfuafo, che i nemici per mancanza di foraggi non avrebbero potuto fermarfi di la dalla Trebbia, ne a cagion del puzze tornare fotto Pracenza feche farebbe restato libero il ritirarsi a Tortona. Ma provalle in cuore del Reale Infante il parere del Maillebois, perchè creduto migliore, o perché parere Franzese. Nella norre dunque precedence al di nove d'Agusto i Gallispani, lasciate scorrere pel Finme Lambro nel Po le tante barche da loro adunate, con fomma diligensa fi diedeto a formar due Ponti sopra esso Po, e per tutto quel giorno attefero a paffare di qua coll'intera ioro Armata, cannoiu, e bagaglio, e nella notte e di seguente, dopo avere rotti i Ponti, cominciarono a sfilare alla volta di Caftello San Giovanni. Ma effendo giunso I avviso della loro rivirata al suddetro Generale Marchese Botta. prefe egli una ritolozione non poco ardira, e che fu poi fculara per la felicita del successo, cioè di portarii ad allalire i nemici, tuttochè u cor-

il corpo fuo forfa non giugnello a fedici mila armati i laddove quel de nemici fi faceva alcendere a ventiferte mila, computan quei, che nello steffo di osciono di Piacenza. Contro le utruzioni a lai date era prima paffato di qua dal Po-pel Ponie di Parpaneto il Conte Gorani col luo picciolo diffaccamento. Per farti onore, fu egli il primo a pizzicare la Retroguardia de Galbipani, che era pervenuta a Rottotreddo in vicinanza del picciolo Fiume Tidone, e all'incontro di mano in mano, che andavano arrivando i Battaglioni del Generale Botta, entravano in azione. Fu dunque obbligata la Retroguardia fuddetta a voltar faccia, e a teneró in guardia, colla credenza, che ivi foffe tutto il forte de gli Austriaci, cioè senza avvedersi di combattere fulle prime contra di pochi, che fi poteano facilmente avviluppare. o mettere in totta. Ando percio fempre più crefcendo il fuoco, fiache giunti tutti i Tedeschi, divenne generale il conflitto. Fu spedito all Intante, pervenuto già col Duca di Modena, e col corpo maggiore di fua gente a Caftello San Giovanni, acciocche inviaffe foecorfo, ficcome fece con alcuni Reggimenti di cavalleria. Era allora allora alto il Frymentone, o fia grano Turco, coperti da eflo combattevano a Fucilieri Tedeschi. Giocavano le Artiglierie, e mastimamente una batteria di quei cannoni alla Profitana, che pretto fi cari- cano, ne occorre rinfretcarli, che dopo molti titi, polta da gli Au-Briaci fopra un picciolo colle caricata a facchetti. Appena fi accoflarono alla feoperta le nemiche fehiere, che con ornida gragnuola 🖟 trovarono flagellate. Per più ore duro il langumolo cimento, rispinta e più d'una volta fu mella in fuga la Fanteria Tedefca dalla Cavallesta Spagnuola, finche giunto a quella danza anche il Afarchefe di Cafiellar, che feco conduceva il prefidio di Piacenza, confiftente in cinque mila combattenti, gli Authriaci fi ritirarono, tanto che potè l'o-As nemica continuare il viaggio, e giugnere in factato al fuddetto Caftello di San Giovanni. Si venne pofcia a i conti, e fu creduto, che gestassero sul campo tra morti e feriri quati quairro mila Gallispani, e che almeno mille e ducento foffero i rimafti prigioni, fenza contare quei che difertarono, percincchè abbondando l'vite Spagnuola della ciurma di milie Nazioni, non mai fuccedeva fatto d'ariri, o viaggio, che non fuggiffe buona copia d'effi. Reffu il campo in poter del Tedeschi con circa nove cannoni, e undici tra bandiere e stendardi, ma an quel campo fi contaro o anche d'esfi tra estinti e seciti esca quastro mila perione. Vi lafciò la vita fra gli altri Ufitiali il valorofo Genetale Burone de Berenclau, e tra i feriti forcino i Generale Conte Pallavicine, Conie Sertellone, Poghiern, Andlau, e Gorine. Di più non

fecero i Gallispani, perchè loro intenzione era non di decidere della forte con una battaglia, ma bensì di mettere in falvo i loro flerminati bagagli, e di attirarsi. Fu nondimeno creduto, che se al Conte di Gages avelle sapura l'inferiorità delle forte nemiche, potuto avreb-

be in quel giorno disfare l'Armaia Tedefca.

Non s) tofto ebbe fine l'atroce combattimento, che full'avvilodella fegreta parrenza del Marchefe di Caffellarida Piacenza, un diflaccamento Auftriaco fi prefentò forto quella Città, è ne intimò immediaramente la refa, e perchè non furono pronti i Cittadini a spalançar le porte, per aver dovuto paffar di concerto co i Gallifpani, ivi rimalti o malati o feriti, fi venne alle minaccie d'ogni più afprotrattamento. Ufcirono in fine i Deputati della Città, e dopo avergiullificari i motivi del loro ritardo, fu conchiulo il pacifico ingresso de'Tedeschi nella medesima sera, con rilasciare libero il bagaglio alla Guernigion Gallispana tanto della Città che del Castello, la quale resto in numero di ottocento uomini prigioniera di guerra. Vi fi trovò dentro più di cinque mila ( altri feriffero fino ad otto mila ) rra invalidi , feriti , ed infermi , compreli fra effi quei della precedente battagha, più di ottanta pezzi di grosso Cannone, oltre a i minori, trenta Mortari, e quantità grande di palle, bombe, tende, ed altri militari attrecci, con vari magazzini di panni e tele, di grano, rilo, e fieno entro e fuori delle mura. Prefero gli Austriaci il possesso di quella Città, ed ancorché ne i di seguenti v'entrassero i Mimiltri, e un corpo di gente del Re di Sardegna, che ne ripiglio il civile e militare governo, pure anch' effi continuarono ivi il loro foggiorno per guardia delle Arriglierie e de i magazzini , finchè fi ultimasse la proposta divisione di tutto, cioè della metà d'essi per ciascuna delle Corti. Allora fu, che veramente fotto l'afflitta Città di Piacenza ebbe fine il flagello della guerra militare, ma un'altra vi cominció non men lagrimevole della prima. Gli stenti passati, il terrore , ma più d'ogni altra cola il puzzore , e gli aliti malefici di tanti cadaveri d'uomini e di beltie leppelliti ( e non l'empre colle debite forme ) tanto in quella Città, che ne i contorni, cagionarono una grande Epidemia ne gli nomini, dura penione provata tante altre volte dopo i lunghi affedi delle Città. Ne fegut pertanto la mortalisà di molta gente, talmente che in qualche Villa non potendo i Preti accorrere da per rutto, senza l'accompagnamento loro si portavano i cadaveri alle Chiefe.

Ena già pervenuta a Voghera l'Armata Gallispana, tidotta, per quanto il pote congetturare, a quattordici mila Spagnuoli, e sei mi-

la Frantefi, infeguita fempre e moleftata nel viaggio da Ufferi e Schiavont. Giacché i Piemonteli non aveano voluto aspettare in Novi l' arrivo di tanti nemici, e s'era perció aperta la comunicazione de" Gallispani con Genova, ed in oltre un corpo di circa otto mila tra-Franzeli e Genoveli, condotto dal Marchefe di Mirapour, scendendo dalla Bocchetta era venuto fino a Gavi, per darfi mano con gli ahri: venne dal Maresciello di Maillebois, e dal Generale Conte di Gages nel Configlio tenuto col Reale Infante e col Duca di Modena fiflata l'idea di far alto in ella Voghera, ed ordinato a questo fine, che si facesse per tre giorni un general foraggio per quelle campagne. Ma ecco improvvifamente arrivar per mare da Antibo il Marcheje de la Mina, o sa de las Minas, spedito per le poste da Madrid, che giunto a Voghera, dopo aver baciate le mani all'Infante Don Filippo, prefesso la Regie Patenti, in vigor delle quali, ficcome Generale più anziano del Gages, affuníe il comando dell'armi Spagnuole in Lombardia, fubordinato bensi in apparenza ad effo Infante, ma dispotico poi in fatts. Ordiné egli perranto , ché tutte le truppe di Spagna fi metteffero in viaggio a di quattordici d'Agosto alla volta di Genova. Per quamo fi opponellero con varie ragioni i Franzesi, non fi muto parere, laonde anch'elli fcorgendo rovefciare tutte le già prefe milire , per non reffar foli indietro , fi videro forzati alla zitirata medefima Marciava quelta Armata verfo la Bocchetta, e già fcendeva alla volta di Genova, facendoli ognuno le meravighe, per non (apere intendete, come que Generali penfallero a mantenere migliaia di cavalli fra le angustie e le sterili montagne di quella Capitale quando in fine fi venne a (velar l'intenzione del Generale della Mina, o per dir meglio gli ordini fegreti a lui dati dal Gabinetto della fua Corte. cioè di prender la firada verso Nizza, e di menar le sue genti suori d'Iralia. Di questa risoluzione, che sece trasecolare ognuno, si videro in breve gli effetti, perché egli dopo avere spedito per mate sutso quel che poté d'artiglierie, bagagli, ed attrecci, fenta ascultar configli, fenza curar le querele altrui, comincio ad inviare parte delle fue imppe per le fommamente difastrole vie della Riviera di Ponente verto la Provenza. L'Infante Don Filippo e il Duca di Modena, todendo il freno per così impeniata e disgultola mutazione di fcena . fi videro anch'effi forzati dopo qualche tempo a tener quella medefima via, non fapendo spezialmente il primo comprendere, come s'accordeffero con tal novità le proteste del fratello Re Ferdinando , d'avere coranto a cuore i di lui intereffi. Fu allora, che non pochi Itabani delle biigate. Spagnuole non fentendo in sè voglia di ab-Danhandonare il proprio Cielo, seppero trovar la mamera di risparmiare a sè steffi il disagno di quelle marcie sforzare. Il Conte di Gager, a il Marchese di Castellar a inviarono innanzi, per passare in lipagna. Era il Castellar richiamato colà. Al Gages su lasciato l'arbitro di an-

dare o di reftar nell'Armata; ma anch'egli ando.

PAREVA intanto, che gli Authraco-Sardi faceffero i ponti d'oro a quella gence fuggitiva, quatiche non curaffero più di pengeita o di affrontarla, come era leguito a Rotrofreddo, e bastalle loro di vedere fgravata dalle for armi la Lombardia. Ma tempo vi volle, per beaafficurarii delle determinazioni de nemici. Chiarita la ritirata di effi alla volta di Genova, allora paffato il Po, andarono il Generale Broun , e il Principe di Carignano con dodici mila armani ad unisfi a Sau-Giovanni col Generale Boica . Molloti poi di là da Po anche il Re di Sardegna, s'avanzo fino a Voghera e Rivalia, dove concorfi tutti è Generali , tenuto fu Configuo di guerra , e preta la rifolizzione di procedere avanti contro di Genova. Opponevali a i lor patti primieramente Toriona, e pri Gavi. Perche nella prima era restata una gagliarda guernigione di Spagnuoli e Genoveli , e gran tempo farebbe. cottaro l'espugnazion di quella Piazza, solamente si penso a striguerla con un blocco. A questa impresa turono destinati alquanti battaghom, la mera Austriaci e la mera Savoiardi, che si postatono sulla collina contro la Cittadella, al piano ti tlefe un curpo di cavalierta. L perciocché il più della lor genie a cavallo non occorreva per quell' imprefa , e molto meno per la meditata di Genova , fu siviata a prendere ripola nel Cremonele, Modenete, e Guattallete. Nel di dicianove d'Agotto arrivo la vanguardia Tedefca col Generale Broun a Novi, hella Terra del Genovelato, ma Terra troppo berlaghata nelle congiunture prefenti, e fottopolla di nuovo ad una contribuzione più rigorola delle precedents. li Cattello di Serravalle affalico da gli Authraco Sarda, e persegunato con due morrari a bombe, non tenne forte, che una giornata, e tornò all'ubbidienza del Re di Sardegna. Fattefi por le necessare disposizioni, si prepararono gli Austriaci, per inoltrarii verso Genova, e nello stesso tempo il suddetto Re colla magguor parte delle fue forze s'inviò verfo le Valli di Bormida ed Orba, per penetrare nella Riviera Genovese di Ponente verso Savona, e Fimale, a fin d'incomodar la ritirata de i nemici. Incredibil numero di cavalli perderono gli Spagnuoli nella precipitofa loro marcia per quelle strade piene di paffi ftretti, balze, e diropi. Tuttoche Gavi. vecchia Fortezza, foffe mal provveduta di fortificazioni effenori, pone teneva tal presidio, e treno d'artiglierra, che poteva incomodar

di troppo i paffaggi de gli Austriaci, e la lor comunicazione colla Lambardia: fu percio incaricato il Generale Pircolomini di formarne l'affedio, al qual fine da Alessandria furono spediti cannoni e bombe. Intinto verío il fine di Agosto s'inoltro il grosso dell'Armaia Austriaca per Voltaggio alla volta della Bocchetta, paffo fortificato da i Genoveli , e guernito di alquante Compagnie d'esti e di Franzesi. Dopo aver fatto i due Generali Botta e Brown prendere le superiori eminenze del Giogo, inviarono all'affalto di quel fito tre diverfi ffaccamenti di Granatieri e fanti, e fe s'ha da prettar fede alle Relazioni loto, col facrifizio di foli trecento del loro unmini forzarono i Genovefi a prendere la fuga coli abbandono de Cannoni e munizioni , che quivi si travarano. Presesero all'inconsto i Genovesi di avere sosteauto con vigore, e renduto vano il primo affalto de gli Auftriaci, e fi preparavano a far più lunga refistenza, quando futono all'improvviso richiamati dal loro Generale i Franzesi. Non avea mancato in quelli tempi il Mareferallo di Maillebora d'incoraggire il Governo di Genova, con fargli sperare l'affritenza delle truppe di suo comando, ed una rifoluzione diverta da quella de gli Spagnuoli, che tum in fine erano marciati verso Ponenie. Ma non duro gran tempo la sua promeffa , perche vago anch'egh di menere in falvo se fteffo e tutta la fua gente , la fece shlare verso la Francia, lasciando in grave cofletnazione l'abbandonara infelice Città di Genova. Il tempo fece dipoi conoscere, che dalla Corte di Versaglies non dovette essere approvata la di lui condotta, perché richiamato a Parigi, fu posto a federe, e dato il comando di quella molto fininuita Armata al Duca di Bellisle. Se crediamo a i Genovefi, il loro Comandante rimafto alla Bocchetta dopo l'abbandonamento de Franzeli , fentie totto al Governo , per ricevere ordini più precifi , efibendofi di poter foffenere quel posto anche per qualche giorno L'ordine, che venne, su ch'egli fi ritiralle colla fua gente : laonde non duratono, poi gli Auftriaci ulteriore farica per impagronirlene , con infeguir anche e pizzicare i fuggitivi Genoveli. Liberata da quelto offacolo l'ofte Austriaca, non trovò più remora a i fuoi paffi, e potè francamente calate buona parte d' ella fino a San Pier d'Arena a baidiere spiegate, dove nel di quattro di Settembre fi vide piantato il fuo quattier generale.

SE batteffe il cuore a i Cittadini di Genova al trovarsi in così pericoloso emergente, ben sacile e giusto e l'immaginario. Fin quando si vide i esercito Gallispano muovere i passi dalla Lombardia verso la loro Città, ben s'era avveduso quel Senato della biutta piega, che prendevano i propri interessi, e pero furono i saggi d'avviso, che si

fpe-

spedissero tosto quattro Nobili alle Corti di Vienna, Parigi, Madrid, e Londra, per quivi cercar le maniere di schivar qualche tempto. anti preveduto naufragio. Ma guai a quegl' infermi, che prefi da oucidial parofismo, alpettano la lor falute da i Medici, troppo loutani! li perche, peggiorando fempre più i loro affari, que lavi Signori, già convinti d'effere abbandonati du ognuno, ed esposti a i più gravi pericoli, altra migliore rifoluzione in così terribil improvvifata non seppero prendere, che di trattare d'accordo co Generali della Regnante Imperaduce. Non mancavano certamente, te alle apparenze li bada, forze a quel Senato per difendere la Città guernita di buone mura , anti di doppie mura, di copiofa artiglieria, e di groffi Magazzini di grano, ed aliri beni, quivi lasciati da gli Spagnuoli, e con presidio di non poche migliaia di truppe regolate. Ne già avea lasciato in quella strettezza di tempo il Governo di distribuir le guardie e milizie dovunque occorreva, e di disporte le artiglièrie ne fiti più propri per la difefa della Città . Contuttociò bartuti dalla parte di terra da i Tedeschi, angushati per mare dalle Navi Ingless, e perduta la speranza d'ogni loccorlo, che altro potevano alpettar in fine, se non lo finantellamento delle lor funtuote. Cafe e delizie di campagna, ed anche la propria rovina e schiavirà? Ne pur sapeano esti cio, che si poteffero promettere del numerolo bensi e vivace Popolo di quella Capicale, perché Popolo già mal contento, per effergli mancato il guadagno, e cresciuto lo stemo, mentre da tanto tempo si dalla banda della Lombardia, che da quella del Mare, veniva difficultato II rrasporto della legna, carbone, carni, e vari altri comestibili, e socse Popolo, che declamava contro l'impegno di guerra, preso dal Configlio di alcuni più preporenti de Nobili. Aggiungafi, che fra la dominante Nobikà ed ello Popolo palfava bensì in tempo di quiere la corritpondenza convenevole dell'ubbidienza e del comando, ma non già affai commerzio di amore, ffante l'altura, con cui trattavano que' Signore il minuto. Popolo , già degradato da gli antichi onore e privileg), talmente che non si potea sperare, che alcun d'essi volesse saenficar le proprie vite, per mantenere in trono tanti Principi, che sembravano non curar molto di farsi amare da i loro Sudditi. E se i nemici fossero giunii a salutar la Città celle bombe, potea la poca armonia de gli animi far nafcere difegni e defideri di novità in quella gran popolazione. Finalmente si trovava la Città si sprovveduta di farine, che la fame fra pochi di avrebbe sconcertare tutte le misure. Saggramente perció da quel Configlio fa preso lo spediente di non reaffere, e di comperar più tofto co i meno (vantaggiofi parti, che fofle poise possibile, la riconcinazione coll'Imperadrice e co'stini Alleati, che

di azzaidarfi ad un giuoco, in cui poteano perdere tutto.

ERANSI già accampate le truppe Austriache alle spiaggie del Mare, vagheggiando i movimenti di quello da i più d'eth non piima veduto elemento. Spezialmente fuil afciutte iponde della Polcevera non pochi Reggimenti d'effi s'erano adagiati, ne farebbe mai paffato per mente a que buoni. Alemanni, che quei picciolo Torrente potetle, per così dire, in un istante caugiarsi in un terribil Gigante. Ma nel di sei del fuddetto Settembre ecco alzarli per aria un fiero temporale gravido di fulmini con imperiolo vento e pieggia dirotta, per cui fcefe sì gontia d'acque ed orgogliofa ella Polcevera, che stratemo in mare estes fecento persone tra foldati, famiga, ed anche alcum Ufiziali. affaillimi cavalli, muli, e bagagli. Guai fe quefto accidente arnvava di notte, la terza parte dell'Armata periva. Nel giorno sfesso de l' quattro, in cui parte dell'efercito Authriaco comincio a giugnere a San Pier d'Arena, furono deputati dal Configlio di Genova alcuni Senatori, che andassero a riverire il Generate Brown, Condottiere di quel corpo di genre . Introdotti alla fua udienza , rapprefentarono la fomma venerazione della Repubblica verfo l'Augusta Imperadrice, mantenuta anche in quelli ultimi tempi, ne quali aveano proteffato e tuttavia protestavano di non aver guerra contro della Macità sua, e che effendo le di lei milizie entrate nel dominio della Repubblica, il Governo inviava ad offenre tuiti i più ficuri atteffati di amiciala a à di lei Ministri, metrendosi intanto foito la protezione, è in braccio alla clemenza della Cefarca Reale Macítà Sua . Intendeva molto bene il Broun la Lingua Italiana, ma non arrivò mai a capire ciò, che volesse due quel'a protesta di non aver fatta guetra contro l'Augusta fua Sovrana. Pure fenza termarli in quelto, rispole a i Deputati, che stante la lor premura di godere della Cefarea clemenza è protezione, e di non provate i difordini, che potrebbe produtte l'avvicinamento dell'armi Imperiali, egli manderebbe le guardie alle Porte della Città, affinche ti preveniffe ogni molettia e fconcetto nel di dentro e al di fuori d'effa. E perciocche rifgotero i Deputati, che a ciò oftavano le Leggi findamentali dello Stato, il Generale alterato replicò loro, che non sapeva di Leggi e di Statuti, con altre parele brufche, colle quali li licenzio. A rivato poi nel giorno appreffo il Marchefe Borra Adorno, primario Generale e Comandante dell'efercito Au-Atriaco, fi portarono a riveri lo 1 Deputati. In lui fi trovò più cortefia di parole, ma infieme egual premura, che fruttaffe alla Maestà dell'Imperadrice la fortuna presente delle sue armi. Proposero di nuo-Tueso XII. VO.

vo que Sengtori la rafoluzione della Repubblica di metterfi fotto la protezione d'essa lesperadrice, a cui darebbono gli attestati della più nverente amicizia, con ritirar da Tortona le loro genti; con far cellase le ostilità del presidio di Gavi; con rimettere tutti i prigionieri, ed anche i difertori, implorando nondimeno grazia per esti, col congedar le militie del paese, e quelle exiandio di fortuna, ritenendo solamente le consuete per guardia della Città, e con esibirsi di somministrare tutto quanto fosse in lor potere per comodo e fervigio dell' armi Austriache, rimerrendoù in una totale neutralità per l'avvenire. Le risposte del Generale Botra furono, che darebbe gli ordini, affinchè l'efercito Cefareo Reale delisteffe da ogni offilità, ed offervalle un ciatta disciplina, ma effere necessaria una promessa nella Repubblica di stare a gli ordini dell'Augustissima Imperadrice, dalla cui clemen-24 per altro fi poteva sperare un buon trattamento, e che per ficuresza della lor fede conveniva dargli in mano una Porta della Città; e che inianto fi lafcerebbe intatta l'autorità del Governo, la Libertà e quiere della Citrà. Portate al Configlio queste proposizioni , fusono accettate, e fi confegno al Generale Botta la Porta di San Tommafo, febben pofeia egh preiefe e volle anche l'altra della Lanterna.

NEL giorno (egueute fei di Settembre portoffi perfonalmente effo Marchele in Città, per formare una Capitolazion provvilionale, la quale farebbe poi rimessa all'arbitrio della Maestà dell'Imperadrice. Ne furono ben gravole le condizioni, ma giacche il riccio era entrato in tana, convenue ricevere le leggi da chi le dava, non come contrattante, ma come vincitore, e furono: Che fi confegnaffe le Porte della Città alle soldatesche dell'Imperadrice Regina, il che non ebbe poi effetto, effettdofi, come fi puo credere, tacitamente convenute le parti, che bastaffere le due sole già confegnate. Che le truppe regolate, o sia di fortuna della Repubblica, s'intendessero prigiomere di guerra. Che l'armi tutte della Città, e le munizioni da bocca e da guerra, delboare per le miliaie, fi confegnaffero a gle Ufiziali di Sua Maeila. Che lo stesso s'intendeva di tutti i bagagh ed effects delle truppe Gallispane e Napoletane, e delle loro persone ancora. Che il prefidio e Fortesza di Gavi, se non era peranche rendura, st rendesse tosto all'armi d'essa imperadirce. Che si Doge e sei primary Senators nel termine d'un Mele foffero tenuts di paffare alla Corte di Vienna, per chiedere perdono dell'errore paffato, e per implorare la Cefarea Clemenza. Che gli Ufiziali e foldati d'effa Imperadrice, e de fooi Alleati, fi metteffero in liberta. Che subito si pagherebbe la fomma di cinquanta mila Genovine all'efercito Imperia🚂 , a titolo di rinfresco , e per ottenere il quieto vivere: del retto pot delle Contribuzioni doveva intendesti la Repubblica col Generale Conic di Coicch, autorizzato per tale incumbenza. Che quattro Senatori intanto pallerebbeto per oftaggi di tal convenzione a Milano . Finalmente che questo accordo fortirebbe il suo effetto, finche venifse ratificato dalla Corre di Vienna. Tralascio altri meno importanti priicoli. Non fi sa , che avelle effesto la crinfegna dell'armi e munizioni da guerra della Città, ma si bene alle mani de Ministri Aufirsaci pervennero tutti i Magazzini ( erano ben molti ) (pettanti a i Gallispani, con che quell'efercito poco prima bisognoso di tutto, fa vide provveduro di tutto, e col ritorno de i difertori, a quali fu accordato il perdono, venue aumentato di due mila perfone. Non fi tardo a sborfare le cinquanta mila Genovine, il ripari mento delle quale fra gli Ufiziale e Soldan obbe l'amoffato delle pubbliche Gazzene. Bilogno più non vi fu di trattare è disputare intorno al retto delle Contribusioni; perciocche il fuddetto Conte di Cotech, Commillatio Gemerale Austriaco, il quale ne sapea più di Barrolo e Baldo nel suo meftiere, invio al Dege Brignele e Senato di Genova un' Intimazione fenita di buon inchioltro. In esta esponeva, che essendosi la Repubblica di Genova impegnata in una guerra manifestamente ingiusta contro la Maestà dell'Imperadrice Regina, e de suoi Collegati, ed. aperto il varco a'fuoi nemici, per invadere gli Stati d'effa Imperadejce e del Re di Sardegna, giusta cola farebbe stata l'eligere da esta il mfacimento di tante spese e danni sofferti, che ascendevano a somme snethmabili. Ma che avendo essa Repubbuca riconosciuto la mano dell' Onniporente, che l'avea fatta foccombiere forto l'armi giuffe e trioqui fanti della Maefit ius Cefarea e Reale, ed effendoli volontariamente offerta di loggiacere a gli aggravi, che le fi doveano importe pega ciò effo Conte di Cotech perentoriamente la faceva intendere di dover pagare alla Caffa militare. Auftriaca la fomma di Tre Millione di Genevine ( cioè Nove Millioni di Fiorini ) in tanti Scudi d' argento . e in tre pagamenti. cioè un Millione dentro quarantoti ore, un altro nello spazio di otto giorni, e il terzo nel termine di quindici giorni i forto pena di ferro, fuoco, e faccheggio, non foddisfacendo ne' termini fopra intimati. Quella fu l'interpretazione, che diede il Minifiro alla Ciemenza dell'Imperadnee Regina, a cui s'era nineffa quella Repubblica.

AVIANO gl'infelici Genoveli il cokello alla gola, inutile fu il reclamare, necellano l'ubbidire. Concorfero dunque le Famiglia più benellanti al pubblico bifogno coll'inviare alla Zecca le loro

argenterie. 6 traffe danaro contante da altre, convenne anche ncorrere al Banco di San Giorgio, depolitario del danaro non folode Genovell, ma di molte altre Namoni, tanto che nel termine di ciaque giorni fu pagato il primo Millione. Più tempo vi volle per isborfare il fecondo, non potendo la Zecca battere se non partitamente si gran copia d'argento. Con parte di quel danaro furono zon tolamente foddisfatti di molti Meli trafcorfi gli Ufiziali Auftriaci, ma anche riconosciuto dalla generosità dell'Augusta Sovrana conproporzionato regalo il buon fervigio de'fuoi Ufiziali. Parte d'ello tesoro fu condutta a Milano da riporsi in quel Cattello. A conto ancora del pagamento fuddetto ando la reft tuzion delle giote e d' altri arredi della Cafa de' Medici, impegnati in Genova dal Regnante. Augusto. Ne si dee tacere, che videsi ancor qui una delle umane vicende. Tanta cura de gi industriosi Genovesi, per raunar ricchezze. and va finire in una si strabocchevol tassa di Contribuzioni, la quale tuttoché importa ad una Citra coranto doviziofa, pure a molti puo fare ribrezzo. Non farebbe ad una Città povera toccato un così indifereto: falaffo. E vie più dovette miterre fenfilmle a quella nobil Repubblica, perchè accaduto, dappoiche appena ella s era rimella dalla lunga. febbre maligna della Corfica, in cui non ofo dire, quanti Millioni. effi dicono d' avere impiegato , ma che certamente fi puo credere costata a lei un' immentità di danaro. Fama corse, che il Re di Sardegna fi lagnaffe , perchè nè pure una parola fi foffe detta di luinella Capitolazione, e ne pure si fosse pentato a lui nell'imposta di tanto danaro , e nell'occupazione di tanti Magazzini. Pari doghanza: fu detro, che facesse l'Ammiraglio Inglese.

Cto', che in sì improvvisa e deplorabil rivoluzione dicessero, al men sutto voce, gli assistiti e battuti Genovesi, non è giunto a mia nonzia. Quel che è certo, entro e suori d'Iralia accompagnata su la loro disavventura dai compatimento universale, e sino da chi dianzi non avea buon cuore per esti. Pero daperiotro si scatenarono voci non men contra de go Spagnuoli, che de' Franzesi, derestando i primi, perchè principalmente da loro venne il precipizio de' Genovesi; e gsi altri, perchè mai non compativero in Italia nell'Anno presente quelle tante lor truppe, che si spacciavano in moto sulle Gazzettu, e che avrebbero poturo etentare da si gran tracollo gl' interessi propri, e quei de' loro Collegati. Aggingnevano i Politici, che quand'anche si novello. Re di Spagna avelle preso idee diverse da quelle del Padre, tichiedeva nondimeno l'onor della Corona, che non si sacriscassero si obbrobnosamente gli Amici ed Alteati, ed in ogni

caso

cafo poteva almeno e doveva il comune efercito procacciare per mezzo di qualche Capitolazione, condizioni mendute e dannofe a chi avea da rettare in abbandono. Finalmente diceano, doversi incidere in marmo quello nuovo elempio, giacchè s'erano dimenticati i vecchi, per ricordo a i minori Potentati del grave pericolo, a cui s'elpongono in collegath co i maggiori, perchè facile è il trovar Monarchi tanto applicati al proprio interelle, che fanno fervir gli Amici inferiori al loro vantaggio, con abbandonarli anche alla mala ventura, per infrarmiare a sè stessi l'incomodo di fostenerli. Chi più fi figurava di sapore gli arcani de Gabinetti, spaccio, che fra la Spagna, Inghilterra, e Vienna era già conchiulo un fegrero accordo. per cui la Spagna dovea richiamar d'Italia le fue truppe; gl'Ingless laterar paffare a Napoli dieci mila Spagmioli, e l'Imperadrice Regina termare a confim del Tortonese i passi delle sue truppe. Avera i primi fuddisfatto all'impegno, ed aver mancato alla fua parre l' Auffriaca Armara. Di qua poi effore avvenuto, che la Spagna irrigata poscia di nuovo s'uni colla Francia. Turis sogni di genie sfaccendata. Ne pur tempo v'era stato per si fatto maneggio e pretefo accordo, e ceno l'Imperadrice Regina, Principella generola e d'arumo virile, non era capace d'obbliar la propria Dignità con tradire non folo gli Spagnuoli, ma anche i mediatori Inglefi, cioè i migliori de fuoi Collegari. La comune credenza pertanto fu , che la Francia non penso all'abbandono de Genoveli, e se il suo Maresciallo li lafeto ferafeinare dall'efempio de gli Spagnuoli, non fu quella approvate dal Re Cristianistimo. Quanto poscia alla Corte del Re-Cartolico, fi tenne per fermo, che su i principi cotanto prevaleffe il partito contrario alla Vedova Regina Elifabetta, che fi giugnesse a quella precipitofa rifolozione, a cui da li a non molto fuccedette il pentimento, effendo riuleito al Gabinetto di Francia di tener faldo nella Lega il Re novello di Spagna, ma dopo effere cotanto peggiorati in Italia i loto affati, e con dover tornare all'Abici, qualoga intendeffero di calat un'altra volta in Italia. Per conto poi de' Genovest poco servi a minorare i loro danni ed affanni l'altrui compatimento, e il cangiamento di Massime nella Corte del Re di Spagna . Contuttoció dicevano effi di trovar qualche confidazione in penlando, che ognuno poteva scorgere, non effere le loro disavventuro una confeguenza di qualche luro ambiatolo difegno, ma una necellità di difeta, nè poterti chiamar poco faggio il loro configlio per l'aderenza prefa con due Corone potentifiane, le quali fule potcano prefervarii da i minacciati danni: giacche a nulla aveano fervi-Tomo XII. 10 1

to i tanti loro recorsi e richiami alle Corti di Vienna, leghiberra, ed Ollanda.

Ma lasciamo oramas i Genoveli, per seguitare Carlo Emmanuele. Re di Sardegna. Nè pur egli fu pigro a prendere la fortuna pel ciufso. Colla maggior diligenza possibile sece egli calar le sue truppe per l'aspre montagne deil Apennino sulla Riviera di Ponente, a fin di tagliare la strada, se gli veniva fatto, a i fuggitivi Franzesi, e fama corfe, effere mancato poco, che l'Infante Don Filippo, e il Duca de Modena non toffero, forprefi nel viaggio. Ma la principal mira d'ello Re erano Savona e il Finale, pacti dietro a quali s'erano confumati tanti defider; de fuoi Antenati , e su i quali la Real Cafa di Savoia manteneva antiche ragioni, o pretentioni. Giunfero colà le fue milizie nel di otto di Settembre, ed arrivò anche lo stesso Re nel di seguente a Savona, incontrato dal Vescovo, e da i Magistrati della Cietà, che andarono a prefentargli le chiavi. Colà giunfe ancora il Generale Gorani, spedito con alcuni battaglioni Austriaci, per darli mano a fortomettere il Castello assat forte d'essa Savona. Trovavati alla difeta di quello un Comandante di Cata. Adorno Nobile Genovele, si quale alla chiamata di renderfi diede quella rispotta, che conveniva ad un coraggiolo e fedele Ufiziale, e ranto più perche fu fatta essa chiamata per parte del Re di Sardegna. Raccontasi, ch'egli dipoi, come se quella Piazza avesse da essere il sepolero suo, diffribut à i foldati vari effetti e danari di fua ragione i e nel Te-Ramento (so dichiaro eredi fuoi le mogli e i figli di quegli Ufiziali, che morrebbono nella difeta, al che egli dipoi li accinfe con tutto vigore. Si tardo ben molto a cominciare le offilità contra di quel Castello, perché non poteano volare per le aspre montagne i mortai e l'artighena groffa, che occorreva a quell'affedio. Paffarono le brigate Austriaco-Sarde al Finale, e il Forte di quella Terra non fi fece molto pregate a capitolar la refa, con reftar prigione il preficho, e coll'avere gli Unziali ottenuto buon trattamento per loro e per li loro equipaggi. Giunfe colà nel di quindici di Seitembre il Re di Sardegna, allora fu, che non potendosi più ritenere l'antico abborrimento di quel Popolo al giogo Genovele, scoppio in segni d'incredibit allegrezza, e con fommo applaufo, ed applaufo di cuore, accolle il novello Sovrano. Prolegui polcia effo Re colle milizie il viaggio, occupando di mano in mano i posti e le Terre, che i Franzesi andavano abbandonando, finche gianfe a Ventimiglia, Villafranca, e Montalbano, all'affedio de i quai Luoghi egli fu forzato a dover fermate il piede. Dovunque paffarono l'armi fue vincitrici, fegni ne reflarono

flarono della singolar sua moderazione, e della savia sua maniera di trattare chiunque a lui si arrendeva. Non la voleva egli contro la borsa di que Popoli, esatta disciplina osservavano le sue truppe; so-lamente, per huona precauzione, levò l'armi al conquistato paese. Impiego egli in que viaggi, e nella conquista della Rivieta di Ponente il resto di Settembre, e la metà di Ottobre, ne altro considerabil avvenimento si contò, se non che il Generale Austriaco Gorani, nel riconoscere il posto della Turbia nel di dodici d'esso Ottobre perdè la vita; i Franzesi nel di 18. ripassarono il Varo; il Castello di Ventimiglia nel di 23. si sottomise all'armi de i Piemontesi.

INTANTO la Corte di Vienna, confiderando il bell'ascendente dell' armi fue in Lombardia e nel Genovefato, e già cacciati di là da' monte i nemici tutti, vagheggiava il bel Regno di Napoli, come un premio dovuto al valore e alla huona fortuna dell'armi fue nell'Anno presente. Nun v'era de'Munstra, che ricordevole delle tanto pentioni e regali, procedenti una volta da quel fruttuolo paele, non inculcalle venuto oramas il tempo di macquillar giustamente ciò, che s'era sì miferamente perduto ne gli anni addietro; avere l'Imperadrice oziofi circa dieci mila Cavalli, adagiati nel Modenefe, Cremonese, Mantovano, ed altri Luoghi. Accresciuti questi da qualche quantità di fanteria, ecco un efercito capace di conquiftare tutto quel Regno, trovarsi il Re di Napoli privo di gente, di danaro, e di maniera per relistere, col folo presentarsi colà un esercito Au-Ariaco, altro scampo non restare a quel Ro, che di fuggirsene in Sicilia, e che la Sicilia stella, qualora volessero dar mano gi Inglesi, facilmente coronerebbe il trionfo dell'armi Imperiali. Forti erano, e bem gustate queste ragioni ; e non è da dubitate, che la Cotte Celarea ardelle di voglia di far quell'impresa; al qual fine si videro anche sboccare in Italia alcune migliaia di fanti Croati e Schiavoni, gente mal in amele, ma forte di corpo, reggimentata, e che sa occorrendo ben maneggiate fucili e fciable. Ma altri furono in questi tempi i disegni dell'Inghilterra, cioè di quella Potenza, che avea come dipendenti, per non dire come Servi, i fuoi Collegati, pel bisogno, che tutti aveano delle sue Sterline, cioè di un danaro, onde ventva il moto principale della macchina di quell'Alleanza. Da che la Francia osò se non di attaccare, almeno di secondare il fuoco nelle viscere della Gran Bretagna colla sedizion della Scogia, in cui non fi trattava di meno, che di detromizzare il regnante Re Giergie II. lo spirito della vendetta, o sia la brama di rendere la pariglia al Re Cristianussimo, sece gran breccia nella Corte Britannica. Fu dunque risoluto l'armamento d'una possente Ptotta, per portare la desolazione in qualche sito delle coste di Francia; e in olire, giacché più non restavano in Lombardia nemici da combattere, questo parea il tempo di portare la guerra anche dalla parte d'Italia nel cuor della Francia, acciocché ella non si gloriasse di farla sempre in casa altrui. A questa determinazione ripugnava non poco il Gabinetto Impenale tra per li noti infelici tentativi altre volte satti o nella Provenza o nel Delfinato, e perchè si vedeva interrompere l'impresa di Napoli, dove cetto si conosceva il guadagno, laddove poco o nulla v'era da sperare nella Provenza. Per lo contrano l'Inghilterra non solo desiderava, ma comandava una tale spedizione; e per questo sine ancora mosse il Re di Sardegas.

a contribuir buona parte della fua fanteria.

Tall nondimeno divennero le forza Austriache in Italia, tali i muove rinforze inviari per accrefcerle, che si figurò il Ministero Cefarco di poter accudire all'una imprefa fenza pregiudizio dell'altra; nè fi può negare, che ben penfari erano i fuoi dilegni. Ma ordinasia disavventura delle Leghe è l'avere ogni. Contraente de particolari intereffi e defideri , che non s'accomodano con quei de gli altri . la Londra v'erano della fegrere intenzioni , contrarie a quelle di Vienna. Si voleva far del male alla Francia, e non già alla Spagna. Sempre fitto il Re d'Inghirerra nella speranza d'una Pace particolare col Re Cattolico, fervorofamente maneggiata dall'Auftriaca Regina di Portogallo, e creduta anche affai verifimile, per efferfi scoperte nel novello Re di Spagna delle Massime ben diverse da quelle del Re fu suo Padre con ogni riguardo procedeva verso gli Spagnuoli, aftenendofi, per quanto mai poteva, dal recar loro danno, anzi da ngni menomo loro infulro, nemico in fine di folo nome, ma non già di fatti. Però la conquista del Regno di Napoli, meditata in Vienna, che avrebbe infinitamente disgultara la Corona di Spagna, fi trovo ascolamente astraversata da gl'Inglesi, i quali secero valere la necessità di entrare in Provenza colle maggiori forze possibili, per non foggiacere a gl'inconvenienti patiti altre volte in si fatte spedizioni, ed essere troppo pericoloso l'indebolir cotanto l'Armata di Lombardia, coll'inviarne si gran parte in si lontane e divife contrade; e che costerebbe troppo il mantenere in tali circostanze quell'acquisto. Queste ed altre ragioni, delle quali il Gabinetto di Vienna intendeva molto bene il perche, fecero, che l'Imperadrice. Regina forzatamente defie bando ad ogni difegno ful Regno di Napoli. E. intaoIntanto il Re Cattolico con vari convogli per mare spedi ad esto Napoli alcune migliara delle sue truppe, le quali ebbero sempre la fortuna di non estere vedute da gli inglesi, nè d'incontrarsi nelle lor Nava, le quali pure padroneggiavano per tutto il Mare Ligustico e Toscano.

Essara dunque la spedizione Austriaco Sarda contro la Provensa, per cui tanto all'Imperadrice, che al Re di Sardegna uno firaordinario aiuto di colta in moneta fu fomminificato dall'Inglidicerra, ello Re Sardo per disporta ed animarla come Generalistimo paísó a Nizza già abbandonata da i Franzesi Quivi ricevette egli l'avviso, che s'era renduto alle fue armi Montalbano, e che poco appreffo, cioè nel di quattro di Novembre, avea fatto altrettanto il Castello di Villafranca. Giunse anche da li a poche semmane la hera nuova, che la Cirradella di Tortona era tornata in fuo dominio nel di venticinque del Mele fuddetto, con aver quella guerragione Spagnuola ottenuta ogni onorevol capitolazione, giacche anche ello Re in tutta quella guerra ogni maggior convenienza e rispetto osfervò sempre verso la Corona di Spagna, Intanto si dalla parte di Genova, che di Lombardia andavano sfilando le foldarefche defimate per l'invafione della Provenza, facendofi la massa della gente a Nizza. Scelto per Comandante di queli Armata il Generale Conte di Broun , questi vetdo la merà di Novembre giunte per mare a quella Città, è comunció a prendere le milure, per effettuare il meditato dilegno. Giacchè si cakolava di non trovate nè viveti ne fotaggi in Provenza , I Americaglio logicie Medier, chiamato a configlio, affunte il carico da condurre da i Magazzini di Genova e della Sardegna il bifognevole, ficcome ancora le attiglierie, attrecci, e municioni da guerva. Sopragionse in questi tempi gagharda tebbre al Re di Sardegna, che grande apprentione ed affanno cagiono in quell'Armata, ma più in cuore de i Sudditi fuoi, i quali percio con pubbliche preghiero implorarono da Dio la confervazione di una vita sì cara. Dichiaroffi poi nel di 15. di Novembre il vaiuolo, e questo di qualità non maligna, talche paffato il convenevol tempo richiefto da sì fatta malatera , cefso ogni pericolo e timore . A cagione nondimeno della convalescenza su conchiuso, ch' esso Re passerebbe al verno in quella Citch . Emalmente fui fine di Novembre fi trovo raunato l'efercuo deflinato a i danni della Provenza, che si fece ascendere a trentacinque mila combatteon tra fanti e cavalli, cioè due terzi d'Auffriact, e l'altro di Piemontesi comandati dal Tenente Generale Marchese di Balbiano, e pero s'imprese il passaggio del Fiume Varo. Cat-

CREDEVASI di trovar quivi forte refiftenza dalla parte de i Franzeli , ma non erano tali le forze di quelli da poter punto frafloriare i paffi de gli Auftriaci e Savoiardi. S'erano già separate le milime Spagnuole da i Franzefi, e milterioli parevano i loto movimenti, perche cea sembrava, che volessero prendera il cammino verso la Spagna, ed ora che penfaffero a ritirarii in Savoia. E veramente a quella volta tendevano i loro paffi, quando arrivo in Tarafcon al Generale Marchefe della Mina un Corrière dell' Ambafciatore Cattolico efiltente in Parigi, da cui veniva avvertito di tener le truppe di fuocomando unite con quelle di Francia, ffante una nuova convenzione fiabilita fra le due corone di Madrid e Verfaglies. Servi un tale avvilo, perchè il Marchefe non progrediffe innanti, per aspettare più necestati ordini della Corte del suo Sovrano. Non ascendevano dal canto loro i Franzesi a più di cinque o sei mila persone fotto il comando del Marchese de Mirepoux Tenente Generale, avendo pagato gla altri il difastroso ntorno del Genovesato o con lunghe malattie, o col-La morte. Vero è, che si trovarono alquanti corpi d'esti Franzesi qua e la postati al basso e all'alto del Taro, per contrastarne il passo a i nemici, due Fortini ancora o Ridotti teneano fulle sponde d'esso Frame pure tra le batterie erette di qua dal Frame, che faceano buon gruoco, e pel Cannone di tre Vascelli e di altri Legni minori Inglefi, che s'erano postati all'imboccatura del Fiume stesso, animofamente in più colonne passarono gli Austriaco-Sardi, essendosi precipitofamente riturati da tutti que postamenti i Franzesi. Derto fu, che folamente cottaffe quel pallaggio ottanta perfone, le quali ebbero anche la difgrazia d'annegarfi. Fu dipoi formato un fodo Ponte ful Varo, e volatono ordini, perche venifiero le groffe arrigherie, per dar principio all'affedio di Antibo, mira principale del Generale Braun, che servirebbe di scala all'altro di Tolone.

TROVARONO gli aggresson in que' contorni abbandonate le case, e suggini col loro meglio i poveri abitanti. Ma per buona ventura vi restarono le cantine piene di vino, e vino, come ognun sa, sommamente generoso di quelle colline, onde ne avrebbe quel Popolo secondo il costume ricavato un tesoro. Giacche altro nemico da combattere non aveano trovato i Tedeschi, gli Svitzeri, ed anche gl'Italiani, asogarono il loro valore e sdegno contra di quelle botti, e per tre giorni ognun triontò di que'cari nemici. Era un bel vedere qua e la per terra migliata di soldati, che più non sapeano in qual parte del Mondo si sussero così ben conci erano dal tracannato liquore. Non sanno più i gran guerneri del nostro tempo usare stratagemnis.

në fludiano i Libri vecchi, per imparame l'arte. Se quattro e cinque mila Franzesi col muoversi di notte avessero colto in quello statoi lor nemici, voglio dire quegli otri di vino i chi non vede qual brutto governo ne avrebbero pointo fare? Il Generale Broun per quefto malperrato accidente non lapea darli pace, e vi rimedio come poté. Gli antichi preparavano buona cena alle truppe nemiche, per farna por loro pagare lo scotto nella notte seguente. Tanto nulladimeno s' affrettationo que bravi bevitori a votar quelle botti, fpandendo anche per le cantine il vino sopravanzato alla loro ingordigia, che ne fecero poi lunga penitenza, coffretti fovente a bere acqua, per non trovere di megho. Si ftefero dipoi i loro ftaccamenti alle picciole Città di Vences, Graffe, ed altri Luoghi, i Vescovi delle quali Città impiegarono con fomma Carrà quanto aveano, per efentare i Popoli da un duro trattamento. Trovarono un difereto nemico nel fuddetto Generale Broun, il quale portò poscia il suo Quartiere genezale fino a Cannes fulta fpiaggia del Mare di là da Antibo, con bloccare quel Porto, e dar principio alle offilità contra del medefimo. Non trovando quelle foldatefche in alcun Luogo opposizione alcuna, s' inoltrarono fine a Castellana, Draghignano, ed altre lentane Terre. Altro auguor partito non seppe trovare il Re Chilianistimo, per mettere argine a questo torrente, che di ordinare la molla di almentrenta musi combattenti delle truppe regolate el ftenti in Fundra, giacché fi conobbe infufficiente medicina a questo malore il formar de' muovi Reggimenti in Provenza. Uomini di muova leva fono per lo più foldati di nome, conigli di fatti. Un foccorfo tale, che dovea far viaggio di più centinala di miglia, per arrivare in Provenza, non frattornava punco i fonni e i paffi dell' Armata Auftriaca e Savoiarda, la quale percio nel di quindici di Dicembre giunfe ad impadeumiefi anche della Città di Frejus, con istendere le contribuzioni per turte quelle contrade. E perciocche fi trovo, che le barche armate dell' Ifole di Sant' Onorato e di Santa Marghenta infeftavano noi poco i convogli destinati pel campo di Camies, ordinò il Broun, che fopra molti Legni venuti da Viliafranca s'imbarcaffero tre mila foldaer, e faceffero cola una difcefa. Non indamo quefta fu tatta. Capicolarono le picciole guernigioni de i due Forti eliftenti in quell líste, e cederana il campo a i nuovi venuti. Molto dipoi costo a Francefi la ricopera di que Luoghi. Le speranze intanto di vincere il Forto di Antibo erano ripofte nei graffi Cannoni e Martani, che si aspettavano da Genova, quando fi sconcertarono tutte le misure per uno inaspettato avvenimento, che sarà ben memorabile anche ne Socoli Avveture.

Da che piegarono il collo i Rettori di Genova fotto l'armi fortunate dell'Imperadrice Regina colla Capitolazione, che di fopra accennammo, reito quella nobil Città ondeggiante fra mille tetri ed inquieti pentieri. Le apparente erano, che in quel Governo duralle l'antica Libertà e Signoria, perchè il Doge, il Senato, e gli altri Magifrati continuavano come prima nell'eferciato delle loro funtioni ed autorità, tenevano le guardie de lor propri foldati (foldati nondimeno dichiarati prima prigionieri di guerra de Tedeschi ) a Belvedere , e alle Porte, a riferva di quelle di San Tommafo e della Lanterna, cedute a gli Austriaci. Gli stessi Austriaci pareva che non turbassero i satti della Città, giacche non permetteva il Generale Botta, che alcun de hioi foldati entraffe in quella fenza fua licenza in iferitto. Ma in fine tutta questa Libertà non era diversa da quella de gli uccelletti, che legati per un piede fi lasciano svolazzare qua e là. Se non entravano a centinata e migliata i Tedefchi in Città a farvi da padrone, poteano benentratvi, qualura ne veniffe loro il talento, e non pochi ancora v'entravano, con pagar policia i viveri meno del dovere, e con vilipendare ed ingiuriare toccando forte ful vivo i poveri abitanti. Intanto di circa otto mila Tedelchi non andati in Provenza, parte acquartierata 🙉 San Pier d'Arena teneva in ceppi la Città, e parte flefa per la Riviera. di Levante s'era impadronità di Saraasa, della Spezia, e d'altri Luoghi in quelle parti. Nella Fortezza di Gavi, ceduta da' Gesovefi, comandava la guerrigione Auftriaca, è per sutta la Riviera di Ponente altro più non restava, che malberalle le bandiere della Repubblica, fuorche l'affediato Caffello di Savona, avendo il Re di Sardegna conquittate autre l'aitre Terre e Città, con farti anche giurare fedella da a Finalina. Ed a orche fu per marciare l'Armata in Provenza, credette ben fatto it Generale Botta di occupare all'improvvilo il Bathone di San Bemigno, gueroito di gran copia di bombe e cannoni, che fovialla alla Lanterna, e domina non men la Città, che il Borgo di San Pier d' Arena, la tal politura di cole li scorgeva da ognuno ridotta al verde la potenza e Libertà de Genoveli. Aggiungan il guaffo de Poderi e delle Cale, con una man d'effortioni ed avanie, che più d'uno de gli Unziali e foldati Austriaci, non mai fazi di conculcare i vinn, andavano commettendo per tutti i luoghi de loro quariieri. Ne da Vienna altra indulgenza finora avea potuto ottenere l'Inviato della Repubblica, se non s'esenzione, che il Doge e i sei Senatori si portasfero colà. Pretefero i Tedeschi insuffitenti e vane tutte le suddette accule. Il peggio era, che dopo avere il Senato figurite le calle de' più ricchi, intgecato il Banco di San Giorgio, e batture in moneta

lora

la argenterie de beneftanti, col giugnere in fine a pagar anche buona parte del fecon lo Molione di Genovine, animato a quefto stazzo dalle molte speranze date, the farebbe condonato il retto non litertero molto ad udirfi le richielle anche del terzo, e quelle poi s'andarono maggiormente inculcando dalle minaccie del Committario Generale Cotech del faccheggio e di ogni altro più afpro trattamento. La mirabil indultera d'esso Commissario avea saputo con tanta sacistà, cioè con un folo tratto di penna, trovate il Lapis Philospholum. fi credeva egli, che in esta penna durerebbe per sempre quella visità. Intanto quel Governo di confenso del Marchese Botta scene quattro Cavalieri, per inviarli a Vienna a rapprefentar I impotenza di iliterior pagamento, sperando pure migliori influsti dall'Imperiale e Real Clemenza e Protezione, in braccio a cui s'erano gittati. Ma o sia, che non venifie mai dalla Corte l'approvazione di tal Deputazione, o che venisse in contrario: mai non si poterono ottenere dal Marchete i necestari pastaporti. Se poi s'ha da eredere tutto quanto concordemente affetticono i Genoveli, giunfe il Conte di Cotech ad intimare, oltre al fuddetto terzo mi hone, anche il pagamento d'altre gravi fomme per li quartieri del verno e quieto vivere, e dugento mila Fiorini per li magazzini delle truppe Genovefi, dichiarate prigioniere di guerra, i quali non v'erano, ma vi dovevano effere. Allego il Governo l'impossibilità a più contribuire, e perche succederono le minaccie, fu ri pollo, che il Corech prendelle quante rifolizioni volesse, ma che queste in fine non petrebbero esfere che ingiuste. Non ando molto, che il Generale Botta parimente richiefe Cannoni e Mortari alla Repubblica, per inviarli in Provenza, e non volendoli questa dare di buun grado, egli spedigente a levarli da i posti per quel trasporto.

Ouesto era il deplorabile stato di Genova, cagione, che già molni Nobili, e ricchi Mercatanii aveano cangiato Cielo, non sofferendo toro il cuore di mirare i mali presenti della Patria, con paventarne ancora de' peggiori in avvenire. La troppo disgustota voce del minacciato sacco, vera o falsa che sosse, disseminata oramai fra quel
numeroso Popilo, di troppo accrebbe il già prodotto fermento d'odio, di tabbia, di disperazione. E tanto più crebbe, perchè lamentandosi alcuni dell'aspro trattamento, che provavano, scappo detto ad
un Ufiziale Italiano nelle truppe Cesaren, che si meritavano di peggio Poi suggianse. E vi spogheremo di tutto, lasciandovi solamente gli
occhi per poter pragnere. Meriterebbe d'essere cancellato dal ruolo de'
Cavalieri d'onore, chi nudriva cisì batbari sentimenti, e si facea conocere un Tattaro, e non un Cristiano, L'insima Piebe imparo al-

lora a lodare lo stato antecedente, perché altro aspetto son aveva à presente che quello d'esterminio e di schiavità. Pure non trovandos chi ofaffe d'alzare un dito, in foli fegreti lamenti e combricole andava a terminare il ricotimento d'ognuno quand'ecco una femtilla va ad attaccare un grande impeniato incendio. Era il quinto giorno di Dicembre, e firafemavano gli Alemanni un groffo mortato da bombe, per inviario in Provenza. Sono affaiffime firade di Genova vote al di forto, affinche paffino l'acque scendenzi dalle montagne in tempo di pioggie, ed anche per le cloache. Al troppo pelo di quel bronzo, nel paffare pel quartiere di Portoria, si ssondo la strada, onde resto incagliato il trasporto. La cumolità trasse colà non pochi del minuto Popolo, che furono ben tosto forzati a dar mano, per sollevare il Mortaio. E perché mal volentieri facevano esti quel mestiere, perché non pagati, e perche parea loro cofa dura di faticare in danno de la flefla lur Patria. li avvisò uno de Tedeschi di pagaigh col regalo di alcune poche bastonate. Non sapeva costui, di che suoco ed ardire sa impaltato il Popolo di Genova, ne fece immantenente la pruova. Il primo a scagliare contra di lui una buona sassata, su un ragazzo. con dire prima a i compagni la rompo? E all'efempio fuo initi gli altri diedero di piglio a faffi , i quali ebbero la virtà di far fuggire i Tedeschi. Rinvenuti in se que Soldati, tornarono poscia colle sciable nude, per gastigar quella povera gente, ma ricevuti con più copiosa grandine di faffi, furono di nuovo obbligati a falvarfi colla fuga. Nulla di più avvenne in quel giorno. Nella notte quei, che erano intervenuti a quella picciola Commedia, andando per la strade, comunciarono a gridare Ail armi, opetendo lovente Viva Mana, con che fi raunò una gran brigata, tutta della feccia più vile della Città. Dezidevano gli Austriaci questo schiamazzo, insultandoli con gridare Viva Maria Tenfa. Prefentoffi poscia al Palazzo pubblico la Plebe, chiedendo armi con terribil frepito. Ordino il Governo, che fi chiadeffero le Porte, fi raddoppiassero le Guardie, si mettessero soldati suora del rastello con basonetra in canna. Nulla potendo extenere, raddoppiarono le grida, e intanto sparso il romore per vari quartieri, maggiormente crebbe la folla de i follevari, che tornata con più empiro la seguente mattina, giorno sei di Dicembre, al Palazzo continuò a fare iltanza di armi, e tentò anche di fealar l'alte fineftre dell'Armoria, ma con efferne rispinta. Ne manco il Governo di ragguagliare il Generale Bosta di questa novità. Giacché era falhro questo colpo al Popolo, si volto alle Guardie delle Porte, e sorprendendole s'impadroni dell'armi loro, sforzò le porte de gli Unziali militari i entrò in qual-Evo-

fivoglia bottega d'Armaiuoli, e quante armi trovò, tutte fe la portò via, fenza toccare il refto. Ma non v'era Capo, ognun comandava, ne airro fi mirava che confusione. Spediti dal Governo alcuni de' Cavalieri più accreditati fra il Popolo, impiegarono indarno la loro eloquenza per frenarli. Andò poi l'infuriata gente alle Porte di San Tommalo, credendosi di atternre le Guardie Tedesche con una scarica di fucili e con ake grida. Chiufero gli Alemanni le Porte, e fi n-Ceto delle toro bravate. Ma non si rallento per questo il coraggio del Popolo, che corfo a prendere un picciolo Cannone, lo prefentò a quelle Porte per batterle. Questo su un farne regalo a gli Alemanni, i quali aperte all'improvvilo le Porte, e spedita fuori una man di Granatieri, ne pur lasciarono tempo di spararlo, e sel portarono via. Fuori anche d'esse Porte sboccò nella Città una banda di quindici o venti uomini di cavalleria Tedeschi, che dopo la scarica delle lor carabine, colle scrable alla mano corsero per Acquaverde e Strada Balbi fin sulla Piazza dell'Annunziata. Di più non vi volle, per diffipare l'indisciplinata gente, che sparpagliata prese sulle prime qua e la la suga. Ma attruppatisi poi alcum d'esti, ed uccisi con moschettate due de' cavalli nemici, fecero ritirare il resto più che di fretta. Da questo fatto argomentarono molti, che se il Generale Botta avesse miviato delle buone schiere e squadre d'armati nella Città, avrebbe poruto in quel tempo sopire il tumplto, perchè movimento contradetto dal Governo, nè fecondato da persona alcuna di conto.

SER va' di feuola a gli ammutinati il rifehio corfo a cagion dell'irruzione della poca cavallena nemica per premunirfi; e però nella feguente notte barricò le principali strade con botti ed altra copia di legnami, e con replicati fossi. Era cresciuto a dismisura il Popolaccio, e giacche tutti i Palazzi de Nobili si trovavano chiusi e ben custoditi, ne fito finora s'era trovato per farvi le loro fellioni, sforzarono il Portone de Padri Gefurti nella Strada Balbi, ed impadionitifi di tutte quelle Scuole e Congregazioni, quivi piantarono il loro Quartier geperale. Fu creato un Commissano generale, che scelle vary Luogotenenti, ordinò pattuglie di giorno e di notte, per ovviare a i dilordiai, pubblicò Elitri ngorofi, che ognun dovesse accorrere alla difefa. In una parola affunfe il Governo e comando della Città, fenza nondimeno perdere il rispetto al Doge e Senato, se non che gli ordini del ceto Nobile non erano attefi, e il Magistrato Popolare voleva essere abbidito. Pretese dipoi quel Popolo, che sosse nulla la Capitolazione, fatta dal Governo con gli Austriaci, siccome fatta senza parncipazione e confento del Secondo o Terzo Ordine Popolare, che a

tenore delle Leggi e Convenzioni pubbliche si richiedeva. Avea comandato ello Governo Nobile, che non fi fonalle campana a martello , e intimato a i Capitani delle popolarifime vicine. Valli del Bifagno e della Polcevera di non prendere l'armi. Se ubbidiffera, staremo poco a vederlo. Intanto il Generale Marchele Botta avea ipediti ordini pressanti alle milizie Tedesche, sparse per le due Rivière di Levante e Ponente, acciocche accorressero a Genova. Prese exiandio altre precauzioni, per fostenere le Porte di San Tommaso, ed occupò vari postamenti, atti non meno all'offesa, che alia osfesa. Ma venuto il di fette di Dicembie, ecco in armi tutto il gran quartiere di San-Vincenzo, ed il Bifagno, che fi diedero mano con gli aitri Popolari. Andarono essi ad impossessarii di tutte le attigliene, pe se i lavori estenori della Città, e di una Batteria detta di Santa Chiara. Con questi bronzi cominciarono a fulminare alcuni posti, dove erano i nemier, con farne anche prigioni alcuni. Al vedere si stranamente crescipto l'impegno, il Generale Botta mando a dire al Governo, che acquetaffe il tumulto, e ricevuto per risposta dal Palazzo di non averforza da farlo, s'efibi egli d'andare al Palazzo, per comporre le co-

se, ma poscia non si atiento, o lo trattenne il decoro.

ARRIVO il giorno otto di Dicembre, giorno folesne spezialmente in Genova per la Festa della Concezione di Maria Vergine, che quel Popolo tiene per fua principal Protretrice, ed allora fu, che altro nerbo, altro regolamento prefe il finquì ammutinato minuto. Popolo della Citta e del Bisagno. Imperciocche unitosi con loro il Secondo Ordine de i Mercatanti ed Artisti, si comincio a dar pane, vino, e da aro, fi provvidero le occorrenti munizioni ed armi, fi stabili uno Spedule per li feriti, e si presero altre saggie misure, che accrebbero il coraggio ad ogni amator della Patria. Per la Strada Balbi in quel giorno crebbero le offilità delle artigliene dall'una e dall'altra parte, quando configliato il Populu a proporte un aggiustamento, espose un panno bianco. Venuto a parlamento un Ufiziale Tedefco, intese le lora propolizione, confiftenti in richiedere, che follero lafciete libere le Porte; ripolis al luo lito i Cannoni alportati, cessata ogni ulterior pretentione di Danaro, e di qualtiviglia altra, benche menoma efazione, con dare per quello fei Ufiziali in oftaggin. Rapportate intono al Generale Botta e al fuo Configlio queste dimande, l'ultima delle quali mosse cuscumo a sdegno, o mo, considerara la vista de proponenti, e la trionfal nisella di chi udiva tali propolizioni. La rispo-Ita fu, che si voleva tempo a rispondire. Giudico bene d'interporti, per veder pure, se si poteva amichevolmente terminar questa pugna, 2 Principe Doria, Signore ben veduto da gli Austriaci, e infireme fosti mamente amato dal Popolo per le fue belle dots e copiole limofine. Concorfe anche per istanza e commission del Governo a si lodeval. amprefa il Padre Vilem, noomato facto Oratore della Compagnia di Gest, ficcome persona moko stimata dal Marchese Generale Botta. Per quanto queili rapprefentalle le trifte conteguenze, che porca produtre la durezza de Tedefchi contra di si numerofo, ardito, e dilperato Popolo, effendo agualmente pregiudiciale a gl'intereffi e alla gloata dell'Imperadrice Regina il danno, che fovrattava all'Armata Impensie, e l'eccidio minacciato della Città non poterono fillare concordia alcuna. Si arrendeva il Generale ful capitolo dell'efazione tichiefta fopra il terzo Millione, ma troppo abbortiva il rilafciar le Putte. Più volte ando il Principe innanzi e indietro, con rapportar le rilposte. Trovatosi il Popolo risoluto in volet la libertà delle Porte, parve, che il General Botta inchinalle a foddisfario, con trovarfi poi, ch'egli intendeva di una Porta, e non di tutte e due quelle di San-Tommalo. Preseleto i Genoveli, ch'ello Generale tergiverialle, o lavoraffe di fortigacaze, ma certo egli fi trovava in un mal paffo, perche in qualunque maniera ch'egli aveffe operato, mal totele larebbero stare le sue moluzioni. Cioè le con cedere avelle calmara quella popolar commozione, gli farebbe flato attribuito a delitto l'averefacrificato l'onore dell'armi Imperiali e l'intereffe dell'Imperadrice Regina, condonando il Millione prometto, e restituendo la Porte senza licenza della Corre. Se por non cedeva, volendo prà rotto asperrar la rovina, che poi feguito farebbe ftato egualmente esposto al biasimo e alla centura il fuo contegno. Dopo il fatto ognun la fa da Giudice, e sputa sentenze, ma per giudicar bene, conviene mettera nel vero punto delle cole e delle circoffanze prima del fatto.

Continuariono anche nel di nove di Dicembre i trattati, ma fenza frutto, talmente che il Principe Doria, dopo aver fiuttate tante ragioni e fatiche, se ne lavò le mani, e si rittro lungi da Genovo. Ne miglior fortuna ebbe l'elequenza del Padre Vifetti. E perchè il Generale Austriaco andava prendendo tempo alle risoluzioni, spendendo intanto speranze e buone parole, pretese il Popolo Genovese ciò satto ad arte, ranto che attivassero al suo campo le trippe richiamate dalle due Rivière. Tutto questo accresceva s'impazionia e i moti de Genovesi, per tentare colla forza la sospirata liberazione. Frequenti surono in tutti que'di le pioggie: pure nulla poteva ritenerii dal fare ogni opportuno preparamento per quell'impresa, nè loro mancò qualche sperto Ingegiare, che suggeri i metatome XIII.

za pau adattati al bafogno. Sa videro a folla Uomini. Donne. Ragazzi, e mailimamente i Facchini, turti a gara portare chi falcine, chi palle, chi polve da fuoco e granate, chi formar palizzate e gabbioni . e chi colle sole braccia strascinar per istrade sommamente erre, cannoni, morrai, e bombe. Ne traffero fino alle alture di Pres, o fia Piera-minuta i il che parebbe inventimile, mitando quel fito. Parimente polto il Popolo varie altre batterie di cannoni in liti che dominavano San Benigno, in Strada Balbi, all'Arfenale, e altrove, dove maggiormente conveniva, per offendere i nemici. Non mancavano armi, palle, e polve ad alcuno. Mal digeriva il Popolo le dilazioni, che andava prendendo il Generale fuddetto, e ranto più perché già si sentivano giunti in Bisagno circa settecento Tedeschi, ed efferne affai più in moto. Gli fu dunque dato un termine perestono fino alle ore fedici del di dieci di Dicembre. O fia, che in quello fpazio di tempo non veinffe risposta, o che veniste quale non fi voleva ; o fia, come pretefero altei, che l'impaziente Popolo la rompeffe prima di quell'ora : certo è, ch'effo diede all'armi, da che fi udi fonar campana a martello nella. Carredrale di San Lorenzo, il cui efempio da futte l'altre campane della Città, fu immediaramente imitato. In concordi altiffime voci fu intonato il grido di bartaglia, cioè. Fiva Mana, il cui fanto Nome ispirava coraggio ne petti d'ognuno. Cominciaaono con gran fracallo le artigherie a giocare cottro la Commenda. di San Giovanni, ed atterrato quel Campanile con altre rovine. fu obbligato quel presid o Tedesco a rendersi prigioniere. La Batteria superiore di Prea minuta bersagliava le Porte, e l'altura dell'ilippini, feagliando anche bombe e granate fulla. Piazza del Principe Dorsa fuori della Città, dove erano schierate, alcune centinata di Cavalleria nemica. Come flesse il cuore a i Tedeschi all'udir. tante grida di quel numerolo infunato Popolo, e infieme il fuono ferale di tante campane della Città, di maggiore efficacia, che quel de tamburi : 10 not so dite . La verità si è , che il Generale Marchese Botta, già credendo affai giustificata la sus risoluzione in si brutto frangente, fece dar legno di tregua; e cellato il funco mandò pel Padre Vifetti a fignificare al Governo, che avrebbe ceduto le Porte , le gisene fosse fatta la dimanda. Accettò il Governo, e fece il Decreto di richiederle. Ma il Popolo rispose di non voler più riconoscere per limosina ciò, che non potea mancare alla propria indufirma e valore.

RICOMINCIATE dunque le offese, più che mai fieramente continuarono, finchè gla Austriaci forzati abbandonarono la Porta, ed altir po-

mi posti vicini, siccome ancora la Porta della Lanterna, e il posto di San Benigno. Colà subentrati i Popolari, cominciarono dal paraperto delle mura a fare un fuoco continuo fopra i nemici, e cancato a carrocci il cannone , tokto loro dianzi, più volte lo spararono , e non mai in fallo. Andarono a poco a poco miculando i Tedeschi dalle alture e da tutti gli occupati posti, ed uniti poi con gli altri, abbandonarono anche la Piazza del Principe Doria, ad altro non peníando, che a murarfi verso la Bocchetta e Lombardia. Fu scritto, che giunti alla Chiesa de Trinxari, arrivarono loto addosso i Popolari, e trovandoli difordinati e intenti a fuggire, ne fecero macello. La vernà si è, che mun combattimento vi succedette. Forse non furono prù di venticinque i Tedefchi uccili, non più di dodici gli uccili Genoveli, e a pochillimi li ridulle il numero de feriti. Andavano gli Alemanni accompagnati da varie bombe, e da molte cannonate della Città i ed avendo quei della Cava ravvifato il General Botta, appuntaroso contro di lui un cannone, la cui palla a canto a lui frentro il cavallo del Cavalier Castiglioni, è una scheggia d'un muro percollo andò a leggiermente ferite in una guancia lo stesso Generale . Rincaronsi dunque venuta la noste gli Austinaci con gran fretta e difordine verfo la Bocchetta: posto che prudentemente il Generale fuddetto avea per tempo fatto preoccupare full' incertexxa di quell'avvenimento. E buon per loro, che i Polceverini non fi molfero, per infeguirli o tagliar loro la strada; ne potea loro succedere gran male. Fu creduto, che quella heava gente non facelle in ral congruntura infulto a i fuggitivi , perché ubbidiente all' ordine del Govenio di non prendere l'armi Si figuratoro altri, che il Generale Austriaco regulasse il Capitano della Valle, e gli facesfe credere leguiro un aggiultamento, il che non fembra verifimile, Rante l'effere appena ceffato lo strepito di tante armi e cannoni, quando fi vide per quella lunga falita andarfene fretiolofa la picciola Armara Tedelca. Eranli rifugiati più di fettecento Alemanni in tre-Palage d'Albaro; ma quive bloccate da a Befaguine, ed infestate da una frequente moscherteria, e poscia da un Cannone titato da Genova, fuiono costretti ad arrendersi, con venire nei di undici di Dicembre condotti prigioni alla Città. Altri poi ne furono presi in San-Pier d'Arena, e in altri Luoghi, di modo che conto fi fece, che più di quattro mila Auftriaci rimafero nelle forze de' Genovefi, e fra foro carca cento cinquanta Ufiziali. Molta de primi , perché non fi moté mai rifeattarh, vennero meno di malattie e di stento. E percaocché quegli Ufiziali (parlayano, pretendendofi non obbligati alla Z ı parola.

parola dara, perchè presi da gente vile e non decorata del cingolo della Miliaia, e molto più, perchè gli ottaggi dati da' Genovesi furono mandati nel Castello di Milano, vennero in Genova trasportate ad altro Monistero le Monache dello Spirito Santo, e nel Chinstro d'esse rinserrati e posti a far orazioni e meditazioni quegli Usiviali sotto buona guardia. Quegli Alemanni, che restirono in quelle socose azioni feriti riceverono nello Spedale della Città ogni più cari-

-tativo trattamento.

Tale fu il fine della Tragedia del di dieci di Dicembre, terminara la quale il Popolo vincitore nel di seguente corse a San Pierd'Arena a raccogliere le spoglie della felice giornata. Vi si trovarono groffi Magazzini di grano, di panni, di armi, e di munizioni da guerra. Quivi ancora venne alle lor mani non lieve numero di Tedeschi feriti o malati, buona parte de bagagli non solo de pocodianzi fuggiti Ufiziali, ma de gli altri ancora, che erano pallati in Provenza. Furono estandio forpeele non-poche Barche nel Porto, caricke di grano e di ogni altra provvitione per l'Armata della fuddetra Provenza. Parimente in Bisagno restarono preda di quel Popolo gli equipaggi d'altri Alemanni. In una parola, afcese ben alto il valore del copiolifimo bottino, ma non già a que tanti millioni, che la fama decantò. Corfe anche voce, che follero prefe emque mult carichi della pecunia, dianzi pagata da Genovefi, 🗪 quetto danaro non vi fu chi lo vedeffe. Per si fortunati fuccelli tutsa era in festa la Città, ma non già que foresheri, per qualche zagione aderenti a gli Auffriaci, che non poteano fuggire, perchè durante queffa terribil crifi tion schwarono d'esses svaligiait. Fu anche mella folennemente a facco dal Popolo la Polta di Milano, ultimamente piantata in quella Città. Fin dentro a i Moniferi delle Monache andò l'avido popolo a ricereure quanto vi aveano rifugiato a Tedefchi. All'incontro l'Inviato di Francia, a cui non fi farà già torto in credere, che foffizffe non poco in quelto suoco, ed impregatte anche buona fomma di danaro, spedi tosto per mare due Felucche a Tolone o Marfiglia, dando cento Doble a cadauno de padront d'effe, e promettendone akre cento a chi di loto il primo atrivalle colà, per ragguaghare il Marefeiallo Duca di Bellista di il importante metamorfosi di cose. E se non allora, certamente pocodipoi spedi anche il Governo di Genova lettere premurose al Gemerale medefimo, e dell'altre supplichevoli al Re Cristianistimo, implorando foccorfi. Dopo il fatto declamarono forte i Tedeschi, perchè il loro Generale non avelle tolte l'armi a quella Città, non aMinistri di Francia, Spagna, e Napoli il continuar ivi la loro dimora. Ciò farebbe stato contro la Capitolazione, ma non importa. Così la discorrevano esti. Altri poi asseriscono, che se gli Austriaci avessero sapuno trattar be e quel Popo o, e promettergli lo sgravio di alcuni Dazi e Gabelle, nulla era più facile, che il far proclamare l'Augusta Imperadrice Signora di quella nobil Città. Ma acciecati dal lieve guadagno presente, nulla pensarono all'avvenire.

Con rapido volo intanto portó la fama per tutta la Riviera di Lewante l'avviso della liberata Città, avviso, che ficcume mempie di terrore le ichière Austriache sparse in Saraana, Chiavari, Spezia ed oltri Luoghi, così colmo d'allegrezza quegli abitanti. La gente faggiad'effi paeti, per evitare ogni maggiore inconveniente, quella fu, che amichevolmente persuale a quelle truppe di andarsene con Dio, e le ne andacono, ma col cuor palpitante, finchè giunfero di qua dall'Apennino. Loro furono fomminultrate vetture, e conceduto lo spazio, di otto giorni pel trisporto del loro. Spedali e bagagli. Un grandire fu per tutta Euri pa dell'avere i Genoveli con risoluzione sì coraggiofa spezzati i loro ceppi i ed anche chi non gli amava, li lodo. Fu poi comunemente pretefo, che se il Ministro Austriaco con più moderazione folle proceduto in quella contingenza, maggior gloria di Clemenza farebbe provvenuta all'Imperadrice Regma, ed avrebbono le lue armi sfuggito quello disgustalo rovescio di fortuna . Non fi potè cavar di sella a gle Auftriaci , e dura tottavia , an-21 durcià sempre in loro la ferma persuatione, che il Governo di Genova mampolaffe lo fcotimento del giogo, e fotto mano fe l'ingendesse col Popolo, singendo 🎍 contrario ne pubblici Atti. Non si può negare: molti giorni prima gran boilore appariva ne gli abitanti di Genova, e fi tenevano varie combricole del che fu anche avvifata la Corte di Vienna, fenza che ne effa, nè gli Ufiziali dell' Armata ne facesseto alcun conto, per la soverchia idea delle proprie forze e dell'altrus debolezza. Pure altress e vero, che in una Repubblica, compolia de tanti Nobiti, cialcun de quale ha de gl'interesti e d'affetti particolati, è fra quali e il Popolo non palla grande intrinsechezza, tembia, che non si potesse ordire una tela di tante fala , fenza che in qualche guila ne traspiralle il concerto. Non è capace di segreto un Popolo, di tutti i moti della medesima Plebe il Governo andò tempre ragguaghando il Generale Auftriaco. Si sa ancora, che niuno de i Nobili pubblicamente s'uni col Popolo, fe-Tomo XII.

non dopo la liberazione della Città. Vero è, che il Governocomunicò al Popolo la risposta data al Generale di non poterpagare un foldo di più, e si fece correr voce di gravi soprastanti malanni; ma non per quelto 6 molle mai il Governo contro gli Austriaci.

RIMETTENDO lo a migliori giudizi la decisione di questo punto, ditò solamente quel poco, che da persone assennate e ben ultruite di quegli affari ho inteso. Cioè: che i Nobili del Governo senza mai tramare rivolta alcuna, fempre onoratamente trattarono col Comandante Auftriaco. Ma effere altres) vero, che non era loro ignoto, meditarfi dal Popolo qualche rivoluzione. Questa poi scoppiò prima del tempo, e per l'accidente di quel mortaio, cioé quando non erano peranche all'ordine tutte le ruote. Quali poi follero le confeguenze de quella firepitofa mutazion di cofe , andiamo a vederlo. Avea benst il Conre della Rocca Comandante dell'affedio della Cittadella di Savona avanzati i lavori fotto la medefima i tuttavia non poté mai , se non all'entrar di Dicembre procedere con braccio forte: canta difficultà fi provò a tirar colà futte le arrighesie, e gli altri necessari ordigni di guerra. Solamente dunque allora cominció a battere in breccia quella Fortexza, quando eccoti giugnere l'avvilo delle novità occorfe in Genova. Città diffante non più che trenta miglia. Conobbesi ben tosto, che penserebbe quella Repubblica al foccorfo di Savona, e però ordine fu dato, che dal Mondov), da Afti, e da alm Luoghi del Piemonte colà fretto-Josamente passassiero alcuni Battaglioni di truppe regolate, e moltomigliara di miliziotti, per iniforzare quell'affedio, ed accelerare un sì rilevante conquitto. In fatti non trafeurarono i Genoveli di fosgnere a quella volta per mare un agroffo convoglio di gente e di munizioni da bocca e da guerra, scorrato da tre Galere. Inviarono anche per terra un corpo di forfe tre o quattro mila volontari, pagau nondimeno dal Pubblico; ma invistrono tutto indarno. Veleggiavano per quel mare le Navi Ingless, che avrebbero ingoiato il convoglio, forzato perciò a retrocedere; e per terra ello Conse della Rocca con furze molto superiori venne incontro alle brigase Genoveli di terra i laonde quette giudicarono meglio di riferbare ad altre occasion l'elercizio della loro bravuta. Continuarono pertanto le offilità e gli affalti, ne' quali perì qualche centinato di Piemontefi, talche la guernigione del Castello di Savona composta di mille e cento uomini, perduta ogni speranza di soccosso, doverte nel di dicianove di Dicembre rendersi prigreprigioniera, a cedero la Piarsa: colpo ben fensibile a i Genovesi, a) per la qualità del Luogo, dove il Porto da esti interrito se ri-sorgesse, siccome uno de i migliori e più sicuri del Mediterraneo, darebbe un gran traccolo al commercio della stessa Genova, e si perche la Real Casa di Savoia su quella Città per cessione sattane da i Marchesi del Carretto, ha sempre mantenuto vive le suo ragioni, e queste, colla giunta del Possesso, venivano ad acquistare un incredibil vigore. Trovossi in quella Fortesza gran copia di caunori di bronzo.

Non provo già un' egual felicatà l'impresa di Proventa. Si perniciofa influenza ebbero le novità di Genova fopra i difegni de gli Austriaco-Sardi in quelle contrade, che tutti andarono a voto. Da Genova aveano da venire i groffi. Cannoni e i Mortai, per vincere il Forte d'Antibo , e procedere poscia alle offese di Tolone. Di la ancora fi dovea muovere buona parte de le vettovaglie neceffarie al campo, e delle munmoni da guerra. Ebbe il Generale Conce di Brown un bell'aspetture : era cangiato di troppo il sistema delle cose di Genova. Sicché tutte le prodezze di quell'esercito si ridustezo a fare de gl'inumii giocolini fotto Antibo, e a liberamente palleggiare per quella parte di Provenza, tanto per efigere contribuzioni, quanto per tirarne foraggi e viven da far fuffiftere l'Armata . Era giunta, ficcome diffi, l'ala finifira d'effi fino a Caltellana, Luogo comodo per far contribuire le Diocefi di Digne, Sanes, e Riez dell'alta Provenza. Niun offacolo aveano trovato a i lor paffi, gracche il Marthefe de Morepeux, troppo finilzo di truppe, andava fakcilando qua e la alla difesa delle rive de Fiumi, ma senza vogha alcuna di affrontarfi co i nemici. Arrivò pofcia al comando dell' ermi Franzest in Provenza il Maresciallo Duca di Belliste, ed era in cammino a quella volta il gran diffaccamento d'arman moffo dalla Frandra, per fommiltrargh i mezzi di frenare il corfo de nemici, ed anche per obbligarh alla ritirata. Comen fopra corrien foediva egli, per affrettare il loro arrivo, ma più l'affrettavano i defidera e le orazioni a Dio de i Provenzali, che o provavano di fatto, o fentivano accostarsi l'oste nemica. Intanto il Generale Botta, tenendo forte la Bocchetta, pianto il suo quarrier generale a Novi, e su rinforzato di nuova gente, ma perciocche da gran tempo andava egli chiedendo alla Corte di Vienna la permiffione di paffare alla fua Patria Pavia, per cagione d'alcuni fuoi abituali incomodi di falute, maggiormente rinforzò allora le suppliche sue, per ottenes questa licenza, e in fine l'ottenne.

NE' fi dee tacere, che nel di quindici d'Agosto dell'Anno presente un colpo di apoplettia portò all'altra vita Giufeppe Maria Gonzaga, Duca di Gualfalta, Principe a cui furono it familiari le alienazioni di mente, che sterre sempre in mano della Duchesta Mara Elianara d' Holftein fua Moghe, e de' Ministri il governo di quel Populo Popolo ben trattato e felice in tal rempo, e. Popolo, che fommamento deploro la perdita di lui. Esfendo egli mancato senza prole, terminò quell's luttre ramo della Cafa Gonzaga, e retto vacante il Ducato di Guaffalla, quello di Sabbionerra, e il Principato di Bozzolo. Al-Feudo della foia Guaffalla era chiamato il Conte di Paredes Spagnuolo della nobil. Cafa della Cerda , in vigore delle Impenali Investiruro, ficcome discendente da una Gonzaga di quella Linea. Su gli aliodiali giuste e incontrattabili ragioni competevano al Duca di Modena. Il Bello fu , che l'Imperadrice Regina fece prendere il possesso di sutti quegli Stati e beni , quafiché fuffero dipendenze dello Stato di Milano e o del Ducato di Mantova : del che fece querele il Configno dell' Imperadore Conforte, con pretenderli spetianti alla sola giorisdizione fua. Fu intorno a quelli tempi, che gli Aultriaci ularono una prepotenza, la qual certo non fece onore ne alla Nazione Alemanna, ne all'Augusta Imperadrice, a cui pure stava cotanto a cuore il pregio della Giustizia e della Clemenza. Cicè inviarono truppe nel Ferratele a fare un elecutione militare su gli Allodiali della Serenifima Cafa di Elte, benche spettanti in vigore di Donazione paterna in ufutruito alle Principelle Benederia ed Amalia Socelle del Duca di Modena, intimando per elli una groffa contribuzione di danan e di naturali, fiancheggiata dalle minacete di vendere tutte le razze de cavalle, bestie bovine, grane, e foraggi di quelle tenute. Operatono effi nello Stato di Ferrara con autorità non minore, come le fi trattalle di un paele di conquifta, e cio con detettabil dispregio della Sovranità Pontifizia. Per non vedere la rovina di que Beni , forza fiz di accordar loro quento vollero in gran fomma di danaro. Impiegarono poscia il Nunzio Pontifizio, ed anche l'Inviato del Re di Sandegna i lor caldi ufizi presso le loro Cesaree Maestà, rappresentando al grave torto fatto ad innocenti Principelle, e l'obbligo di rifondere almeno il danaro indebitamente percetto. S'ha tuttavia da vedere il fruito delle loro ittanze , e lo franco dell'Imperiale cofrienza . Ne fu men grande l'altra prepotenza, con cui trattarono il Ducato di Mailla di Carrara, non d'altro reo, se non perche quella Ducheffa. Maria Teceja Cità, Soveana fola di tale Statu, era congiunta in Matermonto cul Principe Ereditario di Modesa. Da ello Popolo ancora colle minaccie d'ogni più fiero trattantento efforfeto una rigorofa comtribuzione, tuttoche quella non fosse guerra d'Imperio. In che Libri mai (convien pur ditlo) fludiano talvolta i Porentati Cristiani? Certo non sempre in quei del Vangelo. Ma ho tallato. Doveva so dir cio non del Principi, che tutti oggidì son buoni, ma di que'Ministri adulatori e senza Religione, che tutto fanno secito al Principe,

per maggiormente guadagnarh l'affetto e la grazia di lui.

Sulto (pirare deli Aono prefente gran tomore ancora cagionò in-Napoli d'altare della faces Inquifizione. Ognun sa, quale avvertione abbia sempre manienuto e protestato quel Popolo a si fatto Tribunale. Ma perciocche la contervazion della Religione efige, che vi fia pure, chi abbia facoltà di frenare o gastigare, chi nutrifce sentimenti e dottrine contrarie alla medefima, e questo diritto in Italia è radicato almeno ne Vescovi aveano gli Arcivescovi di Napoli col tacito confenio de pullum Regnanti introdutta una specie d'Inquistione, con avere carcers appoita, Confultori, Notas, e Sigillo proprio, per formare legreu proceffi, e catturare i delinquenti. Quivi anche fi leggeva scolpito in marmo il nome del Santo Ufizio. Trovò la selantifimo e dignissimo Cantinale Spinelle Accivescovo di quella Metropoli così disposte le cole, ed anch'egli teneva un quelle carceri quattro delinquenti folenni, processati per maieria di Fede, da due de quali su anche fatta una femipubblica abiura. Pero egli pretefe di non aver fatta novirà, ma fu policia preiefo il contratto dalla Corte. Ne fecograve doglianza il Popolo , commolfo da chi più de gli altri miiava. di mal occhio come introdotta forto altro verto l'Inquifizione laoride l'Eletto d'esso Populo , con rappresentare al Re turbate le Leggidel Regno, e vilipefe le antiche e recenn grazie Regali in questo particolare concedute a' fuoi Sudditi , ebbe maniera d'indurre il Re a pubblicare un Editro, in cui annullò, e vietò tutto quell'apparato di novità, bandi due Canonici, ed ordino, che da li avanti la Cuna Ecclehathica procedeffe folamente per la via ordinaria, e colla comunicazion del Proceffi alla Secolare , con altri articoli, che non importa riferire, ma con tali farmalità, che fi potea tenere, come renduta anunie in questo particolare la giurisdizione. Episcopale: Giudico bene la Corre di Roma d'inviare a Napoli il Cardinale Landi, Arcivescovo di Benevento, personaggio di sperimentata saviezza, per trattara di qualche remperamento all' Editto . Qual etito avelle l'andata di luz, non it rifeppe. Solamente fu detto, the affactions alla di liu carronza akum di quegli arditi popolati, gli minacciarono fin la perdità della vita, le non fi partiva dalla Città. Mentoffi il Re per quell' Attodal Popolo un regalo di trecento mila Ducati di quella moneta . Vuolfi anche aggiugnere, che durando i mali umori nella Cortica, nè potendo i Genoveli accudire a quegl'intereffi, perche difratti da più importante impegno, le prà forti Cafe di queil liola tumultuarono di muovo, e discontente del Governo di Genova, quatiche non mantenelle le promette de Capitoli stabiliti, e infieme dilingannata, che algre Potenze non davano che parele, s'impadronirono della Città e dell' Caffello di Calvi, della Foriezza di San Fiorenzo, e d'altri Luoghi. Avendo poscus chiamati ad una Diera Generale i Capi delle Pievi , flabilitopo una Democrazia e Reggenaz, che da li innanzi governaffe al paele. Fu detto, che dopo avere il Popolo di Genova prese le redini , e ripighara la Libertà , imploraffe l'aiuto de Corti ; con promettere loro il godiniento di qualtina antico Privilegio. Ma fatta quethe esponatione a gente che più non fi fidava, num buon effetto produlle. A tanti guai, che renderono quest' Anno di troppo lagrimevole in Lombardia , fi aggiunfe il flagello dell'Epidemia , e mortalità de' Buoi, che sece strage in Piemonie e Milanese, e passo anche net Reggiano , Modenefe , e Carpigiano , e tocco alquante Ville del flolognese e Ferrarese. Povere lasció molte samighe, e cesso dipos nel verno. E tale fu il corfo delle bellicofe imprefe ed avventure di quest' Anno in Italia, alle quali fi vuol aggiugnere, che nel di 19 di Giugno la Santità di Papa Benedetto XTV. con gran folennità celebro mi Roma la Canoniazazione di cinque Santi. Fu anche dal medefimo Pontefice, correndo il Mefe, di Aprile, appeavatii un nuovo Ordine. Religioto i intitolato la Congregazione del Cherica Scalgi, della Paffiondi Gesu Cristo, il cui istituto è di promnovere la divozione de Fodeli verso la stessa Passione con le Missioni, ed altrigui eserciaj.

QUANTO elle guerre Oitramontane, non pote né pure il verso trattener l'armi Franzesi da nuovi acquisti. Sul principio di Febbraio al dispetto de freddi, delle pioggie, e de faughi, il prode Maresciallo di Francia Conte di Sassanta, raunato un elercito di quaranta mila persone, dopo aver preso alcuni Forti, all'improvviso si presento sotto la riguardevol Città di Brusselles, e senza dimora eresse hatterie, e minaccio la scalata. Non passo il di 20, di detto Mese, che quella numerosa guerrigione di truppe Ollandesi rende la Città, e se stessa prigioniera di guerra. Gran treno d'artigheria quivi si trovo. Immensio danno e tristezza cagionò nel di 23 del seguente Marzo a tutta la Francia un orribile incendio, succeduto ( non si seppe se per poca cautela, o per malissa de gli vomini) nel gran Magazzino della Compagnia dell'Indie, situato nel Porto d'Oriente sulle coste maritimi

del-

della Bretagna. A prù e più mullioni fi fece montare il danno recato da quelle fiamme, tanto alla Regia Camera, che alla Compagnia suddetta. D'altre in questi tempi non monavano i Casse, che di viema Pace, quando tutti questi aeres castelli svanisono al vedere, che il Re Cristianussimo Luigi XV. parmosi da Versaghes nel di quattro di Maggio entro in Bruffelles, e poscia in Malines, e mise in un gran. moto le divisioni della sua potentissima Armata. Conobbeh allora, che guerra e non pace avea anche nell'Anno presente a far gamere la Fiandra e l'Italia. Dove tendessero le mire de Franzesi, si sece poi palele ad ognuno nel di 10. del fuddetto Mele, effendoli prefentato un gran corpo d'esti sotto la nobil ed importante Città d'Anversa; ancorche fosse preveduto questo colpo, tuttavia gli Alleati, siccome troppo inferiori di forze, dovendo accudire a multi Luoghi, non l' aveano rinforzata di sufficiente nerbo di gente per softenerla. V'entrarono dunque pacificamente i Franzeli, e tosto si applicarono a formar l'affedio di quella Cittadella, guernità d'un prefidio di due mila persone. Non son prù que tempi, che gli affedi durano mesi ed aoni . A' Franzesi (pezialmente , che han rattinata l'arte di prendere le Piazze, costa poco tempo il forzarle a capitolare. In fatti nel di ultimo di Maggio il Comandante della Cittadella fuddetta giudico meglio di cederla a gli affedianti, con ottener delle convenevoli condusoni, ma infieme con rilasciare a i Franzeli anche i Forti efistenti lungo la Schelda.

Dozo si glorioso acquisto se ne tornò il Re Cristianissimo a Verfaglies, per affiftere al parto della Delfina, e il Principe di Corty, a em fu confidato il fupremo comando dell'armi in Fiandra, imprefe nel di 17. di Giugno l'affedio della Città di Mons. Incamminossi intanto verfo la Frandra il Principe Carlo di Lorena, per affumere il comando dell'Armata Collegata, nel mentre che lentamente marciava dalla Germania un enpioso corpo di milizie Austriache a rinforzarla. Ma vi arrivò ben tardi, e non mai giunfero l'armi d'effi Alleati a tal nerbo da poter impedire i progressi delle milizie Franzen. L'aver dovuto accorrere gl' inglefi, ed anche gli Ollandesi, alla guerra bollente in Iscozia, sconcerto di troppo le lor misure in Fiandra, ed agevolò a i Franzesi il buon estro d'ogni loro impresa. In fatti la sì for-18 Città di Mons, dopo una vigorofa difefa nel di 12, di Luglio dovette foccombere alla forza de i Franzeli, e quella guernigione di cirea cinque mila Collegati non potè esentarsi dal restar prigioniera di guerra. La medefima fortuna corfe dipoi la Fortezza di San Ghislain, al cui prefidio nel di 14. di Lugho altra condizione non fu accordata,

che quella di Mons. Ciò fatto, passarono i Franzesi all'assedio di Charleroy, Piazza, che nel di due di Agosto si trovò costretta a mutar padrone, con restar prigioni di guerra i suoi difensori. Inutili erano giulciti finqui tutti i maneggi fatti dalle Cefaree Maeita per far dichiarare guerra dell'Imperio la prefente, avendo i Principi e le Città della Germania, fomentate spezialmente dal Re di Prussia, ricusato di far fua la caufa dell'Augusta Cafa d'Austria. Ne la Corte di Francia avez mancato di divertir la Dieta Germanica dall'entrare in verun impegno, con afficurarla, che dal canto fuo non s'interirebbe molettia alcuna alle Terre dell'Imperio. Quetto contegno fece credere a molti, che la Nazion Germanica coll'ultima mutazion di cofe si fosse alguanto emancipata: il che da altri veniva riprovato, ful tiflesso, che il lasciare la briglia al sempre maggiore ingrandimento della Francia, eraun preparar catene col tempo alla Germania stessa. In fatti non ostante le lor belle promesse, allorchè i Franzesi s'avvidero di poter fare un bel colpo, non fentirono ferapolo a compete a confini delle Terre Germaniche, e ad impossessaria nel di 21. di Agosto di Huy, appartenente al Principato di Liegi, e di fortificarlo, tuttoche tia da cradere, che afficuraffero il Cardinale Principe di nulla voler ufurpare del di lui dominio. L'occupazione di quel posto avea per mira l'obbligare l'efercito Collegato a ripaffar la Mola per la penuria de viveri, ficcome appunto avvenne. Allora fu, che il Marefeiallo Conte di Saffonia s'appigliò a formare l'affedio di Namuri, Piazza fortiffima, se pure alcuna di forte v'ha contro i Franzeli, e nel di undici di Sertembre cominciarono a far fuoco le batterie. Non era molto lungi di là l'efercito de 1 Collegati, mail Marefeiallo, che ben finuato copriva l'affedio, non fi fentiva voglia di accertare l'efibision d'una battagha. Fino al di 20. del fuddetto Mese fece resistenza la Citta di Namur, e quella guemigione ne accirdó la refa, per sitirarli alla difela del Cattedo, fotto cui fu immediatamente aperta la trincea. Non ando molto, che la breccia fatta configlió a que difenfori nel di 30. del Settembre fuddetto di prevenire a maggiori pencoli, con proposre la refa della Piazza, ma fenza poterti efemare dal timaner primozuen di guerra

Le apparenze erano, che terminata si felice impresa, prenderebbero riposo l'armi Franzesi, e tanto più perchè in questi tempi rondava una potente Florti Inglese, con animo di qualche irruzione sulle coste di Francia, alla disesa delle quali parea, che avesse da accorrere parte della Franzeso Armata. Così non sui il Maresciallo Canta di Sassonia dopo avere colla presa di Namur ridotti tutti i Pae-

fi baffi

S haffi Auftrinci in potere del Re Criftianifimo, fentendoù molto fupersor di forse all'offe de i Collegati, meditava pur qualche altro como di mano contra de medefimi. Per coprire Liegi da gl'infulti de' Franzeli, s'era in vari liti ben postata l'Armata d'esti. Allegti fra Mafinche e quella Città Spedi il Marefeiallo un forte diffaccamento verto lo stello Mastriche, assinche se il Principe Cario di Lorena, che in quelle vicinanze avea fillato il quartiere con grollo corpo di gense , volette accorrere in difeta de luoi, eghi potette attabilo per franco. Csò fatto nel di fette di Ottobre a bandiere spiegate marcio contro l'Ala finistra de Collegati, comandata dal Principe di Waldech, Gemerale de gli Ollandeti, in vicinanza di Liegi. Per più ore duro il nero combattimento. Fu detto, che due Reggimenti di Cavalieria Ollandele, come le bruciaffe l'erba forto i loro piedi, li rittraffero dai conflitto. Certo è, che in fine gli Alleati, fenza potere ricevere fuccorso dal Principe di Lorena, piegarono, e ritirandoù, come poterono il meglio, lasciarono il campo di hattaglia a i vincitori Franzesi. Si sparse voce, che quattro mila Collegati vi avessero perduta la vita, e che in mano de Franzele restassero molti Cannoni, Bandiere, e Stendardi, con groffo numero di progromen tra fani e ferm . Presefero aktri, che non più di mille foffero da quella parte gli efficii, no fi leppe quanto coltaffe a Franzeli la loro vittoria. Pallarone polcia t vincitori, divifi in varie parti, a godere i quartieri del verno.

ALTRA guerra fu nell'Anno prefente tra i Franzeli e gl'Ingleli. Ristsch a questi ultimi di torre a gli altri nell' America Settentrionale Capo-Bretone, posto di somma importanza, e ripotato da gli lagicii di incredibil utilità per la pefea di que contorni. All'incontro i Franzefi, ficcome accennammo nel precedente Anno, colla spedizione del Cattolico Principe di Galles Carlo Odeardo Sinardo, aveano attaccaeo il fuoco nella Scoma, è con quella diversione facilitati a se i progreffi ne i Pacti baffi Auftriaci. Trovo quel Principe fra que Popoli gran copia di aderenti alla Real fua Cafa, che prefero l'armi, e ipirfero il terrore fino nel cuore dell'Inghilterra , perciocche venne a lui fatto di dare una rotta alle truppe Inglefi a Prefton, e poi nel di 18. di Gennaio a Falkirk, di prendere Carlisle, Inverness, e di faie altre conquitte ne confini della stessa Inghikerra. Per dubbio, che qualche cartivo umore fi poreffe covare in Londra stella, prese il Re Giogio 11. la precauzione di tenere alla guardia d'essa Cistà, e della Real Corte, un buos fullidio di foldatesche ed invio il suo secondogunote Geglieles Augusto Duca de Combuland con gagharde forze contra del Principe Stuardo. Varie furono le vicende di quella guerra ;

ma li venne a conoliere, che gl'Ingleti non amavano di mutar Regnante, e fi mostravano zelanti della conservazione della Real Casa de Brunsvich. Altro all'incontro non s'udiva, che imbarco di foccorà Franzes, spediti di tanto in tanto al Principe suddetto, e pur egli a inferva di alquanti Ufiziali Irlandefi, e di poche milizie Franzeli, non ricevette mui rintorao alcuno di gente, baftante a continuare la buona fortuna dell'armi fue. Troppo navi Inglefi barrevano il mare, e cuttodivano le coste, per impedire ogni sbarco di truppe straniere. Andarono finalmente a fare naufragno cotre le speranze del Principe Stuardo in un fatto d'armi accadeto nel di 17, d'Aprile prefio d' Invernels, dove l'efercito suo rimale disfarto. Peggioratono poi da la sinanzi i di lui affari, molti anche della primaria. Nobiità di Sco-211, ed anche Lordi fuoi feguaci, caddero in mano del Duca di Cumberland, ed alguanti di loro lasciarono poi la vita sopra un catafalco. an Loudra. Le avventure dello (venturato Principe, per falvat la fuavita, mentre da tutte le parti si facea la caccia di sua persona, talà furono dipor, che di più curiofe non ne inventano i Romanzi. Conturrocio ebbe la fortuna di giugnere fehcemente nelle (piaggie di Francia fano e falvo nel Mefe d'Ottobre, e paffato alla Corce di Verfagues, fi vide colle maggiori finezze ed onori accolto, come Principe di gran valore e feno, dal Re Cultiamfilmo Luigi XV. Shrigati, che furono gli logieti da questo fiero remporale, pepiarono anchi esti. alla vendetta, e a quelto fine alleitirono un poffente ituolo di navi con pai migliara di truppe da sharco. Non era un miltero quello locdifegno, e però fi mifero in buona guardia le cofte della Francia. Sul fine appunto del Mele di Serrembre comparve la Flotta Inglese sile vicinante di Porto Luigi in Breragna, sperando di metiere a sacco il Perto d'Oriente, dove si confervano i magazzini della Compagnia dell'Indie, ricchi di più Millioni. Ne era già ffato asportato il meglio i Sbarcarono gl'Ingless, fecero del danno alla campagna, ma in vece di superar qual Porto, ne surono rispinti colla perdita di molta gente, e di alcum pochi pezzi di cannone. Quattro lor navi ancora, ripire da vento furidio, andarono a trovar la lero rovina in quegli fcogis. Tornarono essi da li a non molto a fare un altro sbarco, e non abbero mighor fortuna, se non che lasciatono in vari Luoghi de i vivi monumenti della lor rabbia, coll'aver dato alle fiamme alcune Ville e Conventi di Religiosi nella suddetta Provincia di Bretagna. Gran reforo costo loro quella spedizione, a non ne riportarono che danno e pennmento.

Anno

Anno di Cristo MDCCXLVII. Indizione X. di Benedetto XIV. Papa 8. di Francesco I. Imperadore 3.

PURONO alquanto lieti i principi dell'Anno prefente, perchè gli accorti Monarchi fecero vedere in lontananza a gli afflitti loc Popoli un'Iride di Pace come vicina. Imperciocche si miro destinata Bredà in Otlanda per Luogo del Congresso, e spediti Plenipotenzia-1) per trattarne, è convenue delle condizioni. La gente credula alle tante menzogne delle Gazzette, fi figurava già fegretamente accordati Franzeti, Spagouoli, ed Ingleti ne i Prehmmari, e a momenti sípettava la dichiarazione d'un Armificaio, cioè un foriere dello finaltunento delle minori difficultà, per illabilite una piena concordia. Ma poco si stette a conoscere, che tante belle sparate di desiderar la Pace ad altro non l'embravano dirette, che a rovelciare l'ulla parte contraria la colpa di volere continuata la guerra, onde preffo i propij Popoli restasse giustificara la continuazion de gli aggravi, e tolleran i danni procedenti dal maneggio di tante armi. Trovatonti in effetto inciampi ful primo gradino. Cioè li mifero in testa i Franzesi di 204 ammerrere al Congresso i Plempotenziari dell'Imperadore, perché non ziconofciulo tale da effi, ne della Regina d'Ungheria, per non darle il titolo a lei dovuto d'Imperadrice, nè del Re di Sardegna, perchè non v'era guerra dichiarata contra di lui, Tuttavia non avrebbe tal pretentione impedito il progreffo della Pace, fe veramente fincera vogha di Pace folse allignata in cuore di que Potentati, perchè avrebbero ( come in fatti fi prerefe ) potuto i Ministri di Francia, Inghilterra, ed Ollanda, comunicar tutte le propofizioni e negoziati a è Ministri non intervenienti, è convenuto che si fosse de punti massicei. ognun poscia avrebbe fatta la sua figura nelle Sessioni. Ma costumo é de Monarchi, i quali sustavia si tentono bene in forze, di cercar anche la Pace per isperanza di guadagnar più con essa, che coli'incerto avvenimento dell'armi. Alte percio erano le pretenfioni di ciafcuna delle pant, e in vece d'appressaru, parve, che sempre più si al-Iontanaffero que gran Politici. Ció che dipoi cagionò maraviglia, fu il vedere, che ne pure al Signor di Macanas, Plenipotenziario di Spagna, fu conceduto l'accesso a i Congressi, quando le apparenze por-tavano, che le Com di Versaglies e Madrid passassero di concerto, e folse tornata fra loro una perfetta armonia. Veramente il cannocchiala de gl'Italiani non arrivava in questi tempi a discernere le mire ed intenzioni arcane del Gabinetto di Madrid. Le truppe di quella Cornna feguitavano a fermaiti in Aix di Provenza, fensa che appariffe, fole medelime li unissero mai daddovero colle Franzeli, benchè li scriveffe, che le spalleggiaffero, allorel è, siccome diremo, obbbgatono i nemici a retrocedere. Ne fu poi ordinata una non lieve informa, e il refto andò a ivernare in Linguadoca, con prendera riposo l'Infante Don Filippo, e il Duca di Modena in Mompelieri. Nel medelimo tempo fi attendeva forte in Madrid al risparmio per rimettere, come si diceva, in migliore stato l'impovento Regno, annullando spezialmente le tante penfrom, concedure dal Re defunto, e pur dicevali. farfi leva di nuove milime, per ispedirle in Provensa. Fluttuava del pari anche la Repubblica d'Ollanda fra due opposti defideri, cioè quello di non entrare in guerra dichiarata contro la Francia, minacciania oramai i di lei confini, e l'altro di mettere una volta freno dopo tante conquitte a gli piteriori progreffi di que la formidabil Potenza. La conclutione intanto fu, che ognun depois per ora il pentier della Pace, giacché quei foli daddovero la chieggono, che fon depreto, e

non si fentono più in lena, per continuare la guerra.

The same of the same of the same of

Passanono il Gennato in Provenza gli Auffriaco Sardi , ma in catriva offena , combattendo piu co a difagi, che co Franzeli, i quali. andavano fehivando le zuffe, fperando poi di infarfi, allorchè foffero grunte le numerole brigate spedite di Frandra. Bisognava, che quell' Armata aspettasse la sussistenza sua in maggior parre dal Mare, venendo spedite le provvisioni per nomim, cavalli, e muli da Livorno, Villafranca, e Sardegna. Ma il Marc è una bestia indiscreta, massimamente in tempo di verno. Pero tardando alle volte l'arrivo de i vivesi, uomini e cavalli rimanevano in gravi flenti, e giorno vi fui, che convenne paffarlo fenta pane. Tutto il comethbile cultava un occiuo, mon ofando i paefant di portarne, o facendolo pagar canifimo, le ne portavano. Soffiarono talvolta sì orridi venti, che i foldati full'alto della montagna ne pur poteano accendere, o tenere acceso il swoco. Trovavanti anche non pochi di loro fenza fearpe e camicie, da che s'erano perduti i magazzini di Genova. Ora tanti patimenti cagion furono, che entrò nell'efercito un fiero influtto di diferzione, fuggendo chi potes alla volta di Tolone, dove speravano miglior trattamento. Tanti ne arrivatono colà, che il Comandente della Cutà non volle prù ammetterli entro d'essa per saggia sua precauzione. Caddero altri informit, e conveniva trafportatili fino a Nizza, per dar luogo ad effi ne gl. Spedak della Riviera. Per quindici di que cavalh e mult non videro fieno o paglia, campando mafilmamente con pane e biada, e

## Anno MDCCXLVII.

questa miche scarsa alle volte. Chi spaccio, che futono sorzità a c harti delle amare toghe de gu Ulivi, dovette figurarii, che i Cavalla fossero Capre. Arrivo la buona gente fino a credere, che que Cavalla per la foverchia fame mangiaffero la minuta ghiata del lido del mare, feata avvederfi, che queste erano sperbou o finzioni di chi fi presde giuoco della fiulta credulità altrui. Quei che è certo, non pochi furono i cavalli e mali, che quivi la ciarono le lor offa, e gli altej aptabilmente pattrono, e parte reflatono insbili al mettier desa guerga. Intanto a quello gran movimento d'armi non inccedea progreffo. alcuno di confeguenza. Ridevali il Forte di Antibo de Croati lasciari a quel blocco, che non poteano rispondere alle carrionare, se non coa gl'inatifi loro fucili. Pero fu spediente di tratre da Savona con licenza del Re Saido quanta arrighena großa occorreva, per hattere quella Rocca, e in quel frattempo le navi ingles la travagliarono con gran copia di bombe, le quali recarono qualche danno alla Terra . fenza nondimeno intimorie panto i difenfori di quel Forte. Giunfero

analmente i groffi cannoni, ma giunfero troppo tardi.

IMPERCIOCONT' 6 cominció ad ingroffare l'efercito Franzese co I corpi di gente, che dalla Fiandra pervenuti a Lione, fenza dilazione andavano di mano in mano ad uniti col campo del Mareferallo Duca di Redicie. Avea quefti raunate alcune miguma di Milizioteti armati, e da che il trovò miforaato dalla maggior parte delle trappe regulate, diviso tofto le maniere di liberar la Provenza dalla firamera Armata. Scarleggiava forte anch egli di viveri e foraggi, perché venne a militare in Luoghi, dove niun Magazzino fi trovò preparato, e diffici mente ancora fi potra preparate per mancanza di giumenti. Fiera thrage anche in que paeti avea fatto la mortalità de Buot. Ebbe nondimeno il contento di udire, che le truppo spedite di Fiandra, ancorche ffanche e malconcie, nulla più fospiravano, che d'effere a fronte de nemici, e chiedevano di venire alle mani. La prima imprefa , ch'es fece , fu di spedure alla fordina un diffaçcamento di alquante brigate de fuoi alla volta di Caffellana, dove flava di guarmere il Generale Auftriaco Conte di Neuhaus con dodicio quattordica Battaghoni. Dopo gagharda difefa tocco a quelti di cedere a chi era superiore di forze, con lasciar quivi alcune centinaia. di morti e prigioni, e fi conto fra gli ultimi lo ffesso Generale ferito. con busa numero d'alers Ufissals. Non ghi farebbe accaduta questa difavventura, fe avelle fatto più conto del parere del giovane Marchefe d'Ormes, che fi trovo a quel conflitto. Di meglio non fuccedone in alculii alus Luoghi a gh' Auftriaco-Sardi, faoide il Generale Tomo XII.

Les de Brown all'avviso delle canto cresciute forze neutobe, satto sciogliere l'assedio di Antibo e rimbarcare l'artiglieria, si andò poi riturando a Grasse. Quindi satte tutre le più savie deposizioni, soi principio di Febbraio comincio la sua Cavallena a ripassare il Varo, u su poi seguizata dalla Fanteria, senza che nel passaggio occorresse sconcerto o danno alcuno notabile, ancorche non lasciasse qualche corpo di Franzesi d'insultaria. Penuriavano di tutto, come dissi, anche i Franzesi in quel sì desolato paese, e pero non poterono operare di prè.

En ecco dove ando a terminare la strepitosa invasione della Pioven-28. Affaifimi danni reco ben effa a que poven abitanti, ma pagarono caro gli Auttriaco-Sardi il gulto dato alla Corte di Londra, perche oltre a 1 non lievi patimenti ivi fofferti, fu creduto, che l'efercito loro tornaffe indietro iminuito almeno d'un terzo, e la lor bella Cavalleria per la maggior parte fi rovinò, talché né pel mimero nè per la qualità fi nconoiceva più per quella, che ando. Refto alla medefima anche un akto difagio, esoe di dover pallare in tempo di verno è di nevi per le alte montagne di Tenda, si se vollè venir a cercare ripolo in Lombardia, dove ancora per un gran tratto di via l' accompagno la fame a cagion della mancanza de foraggi. Quanto a i Provenzali, non bevi furono, ma non indiferete le contribuzioni loro imposte. La necessità di scaldarti e di far bolitte la marmitta, cagion fu, che dovunque si fermatono le truppe nemiche, restarono condennate tutté le case a perdere i loro tetri. Non ha per lo più quella belia coffiera di montagne, che fi stende dal Varo verfo Martilia, se non ulivi, fichi, e vici. Ordine andò del Generale Broun, che fa sisparmiafiero, per quanto mai toffe poffibile, gli Ulivi, onde si ricavano Oli il prezioli , non so ben dire , le per folo motivo di generola Carità, o perché la Provincia û elibille di fornirlo in altra maniera di legna. Ben so, che a riferva di un mezzo miglio intorno all'accampamento di Cannes, dove tutte quelle piante andarono a terra, e di quelche altro Lungo, dove non 6 potè di meno nella ritirata, rimafero intatti gli Ulivi, e ch'effo Conte di Broun riporto in Italia il lodevole concerro di molta moderazione, pregio, che di rado fi offerwa in Generali ed Armare, che giungono a dantare in paese nemico. Per questo e in confiderazione molto più del suo valore e piudenza, venne egh dipot eletto General Comandante dell'armi Cefareo-Regie in Italia. Quel che e da stupire, non ebbe già si buon mercato la Città e territorio di Nizza, futtoche dominio del Re di Sardegna. Quivi legna da bruciare non fi truova, e v'e portata dalla Sardegna, o fi provvede dalla vicina Provenza. Pel bilogno di tanta gente, che quivi o nella venuta o nel ritorno ebite a fermarii, fi portò poco rispetto a gli Ullivi, cioè alla rendita maggiore di quegli abitanti. danno incredibile, considerato il corso di taitti anni, che eccorre per riparario. Prima di questi rempi trovand fi in Nizza il Re di Sardegna bene ristabilito in falute, benche le montagne di Tenda totfeto allai guernite di neve, pure volte restituirii alia sua Capitale. Giun e pertanto a Totino nel di quindici di Genniso, e tomma fu la consolazione e il giulito

di que Cittadani in invedere il loco amato e benigno Soviano.

CHE breccia avelle tatto nel cuore de gli Augusti Austriaci Regnanti la rivoluzione di Genova, fel puo pentare ognuno. D'altro non fi parlava in Vienna, che del preteto tradimento de Gencveti. Quethi dichiarati (pergiuri e mancatori di fede), questi ingrati, da che l' armi exteriole dell'Imperadrice Regina, che avrebbero potuto occupare il Governo di quella Repubblica, e diformare il Popolo, s'erano contentate di una fola contributione di danaro, non eccessiva persi doviziola Città. Crebbero le rabbiole dicerie, da che li conobbe, elle catrive conleguenze ridondatono dipoi Opra l'imprefa di Provensa. Riflettendo alia grave perdita de Magazzini, e di tanti bagagli de' Cefares Ufigiali, ma fopra succo all'onore dell'armi Imperiali lefoda quel Popolo, maggiormente fi efaltava la bile, e fi eccitavano a pensers e denderi di vendetta. Poterono allora accorgetti i Minifter di quella gran. Corre, che i buoni ufizi faiti paffare da chi è Padre comune de Fedeli, cioè dal regnante Pontefice Benederio XIV. per ottener la diminuzion dell'impotta contribuzione a i Genoveli. tendevano bensì al tollievo di quella Nazione, ma anche alla gioria delle loro Marità, e alla maggior ficurezza de loro interetti. È certamente te l'Imperadrice Regina folle stata informata della trifta firijamone, a cui i luoi Ministri ed Ufiziali con tante estorfioni ed abuli della buona fortuna aveano ridotta quella Repubblica, ficcome Principella d'animo grande ed inclinata alla Clemenza, fi può credere, che avrebbe colla henignità 50 indulgenza prevenuto quel precipizio di cofe . Ora in Vienna tra gli altri configli detrati dallo spirito di vendetta , ti appiglió la Corte a quello di confifcare timi i Betti , creditti, ed effetti, spettanti a qualsivoglia Genovese in tutti gli Stati dell'Aufiriaca Monarchia, alcendenti a millioni e millioni. Si maravighavano i faggi al trovare nell'Editto pubblicato per quello, che vi fi parlava di Ribellione, di Delirto di lefa Maestà, e che ti usavano alim termini, non corrispondenti al diritto Naturale e delle Genti. Ne Monei di Vienna, di Milano, e d'altri Luoghi stavano allibrate immense fomme di danaro Genovele, per la cui ficurezza eta unpegnata la AAAA OVER-

fovrana e pubblica Fede, anche in cafo di Ribellione, e d'ogni altromaggiore peolato o non penlato avvenimento. Come calpellare si chiari patti. È come condennare tanti innocenti Privati, e fanti che abtavano fuori del Genovefato, e fe ne erano murati dopo quella specie di cattivua? Il fallimento poi de Genoveli li farebbe tirato dietro quello di tant'altre Nazioni. Perchè verifimilmente dovettero effere fatti de a forta richiami, e megno efaminato l'affare, fe ne toccò con mano l'ingiuftizia. Smonto dipoi la Corte Imperiale da questa pretensione. e con altro Editto folamente pretefe, che i frutti è le rendite annue de gli Effetti del Genoveli pervenifleto al Fisco, non effendo di dovere, che servissero per sar guerra alla Maestà sua Imperiale e Regale. Di grandi grida ci furono anche per questo, pretendendo la gente, che si avellero a tenere in deposito, astromenti quella Corte in altri bifogni farebbe la penitenza della non mantenuta fede. Nello stefle rempo ferramente si pensò alle maniere militari da far pentire i Gemoven del loro attentato, e a quello fine s'inviatono in Italia in grancopia le reclute, e de i nuovi corpi di Cioati. Giacche il Generale Brown finceramente scriffe alla Corre, quanto difficil impresa sarebbe l'affedio di Genova, in vece sua fu eletto il Generale Conte di Schutemburg. Spedito intanto da i Genoveli ad ella Corte Impenale il Padre Viletti Gefuita, ficcome ben informato de pallati avvenimenti, per addurre le discoipe dei loro Governo, non solo non su ammesso, ma venne anche obbligato a tornarfene frettolofamente in Italia. Dusante tuttavia il verno; non volle l'efercito Auftriaco marcire nell'ogio. Esso noigliò la Bocchetta con isloggiarne i Genoveh. La dimora in quel Luogo spelato e freddo culto a gu Austriaci gran perdita. di gente. Rationiato poi, che fu il verno, calarono varie parine di Croati al baffo verso Genova per bortinare, ed inquietare gli abitanti del paele. Contaronh allora alcune crudeltà di quella gente, che facevino orrore. Ne reito così irritato il Popolo di Genova, che fece sapere a i Comandanti Cesarei, che se non mutavano registro. andrebbono a ragliare a peazi rutti gli Ufiziali di lor Nazione prigio-

St'a Versaghes, che a Madrid aveano portate i Genovesi le loro più vive istanze e preghiere, per ottener soccorsi nel gravissimo loro bisogno. L'obbligo della coscienza e dell'onore esigeva dalle due Cotone un'emenda d'avere si precipitosamente abbandonata al voler de nemici quella Repubblica. Perorava ancora l'intereste, assinche si potente Città non cadesse in mano dell'Austriaca Porenza, e molto più evea socia presso de Franzesi il debito della gratitudine, non poten-

do ett non riconoleere dall'animola rifoluzion del Genoveli l'efenzion delle catene, che s'erano preparate alla Provenza. Però amendue le Corri, e maffimamente quella di Francia, promifero protezione e foccorfo, ordini anche anderono per la spedizione d'un Convoglio di truppe e munizioni all'afflitta e minacciata Città. Precorfe intanto colà il lieto avviso, e la sicurezza dell'impegno preso dalle due Corone in fuo favore nuova, che sparfe l'allegrezza in rutto quel Popolo, e raddoppio il coraggio in cuore d'ognuno. Altora fu, che il Governo Nobile comincio pubblicamente ad intenderfi ed affratellarfi. col Popoiare, per procedere tum di buon concerto alla difefa della Patria. Erafi già all'arrivo del Generale Schulemburgo mella in motoparte delle Soldateiche Auffriache, cioè Croati, Panduri, e Varasdim, con tiufcir loro di occupare vari fiti non folamente nelle alture delle montagne, ma anche nel baffo verfo Lagnafco, Campo Morone, e Pierra-Lavezzara, con iscacciare da alcuni postamenti i Genovesi, e con efferne anch'effi vicendevolmente ricacciati. Non poté questo foccedere spezialmente nel di fedici di Febbraio fenza spargimento di langue. Si diedero all'incontro i Genoveli ad accrefcere maggiormente le fornficazioni efferiori della loro Città, a disporte le amglierio per tutu gli occorrenti fiu, a ridurre in monera le argenterie, contributte ora più di buon cuore da' Cittadini, che ne giorni addietro. Ottennero in olire da li a qualche tempo licenza da Roma di potersi valere di quelie delle Chiefe, con obbligo di rethituirne il valore nel termine di alquanti anni, e di pagame intanto il frutto annuo in ragione del due per cerro. Furono pofera dalla Corte del Re Criftianiffimo spediti a poco a poco a quella Repubblica un Millione e ducenso m la Franchi, e in oltre fatto ad essa un assegno di ducento cinquanta mila per Mele danaro, che fu poi puntualmente pagato. Non fi sa, che dal Cielo di Spagna frendelle su i Genoveli alcuna di quelle sugrade. Succedette intanto l'arrivo di alquanti Ingegnera e Cannoniere trancete, e nella stessa Cirrà si andarono formando assussime Compagnie urbane, ben vestite a l'uniforme, e ben armate, parte composte di Nobili Cadeiri, parce di Me-catanti e persone del secondo ordine, e molte più delle varie Arti di quella Città, animandoli ciascuno a difendere la Parna, e gindando O Morte o Liberia. Cotal fidanza nella protezione della Vergine Santifima era entrata in cuore d'ognuno, che fi tenevano oramai per invincibili, attribuendo a mirazola ogni buon fuccesso de piccioli conflirii, che di mano in mano andavan i fuccedendo contra de gli Austriaci, o cacciati, o uccisi, o fatti prigioni. At 5

Tomo XII.

ΑD

## 174 ANNALI D' ITALIA.

Ap accrescere il comune coraggio ferviva non poco l'accennato prometto foccorto delle due Corone, e il faperti, che erano già inibarcati fei mila fanti in Marfilia e Tolone in più di fessanta barche. e tartane, oltre ad altre vele, che conducevano provvitioni da bocca e da guerra, altro non bramando da effe, se non che si abbonaccialle il mare le delle loro l'ali un vento favorevole. Venuto oramai il tempo propizio circa la merà di Marao fecero vela. Rondava per que man il Vice-Ammiraglio Medley, con più Vafcelli, d Fregate Inglefi, aspettando con divozione i movimenti di quel convoglio per farne la caccia. E in fatti, per quanto potè, la fece. Froccarono più del folito le bugie intorno all'efito di quella spedizione. All'udir gli uni, buona parte di que Legin e trappe Gallafpane, era rimalta preda de gl'Ingleii, disperso il restante, parte avea fatto ritorno a Tolone, parte s'era rifugiaro in Comca, e a Monaco. Softenevano gli akri, che una fortuna di mare avea sparpagliati tutti que Navigli , e cio non offante , non efferva frato nè pure un d'effi, che non giugneffe a falvamento, approdando che a Porto Fino, chi alla Spezia, e Seftri di Levanie, e chi a dinitura a Genova stessa, dove certamenta pervenne la Flora Nave da guerra Franzele, la quale abarco il Signor di Mauriach, Comandante di quella milizie, e buon numero di Ufiziali. Granatieri, a Cannonieri. Ventilate da i faggi non parziali tante alterate notizie, fu conchiulo, che circa quattro mila Gallispani per più vie arrivalfaro a Genova; più di mille cadeffero in man de gl'Inglesi; e qualche bashmento si ricoverasse in Monaco, dove su poi bioccato da effi Inglefi, ma fenza frutto. Con immenio giubilo venne accolto da Genoven quello foccorio, spezialmente perche capatra d'altri maggiore, è in fatti s'intefe, che altro convoglio s'alleftiva in Tolone e Markha, parimente destinato il loro aiuto. Ma nè pute dall'altro canto perdonavano a diligenza alcuna gli Auftriaci , con preparar Magazzon , Artiglierie groffe e manori, Mortai da bombe, ed altri attrecci e munizioni da guerra, più che mai facendo conofcere di voler dare un elemplare gastigo, se veniva lor fatto, alla stefsa Città di Genova. Giacché si sovente nelle Armate Austriache il Valore non è accompagnato da tutti que mezzi, de quali abbilogna si meltier della guerra, si che poi rende indifciplinate, e d'ordinario troppo pefanti le loro milizie ovunque alloggiano: alcune Città del cotanto finunto Stato di Milano (giacche mancava d'attiraglio quell'efercito) furono colfrette a provvedere cinquecento Cattette, con quattro cavalle e un nomo per cialcuna, per condutre le

re le provvisioni al destinato campo. Le braccia di migliaia di poven Villami vennero anch'esse impiegate a rendere carreggiabili le strade della montagna, a fin di condurre per esse le artiglierie. Con tutto questo apparato nondimeno non poche erano le savie persone credenti, che non si potesse o volesse tentar quesi'impresa, come molto pericolosa per vari riguardi, che non importa riserire. Ed avendo veduto, che dopo un gran Consiglio dei primari. Usiziali su spedito a Vienna il General Coloredo, molti si avvisarono, che altra mira non avessero i suoi passi, che di rappresentare le gravi disficultà, che s'incontrerebbono, e il rischio di sacrificare ivi al per altro giusto soggeno non meno l'Armata, che la riputazione dell'Augusta Imperadrice Regina. S'ingannarono, e poco stettero ad avve-

derfi dal fallo loro supposto.

ALL'incontro in Genova si teneva per inevitabile la visita, e colla visita ogni maggiore asprezza de Tedeschi. Questo imminente rischio intanto su un esicace Predica, perchè quella popolata Città diveniffe un'altra Ninive, sì per placare l'ira del Cielo, come per implorare l'aiuto del Dio de gli eferciti in si scabrola contingenza. Celso pertanto il vizio, purgo ciascuno le sue coscienze colla Peantenza, ed altro ivi non fi vedevano che divote Proceffioni a i Santuari. Più ancora delle Millioni de i Religioli pollono aver forza le Missione dell'irreligiosa gente armata, per convertire i Popoli a Dio. Venuto che fu il di dieci d'Aprile, il Generale Conte di Schulemburg ( già fcelto per capo e direttore di quella imprefa ) dopo aver vilitati i liti e le strade , mile un marcia l'efercito Austriaco, il quale fu figurato ascendente a venti in venti due mila fantic giagché la cavallena in quelle sterili montagne non potea concorrere alle fatiche e all'onore dell'ideato conquilto. Su i primi paffi corfe rischio della vita il Generale suddetto, perche mancati i piedi al cavallo, gli rotolò addoffo con tal percoffa, che sputo sangue, e per alquanti giorni fi dobitò, fe non di fua vita, almeno d'inabi-Inà a continuare in quel comando. Gli antichi superstiziosi Romani. avrebbero preso ció per un cattivo augurio. Calò quell'Armata, superati alquanti ndotti, a Langasco, Ponte-Decimo, ed altri siti; e fatti alcuni prigioni, s'impossesso di vari potti in distanza ove di cinque, ove di quattro miglia dalla Citta, ma fenza stendersi puoto alla parte del Bisagno, dove sembrano più facili le offese d'essa Città. Il quarner generale fu posto alla Torrazza. Non è improbabile, che il Configlio militare Austriaco avelle rif luta quella spedizione in tempomaffimamente che la barriera delle nevi dell'Alpi gli afficutava per A2 4

ora da i tentativi de Gal·ispani in Lombardia, stante la speranza de porer almen ridutte quella Repubblica a qualche oneffo aggiutamento, ande marcito restasse l'onore dell'armi dell'Augusta Regina, con animo di slargar la mano occorrendo ad ogni poffibili forta d' indalgenza. Fu in fatti spedito nel di 15. d'Aprile a quel Governo un Uniziale, che in voce e in iscritto gli fece intendere, come l'esercito Regio-Cefareo era pervenuto in quello vicinanze per farfi ragione de i delitti e della fede violata da i medefimi Genoveli, con tanti danni inferiti alle perfone e fottanze dell'efercito dell'Imperadrice Regina. Che grano anche in tempo di ravvedersi e di ricorpere pentiti del loto errore alla Clemenza di fua Maesta, nel cui cuore prò poffanza aveva il defideno di far grazie, che di difpenfar gashight. E di questa Clemenza, e de fentimenti Cristiani d'essa linperadrice Regina, a cui troppo dispiacerebbe la rovina di una delle più belle e floride Città d'Italia, si faceva un pomposo elogio. Ma che? fe indugiaffero a pentific ed umiliarli, li procederebbe, da che fosfero giunte le artiglierie, con ogni maggior rigore contro la loro-Città, persone, case, e campagne, colla giunta d'altre piu strepitole minacete di ferro, fuoco, e rovine: le quali come s'accomodellero con quella gran Clementa e fentimenti Cuftiani, che giuframente s'attribuivano alla Maestà sua , non arrivatono alcuni a comprenderlo. La híposta della Repubblica conceputa con termini della maggior venerazione verso l'Augusta Imperadrice Regina, portava, che non ad effi fi avea da imputare la neceffità, in eur s' era trovato il Popolo fecondo il Gius Naturale e delle Genti di prendere l'arms per sua difesa, e non per offesa, da che ad altro non penfavano gli Austriaci Ministri, se non a ridurlo nell'estrema povertà e schiavità, senza ne pure permettere, che i richiami loro perveniffero alla Regina, il folo conofcimento della cui Ciemenza aveva indotto il Governo a volontariamente aprir le porte all'armi fue. Che pertanto non riconoscendo in se delitto, se monvo di chiedere perdono, (peravano, che la fomma recutudine della Macità fua troverebbe il loro contegno degno di compatimento, e non di tifentimento, e che akrimenti avvenendo, esti attenderebbono a difendere quella Libertà, in cui Dio gli avea farminafeere, prontì a dar le lor vite più tollo che cedere a chi la volelle opprimere .

Non vi tu bitogno di microscopio, per iscoprir le ragioni, onde furono mosti i Genovesi a si fatta risposta. Aveano contratto nuovi legami ed impegni colle Corone di Francia e Spagna, senza loro contento non potcano operatamente venira a trattati contrari. Per-

duca

duta la Protesion di quelle Corti, chi più avrebbe fostenuti i lorointereffi in un Congretto di Pace? Venendo ora ad un accomodamento, nulla fi farebbe parlato di Savona e Finale, con privarfi intanto i Genoveli anche della speranza di neuperarle coll'armi, qua-Jora gli Auftriaci foffero ricacciati m Lombardia da i Gal ifpani. La fortessa poi della Città , l'ardore e la concordia del Pupulo alla difeia, e'le promeife delle due Corone per una valida affiftenza, baltavano bene ad infondere coraggio in chi naturalmente non nei manca. Quand' anche peggioraffero gli affatt, tempre tempo vi re-Berebbe per una Capitolazione. Rinovò intanto quel Popolo il giuramento di spendere roba e vita, per mamenere la propria Liberch, sempre fiduados nell'intercessione della Vergine Santissima, e nella protezione di Dio. Quette rifleffioni nondimeno fufficienti non furono, perché molte Famiglie Nobili e Cittadine(che non fi andalfero ritirando da Genova ne Meli precedenti, e molto più all'avvicinamento di questo temporale con ricoverarsi chi a Missa, chi a Lucca, e chi in altre ficure e quiete contrade. Ma spezialmente differo addio alla loro Città i beneffanti di Sarzana. Imperocchè libera bensi reflava a i Genovefi tuttavia la Riviera di Levanie, onde potellero ricavar viven ed altri naturali , ellendo elpofta fempre a pericoli la via del Mare per cagion delle Navi Inglesi, intente a far delle prede ma prefero gli Auftriaci la rifoluzione di spogliarli anche di quel sustidio, con inviare colà due corpi di gente, l'uno per le montagne di Parma, e l'altro per quelle del Reggiano; e tanto più, perché Genova avea da penfare a sé stessa, ne forze le rimanevano per difendere quella Riviera. Conofciuto pofeia, che per le strade di Pontremoli e delle Cento Croci fi andava ad urtare nelle montagne. Genoveli, dove i Popoli etano tutti in armi , giudicarono meglio di tener folamente la via de Monti Reggiant . Fu il Generale Voghtern , che conduffe più di due mila Panduri, e circa cinquecento Uffen a quella volta, ma gli convenne far altosu quel di Maffa di Carrara, perché nè pur da quelle parti mancavano offacoli, ed egli s'era avviato colà fenza cannoni, e per coss dire, col folo bordone. Da Sarzanz erano partiti col loro meglio i Cittadini più agiati, e all'incontro i Contadini aveano in effa Città afportati i lor mobili. Fece a questi sapere il Comandante Genovele della picciola Fortezza di Sarzanello, che quando non s' appighallero al partito di ditenderfi, rovefererebbelloro addolfo colle fue arrighene la Città. Giaccine di tanto in tanto andavano arriva idio al Genova con varie imbarcazioni Franzeli e Spagnuole de i anovi foccorfi ,

## 1-8 ANNALI D' ITALTA:

corfi, non trascuro quel Governo di accudire anche alla difesa di essa Sarzana. Colà spedito un corpo di truppe regolate, e un numero molto maggiore di paesani armati, rimasero talmente sconcerrati i disegni del suddetto Generale Voghtern, che a nserva di un Palacso, e di poche cale saccheggiate sul Sarzanese, niun'altra impressa osò di tentare. Stavasene egli a Lavenza nitrato senza artigliesie, e sacendo crocette per mancanza di viveri: laonde prese la savia insoluzione verso la metà di Maggio di ritomarsene in Lombardia con passare pel Lucchese e per Castelnuovo di Garsagnana. Molta su la maderazione sua so quel viaggio, ma imparo, che per sat
de buom digiuni tanto di pane che di foraggi, altro non vi vuole,
che condor truppe e cavalli per delle montagne senza alcun pre-

cedente preparamento.

Exansi intanto l'armi Austriache impadronite de i due Monti, cion Creto, e del Diamante, da dove con alguinti Cannoni, e qualche Mortaio infeftavano i Genovelli, i quali s'erano ben formicasi e trincierati con buona copia di artiglierie nel Monte chiamaco de i due Fratelli: Monte, che fu la falure della loro Città. Aveano beaesti Austriaci con immense fatiche de povert paesani fatte spianar la strade verso la Bocchetta, e per la Valle di Scrivia, con disegno di conduire per colà le groffe, artiglierie e i moriai, train da Aleffandita e da altre Piasse. Il primo groffo Cannone, che paísò la Bocchetta, trovando le strade intenon tutte guaste da i Genoveli, rotolò giù per un precipizio. Non aveano muli , non vari attrecci, atti a superar le difficultà de liti montuoli. Tuttavia ne traffero alquanti, mercè de quali con bombe e groffe granate infestavano. per quanto poteano, i postamenti contrati, da quali erano corrisposti. con eguale, anzi con più fiera rempella. Incredibil fu l'allegrezza e confolazione recata nel di 30. d'Aprile a i Genoveli dall'arrivo in quella Città del Duca di Bouflers, speditto dal Re Cristianistimo, per quivi affumere il comando delle fue truppe, parte venute, e parte preparate a ventre in loro foccorfo. Era Cavaliere non men cofpicuo pel valore, che per la Prudenza, affabilità, e correfia. Un eloquente, e ben ornato discorso da lui fatto al Doge e a Collegi, per efaltare il coraggio delle pallate e prefenti, loro, rifoluzioni, e per afficurarli della p.u val.da protezione del fuo Monarca, toccò il cuore a tutto quel maefiolo Confesso. Conoscendo poscia gli Auftriaci , che più gente occorreva per tentare di accoltarfi alla Città di Genova in tito da poterla molefrare con bombe, ed altre offele, stante l'immento giro delle mura nuova, che da lungi la difendono 👡

findono, e per cagione de posti avanzati, che maggiormente ne difacultano l'accesso: tanto si adoperarono, che ottennero dai Redi Sardegna un rinforzo di circa cinque o fei mila fanti. Non fi #petit il Lettore, ch'io estri a riferire la taste assoni di offesa e difeía fuccedute un quel rinomato affedio. Son inferbate quelle a qualche diffusa Storia, che senza dubbio sarà composta, ed uscirà alla luce. Solamente dirò, che gli sforzi de'Tedeschi furono dalla parte della Polcevera , fenza poter pondimeno penetrare giammai in San-Pier d'Arena, ben presidiato e diseso de i Gallispani. Contuttoció s'inoltrarono effi cotanto verio il ballo, che pervennero all'Incoromata, a Sestri di Ponente, e a Voltri, formando a forza di mine e braccia una strada fino al Mare. Non poche furono le crudeltà commeffe in rate occasione. Non folamente su dato il sacco a quelle Terre ( ficcome dipoi anche alla Mafone ) ma exiandio rimafe uccifa qualche Donna e Fanciullo, e muna efenzione provarono i facri Temph. Fecero poi credere, che gl'Ingleu accoru per mare a quella festa fossero stati gli assassimi d'esse Chiese, ma si sa, che gli steffi Austriaci portarono a Piacenza Calici e Pistidi , e fin gli usciuoli de Tabernacoli per venderli. Niun fi trovò, che volesse comperarne. Il Colonnello Franchiei fra gli altri prefe fpaffo in far eunucare un giovane Laico Cappuccino, e mandollo con irrifioni a Genova. Resto in vita e guari il povero Religioto, ma non già il barbaro Franchim, il quale da li a tre giorni, colto da un'archibugiara, fu chiamato al Tribunale di Dio. Era colui Fiorentino, e Disertore de Genoves.

Dopo avere i Franzesi ricuperate con gran tempo e fanche l'ifole di Santo Onorato e di Santa Margherita, finalmente il Cavalier di Beliste nella notte del di due venendo il di tre di Giugno,
con quarantatre battaglioni passato il Varo, sorprese in Nizza, oltra
a molti soldati, alcuni Usiziali Tedeschi e Piemonteti. Tratto cortesemente gli ulumi con dichiarariti bensi prigionieri di guerra, ma
con rilasciar loro gli equipaggi. Non così indolgente si mostro a gli
Austriaci, perchè informato delle barbarie da essi usare contra de'
Genovesi. Cuntinuarono intanto le bellicuse azioni sotto Genova,
e pochi giorni passavano senza qualche scaramuecia, o tentativo de
gli assenzi e de gli assenzi qualche scaramuecia, o tentativo de
gli assenzi e de gli assenzi nella notte precedente il giorno della
Pantecoste, allorchè, come dissi, vollero aprissi una strada al Mare. Col benesizio d'una dirotta pioggia arrivarono essi al Convenio
della Misericordia de'Padri Risormati sopra la costa di Rivaruolo,
dissan-

distante da Genova quattro buone miglia. Quivi trovati folamenté fessanta nomini di muitare del paeso, quando ve ne dovevano essere quatrrocento, con facilità fe ne impadronirono. Pervenuta sal notizia ful far del giorno in Genova, furono immediatamente chiase le Porte, affinche muno potesse portare al nimico la notizia di quanto s'era per operate, come altre volte era avvenuto. Fecu dunque nel di ac, di Maggio il Doca di Bouftera fare una fortità di più corpi di truppe, parie regolate, e parte paelane, dell'inate a sloggiare dal Convento fudderio gli Authriaci.Gran fuoco vi fu, e già quelli cedevano, quando fopragiunti in aiuto fecento Granatieri Piemontefi, costriusero alla ritirata i Gallo Liguri, i quali poi non negarono d'avere perduto trecento venticinque foldati , oltre al Signor de la Faye, tinomato lugeguere Frantele, e un Capitano di Granatieri . Retto anche prigione de Piemoniefi il Signor Francesco Grimaldi Colonnello , che ingannaro dalle loro coccarde , difavvedutamente fi trovo in mezro d'effi. Fecero i Genoveli escendere circa ad ottocento la perdita de gli Auffrigei fra morti, fenti, e prigiona; maizo non ma fo mallevadore di quello. Tentarono ancha gli Inglefi di far provare a Genova gli effetti della loro nemittà con metrerit a (cagliar bombe dalla parte del Mare. Ma quelle non giugnevano mai a terra, perche troppo lungi erano tenute le palandre dalla groffa amgheria disposta ful Molo e sul Porto Jaonde molto non duró quella feena. Le nuove intanto provenienti da quella Città parlavano di tante centinaia o mighaia di Gallispani, colà, o nella Riviera di Levante di mano in mano arrivati, che aviebbero formato un poffente efercito, capace di fconcertar tutte 10 miliore de Todelchi. Ma quelli furono delideri, e non fatti. Con tutti nondumeno i loro sforzi, non poterono mai gli affedianti piantare alcun Cannone o Mortaio, che moleftaffe la Città, ne occupare pur uno d'essi posti avanzari , muniti da i Gen ivesi , coinc il Monse de 1 due Fratelli, Sperone, Granarolo, Monte Moro, Tenaglia , la Concezione , Saii Benigno , okre a Belvedere , e alia lunghillima e forte Trincea, che da questo ultimo Monte si stendeva fino al Mare, e inchiudeva Conighano con profondo foffo pieno. d'acqua. Unanime e ben fornito di coraggio era tutto il Popolo della Cutà per difenderla. Le Compagnie de i Cadeiti Nobili, de' Mercatanti e deile varie Atti col loro uniforme, anche sfarzolo, e fin le persone Religiose per comando del Governo accurrevano per for le guardie, maffimamente al Monistero e Luoghi, dove si custodivaco i tanti Ufiziali e foldati prigioni. Di questi ultimi non pechi pretefero partito, e infieme co i difertori Tedefchi, i quali andavano fopravenendo, furono fpedin a Napoli. Al part anche delle miliate regolate fecero di grandi prodezze in affaiffimi Luoghi i pae-fam Genoveli

SAVVIDE in fine il Generale Schulembarg, che maniera non reffava di poter prevalere contro la Città dalla parce della Polcevera; a pero tenuto Configlio, fu da tutti conchiufo di volgere le lor maggiozi forze alla parte del Levante, cioè alla Valle del Bulgero, fito, dove minori fono le fortificazioni, e più facile potrebbe riufeire di offendere la Città. Pertanto nella notte e mattina del di tredici di Giugno, dopo avere ordinati alcuni falfi affalti dalla parte della Polcaveza, e luperati con perdita di poca gente vati trincieramenti, improvvitamente calarono gli Auftriaci con bell'ordine a quella volta, e venme los fatto d'impadronisti di vari potti, lontani nondimeno cicca qualtro miglia da Genova, aresvando fino alla spiaggia di Sturla e dal Mare, effeudofi ritirati i Genovefi, con cedere alla fuperiorità delle forze nemiche. Tentarono esti di penetrare nel Coile della Madonna del Monte, e ne furono nípino con loro danno, ficcome ancora dul Colie d'Albaro, dove stavano ben trincierati i Gallo-Liguri Inquelli medelimi giorni i Gallispani, dopo avere in addietro con poca fatica obbligato alla refa il Forte di Monte Albane, ed imprefo l'affedio del Caftello di Vistafranca , anche di quefto fi renderono patironi, con aver facti prigionieri alquanti batraglioni Piemonieri. Palfarono dipor verso Ventuniglia, dove si trovava il Generale Leutron con venticinque battaglioni per contraftar loro il paffo, ma accortoli queffi , che i nemici prendevano la via per la montagna di Saorgio , a fine di tagliargli la ritirata , prevenne al loro difegno , con lafciar folamente trecento uomini nel Caffello di quella Città. Fece polcia quel tenue prefitio si bella difefa, che fulamente nel di due di Lugho, dopo effere ftato zov nato zutto effo Caftelio dalle. Camonate e Bombe, si rende a discressone prigioniere de vincitori. Avendo preveduto per tempo il Duca di Bouflera il disegno de gli Austriaci di pasfare in Bilagno, a' éra portato con vari fuoi Ingegneri alla vifità di quel fito, e trovato, che il Monte detto di Fasce era a proposito per impedare il maggiore avvicinamento de' nemicli, avea ordinato . che mille è cinquecento lavoratori vi alzaffero de buoni trincieraments, e che vi li pianiaffe una batteria di Cannoni, deftinando alla guardia di polto di tanta importanta il valore di fettecento Spagnuoli. Da che furono pollati in Bliagno gli Auftriaco-Sarde, feguirono vacie (anguinole azioni, dal racconto delle quali mi dilpenio, non effendo

mio istituto di farne il Diario, bastandomi di dire, che dall'incessonte suoco de' Genovesi furmio obbligati i nemici a rilasciare alcui o de gli occupati posti, e a retrocedere, allorché tentarono di occupatite de gli altri. Mando anche ordine il Duca di Bousters, che un buoti corpo di Franzesi e Spagnuoli pervenuti dalla Corsica alla Spezia, unito con secento paesani, si tenesse in vicinanza di Sturia, per impodire a i nemici so stendersi a i danni della Riviera di Levante.

Le sperance intanto dell'Armata Authnaca erano ripotte nell'arrivo 🚠 groffe amglierie e mortat, parte de quali già itava preparata in Selfri di Popente, condutta da Aleffandria, e un'altra dovea venire da Savona. Non mancarono i Valcelli Ingleti di accorrere colà per fazne il trasporto, ma aliorche vollero sbarcare que bronta a Sturia, accorlero due Galere Genoveli, che ipingendo avanti un Pontone, dove erano alquante Colubrine, talmente moleffatono que Vafcelli, che lor convenne rituarli in alto, e defittere per allora dallo sbarco. Segui poi nella notre fra il di 34 e 25, di Giugno una calda azione. Perciocché calato con grosso corpo di truppe dal Monte delle Fasce d Signor Paris Pinelli, per isloggiar da quelle falde gli. Auftriaci, che s' etano postati in due siti, gli riusci bensi di rovesciar que' picchemi, ma accorta un potente rinforzo di Tedeschi, su obbligata la sua gente a retrocedere. Effendo restata a lus preclusa la mirara, dimando quartiere, ma que Barbari inumanamente gli troncarono il capo. Era egli Cavahere di Malta, e da Malta appunto era venuto apposta peraffifiere alla difefa della Patna. Portata questa nuova al Generale Pinelli suo Frarello, che stava alla Scofferra, talmente si lascio trasporsare dali'eccetto del dolore e della rabbia, che con una maggior crudeltà volle compensar l'akra, levando di vita due bassi Usziali Tedeschi, dimoranti prigioni presso di lui. Il corpo dell'ucciso Giovane richielto a gli Aultriaci, e portato a Genova, co maggiori mihears oners fu condotto alla sepoleura. Altro, come diffi, non reflaya ali' Armata Auftitaca, che di ricevere un buon treno di Arngheeje . Mortai e Bombe , luntingandofi , che con alzar buone harrene fi potrebbero avanzar più oltre, e giugnero almeno a fulminar parte della Città con una tempetta di Bumbe, il che se mai fusse avvenuto, parea non improbabile, che i Genoveli avellero potuto accudire a qualche Trattato. Ma queste erano lusinghe, trovandosi tuttavia le loto armi tre o quattro migha fontane da Genova, e con più fiti avangari, che coprivano la Cirrà, e gueranti di difenfori, che non conoscevano paura. Vennero in fairi, non ostante l'opposizion de Genoveli. Cannoni e Mortai i furono sharcati i i alzarono hatterie: con che

allora gli affedianti si tennero in pugno la conquista di Genova. Anni è da avvertire, che portata da un Ufiziale a Vienna la nuova della discesa in Bisagno, o sia che quell'Ufiziale spalancasse la bocca, o pure che a dismisura si amplificassero le conseguenze di tale azione, senza super bene la positura di quegli assati, certo e, che nella Corte Imperiale si fattamente prevalte la speranza di quel grande acquisto, che di giorno in giorno s'aspettava l'arrivo de' Corrieri, apportatori di sì dolce nuova; e si giunse sino a spedir suori per qualche miglio i Lacche, acciocche sentito il suono delle hete comette, frettolosamente ne riportassero l'avviso alle Cesaree loro Maestà. Non

tardacono molto a difingannarfi .

Un giuoco, che non fi sapeva intendere in questi tempi, era il contegno de Franzesi, e molto più de gli Spagnuoli, fra quali compariva una concordia, che insieme porea direi discordia. Erano venuti a Mentone l'Infante Don Filippo, e il Duca di Modena, Ognun fi credeva, e per fermo lo tenevano i Genovera, che quel groffo corpodi Galiifpani, lafciando bloccato il Caffello di Ventimiglia, profeguirebbe alla volta, di Savona, anzi, fi faceva, ma, fenza fondamento, già pervenuto ad Oneglia: quando all'unprovvito fu veduto rettocedere al Varo. Chi dicea, per unirfi col corpo maggiore dell'Armata , comandata dal Mareferailo di Bellisle , è dal Marchefe de las Minoz, e chi per prendere la via de 1 Monti di Tenda, e passar nella Valle di Demont, allotche il nerbo maggiore de gli altri Gallifpani fosse penetrato colà. Certo è , che da un gran turbine erano allera munucciati gli Stati del Re di Sardegna, perchè congiunte che foffero l'armi Franzeli e Spagnuole, trovavanti superiori di molto quelle forze alle fue. Il perché ful fine di Giugno o principio di Luglio, fu spedico il giovane Marchese d'Ormea al Generale di Schulemburg, per rapprefentargh l'urgente bisogno, che avea il Re di sichiamar la fue truppe dall'affedio di Genova, per valerfene alla propria difefa. Gran dire fu nell' Armata Auftriaca per quelta novità, parendo a quegh Ufiziali, che fosse tolta loro di bocca la conquista di quella Città: cotanto s'erano isperanziti per la venuta delle bombarde e de' mortai. Sparlatono perciò non poco del Re di Sardegna, quali che fra lui e i Franccii pallaffero intelligenze, quando ch arithmo era il monvo di rivoler quelle milizie. Trovavafi l'efercito Auftiraco affai estenuato ranto per le morti della gente perita nelle multissime palfate baruffe , quanto per la difertata, e per l'altra mancata di malatrie e di stenti. Perciocche nulla trovando esti fra quegli sterili dirupti tutto conveniva far paffare colà dalla Lombardia pel vitto, per le mupizioni da guerra e foraggi. E tali trasporti non di tado con vari impedimenti e dilazioni a cagion de tempi, della strade difficultofe, e del romperfi le carrette, che interrompevano il corlo delle fuffegnenti , di mamera che giorno vi fu, in cui fi penò ad aver la pagnotta . Gran parte ancora delle rante carrette a quattro cavalla, provvedute

dallo Stato di Milano, ando a male.

A TALE stato ridotte le cole, e sminuite le force per la richiesta retrocession de Piemontesi, conobbe il Conte di Schulemburg Generale Austriaco la necessità di levare il campo, e tanto più, perche andavano di tanto in tanto giugnendo per mare a Genova nuove truppe di Francia, ed alcune di Spagna. Perranto colla maggior faviesza possibile nel di due di Luglio, giorno della Visitazion della Vergine Samiffima, cominció egli a (pedire in Lombardia gli equipaggi, attrecci militari, malati, e vivandieri. Rimbarcarono gl'Ingleti le Atrigherie, parte de Piemonteli s'inviò verto Selfin di Ponente, per paffare in barche alla volta di Savona. Siccome quelli movimenti non fi poteano occultare, così cagion furono di voce sparsa per Italia, che gli Auffriaci nel di quattro del fuddetto Mele di Luglio avessero sciolto l'affedio di Genova. La venta 6 è, ch'esti folamente nella notte foura precedente al di fer marciarono alla fordina verfo le alture de'monti, e fospirando si ridusfero in Lombardia, prendendo poi ripolo a Gave, Nove, ed altre lité, ancorché più giorni pallaffero, priana che avellero abbandonati tutti i dianzi occupati politi. Non vi fu chi gl'infeguife o moleftaffe, perché baffava a i Genoveti per un' inligne vittoria d'allontanamento di si fieri nemici, con reffat effi padront del campo. S'aggiunfe in oltre un fattidiofo accidente, che areno qualunque rifoluzione, che fi potesse o volesse prendete da loro in quell'emergente. Pochi di prima era cadoto infermo il Duca 🙇 Bouflers. Fit creduta ful principio da Medici fearlatina la fua fobbre, ma venne por (coprendofi, che era vanuolo, e di si permiciola qualità, che nel di tre di Luglio il fece paffare all'altra vita. Non fi può esprimere il cordoglio, che provarono per colpo si funesto i Genovefil tanta era la filma e l'amore, ch'essi aveano conceputo per cost degno Cavaliere, stante la graziosa forma del suo contegno, e il mirabil fuo telo per la lor difefa e falire. Il pianfero, come fe foffe mancato un loro Padre, e con funtuole efegue diedero l'urimo addio al fuo corpo, ma non già alla memoria di lui.

On a trovandoli il Popolo di Genova liberato da quella furiofa tempeffa, chi può dire, quai malti d'allegrezza fossero i suoi? Erano bengiusti. Le Lettere procedenti di là in addietro portavano sempre, che

nulla

nulla mancava loro di provvisioni da vivere. Vennesi poi scoprendo, che dono la calata de nemici in Bifagno erano firanamente crefciuta le loro anguihe, giacché per terra nolla più ricevenno, e gravi difficultà s'incontravano a ricavame per mare a cagion de'vatcelli Inglesi sempre un aguaro per far loro del male, e la Cirtà si trovava colma di gente, effendoti colà rifogiate migliata [di contadim, fpogliati tutti d'ogni loro avere. Parimente fi leppe, effere coltata di molto la lor difefa per tante azioni, dove aveano facrificate le lor vite affaisfimi Gallispani e Nazionali. Ma in fine tutto fu bene speso . Era nionato, maggiormente rifono per tutta l'Italia, anzi per tutta l'Europa il nome de' Genoveli, per aver s' gloriolamente, è con tanto valore ricuperara e foltenuta la loro Liberta. Ufci poscia chi volle de' Nobili e del Popolo, per vificare i firi già occupati da i nemici. Trovarono dapertuito, cioè in un circondario di moltifime miglia un lagrimevole teatro di milene, ed un orrido deferto. Le tante migliaia di Cafe, Palazzi, e. Giardini per si gran tratto ne contorni, già nobile ornamento di quella magnifica Città, spiravano ora solamente orrore, perche alcuni incendiati, e gli altri disfatti, le Chiefe e i Monisteri profanati e spogban di tutti i sacri vasi. & arredi. Per non far inorridice i Lettori, mi affengo io dal riferire le varie maniere di barbane prancase in tal congiuntura da i befhali Croati contro Uomini, Donne, Fanciulli, Preti e Frati i il che fu cagione, che anche i paciam Genoveli talvolta infieriffero contra di loto. Seguirono fen-24 dubbio tante crudebà contro il volere della elementifima Imperadrice, ma non è già onore dell'inclira Nazione Germanica l'efferfi in quelta occasione dimensicata coranto d'effere seguace di Cristo Signor notiro. Niun movimento, ficcome diffi, fecero per molti giorni Franzeli e Genoveli contra de Tedeschi, a riferva di un'irruzione fatta, da alcune centinaia di que'montanati ne Feudi Imperiali del Conre Girolamo Fietchi in Valle di Scrivia, dove diedero il facco, a poscia il fuoco a quelle Castella e Case. Ma saputasi questa enorme offilità in Genova, condainto quel Governo come mafnadieri e ladri coloro, che fenza alcuna autorità aveano tanto ofato contra Feudi dell' Imperio, laonde celio da li innanzi tale infolenza ,

AVEANO in queito mentre adunate i Franzesi di molte sorze in Delfitato e Provenza, ma senza che s'intendessero i misteri de gli Spignuoti, i quali tuttochè stessero im quelle parti, pure niuna voglia moltravano di concorrere neo dilegni de gli altri. Etasi il grosso della miliate del Re di Sardegna accampato, parte a Pinerelo, e parte a Cuneo, e in altri Luaghi della Valle di Demont, con esseranche Tomo XII.

accorfe colà in aiuto fuo non poche truppe Auftrische : giacche quest' ultimo fi giudicava il lito più pericololo, ed esposto alla calata de i Franzesi, restando per altro incerto, a qual parte tendesfero i loro tentativa, e il tanto loto andare qua e là rondando per quelle parti. Non lascio esto Re di guerrare di gente anche gli altri passi dell'Aipi, per la quali fi poteffero temere i loro infulti. Uno tra gli altri fu quelo di Colle dell'Affietta fra Exiles e le Fenestrelle posto confiderabile, perché superato esso, si passava a dirittura verso di Pinerolo e Tozino. E questo appunto venne scelto dal Cavalier de Belliste, Fratello del Maresciallo, e Luogotenente Generale nell'Armata di Francia, per superarlo, giudicando assai facile l'impresa per le notizie avute, che alla guardia di que trincieramenti non istessero se non otto battaglioni Piemonteli fra truppe regolate e Valdeli. Dicono, ch'egli avesse circa quaranta battaglioni , parte de quali su spedita a prendere vari fiti al" intorno, affinché fe il colpo veniva fatto, niuno de Piemontefi potesse colla suga salvarsi. Stava all'erta il Conte di Brichemico. Tenente Generale del Re di Saidegna, deputato alla custodia di quell'importante pallo, e a tempo gli arrivò un imforto di due o pur tre battaglioni Austriaci, comandati dal Generale Conte Colloride. Aue ore quindici dunque del di diecinove di Luglio vennero i Frangeli, divisi in tre colonne, all'affalto dell'Assietta con alquanti piccioli Cannoni ( niuno ne aveano i Piemonteli ) e cominciatoro parre a falire, parte ad arrampicarfi per quell'erra montagna. Vollero alcuni softenere, che nella precedente notte folle isi nevicato, onde stentaffero i Franzosi a tenersi ritti, e maneggiarsi seda salita i ma non fu creduto, perché poco prudente farebbe fembrata in circostanza rale la mioluzione del Bellisie. È pure quetta fu ventà. Per tre volte : Franzefi divifi in tre colonne, non offante il loro grande difavantaggio , andarono bravamente all'affalto , è fempre furono con grave loro perdita o uccifi, o ferm, o rotolati al baffo. Fremeva ne fapeva darfi pace di tanta refiftenza , e di sì infelice fuccello il Cavaher di Bellisle, è pero impaziente, a fine di animar la fua gente adun nuovo affalto, fi mile egli alla tetta di tutti, e faltto fino alle barricate nemiche, quivi arditamente piantò una Bandiera, credendo, che muno de i fuoi farebbe meno di lui. Quando eccori un colpo di fucile, per cui reito ferito, e poscia un colpo di baionetta, che lo stele morro a terra . Il valore e coraggio bella lode è ancora de Gemerali d'Armata, ma non mai la temerità, perche la confervazione della lor vita è interesse di tutto l'efercito . Probabilmente non fu molto lodata l'azzone d'effo Cavaliere, uno de più rinoman e fizmati. ∉uetguerrieri, che s'avelle la Francia, la cui perdita fu generalmente compianta da fuor. Dopo altri tentativi ebbe fine ful far della notte il conflitto, ed usciti pochi Granatieri Piemoniesi ed Austriaci inseguitono colle sciable alla mano fin quasi a Sestrieres i suggitivi Franzeli. Per s) nobil difefa gran lode confeguirono i due Generali Conte di Bricherafco e Conte Colloredo, e il Cavaliere Alciati Maggior Generale, e il Conte Martinenghi Brigadiere del Re di Sardegna. In fatti fu la vitiona compiuta. Circa fecento feriti rimaffi ful campo furono fatta prigioni, e fu creduto, che la perdua del Franzesi tra morti, feriti, e prigiomeri alcendelle a cinque mila persone, fra le quali trecento Ufiziali. A poco più di ducento uomini fi riffrinfe quella de' Piemontesi ed Austriaci, e però con ragione si solennizzo quel monfo con vary To Doum per gli Stati del Re di Sardegna e in Milano. Fu anche immediatamento celebrato in un eleganto Poemetto Italiano. dal Signor Giuseppe Bartoli, pubblico Lettore di Lingua Gieca nell' Univertità di Totino.

QUELLO poi, che più fece maravighar la gente, fu, che quantunque tale percolla baftante non fosse ad infievolire le forze de Gailispani, pure niun tentalivo o movimento fecero da li innanzi contro le Terre del Piemonte, anzi più tolto furono invale da i Piemontefa alcune contrade della Francia, benchè con poco fuccesso. L'accampamento maggiore del Re fuddetto, ficcome diffi, fu a Cunco, e nella Valle di Demont, dove egli medefimo fi porto in perfona, perchà quivi parea sempre da remerfi qualche irruzion de nemici. Attesero án quelti rempi i Genoveli a forzificar varj pottu fuor della Città , o spezialmente quello della Madonna del Monte, avendo la sperienza fattoloro conofcere, quai folfero i pericolofi, e quali gi: utili e i necessari per la loro difeta. Entrata una specie d'Epidemia fra i tanti Contadini, già rifugiati in ella Città, a cagion de terrori, fatiche, e ftenti pallati, ne condulle non pochi al fepolero i e gli stessi Cittadini non andarono efenti da molte infermità. Ebbero esti Genoveli in quethi miedefimi giorni molte velfazioni alla Batha in Costica; ma io mi dispenso dal riferire que piecioli avvenimenti. Nel di cinque poi di Settembre una groffa partita di Gallispani, varcato l'Apennino, scefe in Valle di Taro del Parmigiano, vi fece alquanti Austriaci prigionieri , infimò le contribuzioni a quel Borgo ed altre Ville con asportarno gli oftaggi, e circa mille e cinquecento capi di Beltie tia groffa e minute. Per timore che non calassero anche a Bardi e Compiano. effendo accorti due Reggimenti Tedefchi, celso totto quel turbine. Intanto il Re di Sardegna, lungi, dal temere , che i Gallispani s'inoltraf-ВЪ ícro

fero per la Riviera di Ponente, sece di nuovo occupare dalle sue truppe la Città di Ventiniglia, ed imprendere dal Barone di Leutron il biocco di quel Cassello, alla cui ditesa era itaio posto un gagnardo presi so. Per molto rempo soprintendente al Governo di Milano e de gualtri Stati Austriaci di Lombardia era stato il Conie Gran Laces Passiviani, come Plenipotenziano e Generale d'Arigheria dell' Augustissima Imperadrice, Cavaliere disinteressato, e magnifico in turte le sue autori. Fu egli chiamato a Vienna per istanze e calunnie de gl'Inglest, ma cio non ostante promosto al riguardeval posto di Governatore perpetuo del Castello di Milano. In lungo suo nel di diecimove di Settembre pervenne ad essa Città di Milano il Conte Ferdinando d'Harrach, dichiarato Governatore e Capitan Generale della Lombardia Austriaca. Porto questi seco la rinomanza d'una sperimentata saviezza, massimamente ne gli assar Politica, e un complesto d'altre belle doti, che tecero sperare a que Popoli un ottimo governo, e tol-

Jerab le la perdita, che aveano fatta dell'altro.

SPERAVA pure la Città di Genova dopo tante paffate fciagure di godere l'interna calma, e pure un'altra inaspettata si covesció sopra d'esta, da che su passata la metà di Sestembre. Uno strabocchevole temparale di terra e di mare, con diluvio di proggia e vento, con fulmini e gragnu la gr. fisfima, talmente tempesto quella Città, chè suppe un'immenta copia di vetti delle cafe, tovelcio non pochi cammun e tetti, talmente che parve quivi il di del finale Giudizio. Dozamò in oltre un furiolo Libeccio ful Mare, che allago parre della Città, e danneggio gran copia di quelle cafe, oltre della tovina de gli orti e delle vigne per più miglia. Arrivo verso il fine del Mese suddetto a consolare quell'afflitto Popolo il Duca di Richelieu, personaggio di tata attività e di mente vivace, inviato dal Re Cristianissimo a comandar l'armi Gallifpane nel Genovefato. Afcendevano que-Re, per quant fu creduto, a quindica mala perfone. Un corpo di questa. gente venne ad im reffeifarh della picciola Città di Bobbio, e per la Trebbia arrivo fin prello a Piacenza. Se quel Fiume non foffe flato gonfio, avrebbe tatto paura alla tenue guero gione di quella Città. Rastellarono matri bastiami, imposero contribuzioni, prefero qualche mobile Pracentino per oftaggio. Ma follevatifi i Vakam in numero di duc e più mila, fitinfero circa cento trenta di que' mafnadieri, che rifiretti in N bbiano non fi vollern arrendere prig oil , se non ad un corpo di truppe regolare Tedet he, le quali gli obbligarono a restriute tutto il maltolto. Qualche irriir one ancora fegui nel balfo. Monfetrato, dove effi Gallo Liguri colfero vari foldati Auftriaco-Sardi, fecero hatbottino di bestiami, e preda di drappi e panni, che andavano in Pie-monte, oltre all'aver esatte alquante contribuzioni. Fioccarono anche i slagelii sulla basta Lombardia, perchè la cestata nel precedente verno Epidemia del Buoi ripullulo, e crebbe aspramente nel Verone-se, Vicentino, Bresciano, in qualche sito del Padovano, e del Muntovano di si da Po, e passata nel Ferrarese, quivi diede principio ad un'ortida strage. In oltre il Po soverchiamente ingrossato d'acque mondo Adria ed Ariano. Anche l'Adige e la Brenta allagarono parte del Polesine di Rovigo e del Padovano. A tanti guai s'aggiunse di più la scarsezza del raccolto de gram in molte Provincie.

Gode, Roma ali incontro non foto un'invidiabili tranquillità, ma occasioni extandio di allegrezze , stante la promozione fatta nel di dieci d'Aprile dal fommo Pontence Benederio XIV. de i Cardinali. nominati dalle Corone, è la apprello nel di tre di Luglio, ancora del Duca di Jorch secondogenito del Cattolico Re d'Inghilterra Giacomo III. Fu in esta Metropoli fabbricata per ordine del Re di Pornogallo una Cappella di canca ricchezzae di si raco lavoro, che riufel d'ammirazione d'ognuno. Colto circa cinquecento mua Scudi Romani, ed imbarcata in quell'Anno venne trasportata a Lisbona. Maggiori furono i motivi di gnibilo nella Real Corte di Napoli ; perciocche quella Regina alle tre della notte precedente il di quattorrico de Giugno nella Villa di Pottici diede alla luce un Principino, a cui fa polto nel Battefimo il nome di Filippo Anionio Gennero Scc. Quelto regalo farto da Dio a que Regnanti tanto più si riconobbe preziolo, perche il Re di Spagua Ferdinando non avez finora veduu frutti del suo matrimonio, e quello germe novello riguardava non meno il Re delle due Sicilie, che la Monarchia di tutga la Spagna. Quai foffero i rifalti di giora in quella Real Corte e mella Nobika e Popolo d'una Metropoli tanto copiola di genre, non a potrebbe dire abbaitanza. Grandi felta ed allegrezza per più giorni folenniazziono dipoi questo fortunato avvenimento. Fece il Re un dono alla Regina di cento mila Ducati, e un accrescimento d'alisti dodici mila annui all'antecedente tuo appanaggio. Dalia Città e Reeno fatto la preparamento a fin di donare a fua Miesta un millione. per le fasce del noto Poncipino, che su intititato Duca di Catabria. Parrecipo di tali contentezze anche la Real Corre di Madrid, il cus Monarca dichiaro Infante di Spagna quello fuo Real Nipote, et fu derro, che gli affegnatic anche una pentione annua di quattrocento mila pialtre.

A DUE fole confiderabili imprese si minista la guerra fanta nel pre-Tomo XII. B b 1 sente

fente Anno ne' Paesi bassi fra il Re Cristianistimo e gli Allemi. V' intervenne in perfona lo stesso Re, il cui potentissimo esercito era de gran lunga fuperiore a quello de filochemici. Nel di due di Luglio ti trovaruno a vista le due Armate fra Mastricht e Tongres. Attaccarono i Franțeii la guffa coll ala finifira de Collegati, compofta d'Eiglefi, Hannoverram, ed Affiani, i quali fecero una mirabili refiftenza nel Villaggio di Laffeld, con farne costare ben caro l' acquillo ad effi Franzeti. Il valorofo Conte di Saffonia Marefeiallo Generale di Francie, veggendo più voke rispinti i suoi, entrò egli stesso con altro nerbo di gente nella mischia, e finalmente gli nusci di far battere la rittrata a i nemici e d'inseguirli : Intervenne a s) calda azione il Ducadi Cumberland Secondogenito del Re Britannico e Generale delle fue armi, e con tale ardore, che corfe gran pericolo di fua vita. Per difenderlo fi espose ad ogni maggior cimento al Generale Ligonier, Comandante dell'Armata fotto di fui , con restar per questo prigionier de Franzesi. Poco ebbero parte in quefto conflitto il centro e l'ala diritta d'effi Collegati, composta d' Austriaci ed Ollandesi , i quali ultimi nondimeno vi perderono molta gente. Per altro ragione ebbero i Francesi di cantare la vittoria , tuttoche comperara con molto loro fangue , perché rimafero padrom del campo, fecero millefecento prigioni, acquiftarono trentatrè Cannoni , quatrordici tra Bandiere e Stendardi , è colti ful campo curca due mila feriti de gli Alleari, li condustero ne gli Spedali Franzen. Fu detto, che intorno a tre mila de Collegari, e più di due mila de Franzesi vi restaffero estinti. Ritirosti l'Armata d'esti Alleati di là dalla Mofa, e noché il Re fi fermò in quelle porti . non osò di ripalfar quel Fiume.

L'ALTRA anche più sonora impresa su quella dell'assesso di una Piatza surtifima, impreso da Franzesi; giacche nella positura della cose ossi troppo duro sorse comparve Mastrichi da essi minacciato. Città del Brabante Ollandese è Bergh-op-Zoom, considerata per una delle horiezza inespugnabili, parte per la situazione sua supra un'altura in vicinanza del Mare, con cui comunica mediante un canale, e a cagion di alcune paludi, che ne rendono difficila l'accesso; e parte per le rante sue sorisficazioni, oltre ad alcumi Forti e Ridotti sino al Marc, da dove può ricevere soccorsi. Il celebre Duca di Parma Alessandro Farnese nel 1588, e il Marchese Spinola nel 1622, indarno l'assesso Fu poi da li innanzi maggiormente surtificata. Niuno di questi riguardi pote trattenere la bravura Franzese dall'imprenderae l'assesso, e dall'aprie la trincea nella notte del di quin-

dici venendo il di fedici di Luglio. Al Conte di Lowendhal Tenente Generale del Re , Ufiziale di diffinto valore e perizia nell'Artemilitare , fu appoggiata questa impresa. Dopo l'affedio memorabile della fortiflima Città di Friburgo, altro non fi vide più difficile e strepitofo di quetto. Perciocche nelle linee contigue ad effo Bergh-op-Zoom, a fra le paludi e la costa del Mare, si posto il Principa Hildburgaufen. con circa venti mila foldati, da dove non pote mai effere rimotto; di modo che durante l'affedio pote fempre quella Fortezza effere di mano in mano foccoría con truppe freiche, e provveduta di quante municioni da bocca e da guerra andavano occurrendo. Come fuperare una Piazza, a cui nulla mancava, e il cui prelidio potes fare fortite frequenti, con ficurezza d'effere d'ogni fua perdita rifatto ? Ma niuna di queste difficultà ritener potè l'ardire de Franzeli. Si dall'una che dall'altra parte fi cominciò a giocar di cannonate, di bombe, di mine, e i lavori d'una fettimana vennero talvolta roveferais in un'ora. Tanto le offese che le difese costarono gran san-

gue, ma incomparabilmente più dal canto de gli affedianti.

PROGREDI' così lungamente questo affedio, che i Franzesi stornirono di polve da fuoco e d'altre munizioni tutte le loro Piazza citconvicine, e intanto stavano dapertutto fuile spine i parziali e i Novellith per l'incertezza dell'efito di si pertinace affedio. Di grandi apparenze vi furono, che farebbero in fine coftretti i Franzeli a rifirarli i ma differentemente si dichiarò la fortuna, perchè ancot questa appunto intervenne a decidere quella quiftione. Erano già fatte breccie in due Baltioni e in una messaluna, e quette imperferte, o certamente non credute praticabili, quando il Generale Conte di Lowendhal determino di venire all'affalto. Ammanite dunque sutte le occorrenti truppe all'esecuzione di si pericoloso cimento, ful far del giorno fedici di Settenbre, dato il fegno con lo sparo di sutti a Mortai a bombe, andarono coraggitofamente all'affalto : impreta , che non ti fuole effettuare fenza grave spargimento di fangue. Ma quello non fu un affalto, su una sorpresa. Desto so, che Franzeli per buona ventura, o per tradimento s'introducellero legretamente nella Città per una Galleria, eliftente fotto un Baftione e mai cultodita da quei di dentro. La ventà fi è, che altro nonavendo trovato alla difefa delle breccie, che le guardie ordinarie; con poca perdita e fatica falirono, ed impadronibili de Bestioni, e di due Porte della Città, quindi passarono alla volta della guernigione. la quale raccolta tanto nella Piazza, quanto in varie contrade , fece una vigorola relittenza , finchè veggendofi loprafatta da B b 4

gli Aggreffori, che s'andavano vie più ingroffando, e venendo qualche cafa incendiata, parte d'essa ebbe mamera di ritirati, sempre
combattendo, suori della Porta di Steambergue. Corse fama, che il
Conte di Lowendhal avesse dati buoni ordini, e prese le misure,
assinche la misera Città rimanesse esente dal s'acco. Chechessa, i
Volontari lo cominciatono, e gli altri rennero loro dietro, senza risparmiare alcuno di quegli eccessi, che in si fatti surori sogliono i
militari, non più Crithani, non più Uomini, commettere. Si salvarono in questa consusione i Principi d'Assa, e di Anhalt, e il
Generale Constrom, ma non poca parte di quel presidio rimuse o tagliata a pezzi da gl'insurati Assaltori, o sutta prigioniera.

Ne qui terminarono le confeguenze di giorno coranto favorevole a i Franzesi. Il campo del Principe d'Hildburgausen, afforsato nelle linee presso di Bergh-op-Zoom, all'intendere presa la Città, e alla comparía de fuggitivi, altro configlio non feppe prendere, fe non quello di dar tofto alle gambe, lafciando indierro equipaggi, tende, amgliene, e falci di fucili. Tutto andò a ruba, ne va fix foldato Franzele, che non arricchille. Videfi nondimeno Lettera stampata , che negava questo abbandono di bagagli e sicili, a riferva di un Reggimento, il quale amò meglio di metrere in falvo i fuoi malati, che i fuoi equipaggi. Oltre a ciò, non perde tempo il Conte di Lowendhal a spedire armati, per intimare la refa a i Form di Rover, Mormont, e Pinfen, che non si fecera molto pregare ad aprir le porte, con reftar prigionien que prefidj. Trovandon ancora in quel Porto discriette baltimenti con allai municioni. da guerra e da bocca, che per la marea contraria non poterono. falvasfi, futono obbligati dalle minaccie del Canzoni ad attenderti. Se s' ha da credere a' Franzell , quati cinque mila foldati tra ucciff e prigioniem costo quella giornata a gli Allean, due sole o ire continaia ad effi. Oltre a i semplici soldati gran copia d'Ufiziali rimafero ivi prigioni. Prodigiola fu la preda rei irovata, e spettante al Re. Cioè più di ducento cinquanta Cannont, la meta de quali di groffo calibro, quafi cento Mortai, qualche mighaio di focili, ed altri militari attrecci, e magazzini a dilmilara abbondanti di polve da fuoco, di granate, di abiti, di fearpe, panni 8cc. Un pesso poi fi ando disputando per sapere qual destino avesse facilitara coranto la caduta di si forte Piazza, m cui nulla fi defiderava per refiftero psù lungamente, e fors'anche per render vano in fine ogni tentarivo de gli affedianti. In fine fu conchiufo, effere ciò proceduto dalla poca cauteladel Conftrom, il quale non fi figuro, che le imperfette brecte beeccie abbifognaffero di maggior copia di guardie. Contra di loi fu poi fulminata fentenza di morie, ma falvolto il riguardo alla fua rispettabil vecchiaia. La rispotta del Re Cristianismo alla Lettera del Conte di Lowendhai, recante si cara nuova, fu di dichiarario Maresciallo, con vedersi poi in Francia un raro avvenimento, cioè due stranieri, primari e gloriosi Condottieri delle Armate di quella potentifima Corona. Passarono ciò fatto le truppe comandate da esso Conte a mettere l'assedito al Forte di Lillo, e ad alcuni altri pochi di minor considerazzone, per liberare assatto il corso della Schelda: nè tardarono a cottinguere alla resa il Forte Federigo, e quindi esso Lillo nel di dodici d'Ottobre, coll'acquisto di quasi cento pezzi d'attiglieria, e con farvi prigioniera la guattigione di ottocento foldati. Gran giora dovette essere quella di Anversa al veder come liberaro da que'nemici Forti il corso del loro Fiume.

In Italia ebbero fine le militari imprefe con quella di Ventimiglia. Già s' era impadionito d'essa Città il General Piemontese 82rone de Leuron, e da varie ferrimane teneva firestamente bloccato quel forte Caltello. Segron avviñ pervennero a i Generali Gallispami, efiltenti in Nizza, che già fi trovava in agoma quella Fortezsa, a le in pochi di non giugneva loccorfo, il Comandante per mancanza di munizioni e viveri dovea rendere la Piazza e se ftello al Re di Sardegna. Però la maggior parte dell'Armata Galhipana, fi mile in marcia a quella volta col Marefeiallo Duca di Beinia, a col Generale Spagnuolo Marchefe della Mina. Vollero del pari intervenire a questa feena l'Infante Don Filippo, e il Duca di Modena. Erafi a difinifora afforzato con trincee e barricate il Barone di Leutros. al per altro difficilifimo palfo de Balzi Roffi di là da Ventim glia. Nonofarono i Franzeli di affalir per fronte un lito si ben difeso dalla natura e dall'arre, e in fole picciole fraramuccie impiegatono due giornate. Ma nella terza, cioè nel di 20, d'Ottobre, ben informato al fopradetto Barone della fuperiorità delle forze nemiche, e ch'effi Galli pani s'erano fichi per l'alto della mortagna con intenzione di venitght aile spalle, benché forte di venticinque Batraglioni, prese la mfoluzione di riurarii. Il che fu con buon ordine da lui efeguito . Ufci anche il prefidio Franzese del Castello, per secondare lo aforzo di chi ventra in foccorfo, e però la Crità, dove si trovavano o s'eramo nfugiati, alquanti. Piemontefi, tardò poco ad aprir le Porte. Fin) que-Ra faccenda cella Liberazion di que' Lunghi, e colla prigionia di forfe conquecento Psemontefi. Ritiroffi il Leutron a Dolce Acqua, e alia Bordighera; e rotti i ponti ful Frume, quivi 6 trinciero. L'

Armata Gallifpana, dopo aver ben prevveduto quel Caftello di anova. gente, vettovaglie e munistom da guerra, e lafetato groffo prefidio nella fiella Città di Veniunigha, le ne tornò a carcar quartiere di verno e ripolo, parte in Provenza e Linguadoca, e parte in Savoia, cun paffara a Sciambery anche il fuddetto Intante e il Duca di Modena. Circa questi tempi il Duca di Richeliai ricupero il potto della Bocchetta di Genova, e attele a foruficare i Luogiu più importanti della Riviera di Levante, che parevano minacciati da qualche artiaum de Tedeschi. Ad altro nondimeno allora non pensavano gli Auftruci, le non a riftorarti ne' quartien preli in Lombardia, dopo tante fauche e difagi patiti per quali due anni fensa mai prendere reposo. E peresocche nel di tredici di Settembre due Coralline Genoveti furono predate da gl Ingleti fosto il Cannone di Viareggio. senza che quel Forte le difendelle: rimale espotta la Repubblica di Lucca a grava minaccie e pretentioni del fuddetto Duca di Richelieu. Non artivo il Pubblico ad intendere, come tal pendenza 6 acconcuste. Ne gli ultimi Meli ancora dell' Anno prefente fi videro di nuovo lutingan i Popoli con isperanze di Pace, giacche it stabil) fra i Porentati guerreggianti un Congrello da tenern in Acquisgrana, non parendo più ticura Brodà, e turono dal Re Criftianiffimo chiesh i Paffaporti per li tuoi Minutri, e per quei di Genova, e del Duca di Modena. Si teneva per fermo, che fullero spianati alcuni punti teabroli ne'Gabinetti di Francia e d'Inghilterra, al vedere già preso per Mediator della Pace il Re di Portogalio, che dethno a quel Congretto Don Luigi d'Acugna luo Ministro . Ma fi giunse al fine dell' Anno con rettar tuttavia ambigue le voglie di Pace selle Potenze guerreggianti, ed incerto, le il Congreffo fuddetto fofse o non fosse un'illumine de poven l'opoli. Ne si dee racere una Rrana metamorfofi, avvenuta neile Provincie Unite, dave per li petenn foffi della Corte Britannica, e per le parzielità de Popolati, non folamente fu dichiarato Statoider il Principe d'Oranges e di Nassau Guglielme, Genero del Re d'Inghilterra, ma Statolder perperuo, ne folamente egh, ma anche la fua micendenza tanto mafchile che femminile. Parve ad alcum di offervare in tanta novità il principio di grandi mutazioni per l'avvenire nel Governo di quella Repubblica, contiderando effi, che anche a Giulio Cetare ballo il tirolo di Dieautore perpenos; e che avendo in sua mano tutte l'armi della Romana Repubblica, fenza titolo di Re poten fare, e faceva da Re. Ma i falt Profett, che fono ispirati da Dio, han gransdizione fulle tenehre de tempi avvenire.

Auno

## Anno MDCCXLVIII.

Anno di Cristo adcentiviti. Indizione Ri. di Benedetto XIV. Papa 9. di FRANCESCO L'Imperadore 4.

INDE principio all'Anno prefente una bella apparenza di Pace. ma contrapefata da un'altra di continutione di Guerra. Dalla parte della Francia non altro a' udiva, che magnifici delideri di rendere il ripofo all'Europa, nè altra voglia facevano comparire le contrane Potenze fembrando tutti d'accordo in voler la Pace, ma difcordi, perchè voglioso ciascuno di quella sola, che fosse vantaggiosa a i fuoi privati miereffi, e portaffe un equilibrio ( bel nome inventato dan Politici di questi ultimi tempi ) quale ognun se l'ideava più conforme o necessario al proprio fistema. Aprilli dungue il nuovo Congresso di Ministri in Acquisgrana, come Città neutrale del Regno Germanico. I Popoli, benche tance volte besian da queste fantalime di lospirata Pace, pure non lasciavano di lusingarsi, che avesse finalmente dopo si lungo fracallo di ruoni e fulmini a fuccedere il fereno. Ma intanto un brutto vedere faceva l'affaccendarii a gara i Potentati in preparamenti maggiori di guerra, e quantunque fi fapelfor, the appunto sform tali fogliono tendere più pieghevoli i renitenti alla concordia: pure motivo non mancava di temere, che quett' Anno ancora avelle da nufcire fecondo di rovine e di stragi. Sopra tatto gli Odandefi, che finquì incantati dal gran guadagno della loro neutralità e libera navigazione, e dalle dolci parole della Francia, aveano dato tempo al Re Cristianistimo di stendere le sue conquisto pello (tello Brabante di loro ragione, è vedevano in aria minaccie di peggio si diedero, ma troppo tardi, a mendicar truppe dalla Geranania, da gli Svizzeri, e da i paeli del Nort. Trovarono intoppi dapertutto, probabilmente per li fegreti maneggi, o per l'efficacia della percunia Franzele, e però non li sapevano determinare a dichiarar guerra aperta alla Francia, e le facevano nell'un di un pallo innan-23, well'altro ne facevano due indietro. Aveano effi unitamente col Re Britannico fatto ricorfo ad Elifabeira Imperadrica della Ruffia, per tracte di colà un pollente elettito d'armati, cioè un eforcilmo, valevole a mettere treno all'eforbitante Potenza Franzele, ch'elli chiamavano troppo avida, a priocipale origine o promotrice di tutte le guerre, che da gran tempo fono inforte fra Principi Cristiani. Non pareva già credibile, che la Corte Ruffiana folle per condifcendere alla richiefta di trenta o trentacinque mila de fuei foldari, pel man-

39 C

renimento anono de'quali si esibivano dalle Potenze maritime cento mila Lite Sterline, stante l'immenso viaggio, che occorreva per condurre tali troppe alle rive del Reno, o in Ollanda. Ma più che si danato doverte prevalere in cuore di quella grande Imperadrice il riseffo di contribuire alla disesa di quella de'Romani egiacche troppo utile o necessaria si è l'amistà ed unione di queste due Monatchie per l'interesse bisogni alla Potenza Turchesca. Si venne dunque a scoprire sul principio di quest Anno, essere quel negoziato conchisso, e che la Germania avrebbe il gusto o disgusto di conoscere di vuta, che razza di milizia sosse quella, che avea dato di si brutte lezioni alla Svezia, e tanto terrore a i Turchi, quantunque non pochi specularivi si figurassero, dovere riuscir quel trettato uno semplice sparacchio a Franzesi, e non già un vero soccorso a i Collegati avvez-

farj.

Minort non era in questi tempi l'apparato di guerra per l'Italia, bollendo più che mai lo (degno dell'Imperadrice Regina contra de' Genoveli, qualiche il valor d'effi avelle non poco scemata la riputazion dell'Armi Austriache. A finforzare il fuo efercito in Lombatdia andavano calando in effa, oltre alle numerofe reclute di gente e di cavalli anche de'nuova corpi di truppe. El perciocche fecondo il parere de favy fuor Generali il rornare all'affedio di Genova firebbe flato un andaré a caccia di nuovo, angi maggiore pertimento, per le rante ditefe accrefeinte a quella Città, rivoite pareano futte le mite de gli Authiaci a portor la guerra e la defouzione nella Rivieta. di Levante, e maffimamente contro Sarzana e le Terre del Golto della Specia. Ma non litette in ozo l'attività del Duca di Riccelieir. Per quanto era possibile, accrebbe egli le fortificazioni a qualunque Luogo capace di difefa in effa Riviera, non risparmiando palli ed occhiate, per provvedere a ruito. E perciocche remeva, che gla Aultriaci valicando l'Apennino, e avendo la mira fopra Saragoa, poteffero unpadronisti di Lavenza, picciela Fortezza del Ducato di Maffa, tuttoché fi traitalfe di Luogo Imperiale, e però neutrale: meglio stimò di mettetvi presidio Franzese, e di levare a i nemici l' uso dell'Arnghena, che ivi si trovava. Col tempo misero quelle milizie il prede anche in Massa contro il volere della Dischessa Reggente, e con grande danno di quegn abitanti, i quali perderono da li innanzi il commerzio per Mare, perché confiderati quai nemica dalle Navi logleti. Fra questo mentre andavano di tanto in tanto giuguendo a Genova, senza chiedere licenza a quelle Navi.

sleuni ora groffi, ora tenui moforzi di gente Franzese, spedici da Nizza, Villafranca, e Monaco, ma non s'udiva già, che nella Provenza e nel Desinato si tacelle gran massa di soldatescho ne armamento tale, che sosse di divertire se sorze del Tedeschi, caso che tentassero daddovero un'itruzione nel Genovesato. I principati pentieri della Corte di Francia erano rivolti più che mai in questi tempi a i Paesi bassi, dove in fatti era il gran teatro della guerra, il che teneva in un continuo batticuore il Governo e Papolo di Genova. Anche gli aiuni di Spagna consistevano in sole voci di gran preparamento, e però in sole iperanze e promesse. E intanto il Reale Infante Don Filippo, e il Duca di Modena, deposti per ora i pensieri marziali, se ne andarono a passare si verno in sollazzi nella Città di Sciambery. Ma poco vi si sermo il Duca, perche nel surore del verno, e ad onta de'ghiacci e delle nevi, si portò per gli Svizzeni e Grigioni a Venezia a vistiare la sua Ducal Famigha; e di la

poi nel Marzo si restitul in Savoia.

Scorsero i primi Meli del presente Anno senza riguardevoli novità, gracche non meritano d'aver luogo in questi brevi Annali alcuni vicendevoli tentativi fatti da i Gallilpani per forprendere Savona ed altri Luoghi o della Riviera di Ponente, o delle montagne Piemontefi, ed altri fatti da gli Austriaco-Sardi, per iornare ad impadronirfi di Voltri. Così ne Pacii baffi niun'altra confiderabil azione fegul. fuorché in vicinanza di Berg op Zoom, dove conducendo i Franzefi con buona feorta un gran convoguo di munizioni da bocca e da guerra, dopo la metà di Marzo furono affahti da un più poffente corpodi Collegati, e melli finalmente in rotta con perdita di molta gente e roba. Venuta la Primavera il General Comandante Austriaco Condi Broun (empre più dava a credere di voler portare la guerra verfo Saraana e la Spezia al qual fine de grossi Magazzini di biade e fieni si secero a Fornovo, Bercero, e Borgo Val di Taro. S'inolitò anche a Varese, Terra del Genovesato, un gran Corpo di sna gente, Ma per condurre un'Armata di là dall'Apennino col necessario correggio d'artiglieria, foraggi, e viveri, occorrevano mighaia di muli, e di quelli rellava anche a farii in gran parte la provvilione: difgrazia, che non fu la prima ed unica, per cui fono ite talvolta in fumo le ben penfate idee ed imprefe de i Generali Auftriaci. A queste difficultà, che impedivano l'avanzamento dell'armi. Tedefche probabilmente s'aggionfe qualche monvo e riflello legietamente comunicato dalla Corre Cefarea al fuddetto Conte di Broun, per cui quantunque egn facelle dipor varie mostre di portare la guerra nel cuore del Ge-

povelato, pure non corrilpolero mai i fatti alle minageie, ed egli arnvò poi a diffribure buona parte dell'efercito fuo nel Parmigiano, Modenele e Reggiano. Dalí altro canto no pure mai fi videro compartre in Provenza i Generali delle due Corone alleate, cioè il Mareferado de Belliale, e il Marchefe de la Mina, ne s'udi moto alcuno delle lor ermi in quelle parti. Anche il Duca di Modera passo neil' Aprile a Pangi, di modo che in questo aspetto di cose sembrava a non pochi di mirare un creputcolo di vicina Pace. Ma a tali speranze fi contraponeva il movimento delle truppe Ruffiane, non fembracdo verstimile, che s'avelle da esporre alle fatiche di un si sterminato viaggio quel groffo corpo di gente, qualora li foffe aila vigilia da qualche concordia. Non s'era finqui potuto perfuadere a molti di coloro, i quali mettono il loro più guitofo divertimento nel trafficar novelle di guerre, ed interpretazioni de fegreri de Gabinetti, che s' avellero a inuovere daddovero i Reggimenti accordati dall'Imperadrice Ruffiana alle Potenze marifime, e al più fi credeva, che non doveffero le non minacciare la Francia con ilterfene ferme a loro confim. Si videro poi entrare nella Polonia, e fempre più inoltrarfi alla volta del Mezzodi, ad onta delle nevi e de ghiacci. Fortusa fu perla Francia, che il Minsitro d'Ollanda spedito alla Corte Russana colle necessarie sacoltà per maneggiar quel Contratto, non si atiento a segnario (enza l'ordine del novello Statolder Principe Guglielma di Naffant. L'andata d'un Corrière e il suo retorno retardazono per prò d'un Mefe la molla de preparati Ruffiani.

SEPPERO i Franzeti mettere a profitto il ritardo di quella gente. e conotcendo la lor grande superiorità sopra le forze de Collegati, parte delle quali era tuttavia troppo lontana, o non peranche ben reclueata, fi affrettarono a far qualche ftrepitofa imprefa. I lor vari preparamenti, marcie è contramarcie aveano finqui imbrogliata la provvidenza de gli Alleati, con ubbligatli a tener divise ed impregate in wars vigoroli prefids le lor armi, per non fapere, fopra qual parte aveffero a volgerii gli sforzi nemici, mentre nelio itelio tempo erano minacciati Lucemburgo, Maftricht, Bredà, e la Zelanda. Finalmenre fi tiro il fipano nella notte precedente al di 16. d'Aprile, e fi vide investita la fortissima Città di Mastricht, Città intersecata dalla Mosa con Ponte di comunicazione fra le due Rive. Il Mareferalio di Saffonce col nerbo maggiore delle miliaie apri da due lati la trincea fotto la Piazza, e il Mareficiallo di Lovendell anch' egli dalla parte destra del Fiume di Wyck, diede principio all'offese, comunicando insieme le due Armate Franzeli mercè d'uno o più Ponti. Eranti rittrate l'

armi de Collegati da que contorni, così configliate dall'inferiorità delle forze, e però non andò molto che cominciatono a tuonare le copiole batterie di cannoni e mottari contro l'affediata Città Non mancarono al lor dovere i difentori, ma aveano a far con gente, che da gran tempo ha imparato a farii ubbidire dalle più orgogliole Fortes-20. Durante lo ftrepito di quelle azioni guerriere, nel pacifico teatro della Città d'Acquisgrana adunati i Ministri delle Potenze belligeraner, più che mai transavano di dat fine a tante ne e discordie. Avea non poco ripugnato la Corte di Vienna ad ammettere a quel Congreffo i Ministri del Duca di Modena e della Repubblica di Genova prevalle poi la giultizia, che affilteva questi due Sovrani. Per lo contrasio non ebbe già effetto la propolta mediazione del Re di Portogallo, e bisogno në pur ve në su. Ordinariamente le Paci fra Monarchi dipendono da certe legrete ruote di qualche poco conofciuto Emissario, e non dall'unione e maestoso consesso de gran Ministri de contrary partite, che in apparenza amice, pute più fra loro combattono per la diversità delle presentioni, che le opposte Armate in campagna. Anzi frequentemente accade, che anche più difficilmente s' accordino fra loro gli stessi Collegan, pensando troppo ognuno al priwato propno interesse, di modo che per lo più non si giugne ad una Pace generale, se non ne precede una particulare, trovandosi sempre qualche foda o plaufibil ragione, per mançare ad uno de patti primary delle Leghe, cioè di non far Pace fenza il totale confenio de gli

Cosi appunto ora avvenne. Eccoti che si viene all'improvviso a scoprire, che nel di 30. d'Aprile i Ministri di Francia, Inghisterra, ed Olfanda aveano fegnati i Preliminari della Pace, e ciò fenza fapura non che senza consenso di quei dell'Imperadrice Regina, e del Re di Sardegna. Tali erano sì fatti Preliminari, che formavano una Pace vera fra le tre fuddette Potenze, lasciando luogo all'altre di adenivi il prit presto possibile. Porravano i principali punti di questa concordia: Che si restituirebbero tutte le conquiste fatte dopo il principio della prefente guerra dalle prefate Potenze, e per confeguente, quanto avea la Francia tolto ne Pacís baffi all' Auguste Regine e a gli Otlande-Ri e 6 renderebbs Capo Breton alla Francia nell'America Settentrionale. Che dalla parte del mare si demokrebbono le fortificazioni di Dunquerque. Che all'infante Don Filippo fi cederebbono i Ducati di Parma, Piacenza, e Guaftalla, colla revertione a chi ora li possedeva, cafo ch'effo mancaffe fenza figli, o ottenelle la Corona delle due Sicilie. Che il Duca di Modena farebbe rimello in possesso di tutti i ioul

fuoi Stati, e che gli fi darebbe un compenfo di ciò, che non potelle effergle reflimito. Che la Kepubblica d. Genova farebbe riftabilità mel possello di guanto ella go leva nel 1740. Che il Re di Sardegna ismarrebbe in puticifo di tatto quei che possedeva prima desse Anno 1740. o avea acquistato per cristione i Anno 1743, a riferva di Piacenza. Che il Ducato di Siefia colla Contea di Glata farebbe garantito al Re di Proffia da tutte le Potenze contrattanti. Che la Spagna confermerabbe a gl' Inglest il Trattato dell'Affiento per alguanti anni, ottre ad alcune legrete promette d'altri vantaggi e privilegi di Commercio per gl'Ingleti nell'America Spagruola. A me non occorre dirne di più . fe non che in vigore di quella concordia afei di Maffricht colla più onorevol Capitolazione la Guerrigione de gli Alleati, e resto quella Città in porere de Franteli per offaggio, tantoche il effettuaffe la vicendevol reflituzione de gli Stati a tenore de i Preliminari, i quali nel debito tempo fi videro ratificati dalle tre Potenze formatrici di quell'accordo. Per conto del Re. Cattolico fi può credere, che le nfoluzioni prese dal Re Cristianissimo per la Pace, sossero preventivamente comunicate anche alla Maetta fua, frante la buona armonia di quelle due Corty. Ma certo è benst, che fenza participazione dell'Augustissima Region raginato su il costo della pretente Guerra, mentre ella dalla continuazione di quetta fuerava maggiori vantaggi e men pregiudizio a' propij affari. Non cesi l'intefero i Potentati, autori di que' preliminari. Trovavali tuttavia in un ben afcendente la tortuna e il valure dell'armi Franzeli, contuttocio conclibe quel Gabinetro, che tempo era di contentarii de trionii pailati fenza cercame con trappopericolo o a troppo costo de nuovi. Pesante era la carelha de granidi quel Regno. Dill'Inghilterra, che foleva fomminiframe, non fi potea sperare soccorfo, meno da Danzica e da altri emport del Setsentrione, o del Mediterraneo, perche gl'Inglesi erano pastoni del Mare, e maggiormente li fatebbe preclufo il Commercio per quel vasto Elemento, ove si sosse accompiata con el Inglesi la torza de est Ollandeti. Di giavi percosse avcano gia paino le Florte Franzesi, e più ne poteano teme e . Cominciava anche a rifentirii la Francia pel factificio di trecento fe nen più mighaia d'uomini, confumati da i enpricci dell'Ambizione, ogni di ancora occurrevano nuove leve, nè altronde fi potevano fare, che da quel continente. Avrebbe ben fruttato più a quel gran Regno la metà di tanta fiorira geste perduta. fe tille flata inviata a fendar delle Colonie nel Miffingi. Vero è, che la Francia ricavava abbondanti rugiade dall'Erano Spagnuolo, e grofse contribuzioni dal conquistato paese, ma chi non sa, qual immensa

VOIA-

voragine fia la Guerra, e Guerra maneggiata con più cestinaià di migliaia d'arman; e con quante pensioni competasse la Francia le amiciate di quegli stranieri, che le potevano nuocere? Pero le convenno in questi ultimi tempi importe esorbitanti e ditutate gravezze a Popoli suoi, per le quali si vide poi, che il Parlamento di Parigi giunsa a far delle delicate doglianze al suo Monarca. Finalmente I Epidemia del Buoi entrata in Francia, e i treota mila Russiani, che erano in viaggio, aggiunsero un grano alla bilancia, e la secero calare. Tali surono i motivi, che indusfero il Re Cristianissimo a desiderar daddovero la Pace, e a conchiuderla, contando egli per suo vantaggio, anche senza ritener per sè alcuno de gli acquisti, l'avere alquanto indebolita la potenza dell'emola Casa d'Austria colla perdira della Siesia, e con lo smantellamento di alcune Fortezze nella Frandra e nella Briscovia.

CONCORSERO del pari a dar mano all'accordo gl'Ingless, perchè Stanchi di fostenere con si enorme effusione dellor tefori in rante parti l'impegno prefo, non per acquifiare un palmo di terreno per loro, ma per impedire, che la Francia maggiormente non islargalle l'ali alle spese de i lor Collegari, e per riacquistare qualche vantaggio al proprio interrotto Commerzio nell'America. Ottenuto questo colla Pace, più non occorreva cercarlo coll'incredibil dispendio della Guerra, la quale aveva accrefciuto il debito antecedente di quella Nazione, con farlo giugnere a fetranta millioni di Lire Sterline. Lamentavanfi encora effi Inglefi, perché l'Augusta Imperadrice non mantenesse in Campagna l'antera ffipulara quota delle truppe, per cui tirava il fuffidio di groffe fomme da Londra. Più ancora inclino a questa concordia la Repubblica delle Provincie unite, perché per difendere l'altrui, avea tirato un troppo grave incendio fulla cafa propria. Spogiara di gran parte del tuo Brabante, mirava colla perdita di Maltricht oramai aperta la porta alla defolazione del fuo miglior paefe. Però non trovava ella ne' Libri fuoi l'obbligo di comperate a il caro presso F indennizuazione altrui. Aggiugnevano in oltre qualche mal umore nelle viscere de suoi medesimi Stati, per cagione di cui si scorgeva troppo utile, le non anche necessario, il non impegnarsi maggiormente in pericolofi eimenti di guerra, quando amichevolmente fi poten ricupetare il perduto proprio, e l'antemurale restante delle Pia see Austriache. Per lo contrario non fi fapeva accomodare l'Imperad rice Regina alla legge, che venivale data da amici e nemici, duro a lei parendo il conunziare per fempre al felice. Ducato della Sletia e ad alcuni parti della Lombardia Austriaca. Contuttociò accomodandofi la pru-Tome XII. Сc dendenta del fuo Gabinetto alla prefente fituazione di cofe, fenza gransitardo comparve in Acquisgrana il confenio della Maestà fira a gli Arricoli Preliminari della Pace, con qualche referzione nondimene allo flabilito in effi. Ne pure tardo ad approvare la fuddetta orditura di Pace il Re di Sardegna; ed anche il Re Cattolico vi spedi l'affenso fuo, ma intralciazo da qualche riferva, speriante al Commerzio preseso da gl'Inglesi nell'Indie Spagnuole. Contuttocio lungamente contimuarono in Italia le offilità fra gli Auftriaci e i ditenfori del Genovefato. Anzi hio de l'a nisata e pubblicara nel di venti di Maggio na' Internat une de Generale Cr e de Broug au Popoli della Riviera de Levante ou a commertere atto alcuno di opposizione all'armi Ceta ee, perche post faren sero be i trattati, minacciando alfincontro ferro e l'inc. a chi o a niava della clementa di Sua Maetà Regia Imper a c C - c + c in mart la guerra fra gl'Inglefi e a Legra Genovem, the maximente vennera gli ordini dell'Armifizio, e fi comissio a vez eggare come victim la fospirara Pace, e a sperar non lu te l'ade sument c'in già acceliante condizioni. Non fapevano inta . to Po ... del 5 25 accordare times belle dispositioni l'osservaris, eld to the an earle Rufflano commundo il viaggio mofirava di mattaver continue i leuna, che i raggi della Pace spandestero l' adegrez a le 1800 : Europa In fatti dopo aver valicata la Polonia, na di quelle rroppe in Moravia. Vollera le Imperiali Maestà godere di questo spettacolo, e portateti a Brun, dove nobilmente surono accolte e trattate dal Cardinale di Troyer Vescovo d'Omuta, obbeto al piacere di confiderare la bella comparfa di quella gente, tutta ben armara, velhita, e difesplinata, e fenga alcun fegno dell'antica loro barbarie. Seco veniva una magnifică Cappella co fuoi Canton, e il loro paffaggio per tanti pacís non fu accompagnato da lamenti de gli abitanti, perché pagavano totto. Solamente parve, che taluno nonmiraffe di buon occhio la venuta di que Settentnonali per timore, che alia Nazione Ruffiana poteffe piacer più del proprio il Cielo del Mes-Bodi - Si diffuse poi sopra quelle truppe ed Unaiali la munificanas dell' Imperaduce Regina. Ma allorché comunemente si credeva, che stante l'intavolata ed immancabile. Pace avellero i Ruffiani a estornarienti all'agghiacciato lor Clima, o pure fermar il piede in Boemia, aonsenza maraviglia d'ognino si videro istradati anche alla volta della Franconia e del Reno. A tal vilta fi diedero a firepitare e a parlar alto i Frantzii, e tal forta ebbero le loro minaccie, che dalle Potense marittime fu (pedito ordine a que troppo arditi firameri di retrocedere fin ur Beemia: con the cessò ogni apprensione della loro va-

Dappotone' tutti i Principi impegnati nella Guerra prefente fi trovarono affai concordi in approvare ed accertare i Preliminani, cioè il mafficcio della futura Pace, fi ripigliarono i Congresti de' Ministri in Acquisgrana, a fin di spiaoare, per quanto sosse possibile, la diverse particolari pretentioni de i Principi , le quali poteffero difficultar la conchigione dell'universat concordia, o lafciar femi di guerre novelle. Per conto dell Italia, di gravi doglianze aveano faiso e faceano i Milanefi alla Corre di Vienna, perche fi soffe ceduta al Redi Sardegna tanta parte del Contado d'Anghiera colla metà del Lago Maggiore, fenza aver confiderato, che fenfibil danno ed anguflia ne provvenule alla stessa Città di Milano. Pero l'Augusta Imperadrice cominció a pretendere, che ficcome più non fuffifteva il Trattato di Vormazia per la ceffione all'Infante Don Filippo di Piacen-Ea, così dovelle anche la Maestà sua restare scrotta dall'obbligo di mantenere al Re di Sardegna quanto gli avea ceduto. Pretendeva in oltre più di un Millione di Genovine, di cui etano rimalti debuori i Genoveli. Quanto all'Infante Don Filippo, fi facea istanza, che col-Ducato di Guaffalla andaffero uniti quello di Sabionera, e il Principato di Bozzolo, ficcome goduti da gli ultimi Duchi di effa Guastalla. Finalmente il Conte di Monzone Ministro del Duca di Modena richiedeva, che fosse rimesso questo Principe in possesso de i Contadi d'Arad e di Jeno in Ungheria i e perché si trovo i che per li bilogiu della guerra erano fioti venduri, infifteva per un equivalente di Stati in Lombardia. Restavano poi da dibattere varie altre pretenfions de Principi fuori d'Italia, che io tralafcio, perché non appastenenti all'affanto mio. Giunfero ancora al Congrello d'Acquisgrana le doglianze de Corfi contro la Repubblica di Genova; ma parve, che mun conto ne facellero que Ministri. Per umalur dunque le materie fuddette s'impiegarono cinque Meli e mezzo dopo la pubblicazion de Preliminari, e finalmente fi venne in Acquisgrana allo Strumento decisivo della Pace nel di diciorto d'Ottobre del presente Anno. Non rapporterò lo fe non quegli Articoli, che riguardano l'Ita-

2. Dat giorno delle ratificazioni di turte le parti ferà cialcuno confervato e rimeffo in pollello di tutti i Bent, Dignità, Benefizi Ecclefiaffici, Onon, ch' agli godeva, o doveva godere al principio della Guerra, non offante tutti gli spossessi, le occupazioni e conficazioni occasionate per la suddetta Guerra.

Сcі

6. Tur-

6. Tutte le reflicacioni e ceffioni rispertive in Europa faranno incoramente fatte ed efeguite da ambe le parti nello spazio di sei settimane, e piu presto, se si potrà, contando dal giorno del cambio delle Ratificazioni di tutte le parti.

7. I Ducate de Parma, Piacenza, e Guaftalla fi daranno all'Alterza Reale dell'Intante Don Filippo, e fuoi Difcendenti mafchi coldiritto di riversione a i presenti possessori, se il Re di Napoli passate

alla Corona di Spagna, o Don Filippo monife fenza Figli.

8. Outnipici di dopo le Ratificazioni fi terrà un Congrello a Nizga Cioc fra i Ministri delle parti contrattanti, a fin di spianare e sufolvere tutte le difficultà restanti all'Esecuzione del presente Trat-

saro di Pace.

20. Le Rendite ordinarie de Beni, che debbono essere restituiti o ceduti, e le Imposte fatte in esti paesi pel traitamento e per li quartieri, d'inverno delle truppe, apparterranno alle Potenze, che ne fonoin possesso, sino al giorno delle Ratisticazioni, senza che sia permesso d'usare alcuna via di Efecuzioni, purché si dia cauzione sufficiente pel pagamento. Dichiarando, che i Foraggi ed Utenfigh per le truppe, ch'ivi fi truovano, faranno fomminificati fino all Evacuatione. Tutte le Potenze promettono e s'impegnano di nulla ripetere, ne di eligere delle Imposte e Contribuzioni, ch'esse potessero aver po-Re fopra i paefi. Città, e piazze occupare nel corfo di questa Guerza, e che non faranno flate pagate nel tempo, che gli avvenimenti della Guerra gli avranno obbligati ad abbandonare i detti pacii. Questo Articolo (pezialmente riguardava la Repubblica di Genova, da cuil'Imperadrice Regina pretendeva più di un Millione, ficcome acceneammo.

11. La Maestà del Re di Sardegna resterà in possesso di Vigevano, di parte del Pavele, e di parte del Contado di Anghiera, secondochè

gli è stato ceduto nel Trattato di Vormazia.

13. IL Serenifimo Duca di Modena fei fertimane dopo il cambio delle Ratificazioni prenderà possesso di tutti i suoi Stati., Beni Stc. Perquello, che mancherà, fi pagherà a giufto prezzo, il qual prezzo, ficcome ancora l'Equivalente de Feudi, ch'egh possedeva in Ungheria, se non gli sossero restitu ti, sarà regolato e stabilito nel Congresso di Nizza. Di maniera che nella stesso rempo e giorno, che esso Serenis fimo Duca di Modena prendera possesso di tutti simi Stati , egli possa anche entrare in godimento, fia de fuoi Féudi in Ungheria, fia dell' Equivalente. Gli fara parimente fatta giustizia nel detto termine di fei fettimane dopo il cambio delle Rauficanioni fopra gli Allochali della Cafa di Guifialia. I de LA

## ANNO MDCCXLVIII. 409

14. La Serenifima Repubblica di Genova farà rimella in pollello di tutti 1 fatti Stati, polledoti da ella prima della prefente Guerra, come anche i Particolari in pollello di tutti i fondi eliftenti nel Banco di Vienna ed altrove.

Finalmente furono conferman i Preliminari flabiliti nel di trenta d'Aprile di quell'Anno 1748, o garantiti da tutte le Potenze gli Statistituiti o ceduti. E calo che alcuna Potenza rifiutalle di aderiro al fuddetto Trattato, la Francia, Inghilterra, ed Ollanda promifeso d'impirgare i mezzi più efficaci per l'elecuzione de foprafentti

regolamenti.

AVRESTE creduto, che quella Pace avelle sparso una larga pioggia di giubilo spesialmente sopra que Popoli, che sofierivano il pelo dell'armi strancie, ma per disgratia si converti essa Pace in una più fentibil guerra di prima. Detto fu, che i Ministri della Regina Imperadrice e del Re di Sardegna avellero fatto gagliarde istanze, affinchi gli Stati dellinati a tornare in mano delloro legitimi antichi Padroni, avellero a goder l'efanzione da ulteriori Contribuzioni. Frutto certamente non le ne vide. Può effere, che fi credeffe proveduto abbaftanza coll'Articolo Decimo a questo bisogno, ma non s'avvisavano già i pumary Minulti del Congrello d'Acquingrana, che i Generali de Spagnuoli avestero un Dizionario, in cui le parole di Foraggi ad Uttafigli, ciprelle nel fuddetto Articolo, importallero la facultà di fcorncare i poven con nuove Contributioni, che non aveano pero nome di Contribuzioni. Fecero pertanto gl' Intendenti Gallupani a chian conti conofcere a i Deputati di Nicaa e Villafrance y a quanto afcendeffe il debito loro per la fommioificazion della Paglia e Fieno, della Legna e del Lume &c. dovuti a ventiquatito Battaglioni eliftenti ist quelle parti (benche mancanti della metà della gente ) e a i ranti Generali ed Ufiguali, anche lontam o fognati di quel corpo di truppe -E perché quel desolato paese non potea dar que naturali, convenendo percio, che gl'Intendenii li facultero venue di Francia a caro preszo, fi fece montar molto più alto la fomma del debito, riducendofi m fine à taffatio tutro per cento mila Lire di Piemonee ( cioè per venti mila Filippi ) al Mefe, e ad introiame il pagamento i e questo. anticipato per li Meli di Novembre el Dicembre, con aggiugnere la minaccia dell'efacuzion militare in cafo di ritardo. Reflatono di faffo que Deputati, e rapprefentarono l'evidentifima impotenza del pacie, gia citenuato per si lungii guerra, e-per canic paffaggi di muppe . ma rifealdatoli nel contralto i Intendente Spagnuolo, giunfe a dire, che li farebbe scotticare, e fatte le lor pelli in fette, le vende-Tono XII. Cc

rabbe a chi fe ne voiesse servire. Convenna pagare: io non so il cume. Non futono megho trattati i Popo-i della Savoia i Fin l'Anno-1745 fi vide trefo da mano maestra un loro Memoriale al Catrolico Monarca Filippo V. m. ciai effi esponevano gl'incredibili aggravi postidall'Intendence Spagnuolo a quelle monragne, coll'etigere in danaro al fervigio militare delle truppe, con che venivano obbligati gli alitanti a pagare più di cento mila doble l'anno, e ciò non offance, è foldati fi facevano lecito di prender fieno e legna, fenta incontrarquesto ne' costa lotre al torre le lor bestie, voler carreggi senza sine, e obbligar la gente bene spesso aile torisficazioni. Quelle ed altre avante, per le quals nulla reitava pel proprio fostentamento a que poveri Popoli, aveano obbligato gran copia di famiglio ad abbandonare il paele, per cercare il pane in Francia o aitrove. Che quel Memoriale non aveffe la fortuna di pervenir fotto gli occhi del Re Cattolico, fi può ben credere, flante la fomma Pietà di quel Monsrea. che non avrebbe mai permello un così duro firazio a Popoli bantezzati ed innocenti. E pure la miferia d'effi crebbe dopo la Pace d'Acquisgrana, perché anche ad effi l'Intendente Spagnuolo intimò di pagare, olire all ordinaria Contribuzione, cento mila Lire di Piemonte per Mese, e queste annicipate per Novembre e Dicembre. E perexocché fi giunfe al fine dell'Anno fenza che feguiffe reflituzione alcuna de ghioccupati pacír, lu replicata la medelima dole di anticipato pagamento anche pel Gennato dell'Anno feguente 1749.

ALLORA III, che il Re di Sardegna, il quale finqui avea con fouve mano trattato Savona, il Finale, e gli alm Paefi della Genovela. Riviera di Ponente a la fottomeffi, irritato da si afpre effortioni farte a' Sudditi fuoi, impofe a titolo di profervizio, Rapprefaglia, Retortione, e Quieto vivere a que Pach l'anucipata Contribuzione di trecento mila Lire di Fiemonte (fono feffanta mila Filippi ) e pofcia un'altra di quaranta cinque mila Lire. Ancorché gli Stati del Duca. di Modena credellero di non dover foggiacere a fomiglianti aggravi, st per non effer dichiarati. Paefi di conquifta, come ancora perchè fommunificavano il contingente di Foraggi ed Utentigli alle foldatesche ivi efiftenti pure anche ad esti furono intimate due. Contributiono ed etatte. Vero e, che tanto la Regina Imperadice, che il Refuddetto, son dimenticatogo in tal occasione l'innata lor Clemenza e Generolità verlo que Popoli, ed anche Piacenza fu quotizzata, macon molto più tollerabile aggravio. A cagione di quelli disgultofi faialli furono portate al Congrello d'Acquisgrana le doglianze e le lagnme de gli afflitti Popoli, ed arrivarono anche all'altro già incomin-

ciato.

# ANNO MDCCXLVIII. 407

ciato in Nizza. Sorde si trovarono le orecchie di chi dovea porgere il rimedio, perchè andavano d'accordo i Generali d'armi in volere risparmiar a' Regnanti il pensiero di premiar tante lor fatiche, con prendere la mompensa su i Paesi, che s'aveano ad abbandonare. Erano intanto venute le Ratificazioni della Pace d'Acquisgrana dalle Corti di Francia, Inghilterra, ed Ollanda, poi quelle del Re Cattolico, del Re di Sardegna, del Duca di Modena, e della Repubblica di Genova: ficche fu al debito tempo aperto il Congrello di Nizza, dove intervennero i due Generali Gallispani Belliste e las Minar, e per l'Augusto Imperadore il Generale Conte Broun, accompagnato dal Come Gabrielle Vern Fiscale generale di Milano, Giurisconsulto di gran credito. Similmente l'Imperadore, il Re di Sardegna, il Duca di Modena, e la Repubblica di Genova v'inviarono i lor Ministri. Furono dibattute le vicendevoli pretentioni de Principi per le Fortezze, Artiglierie, Munizioni &c. che fi doveano reflittuire. E perchè suttavia infiftevano i Ministri Austriaci sul preteso los credito contra de' Genovefi, pericolo vi fu, che fi fcioglieffe fenza conclufione alcuna quell'adunanza. Ando poi così innanzi la copia e l'intrasciamento de gli affari, che attivo il fine dell'Anno, senza che i Popoli gustaffero un menomo sapor della Pace; perchè niuno disarmava, e le non si faceva guerra a gli nomini, si faceva ben viva alle borfe. In quest' Anno nel Ferrarese un grave danno recò l'Epidemia bovina. Anche il-Finale di Modena, e qualche Luogo della Romagnuola, e del Bolognefe participarono di questa (ciagura).

Anno di Cristo MDCCXLIX. Indizione XII. di Benedetto XIV. Papa 10. di Francesco I. Imperadore 5.

Servici de licissimo presente Anno tutto gioviale con Corona d'ulivo in capo, risoluto di dare a gli aggravati Popoli quella quiete, che il precedente con varie promesse avea fatto sperare. S' era
già preparata la gente a solennizzar con issogo di giubilo il sine di
tanti guai, perchè nel Congresso di Acquisgrana era stato stabilito,
che nel di quattro di Gennaio si desse principio all' evacuazione de
gli occupati Paesi: quand'ecco insorgere una nuova remora all'adempimento della sospirata Pace. Restavano tuttavia indecise nel Congresso di Nizza le soddissazioni dovute al Duca di Modena tanto per gli
Allodiali della Linea estima de i Duchi di Guastalla, dovuti secon-

Cc 4

do le Leggi alla Seren-Tima Cafa d'Efte, quarto per li Contadi di Arad e di Jeno in Ungheria, tolis in occasion della prefente guerra. ad ello Duca. Con tutto il fuo bu in cuore non trovava il Augusta lasperadrice la maniera di reflituirh, perchè gli aveva abennii, e i Mimiltri fuoi non trovavano un Equivalente di Stati da darfi a quello Principe, giacche l'etibisione di pagargli annualmente i fratti comfpondenti alle rendite nun foddutaceva . Infiltevano perciò i Ministra Gallifpani a tenore de gli ordini delle lor Corti su queffo punto , e fulla reflituzione de fondi spenianti a i Genoven, e perché refto incaghato l'affare, baltò peroppo cale a fermer totto l'akto refto dell' efecuzion della Pace, e a moltiplicar anche per un Mefe gli aggravi delle Provincie, che s'aveano a refuture. Detto fu, che il Re-Criftaniffimo ricavalle da gli Stati occupati nel Panti balli cinquanta. anila Fiorini per giorno. Se ciò fustite, ne pur que Popoli fotto baibiert tali avranno avisto gran voglia di ridere. Il perché fomma premura avendo la clementifica. Imperadrice di redimere i Sudditi fust ed altrus da ulteriori vellazioni, coranto s'indultrio, che le venie: fatto di ricuperare i Feudi fuddetti da un generolo comprator d'effi. di render i lor fondi a i particolati Genoveli, e confeguentemento di poter adempiere interamente gli Articoli del Trattato conchinio in Asquisgrana. D'effi Stati adunque fu rimello in pollello il Duca di Modena, ficcome ancora gli fu accordato ii polleffo de gli Aiiodiali di Guastalla. E perciocché furono ancora tolte di messa le controverse eccitate fra la Corre Auffriaca , e la Repubblica di Genova, mun offacolo più perto a perfezionare il grande editicio della Pace univertale. Videti pertanto un Regolamento flabilito in Acquiigrana de giorni precifi, no quali a poco a poco fi dovea far l'evacuazione di alcune Città o Piagze de Pacii baffi , e nello ileffo tempo d'altre dell'Italia. Spezialmente il principio di Febbraio quel fui, che difertò le porte all'allegrezza de vary Paele. Quetamente prefero le truppe Spagnuole il pollello di Parma, Piacenza, e Guaftalla a nome del Reale Infante Don Fikppe con forama confolazione di que Cistadim. Altrettanto fecero il Re di Sardegna , e i Genoveli de gli Stati lor propri. Nel di fette del Mele suddetto fu confegnata la Mirandola alle foldatefelte di Francefev III. Duca di Modena. E nel di undici anche la Città e Cittadella. di Modera, con tutte i altre fue pertinenze, tornarono a godere t benigm influifi del legittimo loro Sovrano. Convira qui fare giuftizia all' Augustissima imperadore Regina Maria Terefa , e alla Maestà di Carlo Emmanuele Re di Sardegna, che per fette anni tennero il dominio di quello Ducato. Certo è, che non mancazono gravissimi guali e dane denni, frutti inevitabili della guerra, a quelli Stati, i quali anche contraffere più e più Millioni di debin pubblici in si lagrimevale congiuntura. Contuttoció resto qui, e per lungo tempo resterà memona della gloriota moderazione di quelli due clementifimi Sovram, che fi tennero lungi da ogni eccello, finchè qui elercitarono la lor fignoria. Placido a pien di Giuffizia fi provo qui il Governa civile, perche venne appoggiata l'Amminithrazion d'effi Stati al Conte Beltrame Cristhani, Gran Cancelliere della Lombardia Auftriaca, personaggio che per l'elevaterra della mente, per l'attività nell'operate, e per le Mafsime dell Onoratesza, inclinante tutta al Pubblico Bene, ha pochi para. Suo Luogotenente il Conta Emmanuele Amor di Soria , Senator di Milano, avveduto ed incorrotto Ministro della Giaffizia e dell' Economia: Camerale, lafció anch' egli in quefte parti con onore il fuonome. Affai discreto medefimamente fi trovo il contegno Militare . avendo ranto gli. Ufiziali che le truppe delle lor Maettà offervata una lodevol discipiina, senza estortioni ed avante in danno de gli abitanti .

Ma non poterono già altri Papoli, per lor difavventura imbrogliati nella prefente guerra, contare un egual trattamento e fattuna. Aveva so all' Anno 1500, fra le glorie de nottri tempi registrato ancor quella delle guerre oggidi fatte con moderazione fra Principi Criftiasi, cioc fenza infiente contro le innocenti. Popolazioni, e fenza la defolazione de conquittati o de nomici paeti. Debbo io ora con vivo dispiacere ritrattarmi. Ci ha fatto quell'ultima guerra vedere troppi efempli di barbarie entro e fuori d'Italia , con laterare la briglia alla licensa militare, per foce colla rovena dalla povera gaste Vendossa. de'ven o pretest reati de loro Principi. Che i Turchi, che i Barbari, i quali pare, che non conofcano. Legge alcuna d'umanità , cadano in così brutali eccessi, non è da maravigharfene, ma che genti professata la Legge santa del Vangelo, Legge Maestra della Carità, facciano altrettanto - non fi può mai comportare. E non vede chi così opera, che in vece di gloria egli va cercando l'infamia, la quale fenza dubbio tien dietro alle crudeltà? Ma lafciando queste mutili doghange e lutruole memoric, volgram più iotto i ringraziamenti noftri alla divina Clemenza, che ha fatto in quest'Anno cessar l'ire de Regi , e coll'evacuazion del Pacíi, che s'aveano a reflicuire, ha ridonata la tranquilhtà e l'allegreana a ranti Regni e Principati , involti per fette anni nelle calamità della Guerra. Tanto più memorabile decdirfi questa Pace, perché non solamente s'é distula per tutta l'Europa, ma viene anche accompagnata dall'universale di tetta la Terra, non udeadoli in quelti tempi alcun'altra Guerra di rilievo per le al-

tre parti del Mondo, di modo che non abbiam da invidiare la felicità de tempi d' Augusto. Resta solamenta della Corsica il fermento della Ribelhone, ma non andrà molto ( così e da sperare ) che l'interpofizione de' Monarchi di Francia e Spagna placidamente e con oneite condizioni ridurrà que Popoli all'ubbidienza verfo la legittima ed antica Sovranità della Repubblica di Genova. Ma oltre a i ringragiamenti da noi dovuti al supremo Autor d'ogni Bene, conviene ascora inviare al luo Trono le umili nostre preghiege, acciocche il gras-Bene della Pace a noi restituita non sia dono di pochi giorni, e che i Potentati d'Europa giungano a facrificato al ripofo de poveti Popoli, i quali dopo tante calamità commeiano a respirate, i lor mentimenti, o pur le suggestioni della non mai quieta Ambizione. Regnando la Pace in Italia, che non possiamo noi sperare, da che abbiamo Principi di si buon volere, è di tanta rettitudine? A me fia lecito di ricordarne qui il nome per riconolcimento della prefente acftra fortuna .

Ha lo Stato della Chiefa Romana per suo Principe e Rettore il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV, che per la somma Pietà, per l'ottimo fuo cuore, per la penetrazion della mente, e per la fingolar Domina può ben gareggiare co'più ridomati ed illustri Succeifort di San Pietro. Non ha egli accettato il Governo della Chiefa. di Dio e del Principato Romano, per alcun comodo od utile fuo, ma unicamente per far fervire i penfieri e la vigilanza fua al Pubblico Bene. Eterna memoria del suo Sapere e Zelo per l'istrusione della Chiefa Carrolica faran le varie infigni. Opere già da lui date alla luce, ed ultimamente ancora due Tomi del suo Bollano. E perciocche gl'imnocenti Popoli fuoi per le peripezie dell'ultime guerre hanno partecipato anch' essi delle comuni calamità, si studia l'amorevolissimo Padre di ricomporte le da lor paute slogature: giacche se chiedeste, quali sieno i suoi Nipoti, vi si risponde, che tali propriamente sono i sudditi suoi. Roma spezialmente, che l'ha alzato al Trono quella è, che sopra l'altre gode i benefici influffi d'un Principe, che non conoscendo cosa sia Amor proprio e de suoi, quanto a lus viene dal Principato, sutto vuol rifondere in decoro e abbellimento della fua benefattrice Città. Testimonianze perciò delle sue gloriose idee, e monumenti per l'immortalità del suo nome, sono e saranno un Braccio dello Spedale di Santo Spirito in esta Roma : fabbrica di tingolar magnificenza, e di fomma utilità pel bene de Poveri. Lo Stradone, che guida da San Giovanni Luterano fine a Santa Croce in Gerufalemme. Rinovata entro e fuori con Atrio infigne

figne la Reffa Bafibea di fanta Croce. Afficurata la maravigliofa Cuppola di San Pietro da i timori inforti di rovina. Terminata la Fontana di Trevi, che per la grandiolità è vaghezza è l'ammirazion d' egnano. Ornata mirabilmente al di dentro, e decorata al di fuori d'una nobil. Facciata la Chiefa di Santa Maria Maggiore , colla giunta ancora delle fabbriche addiacenti, è beneficata di molto la Chiesa di Santo Apollinara. Ristaurate ed abbellue le Chiese di San Martino in Monte, e di Santa Maria de gli Angeii, e rinovato il Triclimo di Papa Leone III, nella Bafilica Lateranente. Ha egh in olme fabbricato un Nicchio col Mofaico a canto della Scali Santa, rinovato il Mufaico della Bafilica di San Paolo, (coperto il già forterrato infigne Obelifco di Campo Marzo. Sonofi Iteli i fuoi benefizi anche alla Camera Apostolica, estenuara in addietro per varie cagioni, con procacciarle ogni risparmio e vantaggio, e sopra tutto coll'affegnare alla medetima il capitale de Vacabili, che vengono a vacare: il che aveano dimenticato di fare tanti fuoi Antecellori. Vedefi parimente dal nobiliffimo fuo genio maggiormente arricchira la Galleria delle Antichirà nel Campidoglio, ed erettane un'altra egualmente magnifica di Pitture e Medaglie, per tacer altri monumenti dell'incomparabil fua munificenza verso a Roma, ed anche verso la Metropolitana e l'Ishtuto delle Scienze di Bologna Patria fua. Roma ne Secoli barbanci, e molto più durante la dimora de Papi in Avignone, era incredibilmente decaduta dall'antico (uo fplendore. Ha circa ne Secoli, ch'essa va tempre più ricuperando la sua maeltà e hellezza, ma si fastamente in quell'ultimo mezzo Secolo fono in effa crefciuti gli ornamenti, che giuitamente tuttavia le è dovuto il pregio e titolo di Regina delle Città. E però a sì gloriofo ed amorevol Principe, nato folamente per l'altrui Bene, chi non augurerà di cuore vita lunghiffima ed ogni maggior prospenià?

GRANDE obbligo hanno, o almen debbono professare a Dio i Regni di Napoli e Sicilia, perche loro abbia conceduto nella persona del Re DON CARLO, germoglio della Real Casa di Francia, dominante in lipagna, un Regnante di somma Clemenza, e Regnante proprio. Gran regalo in fatti della Divina Provvidenza è per esti dopo tanti anni di divorzio il poter godere della presenza d'un Reale Sovrano, della sua magnifica Corte, e della retta amministrazioni della Giustizia, senza doverla cercare oltra monti. Gran consolazione in oltre è il vedere, come quelto Monarca col suo Consiglio si studii di aumentar le manifatture, la navigazione, il traffico, e la sicurezza de Sudditi suoi. A lui è anche tenuta la Repubblica delle

Let.

#### ATE ANNALI D' ITALIA:

Lettere pel suo desideno, che maggiormente fiorificano l'Arti e le Scienze, e per la mirabile scoperti della Città di Eccolano, tutta nel vecchi rempi profondamente seppellita sottetta da i tremuori e dalle biriminole fiumane del Vesuvio. In quel Luogo noi abbiam pure un insigne Teatro dell'antica Erudizione. Finalmente la placidezza del suo Governo, la nobil Figliolanza a lui donata dal Cielo, e il valore dalla Maestà sua mostrato nella difesa di Vestetri, e de Regni suoi, suo pregi, che concorrono a compiere la gioria di

questo Monarca, e la fencità de Popoli suoi.

APPARTIENE all'Augustissimo Imperadore FRANCESCO I. il Gran Ducaro della Toscana, cioè ad un clementissimo e pussimo Sovrano. Non può già essere, che quella contrada, per tanti anni retta da i savissimi Principi dell'immortal Casa de Medici, non risenta oggidi qualche convulsone per la lontananza del Principe suo. Contuttocio lianno que Popoli di che ringraziar Dio, perchè i riguardi dovuti a così gran Monarca gli abbiano preservati da ogni disastro nell'ultima sì perniciosa e dilatata Guerra, e perchè la rettitudine del Governo e della Giustizia presente non lasci loro da augurarsi quella de tempi passati, e perchè la vigilanza e attività del Conte Emmanuele di Richecourt nulla ommene per sostenere, anzi aumentare l'industria e il commerzio della Toscana, onde per questa via si risarcisca, e compensi ciò, che si perde pel mantenimento della Corte lontana: pare, che la Toscana non abbia molto a dolersi della presente sua situazione.

QUANTO a gli Siati della Serendima REPUBBLICA DI VENE-ZIA, le contingense dell'ultima lunga guerra non fon giunte a turbare il ripofo di quegli abitanti, e quantunque per precauzione prudente a buona custodia delle sue Città e Fortezze abbia quel Senato in tal congiuntura fatto buun armamento, pure nulla per quesfo ha accresciuto i pubblici aggravi, anzi delle altris calamità non poco han profittato gli Stati suoi di Lombardia. Del resto così ben concertate son le maniere di quel Governo, così acconce se sue antiche Leggi, acciocche regni in ogni Popolazione la tranquishtà, la giusticia, e il traffico, che ognino da gran rempo riconosce per

buona Madre una Repubblica di tanta faviezza.

ALTRETTANTO a proporzione è da dire della REPUBBLICA DI LUCCA. Ha cooperato la fituazione fua, ma anche l'inveterata Pris-denza di que Magistrati, e l'offervanza delle beni pesare for Leggi, a mantenere il paese immune dalle calamità, che in questi ultimi tempi sopra tanti altri Popoli largamente son piovute. Più de vasti do-

2010]

minj può effere felice un picciolo, qualora la Libertà, la concordia, l'efatta Giuftizia, il huon comparto e la diferetezza de a tributi, fa

che ognuno possa ellere contento nel grado suo.

Ma per conto di gran parte della Lombardia, paese bensì felice. ma definato da tanti Secoli a provare, che pesante fiagello sia quel della Guerra, certo è, che per la conchiula Pace comincierà effa a respirare. ma con restar turravia languente il corpo suo per lo sconvolgimento e per le piaghe de gli anni addietro. Il Serenifs. Signor Duca di Modena FRANCESCO III per più anni ha veduto in mano altrui gh Stati fuoi, l'ha fempre accompagnato il coraggio nelle fatiche militari e ne disaftri. Ha confessato la maggior parte de gli Ufiziali Gallispari, estere sempre stato giusto il pentare e configliare di questo Principe, durante la guerra, talmente che se si sosse facto più conto del parere del Duca di Modena, le cose avrebbeto avuto un efito molto migliore. Finalmente ha egli con tutto fuo onore superara la pericolosa tempesta, e ha dato a i suor fedelistimi Sudditi la consentezza di ripiguar le redini del fuo Governo. Ora fe fi rivolgerà la paterna fua cura, come è da sperare dalle saggie e retnistime Massime sue, e dall'ottimo suo cuore, alle maniere più oroprie per follevare i fuoi Popoli da ranti debiti contratti, e da i moltraggravi, non già imposti dalla sempre amorevole Serenissima Cafa d'Este, ma dal malefico mflusso delle Guerre passate, ritornerà a fiorire l'allegrezza nel dominio suo, e sarà benderca quella benefica mano, che avrà fatto dimenticare tante feragure in addietro fofferte.

Forse maggiori son da dir quelle, che in questi ultimi tempi han provato gli Stati di Parma e Piacenza, perchè ivi non poco ha danzato il surore delle nemiche Armate. Tuttavia da che la Pace ha ridonato a que Popoli im Principe proprio nella persona del Real Infante DON FILIPPO fratello de potentissimi Re di Spagna, e di Napoli: ben si dee sperate, che ritornando colà il sangue della Serenissima Casa Farnese, vi ritornerà ancora quella Felicità, che godevasi quivi sotto gli ultimi prudenti Duchi. Non si può sitimare abbastanza il privilegio d'aver Principe proprio e presente, che saccia circolare il sangue de Sudditi, e risparmi loro la pena di cercar lungi la Giustasa, ed altri provvedimenti necessari ad uno Stato.

PER sua legatima Signora riconosce il Ducato di Milano, oggidi congiunto con quello di Mantova, l'Augustissima Imperadrice Regina MARIA TERESA D' AUSTRIA. Delle comuni disavventure, e

du un

di un nuovo (membramento ha ello partecipato nell'ultima Guerra. Qual sia per effere il riposo e sollievo suo ne venturi tempi di pace , non li può peranche comprendere , flante la rifoluzion prefa dall' Imperiale e Real Maestà sua di non provar più il rammarico di aveccreduto di avere, e di avere effettivamente pagato un podernio efercato per fua difefa in Italia, con averne pei trovata folamente appena la metà al bifogno. Maniferta cofa è , tanta effere la Pietà e 1 amore del Giulto in questa generofa Regnante, che in si bel pregio nion alizo-Principe puo vanturfi d'andatle innanai. Ne già mancano nel Configlio suo Ministri di somma avvedutezza e di ottima Morale, per gh avvili de quali fi fon taivolta veduti fermati in aria i faktiini del fuo sdegno, e rittattate le rifoluzione, le quali sarebbero tornate in discredito e disonore della Sovrana, che pur tanto e incimata alla Clamenaa , nè altro defidera che il Giulto. Ragionevole motivo perciò hanno in Italia i Popoli fuoi di sperare, che a i tempestosi passari giorni fuccedetà un bel fereno.

QUANTA parte d'Iraha sia sotroposta alla Real Casa di Savosa, ogrum lo sa, ma non tutti sanno, quanto abbiano sofferto di gual si
suoi Stati di qua da Po, e che intollerabili miserie si sieno sovesciate sopra quei della Savosa e di Nizza. Nulladimeno così ben regolato è il Governo di quella Real Corte, così rette le Massime del
savos e benignissimo Principa CARLO EMMANUELE III. Re di Sardegna e Duca di Savosa, tanto l'amore verso i Sudditi suoi, ch' essi
non tarderanno ad asciugar le lagrame, giacche non ha egsi men cu-

za del proprio, che del Pubblico Bene.

RESTA la Serenifima REPUBBLICA DI GENOVA, che nelle profitte paffate rivoluzioni s'e trovata sbattuta più di ognuno da i più feroci venti, con pericolo di far naufragio anche di tutto. Gravifime, non puo negati, fono state le perdite sue, deplorabili le sue scagure; ma da che a lei è riuscito di falvar la giora più cata e preziosa della Libertà, e dappoichè nulla s'è scemato de legitimi suoi domini molto ha di che consolarsi ora e per l'avvente. E tanto, più, perchè il senno de suoi Magistrati, l'attività, il commercio de gl'industi osi Cittadini, poiranno fra qualche tempo avere marciti i patiti denni, restando intanto per tutta l'Europa immortable la gloria della lor costanza evalore in tante altre congiunture, ma spezialmente nell'ultima da essi mostrato.

Pria memoria de posteri non vollasciar di aggiugnere, che niuno dovrebbe mai desiderar di godere, o tallegrarii d'aver goduto un Verno placido, e fenta nevi e ghiacci ne pacsi, dove regolar-

9109 00

mente si pruova questa disgustosa, ma forse unle pensione. Non potea effere più placido in Lombardia ed in altri paesi il Verno dell' Anno presente, perche privo di nevi e ghiacci, talmente che non se ne potè ammassare nelle Conserve per refrigerio ed uso della vegnente State. Ma che? Sul fine di Marzo venne più d'uno scoppio di neve, che quantunque da li a poco si squaghasse, pure ci mbò i primi frutti, danneggio gli otti, e la foglia de gelli, e poco propizia fu a 1 grant, che già s'erano mossi. Poco è questo. Nel di 25. d' Aprile per tre giorni nevicò in Milano, e fuccederono brine, che fecero perdere tutti i frutti. Sul principio poi di Giugno eccoti fuor del folito fioccar folta neve ne'gioghi dell' Apennino, che fi rinforzo e fostenne gran tempo, con produtre un pungente freddo, dirottulime pioggie ogni di, e temporali, e gragnuole orribili: onde si videro gonfi e minacciosi tutti i Fiumi, e ne seguirono anche gravi mnondazioni, e fiere burrasche in Marc. Nè caldo nè gelo vuol restare in Cielo: è proverbio de contadini Toscani. Spezialmente orribile e dannofo fu il Turbine fucceduto nella notte del di undici di Giugno in una striscia dell' alma Città di Roma, e particolarmente fuori d'essa: di cui s'è veduta relazione mustampa.



### CONCLUSIONE.

Ut'mla intenzione era di deporre la penna; e l'avrei fatto, fe i configli di più d'uno non m'avellero spinto a mostrarmi inteso di quanto ha sentto un moderno Giornalista Anonimo contra di quella Annala, cioè contro di me, con una Cenfura, la quale può dubitarii, se convenga ad onesto Sunttore. Certamente tann e tanti, che han letto le adirate fue parole fenza leggere effi Annah, abbifognano di qualche lume, per non effere condotti ad un fin-Ato giudizio da si appattionato Sentiore. Mi vuol egli dunque proceffare quali per troppo parziale de gli antichi Imperadori. Malappia , ch'io non ho mai penfato a farmi punto di merito ne congli antichi nè co' moderni Augusti. Il solo amore della Ventà, o di quanto lo credo Verità, quello è, che guida la mia penna, e la Vezità non può già chiamarfi Guelfa o Ghibellina. Ho 10 trovato ia troppe Storie, che ne gli antichi Secoli non fi potea confectatel'eletto Papa fenza il confento de gl'Imperadori. Avrebbe defideratali Cenfore, the to non aveilt toccato questa particularità, o per l'avelli chiamata iniquità ed pfurpazione. Ho io dato nome d'Ujo od-Abufo a quel rito, durato per più Secoli, nè a me tocca ditte di più. Lo stesso San Gregorio il Grande se ne serv), per sottrath al Pontificato, tant' altri fommi Pontefici furono Iontani dal disapprovarlo ; e m un Concibo, tenuto da uno de gli steffi Papi, queil'ufo fu appellato Rito Cananico. Doveva il Giornalista offervare, ch'io Iodai la libertà da più Secoli in qua goduta per l'elezione e confectazion de' Papi, e conoscere, ch' to non ho men di lui Zelo, per la libertà e per l'onore del Pontificato; ma aver egli ben poca grazia in volete, ch'io affolistamente condanni quello, che i Papi steffiuna volta non disapprovavano.

SCALDAST poi forte ello Anonimo, perchè io dopo il Pagi ed alrii Scrittori abbia moltrato, che gl'Imperadori Carolini e i lor Succellon per lungo tempo confervarono l'alto Dominio fopra Roma ed
altri Stati della Chiela Romana, non volendo effere da meno de'
precedenti Greci Imperadori, Che il Prefetto posto in Roma da esti
Augusti vi durò sino a'tempi di Papa Innocenzo III, Che la Romagna, benche donata da Pippino alla Chiesa sudderia, e da sei
signoreggiata per molto tempo, su poi posseduta da i Re d'Italia ed
Imperadori sino a Papa Niccolò III, che la ricuperò. Al Censore suddetto ben canviene il provare, se può, che non sussistano sì sute opinioni. Ma s'io non ho tali cose asserto di mio capriccio, an-

none de'vecchi tempi : come mai pretendere, ch'io asconda que' fatti, o chiami usurpazione quello, che tanti Papi lasciarono godere senza richiamo a gl'Imperadon? Ma si va replicando, ch'essi Augusti consermavano di mano in mano la Romagna ai Papi. Tutto sia; e pure non ne restituivano il dominto e possesso, ed Arrigo il fanto Imperadore, che tanto operò in favor della Chiesa Romana, non sece meno de' suoi Antecessori. Così nel Diploma di Lodovico Pio e d'altri Augusti noi troviamo donato ad essa Chiesa il Ducato di Spoleti ( per tacer altri paesi) e ciò non ostante miriamo essi Augusti tuttavia Sovrani e possessori di quegli Stati. Come mai questo? Se il Gioranlista si fa lecito di pronunziar sentenze contra di tanti Imperadori, io per me non oso d'imitare l'arditezza sua.

Quel che è più strano si lascia egli scappar della penna, Che queste Annale sono uno de Libri più sarais al Principato Romano. A quello epifonema fi risponde, che se mai per disavventura si trovaffe un imperadore cotanto perverso, che volesse turbate il Principato Romano, così giulto, così antico, e confermato dal figillo di tanti Secoli, e dal confenso di tanti. Augusti: egli non avrà bifogno di questi Annali, nè d'altri Libri, per far del male. A lui batteranno i configli delle fue empie e difordinate passioni. Ma di fimili Augusti è da sperare, che muno mai ne verrà. Chianque fra' regnanti Cristiani sa , cosa sia Giustizia, sa eziandio, che i Dominj e Diritti stabiliti da lunga serie di tempi, e massimamente di più Secoli, e da una tacita rinunzia d'ogni pretenfione: fono per cosi dire confecrati dalle Leggi del Cristianesimo e della Presenzione. Alprimenti tutto fatebbe confusione, e niuno mai si troverebbe sicuto nelle fue Signone, per antiche o antichissime che fossero. Mi si perdons, non abbonda di giudizio, chi atriva a spacciare per fatali al Principato de Papi le Memone de gli antichi Secoli, qualiche secondo lui pollano aver credito e valore titoli rancidi, anti affatto estinti, e schiacciari sotto il peso di una sterminata lunghezza di tempo. Ma potrebbero fervir di pretefto a i cattivi. Già s'è rispo-Ro a questa chiamata. Ne solamente questo nuovo Politico e dietro a nuocero con ferrenze tali al Principaro Romano, ma anche al dominto di tanti altri Principi, pochi effendo quelli, che non poffano trovar nelle Stone de' vecchi Secoli qualche Atto o Dinitio fatale al fuo-Principalo, per ulare la frale di lui. Ma qual Principe laggio, polsessore immemorabile d'una ben sondata Signoria, si sormalizza, o Tomo XII.

si dee mettere paura, perchè la Storia de precedenti Secoli non s' accordi col suo presente sistema? La conclusione si è, che il Giornanista tatitamente vorrebbe, che si adulterasse, o si bruciasse parte della Storia, per levare da gli occhi nostri ogni spatracchio, da lui creduto Patale al Principato Panissipio, ma con lasciare intatte la antiquate ragioni della Chiesa Romana sull'Alpi Cozie, sulla Corfica, e Sardegna, su Mantova, ed altri paesi. Secondo lui, alfora farà da lodar la Storia, che infentà tutto quanto è favorevole a Roma, e tacerà turro quello, che ha ombra di suo pregindizio. Potrà

egh formare una Storia tale, ma non già io.

SEGULTA un altro processo a me faito da questo Censore. Non ha io defraudato delle convenevola lodi ( non può egla negario ) canti Romani Pontefici o fanti o buomi, che fono la maggior parte, ma non ho lasciato di toccare i difetti di pochi altri, spezialmente de gli Avignoneii, disdicevoli a mio credere in chi fecondo l'intenzione di Dio dovrebbe effere, quanto è fublime nel grado, altrettanto eminente efemplare d'ogni Virtù . Se l'ha a male il Giornalista, nè può fofferire, che uno Storico ardifea di giudicar delle azioni e del merito de gran Perfonaggi; ed è si accorto, che non bada altrove a produrre un paffo, turto contrario a queste sue belle pretentioni, cioe l' autorità del Reverendiffimo a celebre Padra Orti dell'Ordina de Pradicatori , Segretario della Congregazione dell'Indice , e Autore d'una nobile Storia Ecclefiathea, con dire: Quanto a i Giuditi, che non puole il Signor Fleury, che fiano interposti dalla Sioneo sopra le persone a fopra le coro azcent, oppone il Padre O'si il fentimento di Dianifio Alicarnasseo, the nella Letters a Pompes Magno toglis al Culo ton gramdissime lodi Teopompa, per aver più liberamenta, cha sutti gli altri Starici , giudicaro de gli nomini , e della azioni , delle quali ferisse la Siona. Ma torfe quelto Giornalista ha intefo di dire a me, e a chichestia: Dite quanto mai volete de gl'Imperadori, Re, e Principi, ma per conto de Papi, rispenate ogni for costume ed azione, e non osate di parlarge (e non in bene. Torno a dire, ch'egli formi una Storia tale, perché muno gliel contrafta. Ma chiunque sa, che il principal estadito della Storia è la Verità, e il giudicar, come poco fa dicemeto, delle operazioni de gli nomini, per ispirar ne Leitori l'amore della Giustina e del reito operare, e l'abborrimento a ciò, che sa di vizio: crederà ben meglio fatto, e giusto, ed utile alla Repubblica, che fi dia il fuo vero nome a quello ancora, che difertulo apparise ne coflumi e nelle azioni de Pattori della Chiefa di Dio. La Storia Mi da effere una Scuola per chi dee loro succedere, a fin d'imparare mella

nelle lodi de'buoni, e nella disapprovazion de'cattivi, quello ch'esti han da fare o non fare. E forie che le divine Scristure dell'uno e dell'altro Testamento non ci han lasciato un chiaro esempio di questo? Anch'ivi noi troviam riprovato ciò, che meritava biasimo ne' sacri Ministri, e la stessa libertà comparisce ne gli Annali dell'immortale Cardinal Baronio, e in altri insigni Storici, che sapevano il lor mestiere, e tenevano per irrefragabile il sentimento di Tacito: Procipioni manus Annalium, ne Virtuis fileantur, usque Previs Distis Fastique

en posteruare & infamia metus sit.

VEGGA dunque l'Anonimo Cenfore, che in vece di ben fervire alla fanta Romana Chiefa, non la discrediti col soverchio suo selo. Che appunto in vergogna di essa ritornerebbe l'esigere, che s'avesse a nascondere ed opprimere la Venità in parlando de i Papi, e il pretendere, ch'effi fieno fempre ftatt efents dalle umane passioni, non fa fieno mai abulan della loro autorità, non abbiano mai fatto guerre poco giuste, non fulminate Schmuniche e Interdetti senza buone ragiozu. Noi possiam bene ascondere queste macchie a nemici del Carrolicifmo: ma non le fanno forfe, o non le fapranno eglino fenza di noi? Freiche ne abbiamo anche le pruove. Meglio è pertanto, che onoratamente le rifenamo ancor noi quali fono, per far loro conoscere, che ne pur noi le approviamo: giacche negar non possono gli stessi Prote-Ranti, che non fon Vizi e difetti della Religione e del Pontificato gli eccessi e mancamenti particolari delfacti Pastori. Il divino nostro Legislatore ha ben promessa e manterrà l'Infallibilità , la Verità de' Dogmi, e la fuffittenza erema della Chiefa Cattolica, ed ha conceduto Privilegi fingolari alla Sedia di San Pietro pel mantenimento della Fede e della Gerarchia; ma non s'è gia impegnato ad efentare i suoi Vicari dalle umane intermità, e però non abbiam da maravigharci , se talora la Storia ce ne sa veder taluno meritevole di biasimo, perchè per effere Papa non fi lafeta d'effere Uomo, e a Papa anch'effi umilmente s'accusano delle lor colpe al facto Altare. Per altro effendo la Cristianità da curca due Secoli in qua avvezza a mitar la vita e il governo efemplare di tanti Sommi Pontefici, e maffimamente de gli ultimi tempi, è del regnante Binedette XIV. gloriolo pel complete do di tutte le Virtà niuna favia persona si formaliaza, per trovar ne vecchi Secoli fulla Cattedra di San Pietro, chi fu di tempra ben difserente. Anzi ringratia Dio d'effere nato in tempi sì ben regolati per la Chiefa fua fanta, mentre i difordini palfati fanno miggiormente ri-Coltare il buon ordine presente. Poste poi tali premesse, to mi credo disobbligato dall'entrare in un minuto efame di quanto il Giornalista Dda

a' à studiato di apporte alla discreta libertà di questi Annali, coerenta alle Leggi, colle quali s'ha da reggere la Storia, acciocchà sia unio al Pubblico.

Ma non fi puo già lafciar paffare, efferfi egli lafciato trasportanti dall'ecceffiva paffiane fua tant'oltre, che laddove pretende, non dover lo travar cula bialimevole in vernito de li Papi, pofeia in vece di fapermene grado, bizzarramente meco s'adita, perche difendo 🕍 fama di alcuni d'essi, vivuti nel Secolo Decimo, dalla troppo acre cenfura dei Cardinal Baronio, volendo che fi fina alle afferzioni di luie non grà alle fondate ragioni mie in lor favore. Similmente mi viol reo, perche ho iuccaso i mali effetti del Neponimo de Papi, ne gui palla per mente, che il fanto Portence Innocenzo XII. colla fua celebre Bolla più e megho di me ha parlato contra di tale abufo; e che il celebre Cardinale Sfondrati con Libro apposta ne fece compatire tutta la deformità. Oltre a ciò non votrebbe, ch'io dopo aver-Iodara la piena Libertà del fuero Collegio, ricuperata già tanti Secoli tono, in eleggere e confectare i Papi, avelli deliderato, che cellino le lungherre de Conclavi, e le private passioni de facti Elettorina acfare di tanta importanza per la Chiefa di Dio. Ne si ricorda, che l' Eminentification Cardinale Aunibale Albani in tale occasione face riftampare e spargere per Roma la tamosa Lettera CLXXX, dell'Ammanati Cardinal di Pavia al Cardinale di Siena, dove le irregolarità occorrecti ne Conclavi for pieramente riprovate.

E CHE diremo noi delle idee di questo Giornalista, altorché pretende aver la Contella Matilda donato alla Chiefa Romana Mantova, Parma, Reggio, e Modena? lo nol posto asticurare, che non ridano gl'Intendenti delle Leggi, all'odir si fatte pretenfioni. Davanti alloza le Città del Regno d'Italia in Governo o Feudo. Come poterne disporte fenta la permissione del Sovrano? A questo conto avrebbe suche potuto Matilda donare il Ducato di Tofcana, di cui era Ducheffa . E s'ella avelle donata Ferrara , dove lignoreggiò , ad alcuno: pare egli a quelto valentuomo, che legittima folle flata una tal donazione? Bifogna pot, chi egli non abbia occhi, allorche fenve, ch'iochiamo gli Ettenii Duchi della stessa Ferrara fin dall'Anno 1097. Lafeerò ancora, ch'altri dica, qual nome fi convenga a lui colà, dove in dispregio d'illuttri Principi esa trattare da Spurio Don Alfonso d' Efte, Figlio d'Alfonso I. Duca di Ferrara, e Padre del Duca Cesare: cola non mai segnata, non che pretesa da i Camerali Romani, per effere un'évidence ménzogna e calunnia. Quello è un impiegare l'ingegno e il tempo, non gui in difeta, ma se obbiobrio della facia Corte di Roma, la quale per altro non potrà mai approvare chi con difordinate pretensioni, e sin colla calunua prende a combattere per lei.

CHE se non peranche sosse questo animoso Censore persuaso de i giusti diniti di chi scrive [stone : 10 il prego di ascoliare un Giudice più autorevole di me in questa parte, cioè il celebre Padre Mabillone, grande ornamento dell'Ordine Benedimno. Secondo il fonto fu anch' egli costretto a udire i lamenti e rimbiotti d'alcum a cagion della veracità, da lui parimente praticata nel compilare l'infigne Opera de gli Annah Benederma. Si vide egli obbligato per questo ad una breve Apologia, un pezzo di cui vien riferito dall'Autore della di lui Vita, stampata fra'suoi Analesti. Eccone le parole: Ut aquitatis amor prima Judicis dos est, sic & rerum anteastarum sincera & accurate envesligacio Historici munus esse debei. Judex persona pubblica est, ad suum cuique tribuendum constituta. Ejus judicio stant omnes in rebus, de quibus fert fententiam. Maximi proinde criminis reum fe facit, si pro virile sua parce jus suum unicuique non reddat. Idem Histories munus est, qui & ipfe perfona publica est, cujus sidei commutuur examen rerum, ab antiques gestarum. Quum enim omnibus non liceat eas per se investigare: sententiam ejus sequintur plerique, quos proinde fallit, nist aquam serre conetur. Nec faits est tamen verum amet & investiget, nift is infit animi candor, quo ingenue & aperce dicat, quod verum effe novit. Mentiri fi Christianis omnibus, a fornori Religiosam vitam professis nulla umquam ratione licet, longe minus, quum mendacium exitiale & permiciofum mulus evadu. Fiers vero non potest, quin Historics mendacia vertant in perniciem multorum, qui verbis ejus fidem adhibendo decipiuntur, dum Errosem pro Verttate ampleduniur. Noa levis proinde ejus culpa est, quæ tot alias secum trahit. Debet ergo, si candidus sit, procul sludio partium certa ut certa, falfa ut falfa, dubia ut dubia tradere, neque distimulare, que utrique parti favere aut adversars possint. Questi, e non l' Anonimo Giornalista, sono stati a me, e faranno anche ad altri, i veri Maestri, per ressere una Storia, che non paia indegna della pubblica luce.

# INDICE

### DEL TOMO DUODECIMO.

Lurann (Grako ) tresto Cardinale. es. Acris'sto come setore della agarria moda dal Re Cattolito all' Imperadoje, si Cirfconn le incrimora-nium comes di lai, sa, Sut grandi idee contra di vari Potincazi, cagione della Quadropoce Alicanta contro la Spagas, but. Sue mire per ingrand re la Spagna, tor Licenziato dalla Corre di Spania vient a Genova, sut e focu. Si falva dall' sta di Papa Clemente XI 111. E feg. Iro a Koma riforge 114, Legaro di Ravenna 194. Tenta di fottomeriere al donomen Pontifico la Repubblica di San-Marina, 219 e fegu.

"Acutiannum occupate da Galbipant jola Augo di Soria Come e Senagar di Milano, fua moracecca e Ginfina. "Aucona da meggiata da un impersoro lur-

bine 174 e fegu.

Anna Regime & Enghilterra , forcede al Re-Guglielmo es Separasamente fi accorda to: He di Francia, al 32. Sua morte, 82. "Annace e pre a dal Duca di Savoia Annovio Fargele succede al Frarello nel Ducato di Parma e Piacenza, e presde Maghe 1111 Muore fenza fight 1 1100 "Ausiuse pie a da Franceh MI. "Aber a preta da' Francefi 34 \*Aupit . Città , per tremuoro fono atterrate in gian parte le fue fabbelche. 17. Anteitan una esetta, per un Congresso di Pacc. ppa. Pace ivi flabobin. J#N 44% "Anors rimeffa etc (mperial): 101. "Ann prefo da Francefi", jug. Ripigliaco da" Savoratel 111 Appartro III. Elector d, Saffanta clique Re

di Polonia i 140, e fermi

Austriaio Sanoi rengino el Panare per oppuru a gli Spagneoli, rer Affediano. La Ci cadella di Modena 114, E la Mientido neo. Los bastacha con gl. Spa-gosoli a Campo Sanzo, aest e fega. Con ducano i Armaia in Provincia, cas e feen. Qu've airnatu ogni kir progieffo per la fullevanione di Genova, 350, e feg. Patrimenti da loro follerti i pet. Terrano

Aperusaci comandati dal Principe di Infohowete marciano per la Romagna cun-tro gli Spagouole, ses e fegu. Si accam-pano fosto Valierra, dove è il Re delle due Sec ist enlia fus Armata - 180, Con felice artencato entrano io quella Citta, ma ne fon por refpints, så i år ricitans da Velleter, abs Paffato il fteme fifpergono per l'Alfabre, vot è fegu. Ropaffaro il Arno, eccorrono alla difeta della Bormia ess. La loro Armata d'Asha fi ricua ful Modernefe - pao, Ferrano gli Spagnuois ad abbandonar Malano 114-Ricuperano Guaftalla , 323, E Parma, 318 e fegu Bloccano Pracenza par, Batta-plia fra eff. e i Gallifpani pas e feg. Ed altra al Tidone, 115. S. nviano alla volta di Genova, abbandonara da Gallifpant 415, for Capitotazione co i Genoveli til t fegu linjungono ad effits contribusione di tre Militani de Genovine 31e. Musivel contra di loro folloragione in Genoral 11th e feg. 2 quetta va frimpre più crefettedo 312. Con generale affaire del Popolo fon Cacciati fuent della Cirrà, 454, è lego. Si ritirano iu Lombardia 315 Calano coll Armera comro Gerova, 177, Loto imprese mals-tan nels affecto di quella Circa 178, e fegu, Calano in Valle di Belagno, 181, 8 fegu, Sciolro I affecto, fi riscano in Louisbardus .

BAna o fa Baden i Pace ivi conchigla tra La Francia e i Imperador Carlo VI, In e fegu.

Bearestians prefe das Rr Carlo III. con plore Città di Caralogna i pi Liberara dal l'affectio degli Spagnitoli, que e legue Affed ara dal Re Elippo V. Ar. ft. Barris Gufrepe , fuo Pormetto per la vescera reportata dalle trappe del Re Surdo all'Afferta

"Bastia in Coréca bombardana dagl. Jegleš,

rells in posser de' tallovats Ramagha de Cheart fra e Lodofche a frannell to a. Dr Oghthed favorevole and Impenalt of Ingles contro. Gallo-Bayare. na. Di Caffano indec la La Tedetchi e Frangeli, 36, De Nambels colla socia de Branarh on. Di Malpacquee indecife era I Francelli e Collegar - en e fegn, Di Petervaradino colla rocta de Tucchi fil. e fegn. Battaglia, navate tra' Vrmcatati e Turch or 13: Beigrado colla rittoria de Leiftearn contra de Turche ap n leg. Di Parma, favorenoir a Gallo Sardi, ibe De Guattalla tvarraggiola, agli Imperiali 18) Di Croeska co il Turchi Bennenne affed ato dale arme langereals pe a fegu. E prefu dalle mederme po-Cribero dell'amprendent a Torche 1817. Bonnant vo KIII Papa, fila creasione 184 Bongera il policifo di Comaçchio 184-Celebra l' Anno del G abrico , e un Con-Cilio Provinciale, 118, Soc Virtà (1964 Va a Beseveren. 154. Paffa a miglior Yera. Brasnawao XIV. Papa, fua efectore, ses. Sue indevol acioni sid, e fegu Sua Detome de Cardinale, 154 Infigur grante da est facta a gu Ordine Monathell, sph Airea Promouteur per le Corone 316. Sur Virel, e belle assure 410. e feguen. Dinteranto, fero Trempono in eda Cierla. "Bono or 1004 Cuth prefa 44" Franchi, 191 e legal "Berryons putte dagli togletle "Boomo occupara da Gallifpare 400. "Bountest ringam al ferrigio della Porta Otromana "Burgo San Dronnino, ed aleis lunghi ocrupari da Tedefelii, Burne , ere ttabelete un Congredo de Pace pts. Che è pui feiglio . Bancusso Forteza del Doca da Modena, voluca das Trdefche, so. Muccoco da' Francolo 14. Prefu da' modento, e finan-MELIATO . FF. 18. Maccostine prefe de Frances : 201. Bonocuer, Coltraccio, fac Sourie dell'ef-

\*CAnocs faccinggate dagli Anglellands
\*Gausas Apullohea, for render e fpefe,

Camo tanto, svi borraglia fes gle Auftria-

144.

D4 4

co tarás, e Spogoupli.

Care Beavens profe dagl' lagleff. Cannocers de Henry , has morre . All C Ayes. Casto III Figure di Leoposco Auguno, prende il e tola di Re di Spagna, ir Paf-fe sa Portugaco e il Salapationitte di Barreirona 30 Chines in Marceirona alfediate da di Spagnout , è pui i verate 41. Proclamato in Madrid Re di Spagna, 41. June allari in Upagna in precipiato . 44, e fegu. Suo Matrimunio 44 10 Suc rangue in Progra contro del Re Filippo. do Fucuato a citicare in Catalogia cap-Richamain a Germania pre la morte dell' Imperador Conteppe, ca. Dich araon Imperador de Romani palla in occinama, set è fegu Cario VI. Imperadore, reila felo in guesta cuila Francia ye, Vende il Finale in Spagna ai Genoveli 97. Prende l'armi in loccorfu de Veneprani contro a Tairchi, è fua vittoria a Perceparating \$1 g fegs. 5 impadesautono l'arms (un de Temisvat : pa, E de Belgrado se, a feg. Sun pare co' Turacquisto della Sicilia cont o gli Spignio-10 ft iegn, bierg be in Quad upitie Alleanea contro la Spagna 101 Inveltico dal Papa de Regordi Naport e Sochauso Sua pace privata cua e I ppu Re di Spa-gna vial Pubblica la Pratimatica San-Bione sur Approona la foccellone dell' Infanor Don Larlo ne Ducati di Tofcara, Parma, e Piacenza, pr. Comtra di lui Muone guerra la Flancia. de le fegit, Manda un Armata in Italia, 178 ha pace est Fransett , any Marita la Rigl a Matia Terefa con Francesco Duca di Lorg-94 ree. Sun Lega to Russiant are, Infelice fua guerra consto : Turcht, tot nen Rotto il fuo ete cieto a Crotista da effi Turchi colla perdita di Belgiado . and e ten Arriva at one de (uoi giute). sji Sue ia e dou e Viziù Carro Aberto Elector de Bassera, muosu presentium contro la Regina 4. Ungherial any. E por la guerra nas Conquitta la Bournia nas Electo Imperadore cul nome di Cario VII, sap. Perde la Baviera. ann La ricupera and Turna a penueila, non. Pos la rop gha and u fugis. Gengue al fine de l'une giorne Canan Infance de Spagna afficurero della Successione ne Duca i da Integna. Parma e Piacenau, toll tag Paffa a L vorno e Firence, 166, Indi, a Partia, 166, Va a conquidare il Regno di Napolici III L' fe ne impadennice ile, e fepu. Se-

come ancera della Socilia, 188 Viene

Calcula-

common in Poleymo tes Vellationi de lui interrice alla Stata della Chiefa and Sue Morae con Maria Amana oglia del Be di Polocia a y Accessa gli histori di Mapoli, app. Uni de lue interrita del Polocia a y Accessa gli histori di Mapoli, app. Uni de Regina di Unglitti an tralia sua Forzato da gli Englesi ad accessare a recuralità ada Va ad uniti ami gli Spagnauli nel fuo Regio, app. In Valletti di opporti a gli Austriaci, ave Suo pericolo i ella turpera di quella Cie ed all. Va ad inchi nate i Papa in Roma alli, Suo regoramento pel fanto luficio per Coli narce un liglio, più Son

helie dan 4 a r legu.

Cauca Emmanuele, oggidi fie di Saidegna, fun nacend . 4. Dichenteru Principe eredefarin. If Suc house cun Anna Uniford di Suftabar 118. Refta reduco 111 500 feccindo Macronomos cas l'er la rinonava del Padre è dich arato Re ... 1500 e fegu. Borrato per l'animo mutora del Padir a levargo la libertà suy e fega Collega-no colla Francia contro l'Imperadore, nea. Unite so Frances occupa quali sulbe Novaca e Tomona, 194, has trize Noc. pr. 197 vit Nec Trarract dops la morsedi La o 52 Augusto, san Besta perso della Moguet, sur Sio a marticulo, sia Say Lega provinonale colla Regina d'Ungherra to Chenhace is fun eleveric natto co's Austraco al Panaro cuntro git Spagmont are I quality impademil cuno dena Saissa, Lea Tenca egi indaran de ocuperata any Con Trettaco vantagroso slavita e a fue Allrenas culla Regina & Macheria, inc. Da i Galli pasi gli son per e Nivea e V Hafrança gir. Sun barragi a ça Gall-Ipan, affelianci Conco sto Tencaco d contach dalla Lega Anneiaca - Li. So pronde ement onla Franceis in After 113. Ricopera Valesi 22 year Rytulia a comando dell' Ar marg Auffr ara bas Affedia if Caffella di Savora, è i impilicos tre del Finale, mid' bis Longler, pass be ammente de Betwie in Niara has Seigh arrende il Cartella di Sacrissi - pre Remisso mina A Torsio 171, Manda genie in cinfornii de gli Auftraci contro fienova, pra Pos la richiama, 183 Autropia da los tapporrate comen frangel all Afferia, 184. e fegu Acquifica les confermats nella Pace & Aquiregrant, con Suot tatt por-448 414 Canantas Aglac fighe del Duce d'Orleans maritata con franceico d'Ede Principa

erndetario de Madena . jes.
\*Canaca de Munferratu prefo da Impanta
pos, Republisto dal Re de Sardejna per.
Canana barragha indecafa fra Todefchi e
Franzefi . jo.
Canatani abbandonom dal Re Carlo [R.

se. Lor fucurt e dispetaneme per la per-

Carriar Marrie alia di Francia tunt in Italia al comundo dell'Armeta Callifa. Na., 1 In macPris di guerra fiquiani dal Principe Engenio, è richiatiani in Francia.

"Emanagas occupato da i François, sa hapiglisto dal Duca di Savina, sy, Posis dagli Spagnossi sta Curani, barragisa ira fra Tedefala e Gal-

Myani Cores con alus Loughs danneggen del

"Cina", Controverda actorno a Res Cand

"Cavasso prefo da Frances. 14.
"Cavasso prefo da Frances culfun abreaus pr.

CLEMENTS El Papa, fina permara, problle Pormue Cratiane non vengue situthe a Spedice Legato a Laure of Sede Spagna a Napole p. 2 Montigen in Tourness alsa Cana ea Non segunfut Carlo III per Re di Spagna il Admina reserve de les le Corre de Vienne : 14. 6 as. Suo armamento nusera de gl Impetrab 11 Sun accordo e al Imperadore Confrype 30, e lego ili cocomenci del Gellupani Fennera de Son e Sua Bolla. Congression control to Congression was been halfe covera to blanarchie do Sic lin His r to Sur gran permare in fuccurto del Veresi per affectio di Corfa, til, Infullitieret querrie contra di lui per la guerro moda das Re Cassolico als Impri eadove on e fegu Spoance alla Cink Monfgres Merasharka rev Ordens la priguenta del Cardinale Alberont, ma rede debafa . 119. Fine de fuoi giores , e (not pregu

Crameres XII Papa, fina elemente sapfia proceffate il Cardina Cofera 193 il fegu. Soft ere la fina digurati camero la Corte di l'entogallo 118 Sentenza contra del Cofe a 1187, fineria la Gallinia del Camp doglia, 183, Altre (ne belle Opere 110 Veffationi recase da 1 800risteli al fuo Governo, e a finoi besti ana e fegu Compune le bre este vari fin tentati ana. Son judici corregno 1180la Repubblica di San Marmo, antige mi-

jan.

Sua morte, e gloriefe assui. "Coure dell' Afferta , fone mi refpenti ! Francis con sero gran danno . 186 . Concusan preto e faccheggiato degli An-

Brisco 128, Libe ne fono (carciata per e fegu.

Comaggaio, fe ne stapadronifecto le Armi Imperials, 11. No d referente al podedo alla Santa Sede , 195 \*Cono cade in potere degli Spagnoth.

Cours at oren affeduto da 1 Tuerlo 07, 1 quali fe ne fuggioso all'avvilo della vicinia reportata da a Cefanti in Ungheria. 146 Courte & rite a & Genovella 111, Courte de Ribelli fono spedier le unippe limperiali - 168, etc. etc. Entra in quel demi-1 'Vi shazcana Truppe Frangest in favore de Genoveu, aus san 114 e fegn, 136, be no rittano I Franceli, e la folpostione ripig ta vigore sat. Che viene postia acquierata 172, l follerari è impadroniscono della Badia. 125 E fanno mourt sequify can day forms allow Go-

"Cooces , Neccolò , Cardenair . 459, San Cadeta tal. tan 111 ten 141, 167, 184. Commo 117, Gran Dura de Tolcano, fina

Carmana, forjuefa d'effa fattu dai Prin Cipe Eagenio, ma con poco trutto. il "Occupara da i Gailo-Sardi, 171- Reilituics agl Imperiali-

Contiant ( Britisme ) Conte , e Gran Cantelligre della Lombardia Auftrisca, fuot turi pregu Man white

Courses, bestagite tre co Turchi fractic giola a gli Impenali. Cunto affediato in vano de Gallifpani. 111 e fegu. Scrobo quell'affedan, elle o feg.

Départ perís de Gallifpare, all. Che \*Dawie prefo dagi' logică , 🐔 Ricuperare da Fennuelt ... "Basina occupara da' Profitani Do Bais creato Lardinair, fua morte, 224

E

Elens nonoftener i vantagg offere lore Eastabery's Farnele, for Matricomic Con-Pilippo V. Reidi Nedera (444 Promotere alla facca Purpora l'Attentui .

Engigues ( Enrico ) ora Mattie Apollolico a Madrid , afficues la Liberta alla Repubbhea di San Marino, Epidemia bossaa in liidia 😥 📆 în Less-

bardia Enguen I naldo d' Elle . Principe ereditario di Modena e prende in Moj. e Marsa Terela Cebe Duchetla de Stalla . 241, 300. Eparmo l'o seipe di Savoia Generale dell' Imperadore cala in Italia con Armira entre i Cialcopan). 4, Sca Vietoria erittro d'effi a L'hears, e Sorpieta da lus fama de la C età d' C'erpura inferiermente ne'ce in Sua ortrage a co Galhilyani n Luneara 14, bes vitturia conharragha co branseli a Caffano muccifa to bun causta in Italia. 🔥 Paffa feitremente l'Adige 14 Suoi progressi alla volta di Torino 11 Giugne ad unichi col Duca de Savoia ; 172, Sua gran metoria colla li erazione di Torino de e inc. Ricipera quali to o u Siaro 4 Milano. di cui è fatto Covernatore . ¿ Sua ir-rozione ne la Privenza es Sua i tioria de I angeli produ Odenaid es E jugna la Ciret di Lila , ivi, Sua batrapia prico ie ne a Malpacquer 1- Truppo Hefierel to per us a mata de sa junglefi 🚓 Sua virconia contra de Tarchi a Peter varadino. 11. e legu. Preside la Cissa di Teine ar E bea siter a como e fi fi che cul a prefa de Refgraun ge Cuman-

da un Armata contio y Frances in Get-

finance : 1go. Grugot al hue de fuce gror-

Pinenvan III Re di Pruffia fuccede al Padre all Mouve guerra alla Pegina d'Ungherra nella Sieva, say Glas as duca etta blefa, e pois fa pace con la Regina it Volce despose l'armittes cortes di les ses bus bassaglia con ple Auftr act 102, E co 2 Saffort 126.

Fanancio Cuft and Principe creditario dell' Elenter Saffine Re di Politica, fua semuta in Iralia, e raie fur cott bly but

Tantatan IV. Re di Da imerca, guile un Carporale magaineo a Venezia 1.2 Faureira Principeffa d'Efte marmata col Duce d Penchiever Pavareneno VI Re di Spagna, friede al

Re Filippo V. (no Padre . 112 R chama dall' Iralia le fue riuppe . 111 Facile la рацияння бе Сепочей. F44-

Proposamo Carlo Doro de Monteso emmone mella fea Luca presiden dell'Ammano no y Dictorata cibrico del Ramano Imperso y Palla alse tocando nocade ed Prede tuety y tota Sears occupare dogli Americani pa, link mondetti monte in Padona 16.

France : ecoperate dagle Antireger qu'it fing. Parterio V Re de Spagna victor à Baquell ; mentalità cara tanttirina gioria da quel l'oqueles y Da Napoli viene a Milane, 18 (1 Boures over all a Buttagon as Lucture felhe ne torna it Syaphie to him guitte his Porreignist or Affel a Barcellinia e del & Surgaron a satisfact cur. as a right force progresse come a de collegare que e lega-tanta, or da las predate la suscepti del Re Carlo III les Brangasta Madrid a e Monte sa emia a unglen e Tedescha na Ricupira Bare Cosa da San San frances Mount to a fin about a Faculty . C. Barn pres la bandeg a se bus corrors solla Curre fuscine a se e ego Padano le Arms or all acquite acits his hall op attigu toomis alla molla da a Oca displace taleanes are Eucosea del las fettiger if Caramare Algerians, and Tapace rolle Purence nomiche, e a. Ringu has at Regno at higher that the cognition der in gene . Imperadure tad fo-Orant 16s. Collegare in Franch Bat. da se Armata in france cuntra des frepresduce v, Lude a Con Carlo for ngles I nea e I altra barden con Main the letter arm on line a smooth of the Bina a Sugheria naa e fega. Termina plicure de les ama

Fictions Duca di Chistare (ped to dal Re de Flancia in trabal di computati delle fue principi. Il Mari e in Pleminte culta fua Armaia es, Indaino proporti di tar gito pata campa e sorre. Traerch ce fine ta la fua. Armata da. Principe l'algenia forsa Tarriso in Capita alchimo dell' de mi Gal. Giore è tiun progressi in I pagna quinto del Re Carlo III all e fega e su Dichiarato. Pregnote del Regno di Fran tia per la minarità de fin Luigi. Il V. Pri Terrisona. I fan a unit.

Fremon Infante do Spagna. Sun Marremonon com Luiga è diaberta Primingunca del Ba de Flancia esa Vome in Processa an esa. Unio co franceti comerci di la Sacdo esta Penerra con un Articasa so Lambardia juj Acquella Territosa Piagrana e Parma sos Forca in Milana. 110. Forcasio ad abbandonario. 110. Se perra in Proposa pro Affin da Montanta del Cadello de Vermonglia, promaila Port d Arquinglana e incombas i Dotati d Prima e Fracena, pro all Proposasa pero da franch profrance rendato dan Importadore a i Gomtello de Verse all'abbidiosas del le di Sorfegna pro-Proposa es e accobe Franceles Lamos

Gran Duca de Trotana 1946.
France defereta da l'ermanero 1946.
France de duca de Lorena crote a formitrace alla France de l'orena crote a formitrace alla France de l'orena con d'arte l'arofa princogranta des l'orperadore con,
litera se podefici de a l'ortana con eing,
taporogletima de l'orperadore se Cughiera ara Colfa Cantorie cals in tralia, e l'ortana con e tegn. Distripuis
Carreggerre dalla Regina di Unghiera
fica Moglies une librero Impresidore unit

Soon giurnet proge grantige graditatio de Mindoya provide in Minglist & actions higher Silve on Linea & Chinana ven berreit al Padre orl absents in a dissippoint ha dur fomb de guerra, reutra de parece al parece o de la torre got the every become a bronner sell. Carlines a comment torre a fee Page er ann Dichiaraco Larreral Bress dell' Armosa Spagmoda, a tratia, palfa cota nes it ago, hi inica con ella serfa il Beginni di Napriti sitt han pericalin rel la forprefa di Vellete alle In Norma ta ad meximuse of Pape ... the Massia PE Benta fua big ia ent Duch de Penebirtije. ser Conduce i Armaia Napulitpana in Contagnant e reupera quella Prantadus in the a posto of two bagagion de gli Udeo i o de resen cuil location Dos filippe in Province pay Address. la libratione del Caffelle de benimegia voi bola Pare di Arquitpons a un irriuga voiti (um brac pas pas-Bomedia se podella de o Competer de A red a Jenn in Lagheria, e riconstitucio ginter Frede degli A ladiali de' gis Duthe de Constitute and those pergy or le-

Francisco es de Perma fatua le for Core dell'introdoume de Tedeschi es, Processe la deputitione del Cardinal Alberoni cot a lega Termina à focusporne

Passerosco Prop Dara della Mirandella pronde il patrino del Franceli. 13. Dichiarus mbello e discobito da fute State dall' Im-

diam.

Basecasen Maria Cardinale de' Mulies (so-Marrimonto ell, bus morte 62 Basecam mani del Re di Sardegna decupuan quan inten la Serie di Salano ett. 128, Reggio e Misiona, elli befruntion d'armi fia età e l'Imperatione egi Paeg fra soro 128, Se universo coli kliti use di Basiere comin la Regna d'Unphrisa igni e fega Adedisti in Praga l'abbandonano ega, Ricaperare la Basuga ega si unifomo con gl'Spagnonla emissa. Pe sardo era flattaglia na vale de Gallifram con gl'Impiri serfo Tulore 128, Dichiarato la patria contro l'Inghilitata 120, Prendono Erdungu.

"Supondo prefo da Frances, 28, 621, "Butorno, los birre codritto a strategia d' Gallo-Sardi, 123, Rafo agl' Imperiale 201,

Sara afficiata e prefa delle arest ten-G possib Ganning or pallate d. Varn prendeme Vicea e Villaframe 14: Pallano nella Valle da Depotot: ed alfoliano Cureo 121. Semigono i affedio 11a Arquillaro Ter-tona, Piacenta, e Pasma 10a e fegu E Pavia 205 Noge and de Balliguata l'Armata del Re Socio 22 5 impolito-esfente de Valenza e Ca'ala 108 e feg. Restant in Milant, par Furatt ad ap-handonario ; a fine hartagua stutta Pugresa con El Riote at jur e fegu Portano in Lula, pre de estrato de mak da Por ; a Batrague fra este e gle Au-firatt al Ledour ; ju li nerant repla-Corners pero da frances "Laner - qu'e un farade stinguegle se s grant dans 120 Ganuran curaperano il Finale de Spagna dall Impressions 22 Lines a estalla la Corfice y Cold pod color ir troppo Efferet tel Poer e beir e terrera en t Cold 100, 172 Union, in trappe de Prantite Content open and a six A sample of Tractain & World of the States a i fir de tip i na e brusca i gin Augus. Anno Serra-aufe que Line est coar out de movarb abbrandicise de s fra pant 113 ft ffie T oftante en i Ge erale fin ne della Carabia que ficile accione Capetot technical de Connecesa derre ampulagig. Avante let latte da a Teferich, par e leg. Principes de lestreaquere in Capava caveta de Trácicho proc t leg. Carlla va magginamente crésendo proc l'unlla datore all artire, a cacasam liver della Cora gl. An erac proc e reque l'una
le fi retrano in Lumbard a pre l'una
le fi retrano in Lumbard a pre l'una
let favena pl. America della processane, che delle pre donne le Cart a Prancta è france pre donne le les Cora processa
l'un reggi Correro la lar Cora processa
l'agre re trafferaco pre, level abiamacta de los concretes larca leto dal Capalad nemera per Losse impeter montage
m difere de la Cart par e lega Unirante e donne per Austriace da quell alle
dels pre, ca admis davos da lare patetes, pre, barlla Face d'Austriaca depubblica,
que, que Los gloria ha mente incagnitica
que, que Los gloria ha mente incagnitica.

Genemme 211 Re Catrolica d'Inglistern , fun Marritomon, sau v fegu. Suz deteurdea unita Magnet 12., I renoune 138, Quella a las tolta dalla mores 138 "Grantmure , Buite de Chinesee XI curing do effi of offi "Ours these exemples dog! Ing of 22, 1 Spagness Militation it hand to Highly artis, de Caduca a gle legiete La. Artediata ion s'incerne dagle beageness i l'acceptant de Bracherski dichestato Re d'amphilire en . La bita La ga cold Imprendure, e sotta data dal sents we talk many braghoust that it offi-Sea more Giovano II. sucrede al Pader nei liegno P. lugh be to the fa pain of Louis culle. Spanto of Sua herral a confinence a Date open and Proposition is the property dr g Auftro Sands on Perceptual Laboration Courses Cations to an Dica de Tuttenge can also hue al lion a sport Manuscan des Anno ayag Grasser Re de Homain forcede a Lériqué-do Augusto um Pare de Spediost de Austara al dequito del Regio de Napots an Manaa et fort Artin ad te.pa teren fi de Comaccinen qu'e egu, 36 accorda coll Papa eritando en pe efficil Comaccinen qu'e fegu. In masura fus moree Guigan Cardenaly manusis and follows: arms in favor dell' imprenso è in Iva-Guarance greife da' feathegaur, e dire el

Data di Marrora, 10, "Si rende a' Gallofacti: 121, Battaglia preffo ad effe fia a Cerarri e Gano Saidi , 121, Prefa dagli: Anthrae Gonzierno Re d'Inghilorra, fia Lega con Leopoldo Auguno contro la Francia e Spagna

I Mora, quiri è fiziation en quarter Gr-Instant faccheggia ia Cadice, e prenduno la Funta Spagnus au 14, In Loga cosi' Imperadore contra de gli Spagmott, e rotta da toro data abe nave Spagnuole too. e fegu. Lor battag ia navale en 1 Gail Ipam verto Tourne 184 Placoustar prefo dagli Authraci 177. Innocanzo XIII urrato Papa 111 Sea co-177. Nanza in non voter concedere la facta Perpora a Monfiguor Biebt. 202, e fegu. Chiamato a miglior esa Imputstations faces in Stapoli come regulata da quel Re . 164 "Ibat prefo da' Francefi. LPS "Iscara Mola prefa da gli Spagnuoli . etc. "Evana putta da Frances .

KONINGSHES Conce di ) Generale Celarno forgrende i Francetti a Quifiellu illa. Ratira le for genti verio la Gerlicana.

Augustini ( Profecto ) creato Cardina-Lie, 139 Ved Sandette XIF. Lannio toko a Francch da Ginfeppe lla dr' Romane, 14 "Ripielo da" francefi. 11 "Lucca fi rende a francefi, 173 Confequare agli Imperiali Lapporno Impreadure fpedifce l' Armi Tue per ricuperar lo Scato di Milano i Sul-evazione infelice in Napoli in Iuo Intore L Lega fua colla Gran Bretagna ed 11 Ollanda ivi, Fine di fina vita Linene Muraitre, Setta vierata da Papa Clemente III 107, 104 Liceanirem (Principe dl.) viene al comasdo deil' Armata Austriaca in Italia. 304. Si accampa al Taro, 417, Orige la bastaglia to Galtafpara (octo Piacenza 114. "Liputa prefa da" Pruffiato, e fottoposta a

fraifurata contribuzione 248.
\*Liveano receve con funcacidà l'infance
D. Carlo. 141. Abbandenare dagli Songrach vi entrane ( Cefare: 144. Vi è

sicevuto con l'anevole felle Fencelco L pegro Gian Dura di Tolcana, 114 Den-MODELLO DE TREESMOND. \*Lous occupato da Francei . 172 Reflitusto agi Impena i toj Occupato daga Spagnools, gre, the formestore a tontr buzient 114, E poicia a abbandona-DO . Loyro di Genora prochino da Papa Bere derro XIII. 176, hi dilata per turra I f-Lucca, fea Repubblica fagicia e forestata nelle ultime po me d'Italia ara. Lutos (XIV tita al (un parerto var) Procipi contro la Cata d'Authria y e fig. Dichiara la guerra al Daca de Savoia so Albandona sursa i Igana 41 Son trattati di puce co i Collegati riefenia hand . 3h to fegu Guadages in san farere Anna Regina d'Unhibrerra, el Son Regno radorro, in grana militre per la lunga guerrn gr. Rapiera lui raij Principi fuce Difcendentt . ett. Pace Habelita in Urrecht rea but, ed after Potence 24. Patia all altra vica, onorato col suolo di Grande Le n. XV fuerede a Large XIV. mi Regno di Francia, & fu guerra alla Syation and Suns Sportals cost Infanca di Spagna 117 Suc Novice on Maria Fegha di Stanistan Re of Pelonia 1146 Dich are la guerra a Carlo VI. Augusto top e segm. Fa pace tien for and agquitte la Lurena 191, Muore guerra al la Regina d'Ungheria, come Alburacio. dell Flettor de Mariera, Lat. Va all' Armara in Flandra Les. 5' impadionitée. di Fishergo, 171 Tornato e Francia di barraglia a cl'Indeb 121 Prende la proteston de Genovei, e loro manda

MATTACQUIT fora hattaglas ivi fra la Mattacquit fora hattaglas ivi fra la Mattach e Collegan.

Mantora, ammeffo in quella dal Duca prefidro Galli pano. ¿ Prefa dagli Authract coll ricioficar di quel Duca, ad.

Manta Tanana 'primogenica di Carlo VI Augulio dell'inata Erese de gli Stati della Cafa d'Auftria call. Mattaca con franctico Duca di Lurena, 100, Vien rou cafo

gente e danaro 174, e fega Altra Cam-

pugna da lu forra in Fandra (190, Sua

vittoria contro g. Ingleti iri. Affedio di Bergh op Zoom fatto dalle fee temp-

141

Luruaus, battagha fra g Gallifport # ?

pe, e prefa d'effe.

defeta .

affo ir To'cant 141. Polcia a Milaen . any, Surrede al Paure sella Monarchia Au the h. 144 Presentions de l'Eserice all Bay era contra en en aur. Le muove guerra is le ut Brussa : 142. Da alla lure un Anstuchina 141, Muore que Papoli alla fua ditela 141, 5 impadionifee della Barrera 140, Colla collon de a Sinda ta pace ordibe a Profes age Ri rupera in Roemia . 130 I d nuce a prende la fravera Lee, Dichiarara Imperadice 12t a lace cul Re de Profita 141. Minda in Labe un gian imforto di geore, que Indarno progetta la cenquitta del e due factore, san e segu. Al mova, , o miega but mouerazione elaber pregi 904. 4. h Maria Amaha figlia del Re di Polonia mameata a Carlo Re delle une Surve banca Terefa Lito Ducheffa di Maffa (pofata con Figure Rivalau d'Effe Princ pe Eredirario di Mosena 116 Jen M resorous Conte di ) Generale de gl' Incleb ne Parti balle, 17 Sua vettinia comio i fiall barati ad Ophrae sa Sua vittoria contro a , Francei a Ramegil. 42, Sag vieren a co o at Franceh gref o Dutata Mauticia, cula poriara la Pelle ei faillea. ge Las. F & d late. Martinica com Elmino e a Naviera abbracesa. il paritto de Gal fipire a Occupa vader Cieta in Germania, ig. Per poco tempo I Tircio il Dopo la Itoniara de Ogfiede perse la Carrera . ac. Bonta a lus dura da li logicii a Rameg li Mesta cut seita in potere del biangefi. 412 Mesta: Come di Vicorrale dell'Assista Cetarea in Iralia 1777 Latria la vica nella batraglia di Parma. Massiva pieta dale Aemi Imperiale \*Dechiarata Porto Franco dale Imperado re 141. Am a dada Peter 174, e fegu-"Mranatasa Monfe Carlo Ambroso I In viato dal Papa alla Cina i ing Il Recent a Roma. Munico e caperato da a Cefares con altre Città 1º Suo Stato occupato da i Gal-lo Sarás, 1º 17º, Reilstumo all'Impe-radore so, Occupato da gli Spagnooli. gen, E d. eff abbundonatu Minostra occupata dagli tugien Minaupoca oc upata da i Tracichi 🔥 Prefa da Fisis eh, pr. Venduta a Rinaldu Dura de Modena da'i Imperadore 61. Affed sea e pro a da gia Spagnagl, app. \*Crdata agli Imperiali 1821, Affediata e

prefe da gle Auffre-Sardi. Monana, e Reggio occupate da i Gallipae 41 De muovo occupate da Frances. it. E reffitune tal. bus Cirtabelia af fediara da go Aufriu Sard 112. Che fi vocarde, 1 f Ratorna in potere del fino Moraco de Raviera cade in mano degli Sourano . Auftrige sign, Che l'abbandonaro agg Occupato nunvamente dagle Aulmat R cuperato dall' Imperadore Carlo VII. "Monuscriene bloccato da' frances 11. Pro u e in intelluir da' enedefimi . "Musa preto da Judaichi ed Inglefi, 🙉 E da' bi anara "Mouveques occupate dagli Spagonoli. 12. Maureca ero prefo dagli Auffriger, 129 Monne, luo Regno tolto das Turchi a I

Vелециян. 'Maarana prefa dagh Spagmuoli,

N'Avent prefo de Francti.
N'avent, mai créste follevez per iri moffs in favor desl' Imperadure. Le feg. Soo Pagon conquitate dalle atrai Im-Città, 11 bren Tremuon in que Reeno. 116 161 Suo Regno conquittato dall' tenta in vano di nerodurvi gli Ebres. 177 Minucciato di bombaidamento da 454 Finera luglefe . Niana, e Villafranca prefe da Franzes. 🗤 grefo ter tenuto fra i Manifes delle Po-Suns Novacias ( Duca in ) Generale de Franzefi in Italia 293 Dicheara la fospendon d armi fra eff., e l'Imperadore. 1992 "Note a rovingta da Trempuro. 16. 112, None , Enrice Cardinale fue morre . "Nonena rade in pottre de' Gallo-Sardi

"Navi abbandontro da' Frances viene accaparo da Piemonceá, che lo mercono a contisbuzione 111. E pulcia dagli Au-Mercaco-Sanda . ш.

Occasion to Loga coll'Imperatore contro

Syancia é Spagna. ıt. \*Oureria vi cutrano gli Spagunoli M7. Che la danno a' Genoveli . 204-Onano perío dall' armi Spagnitole. 161. 40. E \*Occurrence prefo dagli Authores dagir Spagnuoli Heb. "Orranga, quiet fi forma una grandiofa Compagnia di commercio 133. Prefa da' Frances con altre Pusze. "Orgia danneggista dagli Spagnopli, soc.

PACE di Urrecht era la Francia, ed al tre Potenze . 74. Di Bada o Baden fra effe e l'Imperador Carlo VI 16. Fea l' Imperadore e i Turchi, pi e regu, Fra queili e i Venegiani, ivi Pace e Lega di Sivigha fra la Spagon. Francia, Inghilberen ben 143 D. Aquetgrana feibe ita fra le Potente guerreggianti 355. 403 Patenno afficto da un fiero Tremiuora.igs \*Quivi prende la Corona delle due Sici-In Carlo III. Parentares medis a contribuzione dagli Spagnuon . \*Panua cedura alla Spagna. 213. Conte o il fuo Dominio tra la 5 Sede e l'Imperadoce, 137. Battagha in quelle viciname fra i Cefater e Gal o Satur, 1874 Occupata da gu Spagnuo i sor Ricupe. rata da got Aostr ac 3 % Cedura a D Filippo nella Pace d'Aqu v. 404 404 40f Paria, fi fottomette a' Franzen, 191 Kimetfa a Ceiarei, soi, l'refa dagli Spagenous gar Ricorna in potere degl. Au-\*Privatelli, Bernaidino, Poeta cotonato in

Campadoglio

\*Pasanti, quivi s'afforzano le truppe Spagraode and Che le ne viriano, ant
Pasan nell' Auftria e Baviera mingeciante
l'Italia y E. Peffe di Marfilia, pri, Di

Mefina 271, Parsavanapino, battagha quivi cella rut-

en de Turchi. 88. e fego.

Placemen ceduta alla Spagna. 110. N'è conteso il dominio tra la 5. Sede, e s' Imperadore 111 Ceduta al Re d Sas degna, 121 Che ne va in possesso 221 Si rende a eli Spagnuoli., og. Birocata da gli Audicati 1220, e segu. Soa Partaggia sot o d'esta fra i Gallaspani ed Austriaci, 113. I qual ultimi albando ano quel b occo, 112 E poi se ne impidamisso pel Re Sardo 1111. Infetta a da una Epid ma avit. Ceduta a D. Filpho nessa Parte d Aquingrana. 404 quò.

 $\mathbf{k}_{i,j}$ 

Promotno prefo dagli Auftriaci . \*Pera vi cotrano troppo Imperiale, 309. Accoglie Franceiro L Gran Deca di Tofeana . \*Plazionavrona fi rende a' Gallo-Sardi tys. 173, Refo a gl' Imperiali . ы, Poynus gran roma con danno del Ferageſe", Ponto Ercole, cade in mano degli Auffreach &p. Preto daga Spagnuoli ipi-Ponto Ferraio riceve truppe Celureriani. PORTOGRASI IN LEGA CON CARIO 1311. Dichiarato Re di Spagna. Pouro Maone prelo dagli Inglefi. 51 \$5. "Panan occupata da" Gallo Baratt, 244 De qua e a poicia abbandonata a esta Pinfa. dal Re di Profia e pofeia da loi abbin-الدوموسك "Paocina liola, prela dagli Spagasoli, iN

QUADRUSTICE Alleanza courro la Spigui.

America, betraglia ira colla rema de'
Regoro occuparo dal Principe Eugeno da
Savora je E da Franccio. 1811. Biroma
in percer del fuo Soverno, 1811. Biroma
in percer del fuo Soverno, 1811. Occuparo da Savorardi 1917. 1811.
Richacopar (Emmanuele Conte di ) (ca
rara attività nel Governo componico della Tofeana.

\*Richi partice grandi rume da Tremanto
id
\*\*Richi o Governo dannescritti da' Na-

\*River of the Consorm danaeggiasi da Napol (part).

River of Duca di Modena foraziamente lafeia inzioa sue piefid o Tede co un Befecho no bifendo occupati i fuoi stad dai Gal (part), fi ritura a Rotogia. Illia Gli fon confitare le rendite da franchia, Si porta a Porti sa Invellato del la Mirandola da l'Imperadore. Illia Mirandola da l'Imperadore. Il Soci Stati invafi da tra inami, inv. Che il imposse fi intitua a Bologia a 18. Ricupera i funt Stati, soa Giugne al fine de froi giorni.

\*Rivera Calello prefo dagli Austriati, pi \*Rossa inconditta da Terero, ed affirma da

Tiem nto 16. Suffer grave incendio.
184. 140. V nice tumo to 184.
Resident loro poderze contra del Tarratt
e Turchi for le a coll'Imperadore, so
Con profestrà fanno guerra al Turch

\$ 160

era ant Farmo pace con eff. Octomani. for La lero efercito è condutto da gli Anglo-(Miasis contro la Francia, apri. Artivo d'eff. in Polonia, ppl. la Nova tia qui la Germania, da dove princcolono, ivi.

5

SAn Mercho, Repubbles, centativo per Siceroparia al alaminos Pontinuo, sel e ceri ale

"San Resen d noveglate con bombe e can-

Naveu Stavano perfor dagla Anticaci - 49-Sampinha occupata da gl Inglefi ed Anpriaci - 19 Ricoperata dalli Armi del Re-E attorico - 29 Ceduta al Doca da Savolta - 418-

\*Seuten a vi è acciamate Re Giacomo III. Scuardo 100 de la compania de Giacomo III.

"Siciata fuo Regno ce fare al Duca un ha rosa, che ne ha a poffessa, ye E vi prende la Corona se forata dati' Armi Spagnuole sa e fegu. E dalle imperia fi incre regu, sac e sos Virtoria degli Spagnuoli contro i Tedefchi al Esti me Roselmo, e Cedeta quell'fiola als' Imperadore i sa e fegu. Conquilata dall Infance D. Cario. 188.

PScawa picere stuppe barciarde. ... becauses a loro A mara c. a in Italia, 174 Conquitaro i Regio è Mapoli e Sicha 184 114. Affect and a previdence la M. randula i eg Fuggong dalla Lombatdia in Totcana, 199 Vellessons da foro inferre alle Stato della Chiefa . 141. Laficiano libera la Toicana a fedefchiang Maurono guerra in Irana alla Reging il Uscheria, agai e legni. Vengono le fue armi umie alle Napolecane finu e Petaro Les Matt and 6 at a Bologna ner Spettafore nauf dein Circulable de Modera afferetta du gli Austro Sardi, any Contidents Miranapola 1911. Luc pieesperola ricirate verto la Romagna, ces Tornane a Bologna 162 Conquitano la Savoia, 264 Daneo Firiaglia a gli. Aud o Sa di a Campo Suen a 46 e legi Si riemano a Rimino say e piccia ter (n. i) Regno di Napabi, arti Soliengono. Veisern contra se forze de gli Austriaci, and e feet. For barragita rusule con gli Ingick ve to Tolone, vty Yed: Galliffe-Bi. Loro avanie so Nizza e Savoca 401 "Se reare coffre grave danno da tremanto

Stannance ( Contr Goodo di ) Genetale

Cefares in Italia. 17 Cordeer la fue Amaza in Premonte, 16. Spraino dell' imperadore in lipagni per Generale, 14. Sue impera in quelle parti de. 60 e fegu, 67 77. Sa citte della Cambona, è citteria in l'alia 26. Piera prefa da Frances, 63. Reciperate dal Duca di Savuta. 91.

L'Anteres perfe dell'Arms Ceferce, pe, l'Armes de Newedl, creato Re 4: Corfica da Rebelle. . . and. Truess, barragia in que' contorne fre à Totous afterna o ou Collegali, Toume affectato da Franzeh. Ja. Con quanta forea continuen effo afceio je Dal Principe hagemo colla (confeta de franrete abergro da l'arfedio, ju e fegu. Tourous fi rende a Gallo-Sardi . 176. Ріс в Авді Зрадични дол. Іленризаль dal Re di Sardegna "Trocena crásia alsa Spagna 110. Ceduta a Franceico Duca di Lutena, sac E. "Naciona da gli Spagmioli Towers perfo a transel dagle Auffrage ed Ingleit if Ripre o da' brancefi, app. Towns a ( Mondg. Tommafo di , mandato Vicario Aponovico al a Cina I re. Dure g à cieaco Latomaie folice dellegra-Tancquera, terribel Francuena dell' gran rei increduto con immenio danno di effe Tarmanco fiero in Beneveren ed aftre Citch., 14. In Roma ed abre Citta vicing. pa. 11 Abrugao e Calabera ap. la Palermo. "Inturu tenteto da Frances e Bavaren . che tono espera Transo occupato da Francesia, 173. Confeguato agh Imperials. 2015-Truca , lue grande Acatamenes contre la Cristianita de Tolgono I Regno della Morea a 5 V 500 and Buy Affediano la Courtain de Court . 87. Vince Corro Perervaradino dal Principe Eugenio II. e feg. Loro fronfitta foxto Belgrado , e perdita di quella Littà on Pace fra effi e l'Im-

Value.

\*WAxensa perfa da' Gullifpani . 301. Ricalperaca dal Re di Sardegna. 729. "Valuer in lipagna, quella Cicià con alere del suo Regno alas le Bandwe de Carlo III

Vvunovo (Duca di ) Generale della Arini Gairfpane in Italia libera Montova 11, Conduce l' Asmata verso il Tirolo Accourt in Piemonte colle fue armi . 11. Suot progress in litari contro il Duca di Sayour 14. Affedio di Verrua da lui fatto , 15 cs. La collunge a renderli, 19. Sua hattaglia contro i Tedefelii a Caffano to Sua vittoria contro i Tedefchi ella Foffa Striola . 13 E (ped 10 in lipa gna, 14. Sue imprese in queile parti-43 47.

\*Vallazat vi entrano le Truppe Spagnuole, e lo mettodo a contribucione 101, V en ma il Re delie due Stoile co la fua Armata, contra cui fi accampa | Auftriaca, 179. Strepitolo tentatico del Principe di Lobcowitz per forprendere quella Cattà . 140, Entra in tida la fua gente, ma ne è pas rifpinza.

Vanzation Gade ne la neutrale à nelse guerre d Italia, 14 Gravi danni da loro patit a cagione delle nomiche Armate 34 \*Danno (kintuon olivertimenti a Federigo IV. he di Danimarca 17, Manie kenguerra il Turco, e rotti e turta la Moreas, 44. Affediara da' Furch i a Chisa de Corfd by Loro barraghia metale to Tujthe green entre of he bearrais och te guerre inforce en le las do, o la morte de Carlo VI Angusto 146 Lor magainteerra in accombing la lici, a delle due Sicilie a sign Lor, fazgia nei raf sa emode az one fra l'ultime guerre d'Ita-

Ventimiatte & rende a' Piemaniell 343 li a s franzeli . Vancanti prefo da Francei, e (mantel Vangua affediata dal Duca di Vandomo . 14. e fegu: "51 rende a Franzesi, 18. up.

Veruvio, fuo bero e permitible intertoro.

'Ventyano fi rende a' Gallo-Sardl. 171, Ceduro al Re di Sardegna, 171, 185. Occuparo dagli Spagnuol 100 N è confermater il possesso al Re di Sardegna. 44. Callello cade in potece degli Spagnouli

Viccanor (Duca di ) fua infelice barragita. a Chiace, e. Fatto priginte in Carmona. dal Principe Eugenio "Vinteno, quivi è lab to un quartier ge-nerale di Napoli pani 1844.

VITTORIO ANEDEO Duca di Savora dichiarato General firmo utili Acm. Gadispage in Italia, il Interviene ana battaglia di Chiare & Sun Lega coll' Imperadore , e fue frugge preie da Franzeli in e fegu. Sue angushe i darché g'i u aichtarata la guerra dalla Francia, 10, 5001 storer per tottenere Verrug affed ata da" Franzen, vil. Riduce a Genova la Real fua famigia pa. Ar iva in fuo occorluil Princ pe Fagenio 35 Sua grati virto na contro i Franzeli colla Inperation di Torino . je. Ricupera se fue Curd. 17. 5 impadronulco d Atelfandria, ita Sua truzioce nella Provenza, 45 Toglie a' Franceft alcune Fortexce , 52, Per la Sicilia a lui ceduta, pienag il prolo di Re. 74-77 Paffa in Sie ha, dute è incoronato . ivi. Invato quel Regno da gli Spagnuolis op e fegu. Erara nelsa Quadruplice Alleanza contro ia Spagna 103. Perde la 5 cilia, ed acquitta la Sardé-gna, 110, Sur gionofe accon, 149, Ripunera la Corona e il Guierno a Carlo Emmanuele fuo Figlio. 146 Se ne mofra pentito 116, e fego, Laonde gli è tolta a libertà 117, e fegu. Dà fine al tuo vivere .

Vistopio Ameleo prinogenito di Civio. Emmanuele Re di Sardegna, fua nafeita Unigen tur famola Bolla pubbucata da Clemente XI contro s G aufemilia. 19.

Warmer tractato tre conclusfa fra la fieguia d'Ungheria , e il Re Sardo, 171, 322 Urundur Pace ivi flabiota era la Francia ed alue Potente.

# (433)

# TAVOLA CRONOLOGICA

## DE' CONSOLI ORDINARJ,

de' quali si fa menzione in questi Annali.

Annidi Crifto App Gratio Cefare figlicolo d'Agrappa, G Lucio Emilio Paolo. P. Vinicio, P. Alfemo Varo. Lucio Elto Lamia, M. Servilio. Seile Elio Cato, Gajo Senzio Saturnino. Gneo Cornelio Cinna Magno, Lucio Valerio Meffalla Volufo . Marco Emiko Lepido, Lucio Armineio. Aulo Licinio Nerva Siliano, Quinto Cecuio Metello Cretico Silano . Marco Furio Camillo, Scho Nomo Quantitiano, Gajo Pompeo Sabigo, Quinto Sulpicia Camerino. Publio Cornelio Dolabella, Gajo Giunio Silano. Manio Emilio Lepido, Tiro Statilio Tauro. Gennanico Cefare, Gajo Fontejo Capitone -Gajo Silio. Lucio Munazio Planco -Sello Pompeo, Selto Apuleo. Drufo Cefare, figl rolo di Tiberio, Gajo Norbano Flacco, Tito Stari o Sifenna Tauro, Lucio Scribonio Libone. Gajo Cecilio Rufo, Lucio Pomporio Placco Grecino. Claudio Tiberio Nerone Empered, per la terza volta, Germanico Celare per la feconda. Marco Ginnio Silano, Lucio Norbano Balbo, Marco Valeno Meffalla, Marco Aurelto Corta. Claudio Tiberio Nerone Augusto per la quarra volta ; Drufo Cefare fuo figliacilo per la feconda. Quinto Haterio Agrippa, Gajo Sulpitio Galba. Gajo Atinio Politione, Lucio Amifio Verere, o fia Vecchio.

Termo XII

Servio Cornelio Cetego, Lucio Visellio Varrone. Março Almo Agrippa, Coffo Cornelio Lentolo . Gajo Calvilio Sabino, Gneo Carnelio Lentolo Getalio. Marco Lieurio Craffo, Lucio Calpumio Pifone. Appro Giunio Silane. Stiro Nerva Lucio Rubelito Gemmo, Gajo Fuño Gemino. Lucio Caffio Longino, Marco Vicinio Tibeno Augusto per la quista volta, Lucio Elio Sejano. Gneo Domizio Enobarbo, Marco Furio Camillo Scriboniano. Lucio Sulpicio Galba, Lucio Cornelio Sulla Felice, Paolo Fabio Perfico, Lucio Vitellio. Gajo Ceitio Gallo, Marco Servido Montado. Sello Papinio Allenio, Quano Plaueio. Girco Acerroqua Procolo, Gajo Petronio Ponzio Negrino. Marco Aquillio Giuliano, Public Nonio Asprenate.
Gajo Cesare Caligola Augusto per la seconda volta, Lucio Apromo Ceñano. 40 Gajo Cefare Cal gola Auguño per la terza volta, folo, petchè morì il Cullega Confole difegnato nell' ultimo di del precedente Anno Gayo Celare Cangola Augusto per la quarta volta, Gneo Senzio Saturnino. Tiberio Claudio Germanico Augusto per la (econda yolta , Gajo Сеста Largo, Tiberio Claudio Augusto per la terza volta Lucio Vitello per la feconda Lucio Quinzio Cripino per la feconda

volta .

Marco Statino Tauro.

Marca

Annı di Crifto

Mateo Vinicio per la Recette volta, Teuro Scatillo Corvino.

Publio Valerio Aliatico per la fec. volta, Marco Giusio Suapp. Tiberto Claudio Auguito Germanico per

la fecunda volta Lucio Vitellio per la terza.

Aulo Vitelko, Quinto V planio Poblicola, Auto Pampeo Longino Gallo,

Quinto Veranio,

Gajo Antifho Vetere, o fia Vecchio,

Marco Su dio Neculino.

Tiberto Claudio Auguko per la 5 volta ,

Servio Cornerio Ornio . Public Comeno Sulla Fausto.

Lacio Salvio Octone Tigiano. Decimo Gianio Silano, Quinto Haterio Antonido.

Mirco Afina Marcello, Manio Aciho Aviola,

Nerone Caudio Augusto. Lacio Antitho Vercie, o fia recebio.

Quinto Volufio Saturnino, Public Comena Scipione .

Nerone Clandio Augusto per la s. volta ,

Luc o Calparo o Pilone .

Netone Claudio Augusto per la terra volta.

Valetto Meffalla.

Lucio Vipitano Aprobiano, Lucio Fantejo Capitone.

Nerone Claud o Augusto per la 4. volta ,

Costo Cornelio Lenturo. Gajo Cefonio Peto i

Gajo Petronio Turpiliano. Public Mario Celso,

Lucio Afin o Galia. Gajo Meramio Regolo i

Lucio Virginio, u fia Verginio Rufo.

Gajo Lecanio Baffo, Marco Licinio Craffo

Aulo Licinio Nerva Siliano, Marco Veltino Attico.

Gajo Lucio Telefino, Gajo Suctomo Paoleso.

Lucto Fontejo Capitone, Gajo G also Rufo

Gajo Silio Italico, Marco Galeno Tracalo.

Servio Sulpicio Galba Imperadore per la

feconda volta, Tito Vinto Ruffino.

Flavio Velpafiano Augusto per la s. volta, Tito Flavio Cefare, suo Fighuolo

Favio Velpaliano Augustoper la 3. volta,

Marco Cocceto Nerva . Flavio Vefpañano Augusto per la 4. volta ,

Tito Flavio Cefare per la feconda . Flavio Domitiano Cefare per la a. volta ,

Marco Valerio Melfalino .

Plavio Velpañant Arguito per la 1. volta, Tito Flavio Celare per la reina .

Flavio Vespaliano Augusto per la 6. volta . Tito Flavio Cefare per la quarta .

Flavio Velpakano Augolio per la 7. volca . Tito Fiavio Celare per la quinta.

Flavio Velpañano Augulto per l' 8, volta, Tito Plavio Celere per la feffa .

Lucio Cejonio Commada, Decimo Novio Prisco.

Flavio Velpaliano Augusto per la 3. vol ta,

Tito Flavio Cetare per la fertima. Tito Flavio Augusto per l'ottava volta : Domittanu Celare per la fettima.

Lucio Flavio Silva Nonio Ballo, Afinio Pollione Verincofo.

Flavio Domeztano Augusto per l' Il. volte. Tito Fiario Sabino

Flavio Domiziano Auguŝo per la 9. volta, Quinto Petislio Rufo per la feccada .

Flavio Domiziano Augusto per la co.volta Sabino

Flavio Domitiano Aug. per la 11. volta, Tito Aurelio Fulvo, o Faivio Flavio Domitiano Aug. per la 11. volta, Servio Cornego Dolabella Metiliano Para-

peo Marcello .

Flavio Domiciano Aug. per la 13. vona, Auto Valufio Saturnino .

Flavio Domiziano Aug. per la 14. volta, Lucio Minuero Rufo.

Tito Aurelio Fulvo per la 1. volta 1 Aulo Sempronio Atratino

Flavio Domiziano Aug. per la 15. volta. Marco Coccejo Nerva per la feconda. Marco Ulpio Trajano,

Marco Arinio Glabrione .

Filtrio Domiziano Aug. per la 16. volta, Quinto Voluão Saturnino -

Pompeo Collega, Carne to Profeo.

Lucio Nonto Torquato Afprenate,

Tiro Seitio Magio Laterane Flavio Domiziano Aug. per la 17. volta "

Tito Flavio Clemente . Gajo Antribo Vetere, Gajo Mandio Valente

Marco Coccejo Nerva Aug. per la 3. volta,

Luc o V eginio Rufo per la terta. Marco Coccejo Nerva Augusto per la quarta volva y

Marco Ulpio Trajano per la feconda. Aulo Come o Palma,

Gayo Sofio Senectione . Marco Ulpio Nerva Trajano Augusto per

la terza volta. Marco Cornelio Frontone per la terra. Marco Ulpio Nerva Teapano Augusto per

la quarta volta, Sello Articolajo.

Gajo

-

Ami di Critto

Gajo Sofio Senecione per la terza volta, Lucio Licinio Sura per la feconda. Marco Ulpio Nerva Trajano Augusto per

la quinta volta,

Lucio Appio Maffimo per la feconda. Lucio Licinio Sura per la terza volta,

Public Orazio Marcello.

Tiberio Giuho Candido per la a volta, Aulo Gielio Quadrato per la feconda.

Lacio Cejanto Comodo Vero, Lucio Tuzio Cereale.

Lucio Licimo Sura per la terza volta, Gajo Solio Senecione per la quarta.

Appia Annio Ticbonio Ga D, Marco Atilio Merilio Bradua,

Aulo Cornelto Palma per la a volta, Gajo Calviño Tulio per la feconda.

Servin Salvidieno Ochio, Marco Peduceo Prifcinto Gajo Calpurmo Palone,

Marco Vezio Bolano.

Marco Ulpio Nerva Trajano Augusto per

la felta volta, Tito Seftio Africabo

Lucio Publicio Celfo per la s. volta,

113 Lucio Ciodio Priftino. Quinto Nanno Haffa

114 Public Mantile Vopileo . Lucio Viplianio Mellala,

135 Marco Verginano Pedone . Lucio Elio Lamia,

Eliano Vetere Quinzio Negro,

217 Gajo Vipitanio Aproniano

Elio Adiiano Augusto per la 1 volta, Tiberio Clandio Sofco Alegandro.

Elio Adriano Augusto per la 3. volta,

Quinto Giunio Ruffico. Lucio Cambo Severo, Tito Aurelio Fulvo .

Lucio Annio Vero per la feconda volta,

Aurelio Augurino. Mamo Acuto Aviola, 133 Gajo Cornelio Panía

Quinto Atrio Petino, 11 Lucio Venulejo Apromano.

Manto Acalio Glabetone, Gajo liellicio Torquato

Publio Cornelto Scipione Affatico per la

feconda volta, Quinto Vesio Aquilino:

Marco Annio Vero per la terza volta,

116 Eggio Ambibulo. Tiziano , e

117 Gallicano.

Lucio Nomo Asprenate Torquato per la

feconda volta Marco Annio Libone

Publio Giavenzio Celfo per la 2, volta

130 Quinto Fabio Catullino, Marco Flavio Afpro

Servio Ottavio Lenate Ponziano,

Marco Antonio Rufino.

132 Senzio Augurino, Arrio Severiano per la l'econda volta.

Marco Antonio Ibero . Nummio Sifena,

Gajo G alto Serviano per le terza volta, Gejo Vibio Varo .

Ponziano, e Atiliapo .

Lucio Cejonio Comodo Vero, Sello Veruleno Cavica Pompejano.

Lucio E la Cefare per la fecunda volta , Lucio Celio Balbino Vitulio Pio.

Camerino, e

Negro , Tito Elio Adriano Antonino Pio Auguilo

per la feconda volta, Gajo Bruzio Presente per la seconda. Tito Elio Adriano Antonino Pio Augu-

sto per la terca volta, Marco El o Aurelio Vero Celare . Marco Peduceo Siloga Prifemo.

141 Tito Hoenio Severo . Lucio Cuípio Rufino,

14ª Lucio Stazio Quadrato. Guio Belificio Torquato.

143 Tiberio Claudio Art co Frode . Publio Lolliano Avito, è

ree Massimo Tho Elio Adriano Antonino Pio Augu-

fto per la quarta volta, Marco Elio Autelio Vero Cefare per la s. Selto Erucio Claro per la 2. volta,

146 Gneo Claudto Severo

Largo, e 147 Medialino,

Lucio Torquato per la terza volta,

Marco Salvio Giuliano. Servio Scipione Orfito,

Quato Nonio Prico. Gallicano, e

140 Vetere .

Seito Quintilio Condiano. Sello Quintilio Mallimo.

Marco Activo Giabrione,

Marco Valerio Omulo, o fia Omulio. Gajo Bruzio Prefente per la terza volta,

<sup>273</sup> Aulo Gintto Rufino. Lucio Elio Acrelio Comodo,

154 T to Sellio Laterano. Gajo Ginlio Severo,

115 Marco Gumo Ruñoo Sabinuno .

Marco Cejonio Stivano, \*16 Gajo Serio Augurino.

Barbaro, e 257 Regulo

Ee 2

Temal-

Tito Clodio Vibio Varo

Marco Aurelio Vero Cefare per la 3, volta,
Lucio Euro Aurelio Comodo per la 1

Quinto Giunio Ruftico, Gajo Vezio Aquilino.

res Leliano , c

264 Pubito Javenzio Ceifo,

Marco Gavio Orfito,

Quinto Servalio Pudente; Lucio Fufdio Polaione. Lucio Elio Aurelio Vero Auguilo per la

Quadrato .

Apromano, e Lucio Vezio Paolo.

269 Quinto Soño Prafeo Senecione, Publio Celio Apollinate,

170 Marco Cornello Cetego, Gajo Emicio Claro.

17: Lucio Septimio Severo per la a, volta,

" Lucio Aŭfidio Erenniano. Massimo, c

Orfito,

173 Marco Aure, io Severo per la s. volta, Tiberio Claudio Pompejano.

174 Gallo, e Flacco

175 Calpumio Pifone ; Marco Salvio Giuliano .

176 Tito Vitrafio Politone per la a volta, Marco Flavio Apro per la feconda. Lucio Autelio Comodo Cefare, o pure

Quintillo, e Quintillo.

> Rufo . Lucio Aurelio Comodo Augusto per la

279 feconda volta , Publio Matero Vero.

180 Gajo Bruzio Prefente per la 1. volta , Seito Quintino Condiano . Marco Aurelio Antonino Comodo Augu-

18; sto per la terra volta; Ludio Antistio Burro; Pomponio Mamerino, e

Marco Aurelio Antonino Comodo Aug.

Gajo Aufidio Vittorino per la feconda . Lucio Coffonio Eggio Marvilo,

144 Gneo Papitio Eliano.

281 Marco Comelio Negrino Currazio Materna Marco Atrilio Bradua.

Marco Aurelio Antonino Comodo Aug.

186 per la quinta volta, Ma, o Acilio Glabtione per la feconda,

167 Ct. (pino , ed.

Gajo A lio Fufciano per la feconda volta.

Duillio Silano per la feconda.

ste Silano, e

Marco Aurelio Antonino Comodo Aug.

150 per la fella volta; Marco Petronio Settimiano.

292 Caffio Apromiano. Bradus.

Marco Aurelio Antonino Como do Augu-

191 fio per la fettima volta, Publio Elvio Pertinace per la feconda. Quinto Sofio Falcone,

193 Gajo Giulio Erucio Claro . Lucio Settimio Severo Augusto per la fe-

294 Decimo Ciodio Sertimio Albino Cefare per la feconda .

195 Tenejo Clemente.

Gajo Domizio Deltro per la a. volta, Lucio Valerio Messala Trafia Pesseo.

197 Rufino .

sga Saturnino, e

Publio Cornelio Asalino per la s. volta,

Tiberto Claudio Severo :
Toberto Claudio Severo :
Toberto Claudio Vittorino
Lacio Annio Fabiano ;

and Marco Nonio Arrio Muciano .

Lucio Settimio Severo Aug. per la 3. volta Marco Aure io Antoniio Caracalla Aug. Lucio Filivio Plauriano per la 1. volta .

Publio Settimo Gera.

Lucio Fabio Serriouo Cilone per la fe-

Flavio Libone.

Marco Aurelio Antonino Caracalla Au-

pullo per la freenda volta, Publio Settemio Geta Cefare. Lucio Fulvio Rullico Emiliano,

Marca Nummio Pamo Senecione Albino-

Apro, e Maffino,

Marco Aurelio Antonino Caracalla Aug.

Publio Settimio Geta Cefare per la 1, Pompejano, e

Avito

Mamo Acilio Faustino Triario Rufino.

Genza-

Aոու մե Crifto Genziano , C ati Baffo. Gajo Giulio Afpro per la feronda volta, Gajo Giulio Alpro Marco Aurelio Amonino Caracalla Aug. per la quarta volta, Decimo Celio Balbino per la feconda. Meilala, c 414 Sabino. Lero per la feconda volta, auf Cereale . Cazio Sabino per la feconda volta, Comelio Anulino 217 Gajo Bruzio Prefente, Tito Melio Extricato per la 1. volta, 118 Marco Opellio Severo Macrino Augusto, Oclatino Advento. Marco Aurelio Antonino Elagabalo per la feconda volca, Sacerdore per la feconda. Marco Aurelio Antonino Elagabalo per la terza volta, Eutichtano Comazonte . Grato Sabiniano, 221 Claudio Seleuco Marco Aurelio Amonino Elagabalo per la quama vohá, Marco Aurelio Alesandro Severo Lucio Marto Maffirno per la 1. volta, 213 Lucio Rofcio Eliano. Giul ano per la feconda volta, e 274 Crifpino, Fosco per la seconda volta, e ant Deltro Marco Aurelio Severo Aleffandro Angufto per la feconda volta, Lucio Anfidio Marcello per la feconda. Albino, a 127 Maffirme . Modefto, e 118 Probo. Marco Aurelio Severo Aleffandro Aug. per la terza volta i Dione Caffio per la feconda. Lucio Virio Agricola, 33º Sello Cazio Clementino. Pompejano, e 331 Peligniano.

Lupo, e Matimo.

Paserno,

Severo, c

Quutziano.

Affresno.

Perpetuo, a

Comeliano.

Ponziano.

138 Pio, e

Mailimo, e

Maffimo per la feronda volta . Gago Celio Urbano .

Gujo Giuho Malimuno Angusto,

Marco Astonio Gordiano Augusto, 339 Manio Acilio Aviola. Sabino per la feconda volta, e Venullo. Marco Amonio Gordiano Augusto per la feconda volta, Civica Pompejano. Gaja Verio Attico, 341 Gajo Afinio Pretextato. Arriano 🕫 🤿 343 Papo. Pellegnao, ed Emrliane . Marco Giulio Filippo Augusto, e Tizlano. Profente, ed 146 Albino Marco Giulio Filippo Aug. per la 2. volta. 247 Marco Giulto Filippo Cefare. Marco Giulio Filippo feniore Augusto per la terza volta, 348 Marca Giulio Filippo Juniore Augudo per ia (econda . 249 Marco Emiliano per la feconda volta, G. amo Aquiliao, Gajo Meffio Quinto Trajano Decio Aug. per la feconda volta, Mallimo Grato. Gajo Mello Quinto Trajano Decio Aug. per la terza volta, Quinto Etennio Etrusco Decio Cefare . Gajo Treboniano Gallo Augusto per la (sconda volta. Gajo Vibio Volugano Cefare. Gajo Vibio Volokano Gallo Augusto per la feconda volta, e Maffimo. Pubeo Licinio Valermo Augusto per la feconda volta, Publio Liemio Gallieno Auguito. \$55 Publio Licinio Valeriano Aug. per la 1.vol. Publio Licinio Gallieno Auguito per 141. Maffimo, e \*16 Glabrione Publio Licinio Valeriano Aug. per la 4.vol. 157 Publio Licinio Gallieno Aug. per la terza. 112 Memmio Tolco, e Ba(So. Emiliano , e afy Baffo . Publio Cornelio Secolare per la 2. volta, 160 Giunia Donato per la feconda. Publio Licinio Gallieno Ang. per la 4.volta Lucio Petronio Tauro Voluliano. Publio Licinio Gallieno Augusto per la quanta volta, e

Paufino
Albino per la feconda volta,
363 Mafilmo Deltro

Publio Licinio Gellieno Augusto per la festa volta. 264 Saturnino. Publio

Anni di Сийо

Publio Licinio Gallieno Augusto per la fefta volta, c

Saturnino,

Publio Vicinio Valenano per la a, volta-365. Lucio Cefonio Lucilio Marco Rufiniano Publio Licinio Gallieno Augusto per la fettima volta, e

Sabinillo. Paterno, e

267 Accessao

Paterno per la feconda volta, e

Matiniano

Marco Autelio Claudio Augusto, e

369 Paterno.

Antioco per la feconda volta, e

Lucio Domizio Aurebano Augulto i e 27t Batto per la feconda volta.

Quinto, e

272 Veldamiano, o sa Veldemmano Marco Claudio Tar ro , e

273 Placidiano.

Lucio Domizio Auteliano Augusto per

la fecunda volta, Gato Giulio Capitolino.

Lucio Bomezio Aureliano Augusto per la

ttrza volta, Tito Nonso Mercellino .

Marco Claudio Tacno Augano per la

feconda volta, ed Emiliano.

Marco Aurelio Probo Auguko: Marco Aprelio Paolino.

Marco Aurelio Proba Augusto per la seconda vol.4, c

Luro.

Marco Aurelio Probo Aug. per la 3. volta, Nonto Marcello per la reconda.

280 Mellala, e Grato,

Marco Aurel o Probo Augusto per la quarta volta : c Tiberiano

Marco Aurelio Probo Aug per la quinta

volta, e Vittoring .

Marco Aurelio Carlo Augusto, Marco Apreho Carmo Cefare Marco Aurelio Canno Augusto per la fe-

conda volta, Marco Autelio Numeriano Augusto. Marco Aurelio Carmo Augusto per la

184 Gajo Aurel o Valeno Diocieziano Aug.

per la feconda in Oriente.

Marco Gaunio Massimo per la 2, volta 3 186 Vezia Aquilino

Gajo Aureito Valeno Diocleziano Augper la terza volta ,

Marco Aureno Valerio Maffirmiano.

Marco Aurelio Valerio Mafimiano Aug. per la feconda volta,

Pomponio Januario.

Baffo per la feconda volta, e Quinziano.

Gajo Aurelio Valerio Diocleziano Augu-

flo per la quarta volta, Marco Aurelio Valerio Maffirmano Aug. per la terza

aga Gajo Giunio Tiberiano per la a, volta , c Dione .

191 Annibaliano, c Afeleprodoto .

Gato Aurelio Valerio Dioclezsano Aug. per la quanta voita,

193 Matco Autelio Valeno Malimiano Aug. pet la quarra

194 Flavio Valerio Coftanzo Cefare, Gajo Galerio Valerio Maffirmano Cefare a

any Tofco, e Anulling

Gajo Autelio Valerio Diocleziano Augu-

flo per la festa volta, Flavio Valeno Collanzo Cefare per la s. Marco Aurelio Valerio Mailimiano Aug.

per la quinta volta, Gajo Galerio Valerio Maffimiano Cefare per la feconda.

198 Anicio Fautto,

Virio Galio Gajo Aurelio Valerio Diocleziano Aug.

per la fettama volta. Marco Acrelio Valeiro Mallimiano Aug. per la festa. Flavio Valerio Coffanzo Cefare per la

terza volta, Gajo Gallerio Valerio Maffirniano Cefare per la terza.

301 Tiriano per la feconda volta, e

Ναγοειαπο , Plavio Valerto Collanzo Celare per la quarta volta ,

Jos Gajo Galerio Valerio Massimiano Cesare per la quarra. Gajo Aurelio Valerio Diocleziano Aug.

per l'ottava volta, 391 Marco Autelio Valerio Malimiano Aug. per la fettima . Gajo Aurelio Valerio Diocleziano Aug.

per la nona volta, Marco Aurelio Valerio Maffirmano Aug-Flavio Valerio Coltanzo Cefare per la

quinta volta, Gajo Gateno Valerro Maffirmiano Cefare per la quinta Flavio Valerio Collanzo Augusto per al

festa volta, Gajo Galerio Valerio Maffirmiano Augufto per la fefta.

Marco

Anni di Criffo

Marco Aurelio Valerio Millimiano Aug. per la nona volta,

Flavio Valerio Collantino Cefare. Marco Aurelio Valerso Madimiano Ang.

per la decuma volta,

Gajo Galerio Vaierio Maffianiano Aug. per la fettima, Masserzio Augusto per la feconda volta,

309 Romolo Cefare per la seconde.

310 Maffentio Imperadore folo,

Gajo Gaierio Valerio Mafimuno Aug.

per l'ottava volta. Flavio Valerio Costantino Augusto per la feconda volta,

311 Publio Valeno Licimano Licinio Augullo per la feconda

Flavio Valetto Cottantino Augusto per la terza volta,

313 publio Valeno Licinimo Licimo Augufo per la terza.

Gajo Cejonio Ruño Voloñano per la fe-

conda volta, e

Anniano. Fravio Valerio Collantino Augusto per

la quarta volta, 315 Publio Valerio Liciniano Licinio Augufto per la quanta .

Տահարտ , 🙃 316 Rufino.

Ovigio Gallicano, e

Ballo.

Public Valerio Liciniano Licinio Auguilo

per la quinta volta, Flavio Giulto Crifpo Cefare .

Flavio Valerio Collantino Augusto per la

quinca volta, Valerio Licimano Licinio Celare.

Flavio Valerio Coltarumo Augusto per la fefta volta,

Flavio Valerio Coffantino juniore Cefare. Flavio Giulio Critpo Cefare per la feconda volta,

324 Flavio Valerio Coffantino juniore Cefare per la feconde.

322 Petromo Probiano, Ameio Gialiano.

333 Acilio Severo, Verio Rufino,

Flavio Giulio Crifpo Cefare per la terra

volta<sub>4</sub> 124 Flavio Valerio Collantino juniore Cefare per la terza .

315 Pau no, e Giuliano.

Flavio Valeno Coltantino Augusto per la femma volta,

516 Flavio Giulto Coftanzo Cefare.

317 Flavio Valerio Coffantino, e Maffime.

318 Guillo.

Havio Valerio Coftanzino Augusto pet la occava volta,

Flavio Valeno Colhentino juatore Celare per la quarta.

Gallicano, e Simmaco.

331 Appio Baffo, e

Ablayso.

332 Pacaziano, c Ilariano

373 Flavio Delmazio, e Zenofilo .

314 Lucio Ranio Aconsio Opeate. Anicio Paolino juniore.

Giulio Coffanzo, Cejonio Rufio Albino .

216 Flavio Popilio Nepoziano, e

Facando. Feliciano .

Tiberio fabio Tizcano .

Orlo, e Polemio

Flavio Ginlio Coffanzo Augusto per la

feconda volta, Flavio Giulio Coffante Augusto.

340 Acindino, Lucio Atadio Valerio Procolo,

341 Antonio Marcellino, Petromo Probino.

Flavro Giulio Coffanzo Augusto per la

terza volta,

Flavio Giulio Coffante Augusto per la feconda .

Marco Mecio Memmio Furio Baburio Ceciliano Procolo, e

Romolo.

Leonzio, c 344 Sallustio.

34 Ameniio, c Albino .

Plavio Giulio Coftenzo Augusto per la

quatta volta, Plavio Giulio Coffante Augusto per la 3-

347 Rufino , ed Enfebro

348 Flavio Fuippo, Flavio Salio, o Salia. Ulpio Limenio, e

149 Acone, o sa Aconio Caralino Filomazio, o Filoniano.

Sergia , e 350 Negrmano

141 Dopo il Confolato di Sergio, e Negriniano.

Flavio Coltanto Augusto per la 4. volta » 31º Flavio Coffanzo Gallo Cefare .

Flavio Cultanzo Augusto per la 6. voira,

313 Flavio Costanzo Gallo Cesare per la seconda .

Flavio

٦ 🔨

366 Graziano, Nobiliflimo Fanciullo, e Dagalaifo 167 Giovino, e Flavio Valentiniano Augusto per la seconda volta ,

Flavio Valente Augusto per la seconda. Flavio Valentimano, Nobiallimo Fancial-369 lane Victore

Flavio Valentiniano Augusto per la terra volta , Flavio Valente Augusto per la terza,

Flavio Graziano Augusto per la s. volta, 371 Sello Anicio Petronio Probo. 372 Domizio Modello, e

Atinteo

Flavio Valentituano Augusto per la quer-

ta volta, Flavio Valente Angulto per la quarta . Flavio Graziano Augusto per la 3 volta,

374 Equizio . Dopo il Confolato di Graziano Augusto

Equizio. per la terza volta, e di

Flavio Valente Augusto per la 1. volta, 376 Flavio Valentin and juniote Augusto Flavio Graziano Augusto per la quarta

volta , c Merobaude .

Flavio Valente Augusto per Ja 6 volta, 37 Flavio Valentiniano juniore Augusto per la feconda.

Dec mo Magno Aufonio, Quinto Clodro Ermogernano Olibero. Flavio Graziano Augusto per la quinta

Yolta, Flavio Tcodoño Augusto.

Flavio Singrin, 381 Flavio Eucherro.

381 Antonio , e Afranio Siagrio

Flavio Merobaude per la feconda volce, 383 Flavio Saturnino.

Flavio Ricomere, c

384 Clearco.

Flavio Ascadio Augusto, e

185 Bancone .

Fravio Opono , Nobiliffimo Fasciullo , e4 Evedso . Flavio Valentiniano Augusto per la terra

Entropio . volta, cd Figyro Teodobo Augusto per la seconda

volta, e Cinchio

18, Flavio Timafo. Flavio Promoto, Flavio Valentiniano Augusto per la guar-

ta volta, e Naoterio .

Taziano , Quinto Aurelio Simmaco. Ffavio Arcadio Auguño per la feconda

volta , e Rufico .

Flavio Teodofio Augusto per la 3. volta, e 191 Abondanzio.

Flavio Arcadio Augusto per la terza, volta, 394 Flavio Onorio Augullo per la seconda.

Anic to Ermogemano Olibrio,

Anicio Probino.

396 Flavio Arcadio Augusto per la 4. volta , Flavio Onorio Augusto per la terza. Flavio Celano

397 Nonio Attico .

Fiavio Onorio Augusto per la 4. volta,

Flavio Eutichiano. Eutropio ,

399 Flavio Mallio Teodoro . Flavio Strlicone, e

Aureliano . Vincenzo, t

Fravita .

Flavio Arcadio Augosto per la 1. volta . 401 Flavio Onorio Augosto per la quinta. Teodofia Augulto,

403 Flavio Rumorido,

Flavio Onorio Augusto per la festa volra, e 404 Arilleneto

Flavio Stilicone per la feconda volta, e Antemio.

Flavio Arcadio Augusto per la c. volta » Anicio Probo ,

Flavio

Critio Flavio Onorio Augusto per la 7, volta , Teodofio Augusto per la seconda. Ameio Baffo, Flavio Filippo, 409 Flavio Onorio Augusto per l' 8. volta . Teodosio Augusto per la terza. 410 Flavio Varanc, e Tertullo . Teodofio Augusto per la quarta volta fenza Collega, 412 Plavio Onorio Augusto per la nona volta, Teodobo Augusto per la quinta . 413 Lucio, ed Eracliano. Flavio Coltanzo, 424 Planto Collante Flavio Onorio Augusto per la se. volta.
Teodoso Augusto per la sesta.
Teodoso Augusto per la sessa volta.
Gianio Quarto Palladio. 417 Flavio Onuria Augusto per l' 21, volta . Flavio Costanzo per la seconda . 418 Flavio Onorio Augusto per la 13. volta. Teodofio Augusto per l'ottava. 419 Monaho, e Plents, 410 Teodofio Augusto per la nona volta. Flavio Costanzo per la terza Enfrazio, e Agricola . Flavio Onorio Augusto per la 17, volta, Teodoso Augusto per la decima, Afc.epiodoto . 413 Fiavio Avito Mariniano. 444 Caltino, e Vittore 435 Teodolio Augusto per l'undicelima volta, Valentiniano Cefare, 436 Teodolio Augusto per la dodicesima volca, Valentiniano Augusto per la seconda . 417 Jeno , c Атдаритю -438 Flavio Felice, e Tauro. Florenzo, c Teodofio Augusto per la tredicefima volta, 430 Valentantano Augusto per la tetra. Baffa, ¢ 411 Flavio Antioco 432 Flavio Aczio, e Valerio Teodofio Aug. per la quatterdiref, volta, 433 Petromo Maffimo. 434 Afpare. Teodosio Aug. per la quindicesima volta,

431 Valentiniano Azgullo per la quarta.

456 Flavio Antemio Indoro,

Flavio Senatore. Tome XII.

Aerio per la feconda volta, e 437 Siguboldo. Teodobo Auguko per la fedicefitra volta, 43ª Amicio Acilio Glabrione Faulto 439 Tgodofio Augusto per la 17. volta , c 440 Valentimano Aug. per la quinta volta, e Anazolio . 441 C ra folo Diolegra, e 444 Eudofio. Petronio Massimo per la seconda volta, 443 Paterno, o piuttoliu Paterio. Teodofio Aug. per la diciottefima volta, e 444 Aibino . Valentaniano Auguilo per la fella volta , 445 Nomo, o fia Nomo. 445 Flavio Accio per la terza volta . Quimo Aurelio Simmaco. 447 Callipio, o fia Alipio, c Flavio Zenone, 448 Ruño Preteftaro Poftemiano. Flavio Aftern , 449 Flavio Protogene, Va enrigiano Aug. per la feitima volta, 450 Gennadio Avieno 451 Flavio Marciano Auguito, Flavio Adelfio. Sporacio, e 45º Flavio Erculano Vincomalo, e 4f3 Optione . 414 Studio Valentaniano Aug. per l' ottava volta 👝 e 455 Antemio . in Oriente Varane, e Giovanni , in Occidente Eparchio Ayito Augusto Flavio Collantino, c 457 Rufo . 418 Flavio Leone Augusto Flavio Majoriano Augullo. Patr. 2:0 , 419 Flavio Ricimere 460 Magna, e Appollonto. Magalasfo. 462 Flavio Leone Augusto per la feconda volta., Libio Severo Augusto. 453 Fiavio Cecina Balilio, e Rufficio, 464 Flavio Anicto Olibno. Flavio Bafilifco, ed Ermenenco . Flavio Leone Aug. per la terza volta, e Taziano . P f Pulco.

( 442 ) Anni da Critia Nuño Magno Faulto Avieno, Flavio Pompeo. Pulco , e Giovanni . pa Flavio Arieno Juniore, e Antemio Aug. per la feconda volta, fenza Conega Probo . you Desicrate, a Voiugano. Marciano, e Zeupne . 470 Severo , e 124 Cetego, fenza Collega. tot Sabiniano, e G ordano. 47; Flavio Leone Aug. per la quarra volta, è Teodoro . 506 Ariobiondo, e Mestala Problano 471 Fello, c 107 Flavio Analtaĥo Aug. per la terza volca, e. Venantro Marciano. Flavio Leone Aug, per la quinta volta, fenza Corlega. 708 Celere, e Venanzio Jumore, 474 Flavio Leone Jamore Augusto. 109 Importuno, fenza Collega. fenza Coitega . tto Anicio Mando Severino Boczio, fenza Flavio Leone Aug. per la feconda volta, fenza Collega . Collega , Secondino, e 476 Flavio Bafili (co per la feconda volta e 511 Felice . Armaco Paoio , e 477 Senza Confoli, e però l' Anno fu notato 112 Mulchiano. Poft Confulatum Baftirfer II & Armati. 47 Illio, fenza Collega. Probo, e 511 Clementino. 479 Flavio Zenone Aug. per la terza volta, 514 Il Senatore, fenza Collega, Il Senatore fenza Coffega 480 Baffato Juniore, fenza Collega . è Magno Aurelio Caffiodorio. 515 Antemio , c 481 Placido, fenza Collega. 481 Trocondo, e Sevenno, \$16 Pietro, fenza College. 481 Paufto, fenza Collega. Flavio Anaitaño, e Agapico. 414 Teoderico A e Venanzio 518 Magno, fenza Collega. 484 Quinto Aurelio Memmio Simmaco Ju-Flavio G ustino Augusto, ed \$19 Eutarico. niore, fenza Collega. 486 Decin , 2 Vira (ano , e gan Rullico, o Rufticio. Long.no . Flario Giultariano, e 417 Buezio, fenza Collega. SEI Valerio 488 Dinamin, c 511 Simmaco, e Sifidio . 489 Probino, ed Bocz o . 113 Flavio Anicio Matemo, fenta Collega. Eufebig . Flavio Giultino Augusto per la s. volta , e. 490 Flat to Pauffo Juniore, e Longino per la feconda volta, 125 Flavio Teodoro Filoffeno, 491 Olibrio Juniore, fenza Collega, 491 Rufo . Anicio Probo janiere, 516 Olibrio, fenta Collega, 493 Albino per la feccida volta, e 527 Vez o Agorio Basilio Mavorzio, scriza. Collega, 404 Turcio Ruño Aproniano Afterio, e Flavio Gudumano Augusto per la feconda volta , fenza Collega , 475 Flavio Viatore, fenza Collega, 519 Decio juniore, fenza Collega. 496 Paolo, fenza Collega. Flavio Lampadio, e 130 Orefle Flavio Anailatio Aug. per la 1, volta, 531 Senza Confoli feura Collega. 53ª Senza Confoli. Giovantii Scita, e 498 Paol no i 133 Flavio Giull mano Augusto per la teras Giovano: il Gobbo, fimaa Collega ووم volta, fenza Collega. 100 Patricia . Flavio Giustiniano Augusto per la querta. 534 Volta , Flavio Teodoro Panlino juniore , E volta,

Angi di Critic

134 Flario Beltfarlo, fenza Collega.

136 Senza Con ou .

537 Senza Confoli .

538 Fiavto Giovanni, fensa Collega

139 Flavio Appione, fenza Collega, 140 Flavio Giultino jun ore, fenza Collega.

141 Flavio Bafil o juniore, fenza Collega

E quello si può dire l'ultimo de' Consola-ti ordinari dell'Imperio Romano, se non che Gisfino Angufto juntore lo rinovò nell' Anno see, lecondo il Cardinal Baronio, non nel 187 come vanle il Padre Pagi . Vodi Annal, ive, e 569.

Gl' Imperadori d' Oriente continuarono poè un Consolato perperno, norando l' Anno col Post Consulation I. o II. ec. Nel che però li offerea un alcum de gli Autori amichi una

ftrana maniera di difegnar gli. Anni dopo fa morte di Giulimano Auguno, cioè in rece di dire il primo Anno dapo il Confiduto, prefo nell Anno precedente dall'Imperadore, diccano i Anno fecondo dopo el Confolato. Anbah Tom, 5 ann, 181.

Ma dopo il Confolato di Gioglino 1866, di I beria Coftanteno Augusto 179. de Monrigea Liberto Augusto 183. de foca Augusto 103 de Erectio deguifo dat, dovendo notare si Conlo aco un Coftqueren , o fin Coffente Cefare , prelo nell' Anno 64x, e profeguire diffinguen-do i susseguenti cul Post Confulstam ; perchè a feorge di niuna confeguenza un tal r to, se pe dispenia l' Autore .

Con tutto ciò accenna il Confole Crefcenzio nel 997, a il Confole Cenere nel 1084.

### CRONOLOGICA TAVOLA P

#### Annı di Critto

Pictro Apostolo 19

Ø4

Clemente L

27 Cleto.

8r Anaclero .

96 Evarillo.

101 Aleffandro J.

117 Suto L

227 Telesforo .

138 Igino

145 Pio L

Iso Anicero.

tés Sovere .

172 Eleuterio a

186 Vittore I.

197 Zehrino -317 Cashito L

11: Urbino l.

130 CONTIANO

Mi Anteo.

136 Fabrano

250 Cornelio.

15: Lucio I.

, 254 Stefano I.

257 Sufo II.

\*sy Diomilo .

269 Felice 1.

275 Eutichiang.

283 Gajo \$96 Marcelling.

308 Marcello I

}to Enfebio .

Meichrade .

314 Silvelto 1 336 Marco.

317 Giulio L

311 Liberio

388 Damafo L.

387 Siricio

tel Anaftalio I.

401 Іпписердо I.

417 Zahmo.

418 Bonifazio L.

413 Celeibno L.

434 5.80 III.

440 Leone il Grande.

'461 l'aro

468 Simplicio

483 Felice detto III perchè cacciato in efilio Liberto nel 315 venne forzato il Clero Rumano ad cleggere un altro Pontefice, the fu Felice, effendasi pas dif-putato fra gli Eruditi, le quelle fosse vero, a non vero Papa

491 Gelaño [.

498 Anathago IL.

448 Simmaco.

514 Ormisda.

523 Giovanni I.

106 Felice IV.

110 Bonifazio II.

131 Giovanni II.

Ff a

Agapi-

| Anni di                         | - ( | 444  | )                                      |
|---------------------------------|-----|------|----------------------------------------|
| Culto                           | •   |      |                                        |
| 234 Vitabito I'                 |     | 400  | Benedetto IV.                          |
| 536 Stiverso.                   |     |      | Leone V.                               |
| \$34 Vigilio.                   |     |      | Cullaforo.                             |
| 511 Pelagio I.                  |     | 904  | Sergio III.                            |
| 160 Gravanni III.               |     |      | Anadeso III.                           |
| \$74 Benedetto I.               |     | _    | Landone.                               |
| 578 Pelagio II.                 |     | _    | Giovanni X.                            |
| 190 Gregorio I. detto il Magno. |     |      | Leone VI.                              |
| for Subiniano.                  |     |      | Scefane VII.                           |
| 607 Bunifazio III.              |     |      | Grovanni XL                            |
| 403 Bonifazio IV                |     |      | Leone VII.                             |
| #15 Deusschaft, cioè Diodato.   |     |      | Stefano VIII.                          |
| 639 Bonifario V.                |     |      | Marino II.                             |
| 44 Onorio I,                    |     |      | Agapito II.                            |
| 646 Severino.                   |     | 955  | Giovanni XII.                          |
| Gioyanni IV,                    |     |      | Benederro V.                           |
| 641 Teodoro I.                  |     |      | Giovanni XIII.                         |
| #49 Martino I.                  |     |      | Benedetto VI.                          |
| ess Eugenio (,                  |     |      | Done II.                               |
| 617 Vital and                   |     | 975  | Benedetto VII.                         |
| 671 Adeadaco.                   |     | 487  | Giovanni XIV.                          |
| 676 Done I                      |     |      | Giovanni XV.                           |
| 678 Agatone.                    |     |      | Gregorio V.                            |
| 60s Léone []                    |     | 999  | Silvefiro II                           |
| 684 Benedetto II.               |     |      | Giovanni, detto XVII. perchè quan-     |
| 68f Glovanni V.                 |     |      | cunque Giovanni Calabrefe , che oc-    |
| 685 Conone                      |     |      | cupo la fedia a Gregorio V. neil' An-  |
| #87 Sergio 7.                   |     |      | no 997 non meriti lungo tra i Ro-      |
| 701 GJOVJANI VL                 |     |      | mani Pontefici , pure altro femimen-   |
| 701 Giovanni VII.               |     |      | to dovettero avere i Romani d'allura.  |
| 798 Silinato.                   |     |      | Giovanni XVIII.                        |
| Coftantino,                     |     | 1905 | Sergio IV-                             |
| 715 Gregorio II.                |     |      | Benedetto VIII.                        |
| 731 Gregono III.                |     |      | Giovanni XIX.                          |
| 74: Zacheria .                  |     | 1013 | Benedetto IX.                          |
| 751 Stefano II.                 |     |      | Gregoria VI.                           |
| 717 Paolo I                     |     |      | Clemente II.                           |
| 768 Stefano III.                |     | 3046 | Damafo II.                             |
| 772 Adriano L                   |     | 1049 | Leone detto IX. perchè nell' Anno 962. |
| 791 Leone III.                  |     | - 11 | Ottone i imperatione tere eleggere     |
| Bid Stefano IV.                 |     |      | in an Concilio Leone VIIL quan-        |
| Fir Pafquale L                  |     |      | runque fi tenga per illegitumo         |
| 814 Eugenio II.                 |     | 2015 | Virtore II                             |
| 227 Valentino                   |     | 1017 | Stefano IX.                            |
| Gregorio IV                     |     |      | Niccolò II.                            |
| #44 Sergio It.                  |     | 1061 | Aleffandro II.                         |
| #47 Leone IV.                   |     | 1075 | Gregorio VII.                          |
| #15 Benedetto III.              |     |      | Victore 11f.                           |
| 3/1 Niccolò I.                  |     | ress | Urbano II.                             |
| #67 Admano U.                   |     | 1099 | Pafquale 11.                           |
| žys Giovanni VIII,              |     |      | Gelafio II.                            |
| 801 Marino 1.                   |     | 1119 | Cali:@o 11. /                          |
| ##4 Adgiano III.                |     |      | Onorio II.                             |
| #Fr Stefano V.                  |     |      | Innocenzo II .                         |
| #s: Formofo .                   |     |      | Celeftino II.                          |
| \$96 Bonifazio VI.              |     |      | Lucio II.                              |
| Stefano VI.                     |     |      | Eugenio III.                           |
| ●97 Romano                      |     |      | Anaftaño IV.                           |
| 1p8 Teadoro II.                 |     |      | Adriano IV.                            |
| Giovanes 1V.                    |     |      | Aleffender III                         |

Ī

Ans: di Catto 1181 Lucio III. ri8; Urbano III. 1187 Gregorio VIII. Clemente III. atet Celeftino III, and Innocento III. fotto di cui fpirò l'ultimo £410 l' autorità de gli Augusti in Romas e da il mnanzi i Prefersi di Roma, il Senato, e gli altri Magif-trati giurarono fedeltà al folo Romano Pontefice. 1316 Onerio III. 2127 Gregorio IX. 1341 Celellino IV. 3147 Innocenzo IV. 1154 Aleffandro IV. 1361 Uchano IV. 2161 Clemente IV. 2471 Gregorio X. 1276 Inhocenzo V. Adriano V Giovanni XXI benchè dovesse diesi XX, 1147 Niccolò III. 2281 Martino IV, tuttochè fecondo il retto parlare it doveste nominar folamente Marono II, 1185 Onorio IV. 1188 Niccolò IV 1194 Celeftino V. Bonifazio VIII. tuttochè non fi aumeri fra i legittimi Papi Bonifazio fopranominato Françone, uccifore di Benedetto VI. e di Giovanni XIV. 1303 Benedetto XI. benehè fecondo l'ordine g doviebbe due X. 2303 Clemente V. fotto di cui passò in Francia per 70. Anni la Sede Apostol. 15te Gioranni XXII 1134 Benedetto XIL 1343 Clemente VI. 1312 Innocenzo VI. 1388 Urbano V. 1)70 Gregorio XI. 1378 Urbano VI. 1389 Bonifario IX. 1404 Innocenzo VII.

1406 Gregorio XII. 1409 Aleffandro V. 14te Giovanni XXIII. 1417 Martino V. 1431 Eugenio IV. 1447 Niccold V. 1457 Callifto III, 1412 Pio II. 1464 Paolo II. 1471 Sifto IV. 1484 Innocenzo VIII. 1491 Alestandro VI. 1101 Pto III. Giulio II 1513 Leone X. 1523 Adriano VI. 1713 Clemente VIL 1534 Paolo III. 1550 Giulio III. 1555 Marcello II. Paolo IV. 1919 Pio IV. 1166 Pio V. 1171 Gregorio XIII. 1111 Sifto V. 1190 Urbano VII. Gregorio XIV. tygs innocenzo IX. 1791 Clemente VIII. 1609 Leone XI. Paolo V. 1611 Gregorio XV. 1643 Urbaho VIII. 1644 Innocenzo X. 1615 Alcifandro VII. 1667 Clemente IX. 1670 Clemente X. zete Innocenzo XI. 1684 Aleffandro VIII. 1691 Innocenzo XII. 1700 Clemente XI. 1711 Innocento XIII. 1714 Benedetto XIII. W 17to Clemente XII. 1740 Benedetto XIV.

1758 Clemente XIIL

# (446)

### TAVOLA CRONOLOGICA

#### DEGL'

### IMPERADORI

Anni di Critio

"Efare Augusto, Gajo Ottavio, o fie Mariano Tiberin , Claudio Nerunt . 14

Caligola, Gajo Cefare

Tiberto, Claudio Germanico . 41

14 Nerone , Claudio , 48 Galba , Servio Sulpicio 14

64 Ottone, Marco Salvio. Velpatiano , Flavio

#1 Domiciano, Flavio.

per Nersa , Marco Coccejo .

98 Tiajano , Marco Ulpio Meres .

rry Adriano, Elio. 138 Antonino Pio, Tito Ello Adriano,

184 Marco Aurelio , cioè Marco Eiso Anrelio Antonino, Filofofo. Lucio Vero, ciuè Lucio Elio Antelio Vero.

ite Commodo, Marco Aurelio Antonido.

syl Pertinace, Publio Elvio.

Giuliano, Didio. Serero , Lucio Sertimio

198 Caraculla, Marco Aurelio Antonino,

sot Geta, Publio Secrimia,

117 Macrico , Marco Opellio Sereio ,

art Elagabalo , Marco Aurelio Ancomino ,

aux Aleffandro, Marco Aureiro Severe.

235 Matemino, Gajo Giulio Vero.

agt Gordiano ! Gordiano II Marco Antos o .

Papieno, cioè Marco Clodio Malimo. Balbino, Decimo Calio.

Gordiano III., Marco. Antonino.

144 Filippo , Marro Giulio Temore . tar Filippo, Marco Giulio juniore.

ace Dreio, Gajo Meffio Quinto Trajano.

age Gallo , Gajo Techoniano ,

Decio, Gajo Valence Othliano Mellio Omnto.

aça Callo . Gayo Vibio Volutiano .

153 Volunano, Gajo Vibio Affinso Gallo Velaumiano .

Valeriano, Publio Licinio Gallieno . Publio Licinio .

247 Claudio II., Marco Aureiro.

tre Quittillo, Marco Aurelio Claudio. Aurebano Lucio Domizso.

tye Tarico, Marco Claudio.

\$76 Floriano, Marco Annie.

Probo . Marco Aurelio

rti Caro, Marco Austio .

ella Carino , Marco Aurelio . Nameriano, Marco Aurelio.

alla Diocleziano , Gajo Aurelio Valerio

ate Medimiano . Marco Auralio Valeria .

301 Coffanto, Flavio Valerio.

Maffirmiano, Gajo Galerio Valerio,

Jod Serero, flavio Valerio. Maffenaio, Marco Autelio Valerio Matamano Erculio , Marco Aurelio Va-

grid . gay Cokantian, Flavro Valerio.

Licinio, Publio Valero Licinias

308 Matim no , Gaje, Galerio Valtrio , Dajas o Daza

117 Cottantino par tret, Flavo Valeno,

Collanto, Flatio Gratio Cottante . Flavio Ginlio.

pri Giuliano i Flavio Claudio .

je; Gioviano, Fiario Claudio.

164 Valencia ano , Flatio . Valente Fatel

367 Graziano Flavio

375 Valentiniano II., Flacio.

379 Teodoño, Flavio.

Jil Arcadio, Flavio gay Onomo , Flavon

491 Teodosia II.

434 Collanza, Flavio. 444 Valentin and III.

are Marciano, Flame.

415 Avito, Fpatchin.

417 Leone , Flavio

Majoriano , Flavio .

461 Severo, Libia.

467 Amemio

475 Olibrio, Anicio

42) Olicerto, appellata Domenico.

474 Zenone , Flavio . Nipote , Giulio .

ento l'Imperio Romano i e diese principio Odoscre al Regno d'Italia Continuò l'Imperio Oricorale

4pt Anaftafio, Flavio. gal Gruftina, Flieic

try Ginkmane, Playle .

Gasti-

(447) Annı di C. ifio 555 Giustina II. 574 Costantino, Tiberio. 581 Maurizzo, Tiberio. ses Foca . €10 Eracito . 64: Eracijo, appellato nuovo Coffantino. Eracleona . Coftantino, detto Coftante, der Giuftmenn II. age Leonard . 698 Tiberio Abfimero. 701 Gaftiniana Il. di nuovo regnante. 711 Filippico, prima decto Bardane. 713 Anaffaßo, prima Jetto Arternio. 716 Teodobo . 717 Leone Hauro. 710 Coftantino Copromino. 7f1 Loone IV 776 Collantino . 780 Irene Augusta Tutrice regnò dieci Annt. Ma dopo una vita privata, ricornò ful Trong nel 797, vivente però liene nel \$00. fu proclamato e coronato Imperadore di tutto l'Occidente da Leo-ne III, in Roma Carlo Magno, onde non avendo facto più gran figura in Italia: Greci Imperadori, fi tralafciano i loro Anni i e fi continuano quel d' Occidente 200 Carlo Magno. \$14 Lodovica Pio. Too Lottario L. fra gl' Imperadori . 249 Lodovico II. 275 Carlo II. detto Calvo Wir Carlo III. il Groffo . #91 Guido. Aga Lamberto, 896 Amoifo.

901 Lodovico III.

915 Berengario. 961 Ottone il Grande.

967 Ottone II.

196 Ottone []],

2017 Corrado .

1014 Atrigo I. fra gl' Imperadori -

1046 Arrigo II togs Yulko III min Atrigo IV. 1133 Lottano II 1151 Federigo L. 1191 Attigo V. 1109 Octone IV, 1330 Federigo II. 1312 Arrigo VI. 1351 Carlo IV. 1433 Sig. un ondo. 1441 Federigo III. 1319 Carlo V arge Ferdinando . 1564 Maffimiliano II, fra i Re. 1576 Rodolfo IL che cost fi fece chiamere, sutrochè l'Antenato sao Rodolfo I, soffe bensì Re de Romani, ma non mas godeffe si titolo d'imperadore, 16th Matrial . 1619 Perdinando II. 1639 Ferdinando III. 1618 Leopoldo. глов Спистре 1711 Carlo VI. 1741 Carlo VII. 1745 Francelco.

#### RE DE ROMANI.

1291 Adolfo .
1292 Adolfo .
1292 Alberto Auftriato .
1303 Arugo VI, fra gl' Imperadors , VII, fra 1 Re di Germania .
1346 Carlo IV, fra gl' Imperadori .
1378 Venceslao .
1400 Roberto .
1476 Sigismondo .
1476 Alberto II.
1440 Federigo III. fra gl' Imperadori .
1493 Mafamiliano I, che cominciò a intitolarii Imperadore Eletto nel che fu imitato da i Successori , con lafeier anche la perola Eletto .

# ( 448 )

# TAVOLA CRONOLOGICA DE I RE D'ITALIA.

Anni J Critic O Teoderico . 526 Atalanco 734 Tendato, o fia Teodoto. 736 Vinge. 140 lidibado , o fia Ildibaldo . 54r Erarico . Totala . 553 Teja ; in cui ebbe fine il Regno de Goti , o fia de gli Offrogoti d'Italia . 169 Alboino, primo Re de Langobardi. 173 Clefo, o fia Clefone. 184 Autari (Flavio.) Questo Prenome pal-10 ne : Re suos successori. 591 Agilolfo. 615 Adaloaldo. 421 Arioaldo, o sia Arialdo, o Caroaldo. #3# Rotars, detto anche Crotario. er Rodoaldo. 653 Anberto f. 661 Bertando, o la Pertanto, e 661 Grimoxido. 671 Bertando , rifelito (ul Trono . 678 Cunibeno. 700, Liutberto . 701 Ariberto IL 712 Aispressão, o da Aniprando, e Listopratido 236 Ildebrando, o fia Ilprando. 744 Rachis, o fia Ratchis. 749 Affolio, 717 Defiderio . 719 Adeigifo, o fia Adelchii, da cus paísò il Regno d'Italia nel 774 in Carlo Magno , Re de' Franchi , il qua-le diede pos all'Italia il fuo Re particolare, cioè nel 781 Pippino. ne ha veduto l'Italia, giacche gl' Impera-Bis Bernardo. don fi fono mess in possible de usare fenza

410 Lottario i. fre i Re d' Italia .

E44 Lodovico II. 177 Carlomanno. 179 Carlo il Grollo, o fia il Craffo. 0\$0 Ветендагно с-#19 Guido soo Lodovico iit, con la prima irrazione de gli Ungheri in Italia. or Rodolfo, o fin Ricolfo, o Radol fo. 915 Ugo. 931 Lottano ir. Berengario ir. e Adalberto. pen Ortone 21. gig Ottone itt, DOIODIA spot 1004 Arrigo i, fra i Re, d'Italia i derio Arrigo ie, perchè fa un altra Arrigo Redi Germania nel 918. tosé Corrado il derro il Salico, 1039 Arrigo III. foprannominato al Nero , 4a)la barba . toff Amgo tr. 1091 Corrado in tion Arrigo v. 1114 Lottario Iri. 1138 Corrado III. 1143 Federigo 1. dettoj Barbarolla. TIBE Arrigo VI. 1209 Ottone ev. Imperadore, e Re d'Italia, fecundo gli Storici Milanefi . 1355 Carlo 17, Imperadore . 141 i Sigismondo 1435 Federigo 1:11. Imperedore, che prefe la Corona del Regno Langobardico na Roma da Niccolò V 1530 Carlo V. Imper, recevette da Clemente vir. in Bologna la Corona anche d' 1zalia . Dopo la qual coronazione, minn' altra pul

di essa il titolo, e l'autorità de gli Anguñi.

# (449)

### TAVOLA CRONOLOGICA

#### DEI

# PREFETTI DI ROMA.

Anni di Crubs L'Uno Pifone sche mort in quell' An-309 Aurelio Ermogene, 310 Rufio Volufiano ( Gajo Cejonio ). tica con fode per anni 101 gir Giusio Flaviano. Lucio Elio Lamia, e nell'anno feguente diede anch'egli fine a' fum giorni. 🕦 Aradio Rubio . Confole, Coffo , per atteltaro di Tacreo , e di Se-115 Gajo Vezlo Collinio Rufino. neca ep. 11. Pedanio Secondo 117 Settemto Baffo. 118 Gudio Cafito. 119 e feg. Valerio Maffimo Baffio, o fia Va-Ducennio Gewino. 📆 Plavio Sabino ( Tito ) Fratello di Vefpaliano, Padre di Tito Flavio Sabino Terro Massimo solamente . Confole nel 🚹 123 Gajo Verto Collinio Rufino, Mail 13\* 111 Bebto Macro . di Settembre gli fu fufittutto Lucerios o fia Luctio Valena Vertio. 111 Carilio Severo. 194 Dum mio Deftro. 124 Lucerio, o ka Lucrio Valerio Verino. 204 Flavio Libone Lucio Fabio Cilone. 👥 e (eg. Anicio Giuliano). sat e feg. Nammio Albino, feccado il Bupublici Oprazianu emod il 2. di Sertemcherio . e l' Eccardo . bre; e i. di 8.Orrobre Petronio Probiano. Mor e feg. Petron o Volufiano. tto Perronio Probiano. 122 e feg. Anicio Panlino. 271 Poftumia Siagno, fecundo il Bacheriot 331 Publio Opraziano I 7. d'Aprile i e 10. de ma fecondo Voprico Elio Cefeziano. Maggio Cejonio Gialiano Camenio. 178 e feg. Futto, o V'rio Lupo. 314 Anicio Paolino , Confole in quell' An-no Ciò però è dubbiolo . Mi Ovinio Paterno . 2 Pomponio Vittorino, o fia Vittoriano. 115 e feg. Cejanio Ruño Albino. 185 Titurio Robalto, o Robatto. Valerio Proculo . 337 Valério Procolo. 118 Mecilio Ilariano. 114 e leg. Gajo Cejonio Varo. 2b7 Gjunio Malimo. 319 Lucio Turcia Secondo Apeoniano Afterio, dal 14, di Lugho ino al 21, di Ottobre, pe il relio dell'anno Tiberio 281 Pomponio Januario. apr Giunio Tiberiano. Fabio Tuzano, creduto il Confole del 293 e feg. Settimio Acindino. 140 Tiberio Fabio Tietano fino a Maggio o ker Arikabolo. Los Caffio Dione . Andato ales Corte di Collante, fol-Afranio Annibaliano. tenne le fue veci Giunto Testullo. Artorio Maffirmo , 341 Aurelio Celimo. 200 Anic o Faulto. 745 Mayorato Lol cano il 22 d' Aprile | e il 24 200 Appro Pompro Faultino d. Lugho Acone ( o fia Acomo ) Caro-Jor Elio Dionifio. lino ( to fia Catullino ) F.lemazio ( o pur Mammio Toko. Filoniano. 305 Giunio Tiberiano. 343 Aconio Carullina . 304 Araclio Ruffino. 144 Quinto Ruffico . 101 Postumio Trainno, Probino . Placido . gos Annio Anulino. 147 e leg. Ulpio Limenia, anche Confole 307 Gialteo Terrullo. 308 Stazio Ruliao , nel 349; mel qual anno fu Prefetto di Telmo XII

Atomic des Culto

Roma e del Preserio fino il di I. d' Aprilio : Ericado Waro vacante al lungu fine is 14, 41 Maggio, terte e due le digneté furont all'ora confesse ad Femagene

848 Tiberso Fabro Tigano

\$14 Taberto Fabro T stano continuò per li due norms meli 11 s di Merzo Aurebo Cal-ino il 1s di Maggio Grito Probaso il 7 di Giagno Ciulio Adeldo il 18. de Decembre Valer a Pracola

150 Valerio Procolo fina il 8. di hetterabre aligea gar faccederte Settimo Meiafea j e a quelle l'un dei derro Mefe Nera-

200 Centale

\$55 Merario Cereale fino al 8, di Dicember, más Memmio Vitraño Oráto.

144 Ment vin Vitrafio Orteo, come dal Catalono del Bocherio, ebt qui trimina | Pictern .

214 Leannin, facteff we de Victatio.

gre Leureio concinuò i rea non apparifee, fa alcuno gli faccedeffe Jopo il mele di Otrobre

gre e fec. Memmen Victatio Otifico per la fi-

gua Guano Z fio "occadore a Vitrafio il 19. di Marios, Ma quette mario il se di Agorbo, for efercitate quella digrate per qualche empo da Artema, e dipor entro Terrillo.

gen e feg. Terralla

361 Malimo, creato in lungo d. Terrullo da Gultano, dopo che direnne Padron di tecto

341 Locio Tiurio Serendo Apronisso Aferio. neg Gajo Cejamo Rufa Vi tufiano, a cui fuccedette Lucio Autelio Ariano Sommacon come dal sindre Tenderiano,

344 Singmaco per li e nant primi men diper Velutiano

306 Vesto Agono Preteffato fembra che fofde Il Panviulo es da Lampadio, e polera laventos. Ed in facte la Prefettura de Juvenicio y ven confe maia da Aminuso ,

pdy Juventuo pre alcuns med al-pos Veuse Aporto Presentato

pall e fez. Qu mu Clodio Ermogeniano Olibe o, della famola Fam g la Antela

gyo Principio el rapprefenta una l'egge del Cod ce Tendol nel se il Aprile, ma 6 pub dubitare. Ammiano doco aver parlato d'Olibe o , paffs ad Ampeus, came de fucceffree del medefeno

get Amprilo.

App Am et u. f. trouere fiel principen de Marsu ne le Lezgo del Cod. Teodofiano e fembra che com nuaffe per tasto il Maggio Il un d'Agodo É traova na Ba-

pane. Non è cerro quello norme, di cui son è altra memoria . Il Panyimp pretende, the ad Ampelio (accodeffi-claudio in ques' asso, ma coò avvenme pod tardi

171 Gajo Cajorna Rako Volukano, come dal Ced. Trodul. non Claudie, come rue-

le il Panrinio

pre Euprafico, e dopo les Claudio yn quell' a time

pre Fugradio probabilmenos couringà

170 Rutino, e por Graces, come dal Cod, Trodio, e son Espratio, dipos Probioso, come firms il Patrimo

197 Geacco per qualche rempu poi Probiaae .

jel Probianoj ma à congluenture.

370 Ipazio, le non fallano i retti del Codice Tesdofano.

the Paolino , to daid Cod. Tendof. Che minfia il Velcovo di Nola, come credi di Baronio, vedi Anecd, Lacia, dell' Ansore , Tom. | 13/dert X

alle Veleriano, del Cod. Teorof.

gas Severa , Preferio di Roma , in due funghi del Cod. Teodol. In altre laggi di quella fiella suna Serera i (a più è la Refla : Preferea dei Pretario

18; Avenue forfe bie cerra un perionagen

di forma pierà, e abilità, 384 Summero, celebre perforaggio, De tal digreca egli parle se alcune the Luctere

294 E ignoro Seraccophe da Simmaco, che dimando d'effeit lesticato, mon fi sa, fe elaudico. lo circlo, che gli venifie furrogaça Severo Pitratio. Vedi Anecd. lates. Tom | Deffere 6

par Salloftio i il ci re di Giagnos e Pleiano il e di Lugho, tecomio il Cod.

Tendo

18y Pantanes, fi può credere, effendu una Legge nel 4 od. Trostof, a lui indiriarate nel Gernajo.

180 Fabro Tiatano, forfe . 180 e feg. Abrasa, ferondo il Cod. Tendol.

igs Albino, f trums a nelle Leggi del Cod. Teudof in Prhingin eil ig de Luglio Alipio, chamaio in una iferiaiore del Genero fakeco Probo Alipio, 100 F GF F FROM

191 Il Cod Temini et fa resiere pub d'un Professo nel puriente anno Bablio. por Andromaco, finalmente Fiorenti.

ea. pet Excession, fecondo il Ca., Tendof. gon e fee Pariann, freundu il detto Und.

40) Andinnaco

des flar a Mar chie Lenginiant, es moffre na'nferrenne Grustiann alla pag 103. Anni di

Cristo 406 Flavio Pifidio Romolo, fecondo un'ifcrizione del Grutero alla pag. 187. p. 1.

408 tlario, dal Codice Teodol, Zolimo di

dà Pompejano . 409 Bonofiano , fecondo il Cod. Teodof Dopo var, toebidi in quest' anno fu por creato Prefetto di Roma Attalo, in alcune Medaglie detto Prifco Attalo. Questi dichiarato Imperad. efimero tred Marciano.

4ro e feg. Bonofiano apparifee dal Cod. Teo-

cottano.

421 Paimato, Cod. Tendof.

414 Eurschiano prima, le non v'ha errore nelle Leggi del Cod. Teodol, pulcia Albino i indi Epitanto. Anche piodoro fa menzione d' Albino

415 Gracco, dalle Leggi del Cod. Teodol.

416 Probiano, fi vede nel detto Cod,

419 Simmaco .

431 Volufiano, da un Editto di Coffenzo Augusto a au indirezzaro en quell'anno , fatto contro de' Pelagiani .

415 Faulto , dal Cod, Teodof. 416 Albino, dal derto Cod.

434 Volunano, che morì in quell' anno, dopo aver ricevuto il Battelimo per O-

pera da Melania fua Nipote , e di ≱ro-

elo Velcoro di Coltangimpoli. 447 Terrazio, che portò le immagini di Antemio Imper a Collantinopoli, in fegno th' era Rato accettato Imperadore, Dalla Cronica Accaudrina

468 Apollmare Sidomo , in ricumpenta del Paneginco dell'Imper Antemio .

531 Salvancio, dalla Lettera 18 del Re d' Etaha Atalameo ,

950 Il Fratelio, o pur Germano di nome da S. Giegorio I. Papa.

coo Giovanni glariciifimo Prefereo di Roma. Da la Lettera & Lib, 10 di S. Gregorio I. Papa a Teodoro Curator di Ravenna , feriera o ful fine del precedente, o in principio del prefente anno.

Mancano da qui innanzi i Prefetti coll' ofato ordine , folamente fe ne accenna alcuno in certi anni , come nel 965, un Prefetto di Roma , ma lenza nome , de cua fu mello pera gione Papa Giovanni XIII. e nel 987. no cal Noffredo con fuo incognito fuccellore; e ñoo ael 1353, fi nom na Prefetto di Roma Giovanni da Vico. All'anno 1016 vedrat un cerco Grovanni e qual foffe la Dignità, e l'uffizio de 1 Preferci.

#### TAVOLA CRONOLOGICA

#### REALI SOVRANI

# SAVOJA.

Anni di Cruft o

995 Revoldo .

1011 Umberto 1.

Amedeo 1. 1041

Odone 0761

Amedeo II. 1050

Umberto U. togo

Amenco III. TIOL

Umberto III 1149

Tommato. C : F4

Ameuco IV. 1235 russ Bonifacio

Pictro . 116 [

assa Flippo L.

Amedeo V. 2384

1313 Edourdo.

Aimone 1319 1343 Amedeo VI. 1384 Amedeo VII.

191 Amedeo VIII.

Lodevice

Amedeo IX Braso. Jank

Filtherto L. 1476

1481 Carlo E. Carlo II.

1490 7498

Filippo II. Filiperto II. 1497

Car o III. 1404

1555 Emanuele Faliberto. tylo Carlo Emanuele I.

Vittorio Amedeo I. 1630

1637 Francesco Giacinto.

1636 Carlo Emanuele II.

1875 Victorio Amedeo II.

1730 Carlo Emanuele 1)I.

€g ≥

TAYO-

# (45<sup>±</sup>) TAVOLA CRONOLOGICA DE 1

# DOGI DI VENEZIA.

Anni di Cr to PAOleccio Anapello.
719 PAOleccio Anapello.
719 Parcello Tegaliano. 128p Pietro Gradenigo. EJII Marino Giorgi . ITER GIOTAGRI SOTANZO. 216 Orfo Ipato 741 Deusdedie, o fia Trodato Iparo. 2328 Franceico Dandolo. 1319 Bartolomeo Gradenigo. 216 Galla -1343 Andrea Dandolo. 716 Domenico Monegario. 164 Man ale Galbane . agra Marino Faliero. 1111 Giovanni Gradenigo. foe Obelerie . \$11 Angiolo Particiaco, o fia Participazio. 1156 Giovenni Dolfino . 1161 Lorenzo Celfi. Tay Gigtheritoo . 1365 Marco Comaro, **Стр** Сюудил 1 837 Pietro Tradonico . 1367 Andrea Contatini 164 Octo 1 Part ciaco , o Sa Participação. Illa Michtle Morofica . Antonio Venierg. ■77 Gjovanni II 187 Pierro 1. Candiano. 1400 Micheie Steno. 1411 Tommafo Mocenigo. ## Pretro Tubuno \$15 Orfo Il Particiaco, o fa Participano. 1447 Francelco Folcari . 1457 Pafquaie Malipiero . #11 Pierro II Candiano. 1441 Crefforo Moro #19 Pietro Badoe o . o Particiaco . 943 Pietro III Candiano . pro Pietro IV Candiano 1471 Niccold Tion . 2473 Niccold Marcello, 2474 Pierra Mocenigo #16 Pretto I. Orfcolo 1976 Andrea Vendramino . 978 Virale Cand and . part Giovanni Mocenigo #79 Tribuno Memma 991 Pietro Il Orfcolo. 1481 Marco Berbatigo 2045 Ottone Orizolo 2016 Pietro Barbolano, o fia Centunico. 1484 Agostino Barbatigo. 1sel Lionardo Lorcéano. 1031 Domenico Fabianico, o Flabanico 1441 Amonio Gilmani . 1111 Andrea Gritti. 1041 Domenico Corkarini 1118 Pietro Lando. soyr Damen ca Silvio. 2084 Virale Faledro, o Faliera detto Dodon. 2024 Vitale Michele 1541 Francesco Dunato 1951 Marc Antonia Travilano. atos Ordelafo Faledro, o Faliero . 1914 Francesco Ventera. \$117 Domenico Michele . 1916 Lorenzo Printi egre Girolamo de' Printi-2140 Pietro Polano . a de Domenico Morufes. 1467 Picted Loredang. 3756 Virale II. Michele . 1170 Luigi Mocemgo. 1174 O 1177 Sebaftiano Ziarri reyr Sebait and Ventero . 2179 Auren, o lia Orto Maffropictro, o Ma-15\*8 Niccolò da Ponte . 1141 Palquele Cicogna. Niga Avrego, o fia Enzico Dandolo, arpr Marino Grimana . fact Pietro Ziana 1406 Lionardo Donago. 1119 Jacopo Tiepolo . 1149 Marino Moroline . 16th Mate' Anton a Memmo. 1411 Giovanni Bembo . Jagg Rimeri Zena. adall Niccolò Dunato. and Lorenza Trepolo. Amonso Priuli . 1175 Jacopo Contamai. 1613 Francefen Contamal . 1134 Giorana Dundolo. 144 Giovanni Cornero.

Nicce-

Anni di
Crifto
1619 Niccolò Contarani.
1619 Francesco Erizzo.
1616 Francesco Molino.
1616 Carlo Contarini.
1616 Francesco Cornaro.
Berniccio Valiero.
1618 Giovanni Pesaro.
1619 Domenico Contarini.
1611 Niccolò Sagredo.
1616 Luigi Contarini.
1618 Mare' Antonio Giustiniano.

253 )

zatt Francesco Motosmi.
2594 Silvestro Valiero.
2700 Luigi II. Moctongo.
2709 Gioranni Cornaro.
2712 Sebastiano Mocenigo, detto da alcuni
Alvise.
2713 Carlo Ruzzini.
2713 Luigi Pisant.
2744 Pietro Grimani.
2744 Francesco Loredano.
2753 Alvise Mocenigo.

# TAVOLA CRONOLOGICA

### DEI

# DOGI DI GENOVA.

|             | s eli - |           |                                    |        |                |           |       |
|-------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------|
| Anny di     |         |           |                                    |        |                | Dutazione |       |
| Cre         | Ю       |           |                                    | _      | Amai           | Meli G    | 10101 |
| 1140        |         | Sectombie | Clmone Boccanegra.                 | I.     | 5.             | 3.        |       |
| 1344        | 15      | Decembre  | O Giovanni di Morea.               | II.    | T-             |           |       |
| 1310        | ,       | Gennajo   | Giovanni di Valente.               | 111.   | 3.             | 9.        |       |
| 1313        |         | Ottobre   | Sede Durale vacante.               |        |                |           |       |
| 1356        | 15      | Novembre  | Simone Boccenegra per la 1, volta  | *      | 6.             |           |       |
| 1163        | 14      | Marzo     | Gabriele Adomo                     | IV.    | 7-             | 1.        |       |
| 1370        | 3       | Agaila    | Giacomo da Campofregolo.           | ν,     | 7.             | 10.       |       |
| 378         | 17      | Giugho    | Antoniotto Adomo                   | VI.    |                | poche i   | ΠE    |
| 1378        | 17      | Gingino   | Niccolò Guarco .                   | VII.   |                |           |       |
| 3383        |         | Aprile    | Federico Pagano                    | Alir.  |                |           |       |
| 1183        |         | Aprile    | Leonardo Montaldo .                | ix.    | 1,             | 9.        |       |
| 1184        |         | Giugno    | Antomotto Adorno per la 2, volta ; |        | é.             | ε.        |       |
| 2390        |         | Agosto    | Giacomo da Campo Fregolo a, vol    | lta .  |                |           |       |
| 33 bt       |         | Aprile    | Antomotto Adotno per la 3. volta.  |        | T <sub>e</sub> |           |       |
| 1391        |         | Giugno    | Antonio Montaldo                   | х.     | 1.             | _         |       |
| 1391        | 13      | Grugno    | Pietro Fregolo.                    | ¥I,    |                | poché (   | ore . |
| 1393        | 73      | Grugno    | Clemente Promontono                | XII.   |                |           |       |
| ¥3.94       | 14      | Laglio    | Francesco Ginstenano di Gazibaldo  |        |                |           |       |
| 1791        | 1       | Sertembre | Antonio Montaldo per la s. volta-  |        |                |           |       |
| \$3,94      | 14      | Maggio    | Niccolò Zoaglu.                    | XIV.   |                | 3.        |       |
| 1394        | 17      | Agofto    | Antonio Guarco.                    | XV.    |                |           | 16.   |
| 2374        | ,       | Settembre | Antoniotto Adorno, per la 4. Volta | t-     | 2.             |           |       |
| 1796        | 17      | Settembre | Varò la Sede Dutale.               |        |                |           |       |
| 3463        | 17      | Marzo     | Giorgio Adomo.                     | XVI    | 1.             | 11,       | 37.   |
| 3415        | 27      | Marzo     | Barnaba Guano.                     | XVII.  |                | 3.        |       |
| 2410        | - 4     | Luglio    | Tommalo 4a Campofregulo.           | XVIII. |                |           |       |
| 1411        | - 1     | Decembre  | Vaco la Sede Ducale.               |        |                |           |       |
| 7436        |         |           | Ifnardo Guarco.                    | XIX.   |                |           | 7.    |
| 1436        |         | Febbrajo  | Tommafo da Campofregolo a. vo      | It is  |                |           |       |
| 1437        | 24      | Maczo     | Batifia Fregolo                    | XX.    |                | poche o   | ne .  |
| 2537        | 24      | Marzo     | Tommafo da Campofregolo 1. vol-    | Ch.    | 1.             |           |       |
| 7443        | 19      | Gennapo   | Raffaele Adomo                     | XXI,   | 4+             | 11.       |       |
| <b>2447</b> | - 4     | Genn ajo  | Barnaha Adorno .                   | XXII.  |                |           | ip,   |
|             |         |           |                                    |        |                | Giano     |       |

1

|              |     |                    | ( ,,, )                                                 |           | _            |         |         |
|--------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|
| Anni         |     |                    | ( 454 )                                                 |           | Anni<br>Anni | Man ale | Giorni. |
| Criff        |     | Gennajo            | Giano Fragolo,                                          | xxiti.    | t.<br>Umir   | 9.      | 67a     |
| 2447         | 52  |                    | Lodovico Fregofo,                                       | XXIV.     | 1.           | 11.     | 33.     |
| 1410         |     | Decembre           | Pietro Fregolo.                                         | XXV.      | 7.           | 1.      | 3.      |
| 1458         | 11  | 25                 | Vacò la Sede Ducale.                                    | ,,,,,,    | •            | •       | 3       |
| 1460         | 13  | * 4                | Profeero Adorno.                                        | XXVI.     |              | 1.      | 26.     |
| 146t         |     | Loglio             | Spineta Fregolo.                                        | XXVII.    |              | -       | 164     |
| 1461         | 14  | 7                  | Lodovico Fregolo la (econda volta                       |           |              |         |         |
| 1461         | 14  | had a second       | Paolo Fregulo Arctivelento                              | XXVIII.   |              |         |         |
| 14/1         | 18  |                    | Lodovico Fregolo la reta volta                          |           |              |         |         |
| 1463         |     |                    | Paolo Pregofo la feconda volta.                         |           |              |         |         |
| 1464         | 18  |                    | Vaeò la Sede Ducale                                     |           |              |         |         |
| 2473         | 17  |                    | Profecto Adomo la feconda volta.                        | unte      |              | 3.      |         |
| E418         | 25  |                    |                                                         | XXIX.     | 41           |         |         |
| 14  3        | 15  | Novembre           | Paolo Fregolo la terza volta<br>Varò la Sede Ducale     |           | 9.           |         |         |
| 1410         |     | Mario              | Paolo da Nove                                           | XXX.      |              |         |         |
| 1107         | 15  | MATZO              | Vacò la Sede Ducale                                     | 444,      |              | 1.      |         |
| 4 * * *      |     | Guidan             | Giano Fregolo                                           | XXXI.     |              |         |         |
| 1563         |     | Grugno<br>Maggio   | Vacò la Sede Ducale                                     | A-CALL    |              | 10.     |         |
| 8513<br>6513 | 11  |                    | Ottaviano Fregolo                                       | XXXII,    | 14           |         |         |
| 2515         | •   |                    | Vacò la Sede Ducale                                     |           | -            |         |         |
| 1623         | 3   | Giugno             | Antoniotto Adorno                                       | XXXIII.   | ý,           |         |         |
| 1527         | •   | B                  | Vaco la Sede Ducale                                     |           | ,.           |         |         |
| -7-1         |     |                    |                                                         |           |              |         |         |
|              |     |                    | DOGI BIENN                                              | A L 1.    |              |         |         |
| ter          | 11  | December.          | Oberto Carranco q. Lazzaro.                             |           | XXXIV.       |         |         |
| 1131         | 4   | Gennajo            | Batille Spinola q. Tommelo.                             |           | XXXV.        |         |         |
| 7131         | 4   | Genna jo           | Danika Lumellino q. Girolamo,                           |           | YXXXI"       |         |         |
| 9979         | - + | Gennajo            | Cristoforo Grimaido Rosso.                              |           | XXXVII.      |         |         |
| 1437         | 4   | Gennajo            | Gio Battila Doria o Agoitino                            |           | XXXVIII      | •       |         |
| 1539         | - 4 | Gennajo            | Andrea Gruftiniano q Bal.                               |           | XXXIX.       |         |         |
| LSAE         | - 4 | Gennajo            | Leonardo Cattaneo o, Agoslino.                          |           | XL.          |         |         |
| 1143         | - 4 |                    | Andrea Centurione Pietra Santa                          |           | XLL          |         |         |
| 2542         | - 4 |                    | Gio Batilta Fornari q. Rafaclo.                         |           | XIII.        |         |         |
| 1147         | - 4 | Gennajo            | Repodento Gentale q, Girolatno.                         |           | XLIV         |         |         |
| 3540         | - * | Gennajo<br>Gennajo | Gafpare Germaido Bracelli .<br>Luca Spinola q Batifia . |           | XLV.         |         |         |
| 1641         | - 4 | Gennajo            | Giacomo Promontorio q. Pierco.                          |           | XI VI.       |         |         |
| 1555         | - 1 | Gennajo            | Aga(hno Pinello q. F.I ppa .                            |           | XLVII.       |         |         |
| 1443         | - 1 | Genhajo            | Pierro G.o. Cibo Chravari q, Bartoloi                   | meo .     | XLVIII.      |         |         |
| 1459         | 4   | Gennajo            | Girolamo Vivaldo q. Agoluno                             |           | XLEX.        |         |         |
| 1440         | - 4 | Gennajo            | Paolo Banilla Carri Giudice q. Sior                     | g10 ·     | L            |         |         |
| 2561         | 4   | Ortobre            | Battila Citala Zoaglj q. Giorgio                        |           | Lt.          |         |         |
| 1463         | 7   | Ottobre            | Gio. Batula Leccaro q. Stefano .                        |           | LII.         |         |         |
| 1967         | 3.1 | Ottobre            | Ostaviano Gentile Odersco q. Nices                      | ılò.      | TIM          |         |         |
| 2507         | *   | Ottobre            | Simone Spinola q Gio. Bat ila .                         |           | LIV.         |         |         |
| 2569         | 6   | Ourobre            | Paoto Ginflutano Moneglia .                             |           | LV.          |         |         |
| 1571         | 10  |                    | Grovanni Lomelbno q Meliar                              |           | LVI.         |         |         |
| 1771         | 17  |                    | Giacomo Durazzi Grimaldi q. Giov                        | annı.     | raii.        |         |         |
| 1475         | 11  |                    | Profecto Centurione Fatimanti .                         |           | rath.        |         |         |
| 1177         |     | Ottobre            | Gio. Batalla Gent le q. Giacomo.                        | 1         | LIX.         |         |         |
| 1979         | Id  | Ottobre            | Niccolò Dona q. Giacomo . Primo al Titolo Serenifimo.   | cue brele | TX.          |         |         |
| 1721         | 2.7 | Ottobre            | Geronimo De' Franchi q. Criftoforo .                    |           | LXĮ,         |         |         |
| 1383         | 4   | Novembre           | Geronimo Chiavari q. Luca .                             |           | LXII.        |         |         |
| 1586         | Ú   |                    |                                                         |           | LYIII.       |         |         |
| 1007         | 14  | Novembre           | David Vaccaro q. Giacotno,                              |           | LXIV.        |         |         |
| 1189         | 10  | Novembre           | Batista Negrone q. Batista -                            |           | LXV.         |         |         |
|              |     |                    |                                                         |           |              |         | Art I - |

| Anni di |     |           | ( 456 )                                      |           |
|---------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Crifto  |     |           |                                              |           |
| 1903    | 7   | Agello    | Amonio Gramaldo q. Niccolò.                  | CIDIV.    |
| 1705    | 13. | Agotlo    | Stefano Oporato Ferento q. B.                | CXXVL     |
| 1707    | 9   | Settembre | Domenico Maria Mari q. E. Stefano .          | CXXVII    |
| \$709   | 13  | Settembre | Vincenzo Durazzo q Giovanni Martia .         | CXXVIII.  |
| 1711    | 17  | Settembre | Francelco Maria Imperiale q. Gio. Giac.      | CXXIX     |
| 1713    | 25  | Settembre | Gian-Antonio Giudiniano q. Antonio.          | CXXX.     |
| 3714    | 3.6 | Settembre | Lorenzo Centurione q. E. Gio. Batifit .      | CXXXI     |
| 1717    | 30  | Settembre | Benedetro Viale q. Agoftipo.                 | CXXXII.   |
| 1719    | 4   | Otrobre   | Ambrogio Imperiale q. E. Federigo            | CXXXIII.  |
| 2711    | 8   | Ottobre   | Cefate de Franchi q Federigo .               | CXXXIV.   |
| 1713    | 13  | Ottobre   | Domenico Negrone q. E. Benedetto.            | CXXXV.    |
| 1726    | 18  | Gentajo   | Geronimo Venerolo q. Giovanni Bernardo.      | CXXXVI.   |
| 1718    | 11  | Gennajo   | Luca Grimaldo q Niccolò.                     | CXXXVII   |
| 1730    | 11  | Gennajo   | Francesco Maria Balbi g. E. Giacomo .        | CXXXVIII, |
| 1733    | 19  | Gennajo   | Domenico Maria Spinola q. Criftoforo .       | CXXXIX.   |
| 1734    | - 3 | Febbrajo  | Stefano Durazzo q. E. Pietro.                | ÇXL,      |
| 1756    | 7   | Febbagio  | Niccolò Cattaneo q. E. Gio. Batiffa .        | CXLI.     |
| 1738    | 11  | Febbrajo  | Coffantino Balbs q. E. Giacomo.              | CXLII.    |
| 1740    | 16  | Febbcalo  | Niccolò Spinola q. Franceico Maria.          | CXTIII.   |
| 1742    | 10  | Febbrajo  | Domenico Canevaro Q. E. Niccolò.             | CXLIV.    |
| 3744    | 17  | Febbrajo  | Lorenzo Mari q. Niccolao .                   | CXLV.     |
| 2764    | 3   | Marzo     | Gio. Francesco Brignole Sale q Anton Giulio. | CXTAIT    |
| 2748    | - 6 | Marzo     | Celare Cattaneo q. E. Gio. Batiffa.          | CXLYII.   |
| 1750    | 10  | Marto     | Agoftino Viale q. E. Benedetto.              | CXLVIII   |
| 1751    | 19  | Marzo     | Stefano Lomeliano q Giovanos Franccico.      | CXTIX.    |
| 1752    | 7   | Glugno    | Gio. Banita Grimaldo q. Pietro Francesco.    | CL        |
| 2754    | 16  | Gtugno    | Gio, Gracomo Venerofo q E. Girolamo          | CLI.      |
| 1756    | 11  | Giugno    | Giovanni Giacomo Grizzaldo q Aleffandro.     | CTII      |
| 1758    | 33  | Agofto    | Matteo Franzone q. Stefano .                 | CTIII.    |
| 1760    | 10  | Settembre | Agoffino Lornellio6 q Barrolomeo .           | CLIV.     |
| 1763    | 25  | Settembre | Ridolfo Emilio Maria Brignole q. A. G.       | CLV.      |

# A V V I S O DELLO STAMPATORE.

Vendo io dato in questa Edizione il Testo genuino degli Annali del Muratori, senza la menoma alterazione, siccome mi era impegnato, stimo ora debito di mia gratitudine, e rispetto verso il Sovrano di questo Principato di Monaco, di sar osservare l' Antichità in esso Dominio dell' Inclita Casa de Grimaldi, acciocchè non resti pregiudicata da qualche asserzione del per altro celebre Autore.

La Nobilissima Casa de' Grimaldi trae sua origine da Grimoaldo Conte di Fiandra, che vivea nel VII. Secolo. Da Esso discese un Grimaldo, il quale nel X. Secolo avendo scacciato i Saraceni da Monaco, ne ottenne in dono la Sovranità da Ottone I. Imperadore. In quel tempo cominciò ad esercitarla, e continuò poscia nella sua discendenza, come si ha da memorie autentiche, esistenti negli Archivi di Monaco e Milano, e si vede parimente confermato dalle Tavole Cronologiche del Musanzio Edizione quarta di Roma al Secolo X. pag. 221. e 281. da Vittorio Siri, Mercurio Tom. II. pag. 440. dal Bouche, Istoria di Provenza Lib. VIII. Sec. 8. dal Venasco, e da Niccolò Grimaldi nelle loro Genealogie, e da altri.

Da quanto si vien da osservare, e dalle sopracitate Genealogie apparisce, che la Sovranità di Monaco nella Casa Grimaldi ha incominciato da Grimaldo I. e non da Francesco Grimaldi, che per la robustezza del suo corpo su detto Tom. XII.

H h Massa,

Massa, e da altri su chiamato Malizia, ma il suddetto Francesco Grimaldi non sece che ricuperar Monaco, che era stato occupato dagli Spinoli con rimetterne in possesso Ranieri II, suo Padre legittimo Sovrano, non già nel 1297, nè per via d'usurpazione, come sembra insinuare il nostro Autore Tom. VII, pag. 516, per non aver sorse avuto sotto l'occhio, e consultate le occorrenti memorie, ma bensì nel 1317.

Il Muratori riferisce benissimo all' anno 1641. Tom. XI. pag. 159. l'espussione de gli Spagnuoli da Monaco satta da Onorato II. che si era messo prima sotto la protezione della Francia, ma convien aggiugnere, che essa, oltre ad altri vantaggi accordatigli, si obbligò di mantener Lui, e i suoi Discendenti nella loro Libertà e Sovranità, come risulta dal Trattato conchiuso con Luigi XIII li 14. Settembre 1641.

in Perrona.

R Ichieffi i nomi de Sigg. Affociati a questa Edizion degli Annali del Muratori dalle respenive Città, ove surono ascritti, ad oggetto di stamparli por a fuo luogo, afforché ne ebbs forto l'occhio le liste, tanta divertità offervat fra effe in ordine alla diffribuzion de titoli di cerimonia, che filmai doverne procurare da miei corrupondenti l'opportuna emendazione, giacche non avendo io notizia diretta de medefimi Sign-Affociati non poteva farlo da me folo. Giovò alquanto quella cura, ma ficcome l'inconveniente procedeva in huona parte dal vario colhime delle Cinà nell'accordare a titola, così non poter mai giugnere al feguo prefisso di comparticli con eguale tenore . Frattanto venendo filmolato da ogni parte e con forti altanze a pubblicare il Tomo, che per il fuddetto monvo fi differiva, mi trovai in necessità di darvi l'ultima mano col porvi le luke de Sign. Affociati, quali mi furono fomminikrate. Se alcuin adunque non fi vedranno decorati de convenevoli titoli, non l'amputino a mia mancauxa, porché nonoftante la mia diligenza e premura per rendere ad ognuno la debuta diffinzione, dovetti finalmente acquietarmi all'altru rapporto.

Nel Catalogo che legue vi faranno ommeffi alcuni Signori Affociati, o perchè non hanno voluto effervi inferitt, o perchè non tui futoso comunicati, o perchè m fine si sono ascritti tardi, e non hanno potuto pervenirmi in tempo i loro nomi, non avendo io mancato di registrare per ordine d'accentazione tutti quelli, che mi furono accennati prima del

compimemo della itampa di queito Tomo.

## CATALOGO DE S. ASSOCIATI.

MONACO. Mona, o ,

5, E. la Sig. Donna Marie Giova Marchefa de Doktacqua

Illato Sig. Avrocato Pietro Noaro di Dokearqua M. R. P. Berngno del Gesà ( altrepente P. Cafiera ) Acolt niano Scale

Ilismo Sig. Avvocato Clemente Corveli Softituito dea Avvocato Fifcale Generale de Nissa, per due Elempiari.

M. R. Sig D Giuleppe Moetons di Roccabruna , Peutetiore di Exoquenza neile pubbliche Scuole da Monaco , tra gli Arcada Tomimo Smarneo. Il mo Sig. Avvocato Giacomo Lingi di Clave-

lana , Podefia di Mentone . Ilimo e Bevino Monig, Pier Maria Giufunana

Velenvo di Vintimiglia

M. R. big. D. Giambat da Lanteri , Proconorario Apoliblico, Aba c di S. Maria di Castello, e S. Sabina, e Segretatio di Monfignor Giu-Ribiani Vercovo di Vintimigha .

M. R. Sig. D. Giuseppe Carles di Mentone . M. R. Seg. D. Luigi Bolio Vicario Foranco de Illimo Sig. Federigo Ratti Capirano Tenente nel Reggimento o Artiglieria di S. M. il Redi Savargna &c

Mankeur Autonio Albini di Mentone . M. R. P. Guardiano de Minuti Offervanti Rifformat: 41 Carnoiele, per la Libretta di quel

Convento M. R. P. Agoftino Maria di Santa Monica Ago-

funiano Scalzo. Montrur U bano De Preus & Mentone,

Illimo Sig. Avvocato Pietro Vento M. Lire, Sig. Felice Pattore Notaro ed Attuaro nella Curva di Mencune .

M.R. Sig. D.Onorato Francesco Vitry di Mentone. Monfrege Anton Franceico Maria Anliague de Mentoné -

Monfieur Liberale Foenam de Mentone » M. III. Sig. 1410. Batilla. Martini di Stefano di

Sig. Domenico Maria Paflorelli di Francisco, di Porto Mauricio. Per due Eleasplaci Hh a

M. E. Sig. D. Astonio Vedel di Monaco , Prison 41 h. Preces de Leune in Berragna

Mino big Cavaliere Pietro Flamimo Trucheni penatule nel Real Senatu di Briaka

Illino Sig Gio, Liealberro Ministri, Andrews Generale nel Principato di Monato.

Beverendale P. Agodino Carpine Provinciale de-M men mel Commenco de S. Franceico de Panto a Morea, per dur elemplors,

M. Is Sig. Gio. Francesco Ricci da Porte Manriefe per due rfemplan

Monfieur Agitam Gian Antonio di Mentane . Medicuri Alexis de Amis Regny -

M. II. Sig Giacome Friege Gendelf di Porte

Maur et it . Reverendife, Sig. Canonico D. Gonfeppe Maria Viale de Diana

M. R. P. D. Guolarun Aleffandro Prejugli Rarnabeta de Porto Mauriane

M. R. P. Cherabono da V. Harsana de' Min. Buff per il Concento dei Mare re'la Val d'Oseglia M III, Sig. Scelano Seffredd di Perro Mauricin. Elimo Sig Dottore Gunthatida Amei di Ber-

Bless 5 g. Doctore Francules Ames de Borgo-

FB 110 . S. p. 18 Sig. Cavalière de Maupron. Lunguemerne. Generale nelle Armair de S. M. Griffsandisma. Monteur M lio Comandaire e Luegoreneme da 5. M. Unftigniffma in Memoro, Cavaliere dell' Ordine di S. Luigi

Manfeur Daniel Negoeinner a Mentone, Manicus Peres Trioriere delle Troppe sa Manaco-M. Il. Seg. Hiccold Balcerts de Moranne .

RERGAMO

Del Jig Francofee Locatelle , M. R. P. Placide Malaborto Famina Prome del Monifere de Celeftini

M. R. P. Severino Maichert ex-Provinciale de Mi-

M. R. Seg. D. Victo Monte, pubblico Londor de Filosufia nel Collegia Mariana

M. F. Sig. D. Giovanni Quarenghi Profesiore di Eloquenta M. R. P. D. Garrano Micora Chresco Begolice

Tra: Hea M. R. Sig. D. Prancefen Magnebern .

M. R. Sec. D. Grovann Ceroni

M. R. 5 2) Gracomis Gervafort per due copie. M. R. Sig. Dieteer D. Giacomo Califo.

M. R. Sig D Fab a Alegient.

M R S C D tire. Bat ila Conti Illino Sig. (se. spee Cr effen Affen Felice Hed.

Nob. Sig Conv. Gats, this Bringht

Ulma Seg tradament community M. A. C., D. Marcom Besture del Collegio della Maggemir -

Aluro N. N.

#### BOLOGNA Bol Jeg. Later dolla l'alpa.

Sig. Angelo Canetz , Bologuele Seg. Grufeppe Tranquillo Moser, Cremmett. Sig Tendorn Landrians, Milanefe . Sig Ma Neusan Affects , Milanefe .

Monling I know Revout Franceico Maria Macella, Mile CC.

Sig. Grambatiffe Barbar , Briegnefe. hig. N role becoles, Commonete

Seg D. Petro Boscottes . Moderate . filme Sig. Abate Ottavie Gherri, Beloguele. lime of Eccme Sig. Avrocate Franceice Gal-TAM BOIOGRESS.

M R P. Gio. Maria Vallari Cherrico Regulate

Bernabeta . lilma Sig. Cananica Filipetti , Balagnafe . M. R. S y D. Dumernen Barbiert, Belognefe. Sag Genlepet Mandate, Belognefe. Illina Sig, Priore Cabriele Rissardi, Belognefe.

that hig Donesico Cuidotte . Illina Seg Ductors Palquale Copent, Remot del Real Courgon Ancarana Minu Sig. Duttore Francesco Borgis M. R. S. D. Goo, Gosseppe Benedelle Partone di Bondanglio

Illeno Sig. Doziore Gizolamo Carli Elmo Sog, Abett Andrea Verardica Prendigerti. S. E. il Seg. Senerare Halvaña.

Dalle Sig Frankly Taruff Plana Sig. Schattiano Rinaldi Illimo Sig Conte Pietre Lings Papers de Forft. Illmo 5 ; Dottore Oraco Lacearelle de Meldola. Illima Sig. Avvocaro Domenico Levera Illima ed Ecomo big Dorteet Pietro Paolis 160 haelle pubet co Profesione da Chieurgia nello Studio d Boicena . Bermo P. D. Andrea Upon de' Camaldolefi,

Abstr in S. Couranne de Bagnecavalle. Bryma Sig. Canonies Vincenco Lega di Bestighella

Dal deg Grafeppe Garbert. M. R. P. Manarrock S. Anna Cormelesson Scalon. Manhour Sauveners

CESENA Dot Leg. Afrance Fabori . filme fog. Come Coan brancefew Furrbook. Illimo Ser.Contr Abase D. Gracures Chracamquee Illema beg, Are stato G actore Argentum. Illino Sig. Avvocato Dintalevi Manzi, Ulipa Sig. Avvocato Dimenico Carli. Elmo Sag. Loufeppe de Cacle .

CONO

Dal Jig. Francosco Scotto. M. R. Sig. D. Gumbattfin Blanch Proposto della Collegiara di S. Fedele, c Pro Vicario Fucule della Curia Vescovile di Como. M. R. Sig. D. Giuseppe Zeaso Priore di S. Bartolomeg . 4. R. Sig. Avvocato D. Glambetifta Aureggio. Illimo Sig. D. Carlo Martignone Casquico della Carredrale, Illmo Sig. D. Prancelco Sangiuliano Canonico di S. Fedele . Illimu e Revisso Monfig. Giambatifia Pellegrissi Veltovo di Como. M. R. Sig, D. Giaconto Mollo Prevoño di S. Na-Min . M. R. Sig. D. Antonio Brambila Prevoño di San Benedetto . Illimo Sig. D. Giacomo Mafaago de' SS. Vicarl Generali dello Scato di Milano, e Regio Podeltà di Lodi . M. R. Sig, Canonico D. Giovanni Lambertengo di Villa in Valle Elimo Sig Dottore Abondio Luigi della Porta . M. I.I. Sig. Domenico Sampirtro. Illmo Sig. Conte Pietro Monticelli . M. R. Sig. D. Paolo Antonio Brogini Curato di Mologno Pieve di Locarno Illeno Sig. Cavaltere Niccolò Pallavicini . Illma Sig. Donos Terela Martinez Maltiaga.

CREMONA Dal Sig Pietre Rechief.
Lima Sig. Marchele Dottore Avvocazo D. Giotgio Stanga . M. R. P. Scorza Teatino M. R. Sig. D. Hignam: Jella Miffione . Sig. Pietro Martire Agilio Ingegnere Pubblico Illino Sig Dorrore Pier Artonio Mavaolds . M. R. Sig. Abate D. Gio. Domenico Ottini Dottore in Sacra Teologia .

FAENZA Dal Sig. Carlo Bionchido Illmo Sig. Aleffandro Gherri Nobile: Facetino, Illmo e Revino Sig. Canonico e Teologo D. Niccolò Pali Illmo ed Ecemo Sig. Dottore Jacopo Filippo zambela Medico filko e Cerafico, Illmo Sig. Conte Cetare Naldi M. N. P., Lettore Armanni Camaldolefe . Illmo e Revino Sig. Canonico D. Orraviano Catoli Dottore nell una ed altra Legge . Illmo Sig. Aleffanoro Fagnoli Dottor de Legge, Canfor perpetuo dell' Accademia de' Filoppom, e Gradice fopra le Meici foretheri nella Provincia di Romagna Illmo Sig. Doctore Antonio Bucci Lettor pubblico di Filotoka nel Seminano di Fagnal.

PIRENIE Dot Sig Jacope Cartiers, R. Seg. D. Lorenzo Cavina R. Sig. Vicario D. Gaerano Scalini. Illmo Sig. Francesco Grobert Sig. Carlo Baldacer, Illmo Sig. Giuleppe Gavard de Pivers, Illmo Sig. Niccolò Richard de Leffe. Sig. Luigi Digny. Illmo e Revmo Sig. Canonico Angelo Filippa Laperelli R. P. Grafeppe Politi Minor Convict.

8. Sig. D Alctio Branela. R. Sig. D Gauteppe Belluces, Revino Sig. Canonico Orazio Giappelli. R. Sig. D. Niccolò Rigacci . R. Sig. D. Zanobi Baftianelli . Ilimo Sig. Conte Carlo de Bardi da Vemio. Sig. Giovann. Francesco Pagniel. Ilimo Sig. Francesco Maretcelli. S. E. Sig. Course Vincenzo Alberti. R. Sig. D. Niccola Pelagalle Ilimo e Clat fa. Sig. Senat, Car. Auguno Filippo Adami. Illmo Sig. Ruberto Gherardi. Illimo Sig, Giovanni Francisco Aldobrandini . Lilmo Sig. Coute Orlando Malerolti del Beni-K Sig. D. Giuseppe Menicolfi. Sig, Gio. Batiffa Ray Ecomo Sig. Dot Ginvanni Targioni Touzetti. Illmo Sig. Carlo Bond. llano S.g. Cav. Antonio Ganacea.

R. Sig. D. Domenica Mazzarelia.

R. ed beemo Sig. Viocenzo Leopetani. Illimo Sig Giuieppe Lafi R Sig. D Domenico Cafini. Sig. Antonio de Naville, Sig. Niccola Spiombs, Lin o Sig. Lugi Schmidveller, R. P. D. Pierro Cantini . Illmo Sig, Cav. Knoc. R. 5ig D. Girolamo Francesco Ceruti Sig. Camillo Tacchi Errmo Sig. Dor Actio Vannera, Ilmo Sig. Luca Fautoni Illmo Sig. Ba', Battolommeo Cambi. Islmo Sig. Dottore Ginvann, Lami. Rermo P. N. Niccou Prioce de' Carmelitani,

CITTA' DE PRATO EN TOSCANA. Ecomo sig. Dott Gin eppe Guerana Univi. Illmo e Rermo Sig. Canomen Locenzo Vai. Ecemo Sig Dott. Francesco Tonatche. L. Sig. D. Cario della Clina. R Sig. D. Gro Bat Ja Catent. R Sig. D. Zacheria Palit. Convento del PP d. S. Agokino . R. Sig. D. Lorento Mag olti. R. Sig. R. Sig. D. Pietro Heto.

Histor g. Frince Ments
Histor c. Reviso Sig. Common Plantage Boggi,
Histor S. g. Andréa Coppe
Histor S. g. Andréa Coppe
Histor S. g. Andréa Coppe
Histor c. Reviso Sig. Caronico Paula Vertage.
Sig. Antonia franche
H. S. g. al. Grana and Crught.
Histor c. Herman Sig. Caronico Bosodorio Appelina
R. Sig. D. Schaffagon Breatach.
Sig. Con. Parida C. naste.
Sig. Con. Parida C. naste.
R. Sig. D. Paula Crught.
R. Sig. D. Paula Crught.
R. Sig. D. Paula Crught.

GENOVA Del Jug. Protes Paule Parrier Elima e Revertodolo, Municipal Superior Astronogood de Correra Pleas ing. trackpay Both Illimo teg. G accomo Filippo Contega. Seg. D. Palquale Region . Sig. Seriano Tella Sed. Amonie Lude Dino Se<sub>k</sub>, Abere Aguilene Francisco. Sag t. n. Do remen Grandon q. Andrea. Merer a P. D. Gruteppe Benedertu Graffingun Memora Califor In , Remort Art Rev. Colle Teologia é Geneva, Cutadoure e fie it er del S. Offere Frammarer del Clepo decreera con ar . Learn regreet barentale della Di afi di Bragasia Licingliave di Elemafarme at 5 of 61 Trans one Minus bed buccald have no a laterage Blue top. Ippolito Lavres q. Francoico Marin. B. 5 g. D. Gracomo Filippo Salerto. Sog Gras maria bootile Sug. 5 clamo betata : B. P. Leacures Maria Capello Agnétimente. Jose sur leançois Ragny Cateral totalesi de S. M. tide Chercienen. 2. P. Maeiten Pap Ratmondu Groff de' Producat. Milmo Sig. Port > Packe Crime. Sig. Francelco Picoermi q. Coo. Angelo. Seg. C o Bacifia Priaruggia Hime big Lorenza Artisau Paren. Illimo Sig. Paulo Spinula q. Licuteppe Elme by Balaifler Gurimeres & Ornale. Elim. Morág, Hechel Angalu Cambagio o, Franprice Gartane R. See D. Lancer Secretor R. P. Leo. Andrea Mage: Ch. Roy, Tayman, Parence de S. Seidi Sag. fitaciono Garfagnos ; R. S.g. D. Gran Tomoraín Smadarello; Bog. Gracimo Mana. Salaro

J., P. D. Marerlin & Afr. Prime Coffmitt & S. E america . litimo Sur, Surfano del Francis qui titranili. B. F. Assur Morra Question della Gamp, della Sig Francesco Street in fertano. Il, big Ir twen Lucco Silver de Gin. Aguillon. Sig Processio 18 mg. In Linea America R. P. Cruf. spr. A.-man de Genera Capperira. Jugas bag. Demonico Pentete R. P. Legerie Tommafo, L. a. clic del Producer. Revenu. F. D. Lauge en Tagtadarus Menten Obserano, Abate de S. for ann beg Franceton Passendo de Pieros Panlo lig. Gia cype De Martine qu'Grahie B. P. Schoon Lotatedo. Ch. Roy, decle Sentir Per. Blime bug to 0, 5 arcel & Marana q Deliterra. B. P. D. Couteppe Amount Gallo Monaco Calla. B. P. D. Mantizio Daglio Camacaninte B. P. D. G. aporto dada P. em. Carpola um R. Sep. 13. Barto-comes donares. Elimo S.g. Com. Nucciolò Crufa q. Gon. Banda Elms beg. Marine Haces Marinti a R. Sup U. Success For Far Fa. Sup Assucate Gaptain Chroma. Sig Graitppe Got Bands Obra Rectus P D Cario de Septemb Ch. Reg Sebmajon, Perroce decis Collegiors delle Meddair sa , r. Teasago delta Sovends, Republica de Cornura . Himo fog, Governo Temples. R. P. D. Panle Francesco horstante Ches. Reg. Section 644 de R. P. Rivinge del Novucato della Camp. di Ci. Ofto big, Francisco Maria Carriga by un a fine a realle berente. Repu ret up de Cornoca. Sig tois Barilla de Ross lifuro Sog deanceton starus fialls, q. Gigormo. R Seg D Levy tao Ohivate. libra big, Beinerde de Jeroors q. Generatic. by Nicold Colla Ber in Sig. Granibar da Marocchi. Prominitara Applied to tember 5 suddle Merropolitans de Cornera . Domore è arabe le Legis log, Coran Americo Cathell no. Set Brindagio Colle de Chiavari. Litus Sog. Carlo Padavicion de Goan Lucia. L. P. Grate Barrolowdo Bristople Apadismany Stalino di S. Nicola Seg. Perro I anceles Punerto, pubblico Profeffine de Medie na B. Sog 13 Antonia Taalda, Seg. Avincare Radolfo Ghamed .. leg Amiana Maria Glegiana y Gracetta. L.P.D. Francico Naria Francone, Manara Cathrenie B. P. Nacolò Maria del Torm, della politica-14 Ofference de S. Franceico : Lemore Ted.

El Sag. Di Gamma, Montrovir de Chiarm

Rev me

Reymo, P. Vistorino Federici, Abate Caffinenfe di S. Giuliano. Sig. Giam Bernaran de' Perrari , R. P. Emanuele della Vernazza, de' Mie, Rifor, di S. Francesco, Lettore di Teologia Illmo Sig. Giambacuta Germaidi q. Francesco M. Sig. Domenico Filippo Balio q Marco Pietro Ales-Sig. Amonio Maria Giacometti . Sig Avvocato Giuleppe Cambiafo. R. Sig. D. Filippo Benedetto Molfian Arciprete io Rapallo. R P Carlo Giuseppe Taffilho de Mouma, Bibliocecur o del Codegno de Geni Maria. R. 51g. D. Lorenzo Manfredt . Sig. Gian Antonio Maglione. Illmo Sig. Gian Agostino Imperiale Lescaid. Sig. Giuleppe Moro q. Gitolamo. R. Sig. D Gio, Battiffa de' Camille . R. Sig D. Filippo di Negro Canonico Lateranente di S. Teodoro . R Sig D. Andrea Ghiara di Niccolò. Sig. Tommafo Recciolini. 5rg. Grosemo Guitao, Capitano Ingegnere in barona. Illmo Sig. Gian-Carlo Maria Pico. 51g. Abate Giambatilla Repetto q. Niccolò di Chiavari Illmo Sig. Gian Stefano Saoh . Jilmo Sig. Felice Bashi . I Imo Sig. Stefano Giuffiniam q. Giacipro. Hlmo Sig. Girolamo Gayotti R. P. D. Mauro Baciadonne Monaco Caffinente, R R. Signori Miffionary Urbani di Genova, R. Sig. D. Gurnbar, la Carofino Priore di Sant' Agnete Sig. Avvocato Carlo Carminati R. Sig. Gro. Bettiffa da Curfi . S g. Emanuele de Filippi . Sig. Niccolò Mutin. Illmo Sig. Giorgio Francesco Dona q. Tommafo Ambrogio. Sig. Ignazio Dupenè R. Sig. D. Tommato Rocca Prepolito di S. Giac. nel Luogo di S. Margherita in Rapalio. Sig. Paolo Eugemo Malchio, Sig. D. Andrea Rolandeili . Illmo 51g. Giulio Paliavicino. Illmo 51g. Ferdinando Spinola. R. P. Carlo Antonio Querranan Agoltiniano della Congregazione di Lombardia Sig. Lorenzo Bercolotti . Illmo Fg. Grofeppe Lagomarhao Sig. Gio. Batisla Sarto io , R. 51g. N. N Illimo Sig. Stefano Lottinger Confole Generale delle LL, MM. Imperiali , e. R. A. apprello la Seremfima Repub. di Genova. Ilimo Sig. Andrea 4: Negro

Illmo Sig. Acton Giolio Raggi. Illmo Sig. Girolamo Durazzo d. Martello. Sig. Avvocato Marc' Antonio Bone Sig Niccold Maria Cavagnaro q Giuleppe. R. 51g D. Celare G noice. S. E. it Sig, Franceico Almada Minifiso Plenapotenziar o di S. M. S. Ilimo Sig. Francesco Rovere. R. Sig. D. Domenico Carbone. lilma Sig. Agothino Spinola. Sig. Gio. Batifia Ceruti di Cefare. 11 mo Srg. Stefano Carrega. R. Sig. D. Giono dena Cella. Sig. Felice Siftest & Albenga. Illmo Sig. Niccolò Giuft nians q. Lorenzo. Illmo Sig. Brixio Gantimagi , R. Sig. D. Finocelco Leone iso . R. Sig. D. Stefano Rolli Sig, Agoil no Sigioli R. Sig. D. Lodovko Perfico. Sig. Francesco Magrani , R. Sig. D. Pafquale Gafparini , Sig. Michel Angelo de Ferrari . S. E. il Sig. Matchele Franceico Malaipina di Pavia . R. Sig. D. Girolamo Benederro Cofta , Arcipre-te di S. Margherita nel laogo di S. Margherita S. E. il Sig. Marchele Guileppo M. Beignole Sale, R. P. D. Lorenzo Bogian , Priore della Certola. Limo Sig. Conte Elippo Bondani. Illmo Sig. Bernardo Pallavicino. R. Sig. D. Gran, Lucca Mantero . R. P. Gian Tommaio della Croce Carmelie. Scalzo. Illeno Sig, Giuvanni Lanfranco Grimaldi q. Nicéla a Sig. Domenico Maria Giuria q. Gio. Battifia di Savona. Sig. Giuseppe Lagomarino di Mio. Bariffa . S. E. 11 S.g. D. Francesco Doria Sforza Visconti, Duca di Turfi.

Dal Sig, Giulio Lodovice Baillion.

M. R. Sig. D. Niccolò Marciary.

S. E. il Sig. Giuseppe Maria Calvi.

Illmo Sig. Bernardo Lanfranchi.

Sig. Carlo Giuseppe Maria Petroni.

Bevino. Sig. Canonico D. Gio. Andrea Badarda

Vicario vienerale della Diocea di Albenga.

Illmo Sig. Giacomo Francesco Guardone.

M. R. Sig. D. Antonio Montarfolo.

Illmo Sig. Gio. Battila Paganno Confole Pontificio

Ecemo Sig. Amonio Maria Corre. Doctore di

Medicina.

Sig. Francesco de' Filippi.

S. E. il Sig. D. Vancenzo Maria Caraffa, Can-

telmo , Stuard Duca de Bruggano

M. R.

M. R. Sig. D. Girolante Ramboldi. Reveno, Seg Cananica D Giambatifit Falti. M. R. Sig D Andrea Fabri S. E. il Sig Domenico Maria Tatifi. Illimo Sig. Avrocato Girolamo Regella Eig. Niccold Calvi Charage Primone delle Spedate . Sermo, Sig. Vincenso Tarcarolla Dumon di Medic No. S. E. il Seg. Giovanni Palopini , Illino Sig Carlo Alcflandes Ferrara Bertio Sig. Caronico D. Agotion Galofo. Seg. Gerolamo Mazchelli., Elime Seg. Avvocase Gro., Berifie Merie Merga lie Sag. Guglielmo Da Corone. 24. R. P. Parero Remorano de Chirles Bajallari Manater degle Inferme, St. P. of Sign Carlos Ballon M. R. P. Luigi Concest de' Offereignfig. Bot. Amour o Eurile M. R. P. Pierro Pagament de' C. M. SAE. Franceiro Tim Sig. Pierro Unifespe. Mevello-S. E. il Sig. Francisco Duria q. Cattillu. Illimu 5 g. Avvocato Miccolò Penzi Bevern Sig. Camorico D. Gon. Banda Bolandolli, S. E. il 5 g. Dumenica Saule R. Sig. D. Circ Batiffa Golfe Prepudio de S. Remo. S. L. G. S. c. Arconso Bracella Mylord Postas Yasts S. L. + 5 g. Angelo de Benedete: M. H. Sele, D. Piercen Marenco Libro hig. Associato Emanuele Amenia Ghiha, Mountain or Bo or Treesto or Francia alla Seern Sma Repubolica di Gembia. Ulmo 5 g. Barrolo wen Protea Mino sig. Leonardo Benta y Maniscio. 21 S 2 D, N N S. E. Sig. Batellein Grunable. M. R. Seg. D. Naccola Allegeint . 26. S. S., D. Lauter Paganess. 20. S. P. Maritro, Accoust Sannarthing Prof. buero Min. Convent Regular in S. Francesco. di Calleletto M. R. P. Giovannii Paulin O englis Agodiniano

Priore nel Honsbero di S. Maisa di Contolanone. M. J. P. Cuorio d'Ossila de Mri, Conc. IM. L. I. V. O. R. N. O.

Dal Lig Marce i alpeline ; Ellma a Revina Munic Edopa De Marchel, Venuti Propollo dell in que Collegada di Licano Ellma lue Avancaia Compante BaldalGarine

Elino beg Avvecare Grovante Baldaffartra Carresfore della Saturk e Dogana di Laverna. Hitto beg Avvecato Galasbegt.

(Many Sig. Giplio Physicians). Jalmie Seg. Grissiano Entrens litme big Gravaner Langions . Hime Sec. Con. Francesco. Havatta Illino Sig. Giovanos Becher Ilmo Seg. Lazaren Datmani Estmo Sig Distair Ladovice Calabillati. Ecrimo Sig. Doctore Luigi Martolini Erema Sog Doctore Degreets . Leema lig. Dixtore Com. ing. Vincenso Mognat , Sig Lutgo Chello hig. Barroliumro Efradore Sug. Marco Espeno. Sog. France to Barborr ing. About Pellegram Lugga . Sig Marco Coleribin Sig. Samuel Silva. big. Minie Altanino. Sog. Gracub Viting. Sog. Black Attum log Mont Marante.

Bal Sig Grafeppe Cinill , Sig Avenue &c Negot ares Danialeres. Sog. Francefco Marc. to Manater Hegename beancefe al Cano, Sig. Archany old Offerige S.E. Altonio Funce o Cibertioliu Sig. Carlo Arromo Capiero Sec. Coulse Caffee Warrage . big Palquale Caffe iair . Set Perro Bernacqua Mill. Cream Amounts Breedy Signifiers Dates. Newcoards Signification Francesco. Piccoards SIG. LOPERAD BARROSPICE . beg. Leu eppe Mondaire. Seg. titacob ed kn anuel del quemiate. Roffael. 12.45 N. Sig. D. Amonio Francesco Corri. R. b.g. D. Domenne Mc careta R. Sig. Carero D. Antonio Ealbert h 5 g. D. Segitmona's caberardi de Bagnacquia. R. P. Care Bords Livorno Guardiano del Con-

B. Seg. D. Selvalitano. Nescetti.
R. Seg. D. Selvalitano. Bacci. Curano di S. Jacopo.
R. Seg. D. Railler a Caprile Prevann de Salviano.
B. Seg. D. Railler. Pafeirale Pedint.
Blitto big. Avincaro tion. Feancefco. Sarrellefaction in historie.

vento della Madonna di Liverno.

B Sig D Giuleppe Onorato Cost Perman g Dorlo e Di Langi Perogram.

Illima S.p. Jacapo Francesco Finocchierto No-

Illino S.g. Arnoldo Enreco Nillion Camfale d' Ottoda in Yaroti

11ime

Mimo Sig. Avvocato Jacopo Ciocca di Livorno. Dimo Sig. Ercolano Galpero Ercolani Tenente d' Artiglierus al fervigio di S. M. I, in Tofcana. Illeno Sig, Giovanni Mafini Capitano, e Ingrgnere .

Hima Sig. Niccola Calar, Negoziante Damafeene in Liverno

Illmo Sig. Dottore Gto, Batifla Gargani . Illmo Sig. Dottore Girolamo Griffoni, Cancel-liere della Comunità. Illmo Sig. Capitano Gio! Batifia Bovarelli.

Ecomo Sig. Dottore D. Antonio Lorenzo Batti Proton, Apollolico, e fra gli Arcadi Romam Medieno Cencenas.

Ecomo Sig. Dottore Giavan-Matteo Novelli. Ecomo Sig. Dott. Gialeppe Valacchi di Caftelfranco.

Ecomo Sig. Dott, Ramen Vambetti Primo Medico del Pubblico di Livomo.

Ecomo Sig. Dott. Antonio Fraicani , Medico . Ecomo Sig. Dott. Guilio Cefare Mochi .

Eccino Sig. Dott. Pietro Raffaelli , Pilolofo Matemat. o Medico Fifico.

Illma Sig. Pietro Van Sprekelfen .

Dal Sig. Carlo Giorgi. M. Ill. Sig. Abate Glovanni Mengozzi Sammarimente Profesior de Restorica nel Seminario di Fuligno .

Illmo Sig. Giambarilla Gregori . Lilmo Sig. Affonto Francefchini, Andreet del

Governio di Liverno . Illmo Sig. Gaghelmo Lowther, Commiffario di Marina per S. M. Imperiale in Livorno . Sig Bernardo Girolamo Puffetti .

Sig. Agotheo Buffells , Somo Confole 41 Olanda,

Sig. Gactano Graffi Sig. Guglielmo Aubert .

Sig. Pier Francesco Feroci.

Sig. Antonio Vincenzo Marchefini .

Sig. Abate Rameri Olivaso. M. R. Sig. D. Cosmo Tomos. Sig. Sann Maintrel.

Sig. Mouè di Salamon Aghib.

Sig. Luigi Kerangon . Sig. Giuleppe Baldi .

Himo Sig. Marchele Giaffiniano Vitelleschi, Nobile di Faligno

L. U. C. C. A.

\*\*Pal Sig. Martfradoli\*\*

R. Seg. D. Franctico Paoluti Pellegrini Illimo Sig. Marchele Girolamo Gaetano Orlan-Sig. Domenico Macarina

R. P. Pier Francesco Del Canto, de Minimi, Lettore in Sac. Teologia Merale

R. P. Tommalo Maria di Sarzana Capputcino. Tome KIL

Dal Sig. Joseph Gieftl. Sig. Dott. Grogorio Marcucci . N. N. di Modena.

Dal Sig. Angelo Andrea Quadri. Sig. Abute . . Sozzini di Siena . Reveno Sig. Canonico Mignanelli . Convento de' AR. PP. Serviti de Serofiano. tliano Sig. Lelio Poggi. Sig. Tommafo Cardinali . Sig. Jacopo Poccine . Sig. Vincenzo Favilla . Sig. Leonardo Lippi di Diecimo .

MILANO Sig, Ginleppe Galeauxi Mercante Librajo per to. Efemplezi .

Dai Sig, Fratelli Reycond , a Guibert . S.E. il Sig. Conte Firminni I dinifiro di S. M. C. A. Itimo Sig. Conte Wilchech.
Ilimo e Reverendifs. Monfig. Fagnani Arciprete
ed Ordinario del Duomo di Milano. M. R. Sig. D. Gumbatalla Molodi Prete dell' Ocatorio di Lodi. M. R. Sig. D. Buffieno Fugazza Ceremoniere del Velcoro di Lodi.

MODENA Dalla Sig. Erade da Bertolomeo Toltoni . Ilmo Sig. Dott. Gioleffo Groffstella Profesiore di Litotom a ,

Illmo Sig. Canonico Gio. Lermenzocchi Seguet-tario di Belle Lettere di S. A. S.

Illmo Sig. Dott. Lodorico Albori. Illmo Sig. Dott. Ferdinando Altiani. S. E. il Sig. Marchefe Ugo Molza. Illmo Sig. Gio. Dattiffa Giardini Commellerio

d'Aroghena di S. A. S. Illimo Sig. Abbate Francelco Bolelli Rettore della Chiefa Parrocchiale de Santi Apoltola Filippo, e Gracomo,

l'imo Sig. Dottore Taveggi. Monfig. Illmo e Revmo Giufeppe Maria de Conti Fogliani Vefcovo di Modena .

Monfig. Illimo Ignazio Ponziani Canonico della Cattedrale, e Vicario Generale della Diocefi di Modena.

Illmo Sig. Abbate Felice Actonto Bianchi fegretario di Stato di S. A. S. e Prefidente del Magrifrato del Buongoverno

S. E. il Sig. Marchele Alfonio Coccapani. Illmo Sig. Configuere Carlo Bercolani Podeftà. Sig. Giuleppe Gaerano Benzi Cancelliere dell' Illma Communità di Modena

Sig. Pietro Termanini Architetto di S. A. S. Illmo Sig, Ladorini Maggiore dell' incluo Reggimento Rangoni.

- 3

5. 8. d big. Marchell Dooks. Confighter from the Amuser of bears delle Lare Barth fittprosper is Begra Appellating

in Content Ares

the Lance Shot Law Chip.

Black Sig. 8. reason Greekens Parms.

Plane S., Avenues Barratomento Polonymi

big Carrany Sphiago.

beg, tiper ferture Cartestines della Secondictia Liber 45000

Mr. B. S. J. C. word. Tyranics. Science States.

M. B. Say, A. Sarth reason Parquality,

Bilgar big Antone tambelle Merte Baltimett Reer B. S. Trainings & other Breadly der Stern, do

Mary No.

M. B. S. Gorrano Britanius de Manthe de A. Proposition in Panis

M. F. of Say Marriage Arrives Cornelly Collect not Magg on & S. S. S.

& P. . Na a cost face transcripe Reports do 306 t monurelle mie Trappe de S. A. b. 41 Block to.

M. B. S. D. Martin Pales

Phon by Astrono Report From:

Miller Say Liber Spenister Vant Probling & Demographic institut de Moderne

History Day Down Corrector & and include do &. dona. Charlesto de Maria e de Cambro Bre Iffice by Carry to acres Springer Commo

more write a lat & & desiring on

Ulmo tig. Athers from Boat-da American to green is though the r brown between do Montere

Physics of Common Property December Profiles M. R. b.g. ib. Rapress Malmary Cappellane 4th sa Pore & Madie

Mine by Ather these Constitute day group of Name Suppose do & Print

Bg. Longan, Tonten. والبراء ومخيرات فالمحراج كالموا

District S. E. S. and S. Santanian Street, Spiriter Spiriter, Spir

Maggare della I primirati di Madeta Place by the control of the toposom de the a de long Annere ber en diebe

d. L. o. bug. Man for a party is a said off

Bloom by Lincolne No. . . Margarit

Mine by Dates home priori are the committee to be a selected to the first cop a female wile

Dipo by Linner Aprile harb

Ober ha ham face from to de there berg. H to the distance was a factory than Office. There was been worken both

5. S. I big Morter Christian Biguil. Elitin big. Accounts Bloom

Alican Rig. Althous Cycle (Inc. Antigene d) Flo-

M. R. P. Gred, Prince del PP. Applicant of Penaltr

Bleno tog, Durouw Caelo Barrasolo

A. D. Dife Gouleppe Carally Pennsys: dl. Cide-

S. S. if big. Harehole Decembra Recipies

7 A B W A Dar der Preside deute

L. E. of Day Day Steel. Presser Manufacula L. A. S.

I letone D. Polypo Ularo by Francisco Testions Languisman () Carrations of Engineers and destinations has

III, bag, Euror pper Cagreson (bring one dell' berenden-ng Commonder et Caplande del Pringgon de Salada. How a trees by Common Perceivation

fearer. Former & present in engag. Proposition have a dispersion of a subset formation of agency Promotoring Emilians writing Course del Valdeposits di Parma in Assimato publica

B. P. Communic States From Expendences Mr. bag. With the aboth Christians . By marrier Mil. tom name des Burgo Libertono.

Marie Sig. Come. Advance Collegicals - Datest Laborator Parma

D. France o teatrpe & Llaren

10 by 4 may at Backs.

27 big binen buriete bigmeletten

18 top char Consent Bands Banker View par torresporar or Burgo & Sections

B. P. Porton Services do Mandaire de Mais, CHE, Park describe a la constante de l'antique dell' Commence of the Assessment & Portline.

Eartho try Charact Fathers | protects |Descript come Andiadro Charach

Home to a varie transparation has been high Participani

III bog Autoba Dompto

Districted Autor Leaves America Book

D. form to the conversary. Marchitle & Bergf Clin. merca. Laurent dell Christ Collegen

Physic Sep. 4 april no. Book Marchell ...

fing Part in Bertein to

Hunt big Marchine Chearn baroline Bandagh delle General de Campa de S. S. S. S. Service S. S. Dier. Carlo General de 10maro de

Page Street,

III by Bryain

became tog therear Lawrence Beauty

IB big Chinade Birrery

R. P. Barrelle Berbereit Countben . Toufente d' neuen a 5. 6. 9. anteine D. Feliggen ..

D. Carle 1 bres

(Horn by Income Abdicates Logs Latinta. III. by feeten Frank.

a.r.

R. P. Porta Domenicano, Lettore di Filosofia. Illano Seg. Contr. Bernardo Paliafireile de Pra-CORE .

Ill, Sig. Abare D. Giefeppe Cornia

PAVIA Del Sig Gartano Tronny.

San Eminence of Sug. Cardinale Carlo Franetico Durini Arcivelcovo di Amalia in pertibur, e Velcovo di Pavia.

S. E. il Sig. Tenence Marefeld Comandante Praisch

Ilimu Sig. Marchele Belifomi

L Almo Collegio Borromto di Paria per s.

M. R. Sig D. Natale Picki. Sig Bernard no de Antonii .

M. R. Sig. Arciprete di Pontalbera. Il Monitiero de RR, PP, Geronimini

Sig. Pierro Robecco

Reverendals. P. Abare D. Andola Canon. Reg. Lateranenfe

Il Collegio de RR. PP. dell' Oratorio di S. Fi-Lippo .

PIACENZA

Dal Seg. Aleffendes Comes. S. A. Serendi, il Sig. Principe Leopoldo Langravio d'Hafia Darmftad fec. Generale Mare-Riablo Tenence deile LL, MM, RR. Imperiali Apofloliche &c.

Illma Sig. Abate D. Francesco Maria Bortolini Configliere di S. A. R. L'Infante di Spagna D. Filippo Duca di Parma, Piacenta, Goaffalla

Sig. Abate Filippo Malimi,

Sig. Abair Lodovico Aidemani.

M. R. P. Melchore di Saffo, de Mia, Office Rif. Guaranteo del Convento in Caffel S.Giovanni. Illmo Sig. Marchele Abate D. Francesco Misch., Bermo P. Abate D. Mario Bovert Exvitatore de' Canonici Regolari di S. Salvatore . Illmo Sig. Dott. Baidaffite Anguiffola Prepofto

della Collegiara di 5. Gervaio,

Illimo Sig. Abare D. Pio Schiavi Dottore Collegiato in Sac. Teologia , Prepollo nella Collegista di S. Uidarico, Elaminatore del Clero, e Trologo d. S. A. R.

R. P. Maethro Russalds Carmelitano.

Illmo Sig. Abate D. Gielto Cefare Crolialancia.

Illmo Sig. D. Pietro Galli Dordoni . Illmo Sig. D. Giovanni Bertamint .

51g. Domenico Pavele

Sig. Abate Gaerano Gazola Canoraco nella Coolegiata di S. Giovanni Evangelista in San-

Il mo Seg. Conte Girolamo dal Ferra

Illmo Sig. Abave Gaetano Santalla Arciprere nella Collegiata di Firenzuola.

Sig. Ginfeppe Perracht.

M. R. P. Machro Agokino Deachi Difinit. pttpet. Agastiniano.

Illimo Sig. Conce Abare Daniele Chiaponi .

Sig. Abate Carlo Zanatta

Illmo Sig. Conte Perice Anguiffola d'Altà. P. Lettore V tale Antonio da Piacenza M.O.R. Illmo Sig. Conte Abate Giovanni Rocca Can. Arcidiacono della Carregiale

Illmo Sig. Dotr. Antonio Guerra , Canonico del-

la Caucdrale !

Illmo Sig. Contr Abate Filippo Maria August-fola Canonico nella Cattolicale.

Sig. Abate Aurelio Leonardi Curato dell' OGpital Grande.

Illano S g. Dote e Canon D. Giacomo Burcio. Sig. Ganceppe Porcelli Ingegnere Pubblico

Sig. Abare Gaetano Dund. Bettore di S. Lazaro. Reverencifi. P Angelo Maria Vidempeaus Ex-Generale dell' Ord, ac' Servi di Maria , Teologo di S. A. R. Dott. Colleg. in Sac. Teolog. Leitore pubblico, a Confeliore dell' Inquis-

M R P Daniele Latonico de' Munaci Gerogi-

mini Curato di S. Savino. Sig. Abare Carl' Antonio Concari Marfiro pubbisco in Firenzuola.

Dalla fleffe racculte sa Cremona .

M. R. P. Macfiro Giuleppe Camia Agostiniano per La Libieria di S. Agollino .

Illimo Sig. Avvocato Francesco Bresciani Caгела .

g. Paolo Cornali .

Blmo 5.g. Doct D Giulio Bonetti,

Sig. Antonio Somenzi.

M. R. P. Agotino Sonfa Daf, perp. de Cherici. Regolan Somafchi,

Sig. Paolo Bolzani .

Illmo S.g. Dott. Negra .

lilmo Sig. Abate D. Gian-Giorgio Caperdoni Prevotto in Caftelmanyo bocca d'Adda. Illmo Sig, Abate Guifeppe Gemen Arciprete di Ottolengo.

Dal Sig. Gro. Paulo Giovannelli e Comp. Illmo Sig. Cav. Pio dal Borgo Sig. Ferdinando Boefi. R. Sig. Dott. D. Stefano Perelli. R. Suc. D. Lorenco Cipollini. R. Sig. D. Ilario Maner lacci. R. Sig. D. Francesco Culetti.

Illmo Sig. Prior Vincenzo Pofchi R. Sig. D. Giuleppe Calanti R. Sig. D. Giandomenico Docci .

Illmo Sig. Cav Choftso Molea.

Ecomo Sig. Gro. Carso Barfanti . II. Sig. Caraco D. Gio. Francelto Derami, I & A

Brento Seg. Dezino Franculco degli Ufeppi Seg. Scotano Tantani. Rermo P Teologo Lorenzo Perti. Illino Sig. Cav. Niccolò Maffer per due rapio. R. P. Martlen Gto. Matte Caraccools, de Sarvi út Maria . Mino Sog. Conce Mag. Igutain Pellogrint.
B. Sog. D. Confeppe Luperri Libertia del Seminario B. 5 g. Att piere D. Razieri Machilanni. Revisio I'. Tenlogo Astorio Manai . Sig. Colimo Mari R. Sig. D. Geovaires de Librafratta . R. Sig. Cav. D Luigi del Borgo di Prime. Elme Sig Cansusco degli Albieni. Ervino P. Leologo Adamo per due cupie. E. Sig. Dori, D Carlo Benero. Mimo Sig. Abbate Angelo Pagis Mimo Sig. Vincenzo Celi Elimo Sig Cav. Bindo Sracore Persons. Elimo Sig Niccotejo Rolliframe. Elimo Sig Aieffandro Pint Palmeniol. Ra Librena della Sapienza. Sig. Michele Prausini Rimo Sig. Gio Baufta Mancini di Corcuia, Resmo P. Odutrdo Corfee . Blimo Sig. Cav. Franceico Maria Salvadori Bai. tort del Semmano de Pala. Sig. Abhare Francesco Maria Danielli . Sig. Francelen Maffar Sig. Abate Malanema, Seg. Segretano Carlo Roff. R. Preie Gie. Baufte Manenni.

Dal Seg Filippa Pollout. Sig. Genfeppe Perina, e. Colimo Crifelhar, M. H. Sig D. Febppo Romoli, DL R. Sig. D. Giuleppe Bondt 211000 Seg. Cav. Capitano Mazzinghi Sog. Germano Gerei. M. R. Sog. D. Filippo Longi., M. H. Sog. D. Coffentino Univ. Sig. Jacopo Buffagli. M. R. Sig. D. Aleffrodro Studiati. 1 Bev. P. d. S. Terefu Carmefitagi Saalti. Eccmo Sig. Avvocato Vannacchi. M. I. Sig D. Tufpe Sacchi. Illmo S g. Cau. Bandrao Panciadela Commili-lario di Pifa Elino e Reimo Sig. Vicario Ossaio Mascart -Sec. F. Ippu Potlom Sog. Ranters Bottom: Wino Sig Cay Amorio Cataori Illimo Sig. Leonardo Peferolini . Illimo Seg. Abase Ghelardo Salvatica. Sig. Abere Vincenso Marchi Llimo Sig. Transac Rameri Tominalo Graffellos, Rection Sig. Dutant Francisco Artiglé.
Sig. Niccolae del Torto.
M. R. Sig. D. Marc' Avenue Musciali.
Hilmo Sig. Priore Campaco-Raspei Togisi.
Sig. Pietro Artighi
Recma Sig. Dute. Gip. Callinelli.
Hilmo Sig. Cav. Lelio Prantsici.
M. R. Sig. D. Cagho Bastellans.

Dal Jig. Property Actions Palpin, 12mo Seg. Cay, a Conte Culmo Aguilian Palcan Veneros. Blum Sig. Cav. Igniaso Nervi. Himo Sig. Priore Guerppe Maria Promises. Dalle floft resease so Fabore La Libreria del Seminario. La Libreria de Monaca Olivenna desel di Sa Illino Sig. Priore Gio. Galtane Inghammi. Illino Sig. Giorattei Armyanti., Illino Sig. Canonico Luigi Beonamin., M. R. P. Mackey Calce, Aguilhosano. Illimo Sig. Canonico Gio, Francefchire LENO beg. Bale Octobers Incontri M. R. Sig. D. Federige Ghalla Illano Sig. Abate Giacutto Quartles del Celle de Valdensa illimo big. Abase Filippo Tavanes de Aresso. Illmo Sig. Abase Edippo Pafferine in Futint Illino S.J. Canonico Giuleppe Tommafo Gasi to Literno. Ilimo Sig. Trodo Venton se Parma . illmo Sig. Agadino Callen in Maffa di Carmes.

#### R E O G I O Dai Seg, Mass Bouganess Ses .

L. S. al Seg. Marche le Antiliandre Fredist, Cavaluere di S. Sarfano, Genrilisomo da Cama-ni , Configliere di State e Maggiordomo Maggiore d. S. A. S. di Modrina ; Dimo Seg. Dur. Subattuno Amica Odorica Sagrerano di Gabinittio di S. A. S. di Molenta Mino Sig. Granfrancelco Lepron di Modena Ilimo Sig. Fortuesto Zucchi, Cunonico della Camedrale d' Reggio ; Illimo Seg. Peulo Torreulti Denaggias Candinan della Camedrale di Reggio ; llimo Sig. Acultino Paraditi Nubille de Reggio. Illaso Sig. Dur. Gio. Divini Berrorg del Collegio del Seminario di Reggio Illeme Sig. Querico Medici, Governagues di Scatduna, S. E. il Sig. Come Filippo Guicclardi , Sciambertano, Generale Magpurt, e Comandante di Cressons Revino Sig. Domar Ginceppe Chardi de No-

hterris .

iii ma

Illimo Sig. C. Meggiore Mostale di Montrepla. Illimo Sig. C. Moran Governatore di Schola, Revino P. Rettore delle Schole Pie di Fanano. S. E. il Sig. Marchele Lodovico Andresti, Cavaliere della chiave d Oro delle LL. M. Im-

periali de Mancova . S. E. il Sig. Marchele Pietro Spicatal di Mantova. S. E. il Sig. Marchefe D. Carlo Valence, Cava-liere delle cauve d'Oco, e configuere intimo accuate de Stato delle LL. M. fesperiali di Mantova ,

S. E. il Seg. Marchefe Ferrance Agnelli di Mantors.

S. E. La Sig. Marchel's D. Eleonora Ippoliti, Contella di Gazzolo, nata del S. R. L. Principella Gonzaga di Mancova

S. E. il Sig. Principe del S. R. Imperio Francesco Nicola Gonzaga, de' Marchen di Mantova

e N. H. Venero .

Ravina P. Abaic D. Aleffandro Cialli di S. Crifluforo di Mantova della Congrettazione Celeffine dell'Ordine di S. Benedetto.

S. E. il Sig. Marchefe Claudio Zarotti di Man-

S. P. il Sig, Marchele Tommalo Arrigoni di MARIOVA

Illimo Sig., Rigio Avrocato Filicale D. Giovan Batiffa Muzioni di Mancova .

S. E. La Sig Countla D. Eleonora Coloredo . anta del S. R. Imperio Principella Gonzaga di Mantova.

Illmo Sig. Cur Antonio Tomafus Soenis Veconcle di Mantova .

Illino Sig. D. Emanuel Carrera , Quellure del Regio Dural Magistrato di Maneuva

S. B. il Sig. D. Giovarm Gamaga de Marche-5 de Marcova , Principe del 5 R. Imperio . N. H. Venero , e Patrittio Romano .

Revitti PP, Francifrant de Mancova .. Sig, Giambetifts Vin Doct di Legge . Illmo Sig. Franceico Zanarda Conte delle Virgiliant.

M. R. P. Inquiferore de Modent.

#### SIENA

Sig. Salvador Bossoji " Sig. Dext. Glacome Argence Bruni. Himo Seg. Lina Salverri (40bile Volreysan . Illeno Sig. Marchefe Couma Cennias Patritio Scotle. Illmo Seg. Abare Guido Savara Patrizio Santit . Sig. Crespino Coltarum, Sig. Dorr. Francelco Bauci q. Andreweci . ing. Niccolò Porri, Sig. Dort. Antonio Calameri. R. Sig. D. Jacomo Longhi Remore del Semi-muno Soleti di Sitta .

Illimo e Nevano Sig. Decano Giovannelli, R. Seg. Abase Ignosco Rolli. R. Sig. Abete Pietro Rofi Curaro di S. Stefano in bittal . Ilimo e Rermo Seg. Cannosco Carlo Bizzarini. Misso Sec. Patrino Colari. 51g. Duriare Benederen Ginaunefchi . ing, Donore Parrieto Landi Sig. Distore Valeno Formai . Sig. Bernardo Gares, Sig. Avvocato Bornatchini R. P. Vicario Generale Petci Oliverano Sig. Doctore . Vansuni . L. Sig. Above D Porcusti Sig. Abate Orazio Giovannial. Sig. Giovanni Pieri di Mousepefeali . IL P. Reggener Mucce Minor Conveniente. Sig. Dutione Francesco Citalia. Illano Sig. Scipione Borghen R. Sig D. Francelco Meconi Pierano di Torre a Caffella R. S.g. Propodo D. Girolamo Lenti di Radi-condoli. R. Sig. Pievaso D. Pafferini di Santa Meria a

Monne .

R. Sig. Propolio D. Barrali di Chieffino. R. Sig. Canonico D Filippo Lolui di Radicondoli ,

Sig. Niccola Cent. J. P. Ottavio da Firenza Vicano de Mineri Of-

fervatet di S. Galgano Ilimo Seg. Atestandro Luci Andiocce della Ro-ta di Siena

Illano Sig. Audinore Carlo Birmili. Capitano di Giudizia di Siena. Sig. Gucomo Becherelli

R. Sig. Abs r D. Francefco Meent.

R. Sig. D. Gio Campioni Presidente della Canonica degli Angeli .

Sig. Gio, Maria Fabiani -N. Sig Dottore D. Gio, Battiffa Bianchi. R. Sig. Dott D. Francefco Corferti Rétutes del Seminario Arcivelcovile di Suma.

IL Sig. Abert D. Giovanni Meint.

Seg. Fabrano Fabrane Sig. Dotr Francelco Calmi.

Libreria del Seminario Arciveftoville di Sia-

R. Sig. Abere D. Tommalo Silvefirini Manfire de Cafe del field Seminano Arciv.

R. Sig. Abate D. Gio. Batilla Cofantita Vice Respore del med Seminario Arciv.

L Sig. Canonico Giacomo Boldrini di Gentleco.

R. Sig. Abare D. Francesco Anaftali. Illimo Sig. Cavaliere Domenico Assonio Bianchi do Sicna

Sig. Natrollo Lavagnial.

Sig. Filippo Tognosi.

R. Sig. Dot. Giovanni Camillo Ricci.

Sig. Antonio Mellini.

R. Sig. D. Pierro Niccolini.

Illmo Sig. Dott. Gioi di Pienia.

R. Sig. Curato Gio. Battila Partini.

R. Sig. Dott. Filippo Finefehi.

R. Sig. Luigi Michelucci.

Illmo Sig. Cav. Pirro Maria Squarci.

Illmo Sig. Cav. Jacopo Gisfalli Tat.

Revmo Sig. Canonico Jacopo Bianchi.

Revmo Sig. Proposto Niccolò Campioni.

R. Sig. Dot. Filippo Certetelli.

Sig. Engenio Capitani.

La Libreria de'RR. PP. di S. Domenico.

R. Sig. Paris Bertini.

Illmo Sig. Abate Antonio Piccolomia.

Illmo Sig. Niccolò Fortegneria.

R. Sig. Priote Antonio Bianchi.

R. Sig. Bernardino Vivatelli.

R. Sig. Bernardino Vivatelli.

R. Sig. Carl' Antonio Zambellini.

Sig. Gaetano Pabhiani.

Sig. Gaetano Salunni.

R. P. Abate D. Gaetano Finetti Olivecano.

Sig. Francesco Berfotti.

Sig. Cancelliere Giuseppe Pandini.

R. Sig. Pievano D. Giet Batifta Senfi . R. Sig. D. Giuleppe Perugini . Sig. Dott. Domenico Buonfili . Islmo Sig. Ottavio Spennatzi.
R. Sig. D. Gimfeppe Biondelii.
Sig. Dottore Luigi Pavolozzi.
R. Sig. Viceproposto D.Cefare Augusto Gentiit. Sig. Anfano Mocenno. R. Sig. D. Antonio Brogiotes de Colle . R. Sig. D. Giovanni Pieraccini . R. Sig. Pievano D. Pietro Milanefi. Sig. Dottore Marcello Profession . R Sig. D. Domenico Riffori R. Sig. Dott D. Grafeppe Clarir Applani, R. Sig. Curato D. Carlo Rocco de Cipolla. R. Sig. D. Francesco Tofant.
R. Sig. Curato D. Nett Montemaggl.
R. P. Grolamo Suardi Agoskinano. R. 5ig. D. Giovanti, Fel. Collegio de' PP, delia Compagnia di Gesà di Ecomo Sig. Dort. Antonio Benedetto Romanelli di Arezzo. M. Ill. Sig. Abate Gio. Cesti di Arezzo. Illimo Sig. Abate Luigi Romant di Arezzo. Illimo Sig. Pietro Tanciani di Cortona. R. Sig. Dott. Cristoforo Pasquale Motsini di Monte S. Savino. R. 51g. Dott. Jacopo Lucattelli di Monte S. Savino.

đ

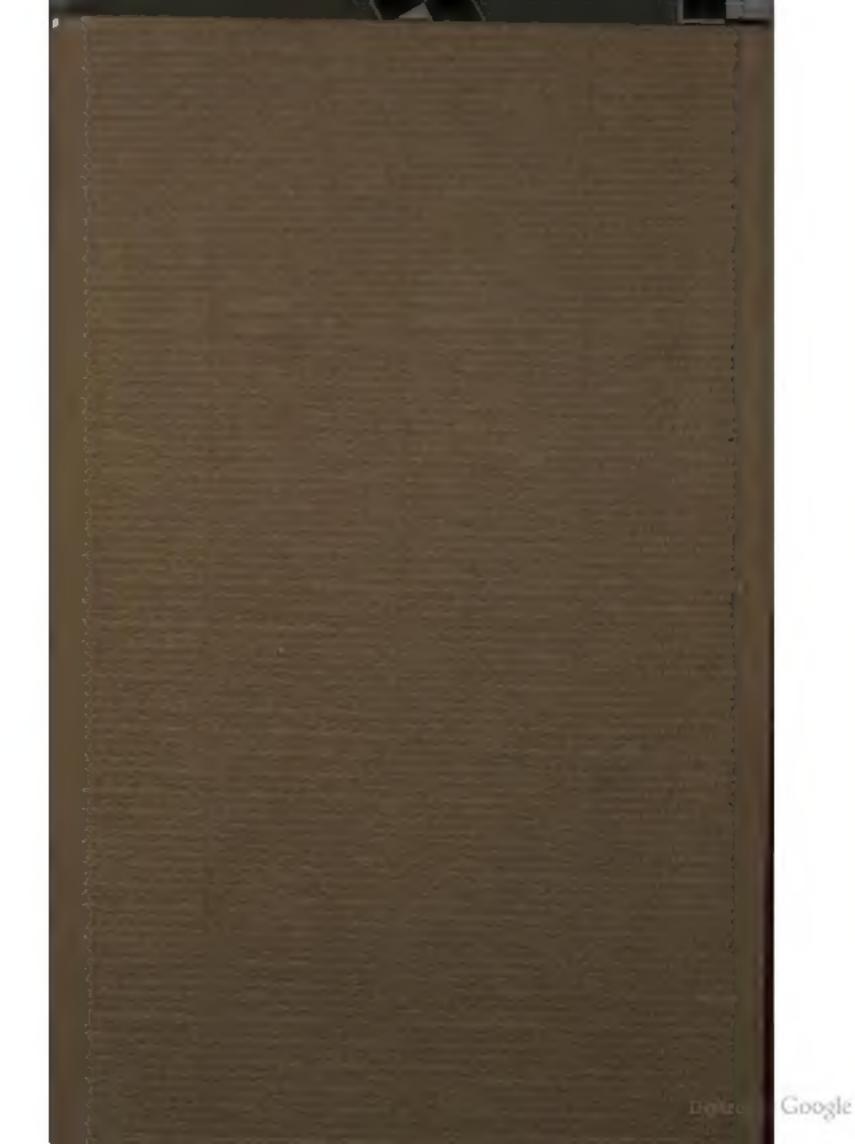